

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Cook of the





Digitized by Google

Con I forting Est Brupolees 1632.

# ASTROLOGOS AT CONIECTORES

LIBRI QVINQVE.

AVCTORE

ALEXANDRO DE ANGELIS, In Collegio Romano Societatis Iesv, studiorum Præfecto.

Cum In Dicibys pernecessariis, iisque copiosissimis,



LVGDVN1,

Sumptibus Horatij Cardon.

M. DC. XV.

CVM PRIVILEGIO REGIS.

A

. P. C. Carrier and the second

· 2 · 2 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1

). 1996 the satisfies of producting section .

during the north and

TOTE OF THE TELL OF



## ILLVSTRISSIMO,

### ET REVERENDISSIMO

DOMINO IACOBO, S. R. E. CARDINALI SERRÆ,

ALEXANDER DE ANGELIS, Societatis Iesv, Theologus salutem.

> STROLOGORV M, quos Planetarios S. Augustinus appellat, admirabiles eõiecturas diligentiùs explorare eo cõsilio in animum induxi meum, Jacobe Cardinalis Amplissime, vt hac iactabu-

da Genethliaca, qua se suturos omnes rerum humanarum euetus anticipare cognitione sante quam cosidenter prositetur, in publica lucem educta excutiatur, detractis, phalerii, deterso, suco, nuda costituatur ob oculos eorum, quorum animos magnisici nominis ampla specie perstrinxit; equide, vit animum meum aperiam, nihil aliud in huiusce laboris elucubratione sequutus sum, quam vit ad ipsu cubile veritatis, si qua tamé in Chaldeoru vanitate veritas delitescit, per vera rationis vestigia, es quasi filum peruemirem, eorum, consulerem commodis, qui vita sua ratio-

nes, ex hac, que cumque demim est. Coniectorum vaticinatione suspendere non verentur. Quorum alterum exigebat ex me vita mea genus, & nomen, alterum exercitatio doctrina: vt enim vtilitatibus inseruiam aliorum, nostri nominis Religio suadebat , cui me penitus , à reliquis curis abductum, ab ineunte iuuentute deuoui. V t autem in rerum inuestigatione vera confecter, id sanè, cum ipsa Philosophia , non intelligendi maior, quam viuendi magistra;tum Theologia vera sanctitatis, & Religionis Antistes persuadere iam debuit, homini prasertim in vtroque genere doctrina, per multos annos, in florentisimis Italia Gymnasiis, cum aliqua, si non ingenij, certè laboris laude versato. Quod autem animum indaganda veritatis studio, non odio partium contrà sentientium, ad hoc scribendi genus adiecerim; satis id magno fuerit argumento quòd Astrologorum nationem semper sum unicè amplexatus:quòd corum non paucis quàm familiarisimè sum vsus; quòd ab illorum nemine sum lacessitus: quòd ipse provocare neminem debeo, qui vel inimicos diligere sum paratus. Quocircà si veritatis inquirenda studiusad quod nature tacito suasu inducti sumus, si granissimi, 6 pleruque insanabiles errores, quibus infæliciter implicantur quicumq, lexissimum boc artificium sibi questuosum, alies perniciosum esse voluerus: si meum instituta vita genus, quod quampluribus prodesse studet, in re tanta me quiescere otiose, ac conniuere paterentur, sane quiescerem, E consuerem perlibenter: neg, me aut Astrologiam boc labore vexaremisi qua verò nominio celebritate ducerer inepissimus sim, si doctrina laudemiera nugatoria disciplina confutatione possus aucupandam, quam è granssmis Philosophorum,

Philosophorum, sanctissimis Theologorum commetationibus quas propediem expedio, expectandam putem. Neque verò vereri debui,ne temerè in Astrologorum offensionem incederem, vera profitentiu, veritatis aperieda cupiditate prouectus. Nam si constare sibi voluerint in suscepta sententia quam ipsi verisima, nos opiniosissima esse dicimus; exercere nobifcu gratuitas inimicitias profecto nolent neq, agrè ferent sua doctrinam in bono veritatis lumine collocari : presertim cum hac ipsa; qua ipsi volunt lege quaramus, & ad Astrologia foru pronocemus: atq, ad eos indices, qui quonia expolitione doctrina, mentis acie exacuerunt. Somnë atatem in nobiliu artiu tractatione posueruntsdecipishallucinario, adeo neutiqua potuerut; vt quid vere quid falso, quid verisimiliter in boc genere dicatur, & cognoscere intelligenter. & iudicare sapieter nequeant. Caterum permulta sunt, eag, grauissima nomina, quibus huc qualemcuq, fructu laboru meoru debere diutius incolumi officio no possu. Etenim v suram hanc diligetia repetit à me primu ipsa veritas, cuius numine doctoru hominum studia tum demum optime cotinentur, cum ad eius certis-Sımam normam exigütur.Requirit sapiētia cupida iuuētus, que tu videlicet recta via, expeditissimoq, cursu fersur, ac peruolat ad veram sapientiam, cum incitatu eius imperusalacritatemá, nulla debilitat vel retardat indicij corruptela, vel inaniu cura studioru. Repetit ipsoru dignitas & existimatio Principu, ac Reipub, moderatoru, quihus magno plariig, cum ipforii incomodo comunist, salutis non rara existo Coiectorii sese callida natio veditat, commodat sinfimat, addicit. Repetit ipfa suo sure Respub cuius plurimio inserest vi boni Principes malas artes prasigias

gias falsitatis ciuium societatibus interdicant. Repetit postremò facilitas, ac imbecillitas potius imperita multitudinis admirabiliu rerum hoc est ludibrioru plerug, sitientisima, leuissimis prasertim Ariolorum la Etata promisis. Jam verò quod ad clietelam spectat, commendationemá, laborum meorum, quonā potius vtar prasidio, quam tuo, Jacobe Cardin. Amplis. cuius singularem prudentiam, consilium, integritatem, animi magnitudinem summis Põtificibus,maximis, Principibus domi, militia, probatam, omnes ordines, omnes nationes aquè comendant:Te Italia ad bellu cotra Turcas pro (bristiano nomine tertiòs ac quartò proficiscentem incredibili beneuolentia est prosequuta: Te Pannonia Potificij exercitus vigilantisimum curatorem etiam nunc celebrat: Te Germania grauisima pericula pro Christiana Repub fortiter adeunte suspexit: Constans tuus, sirmisimus q, animus in dissicillimis belli temporibus , ipsõs etiam Christiani nominis hostes admiratione defixit. Integritatem tuam, & fidem ditionis Ecclesiastica Quastura declarauit, Pietatem, & Religionem coprobauit temploru Ædilitas:charitatem erga hanc Vrbem testatur publicorum horreoru procuratio, quibus communis annona certissima subsidia continentur: & Roma affluens rerum omniu vbertate fælicitas:diligētiam, & sedulitatem in tractandis publicis spriuatifá, negotiis oftendunt & nocturna vigilia, & quotidiani labores tui. Per hos quasi gradus ad celsisimam omniŭ ordinum comendationem euectum te Paulus V. Pontifex & optimus, & maximus, fueq, merito fælicitatis, ac virtutis immortalitate dignissimus, qui nusquam virtutem esse sine honoris commedatione patitur, in augustissimus Propoweries Patrum Collegium

Collegiu magno Christiana Reip bono & incredibili huius Urbis gaudio asciuit, tantaq, auctum dignitate in iisdem adhuc muneribus detinet sut difficile iudicatu sit sutrum optimus ac sapietissimus Pater maiora nobis compararit prasidia sælicitatis, an insignia quasterit dignitatis tua. Quare cum nunqua Reip.cura te deserat, quam circu te circuspicis semper, non possunt no gratissima tibi accidere, qua pro Reip.salutesac commodo conferuntur in medium. Accedit & doctrina multiplex. & acerrimum taliu rerum iudicium tuum , & magnis tum Philosophia, tum Mathematica prasidiis instructum ingeniu, quod tibi facilem aditum ad omnem laudem per nobilium spatia Philosophorum, ad omnes sapietia penetrales fontes, in publico hoc Gymnasio, me etia duce, & admiratore aperuisti: qua quidem sapietia sicut te errare non patitur, siue cum publica comoda moliris, siue cum amoliris incomoda sic tu tanta Nutricis alumnus minime patieris, per hanc nugatoriam vaticinatium leuitatem, alios errare, quoru viilitatibus quam diligetissime prospectum, ac cosultum nunqua non curas. Denig, qui tuo exeplo docuisti non fortuit a cospiratione siderum, sed legitima suffragatione virtutum, non astrorum vi, sed iusta meritorum postulatione parari honores: quig, in maximis rebus gerendis quanto plus cordata consilia, quam stellarum placita valeant, re, 6 factis quotidie demostras leges sine dubio libenti, ac prono animo eorum lucubrationes, qui id ipsum Physicis, & Astrologicis rationibus probandum susceperunt. Vale.

PRÆFATIO



# PRÆFATIO AVCTORIS AD LECTOREM.

AM auide plerique omnes præsensiones futurorum expetimus, adeoque cæca cupiditate persequimur genus omne diuihationis, nulla vt fit tam delira anus, nullum tam infanum fomniantiú ludibriú, nullum tam brutum animal, quod aliquid portendere aliquando non videatur. Calceus finister pro dextro indutus, abruptio corrigia, offensio pedu non modo vulgo, sed etiam summis viris religioni fuere. Hinc S. August lib. 2. de doctrina Christiana, cap. 20. [His adiunguntur millia inanissimarum observationu, si membrum aliquod salieric, fi mindini ambulantibus amicis, lapis aut readissent puer medius interuenerit: atque illud quòd lapidem calcant taniquam diremptorem amicitiæ, minus molestum est auam quod innocentem puerum colapho percutiut, si pariter ambulantibus intercurrit. Sed bellum est quòd aliquando pueri vindicantur à canibus: nam plerumque tam superstitiosi sunt quidam, vt etiam canem, qui medius interuenerit felite audeant non impune:namque à vano remedio citò micidum ille percufiorem fuum ad verum medicum matiti: Himc funt etiam illa, limen calcare cum ance domum fuam transit redire ad lectum, si quis dum se calciat sternutauerit: redire domum, si procedens offenderit, &c.] Apes suprà castra forte fortuna glomeraras prosperam Druso cotra Germanos pugnam prænotasse, muscas poculis, dapibusque Romanorum mili-

tum insidentes Traiano Cæsari mortem significasse putatum est. Creditum præterea mures, qui Lauinei clypcos arroserunt, Marsycum bellum indicasse, & ficum in Capitolio enatam euersæ Romanæ pudicitiæ prodigiú habitum fuit; quin Caius Marcus, vir in Romana Republica clariffimus, afello, qui reiecto pabulo ad aquam cucurrit, trifte aliquid sibi notari existimauit. Quid Fauni vxor? nonne furore diuinantis auctoritatem sibi cociliauit? & Carmenta, id est, vt Plutarchus in Romulo interpretatur, carens mente nonne Vatis item fidem apud Romanos rerum Dominos obtinuit? Quid de auium loquar volatu, cantu, pastu, tripudio, solistimo, quibus res publicæ & priuatæ pudenda superstitione antiquitus administratæ fuerut? Quid de pecudum extis,& extilpicina re omnino vanissima, que non solum rude vulgus, sed multorum etiam sapientium animos occupauit? In tam cæca humanæ mentis agnoscendi futuros euentus cupiditate nil mirum Astrologiam etiam rem totam fallaciis, & præstigiis confictam apud multos reperisse fidem. Cum enim suturoru amplissimam præsagitionem profiteatur, nullo illa quidem rationis du-Cru, sed eius qua flagramus omnes anticipandi futura cupiditatis inuitatu se in hominum animos insinuauit; nec minimam ei dignitatem atque auctoritatem auxerunt & illa Astrologorum prædicta, quæ magna mortalium admiratione aliquando vera euaserunt. Nam quemadmodum ij qui totum diem iaculantur, collimant aliquando, & qui talos iaciunt Venerem nonnunquam reddunt, sic Astrologi inter innumera, quæ quotidie effutiunt, àliqua interdu vera fundunt, quæ etsi casu quidem vera fuerunt, magno tamen errore putatum est ab Astrologia trahere veritatem. Quare ars vanissima in multorum animos alcè descendit, que moxab Astrologis multis confirmata fraudibus, & médaciis, plus auctoritatis habuit, quam publica priuatá

priuataque commoda postulassent. Et sanè quotusquisque est, qui non intelligat, quas excitare possint in Republica seditiones Astrologorum præsagia de Principis vita, & morte, de commutatione Imperij, de bellorum exitu, quantum Mathematici detrahant de Principis auctoritate, quem malignis ortum stellis, rudem, & stolidum, infælicem, infæcundum esse prædicunt; quos in eum ciere motus possint, quado nouis privatisque hominibus summam rerum sponsore cœlo promittunt? Non sunt hæc accersita longiùs: expertus est Galba Astrologorum tumultus, quem Ottho Imperio & vita spoliauit vrgentibus (inquit Cornelius Tacitus) Mathematicis, dum nouos motus, & clarum Otthoni annum observatione syderum affirmant. Expertus apud Hispanos Alphonsus Rexoctauus; aduersus quem Astrologorum prædictis Abeldelmenus filius cuiusdam figuli excitatus, Regno potitus est: Expertus est Iustinianus, quem Leontius à Paulo Monacho Affrologo nobili ad spem imperij erectus è summo humanarum rerum fastigio deiecit, & amputatis manibus in Cherfonessum relegauit, Expertus est Muleaset Tumeti Rex à silio regno prinarus Mathemaricis auchoribus & ducibus. Denique bella Cimbrico Athenio Cilix servas Astrologia presidio egrum qui rebellarunt Dux & Antesignamus suit, & Michael Balbus apud Leonem Imperatorem Comes domesticorum cum ab Astrologo quadam cognomisser Imperatoria se genesi orum, aduersum Leonem conurare, eumque è viuis tollere non dubitauit.

Neque verò minus prinatis Cinibus, quam Principibus viris perniciofa Genethliaca contagio est. Obniz cuique sunt clarissimorum Cinium neces, quibus in potentiorum suspicionem adductis postremi exitij Astrologorum vaticinia causa successi. Nam Tiberius Casar, vulpes illa callidissima, qui franchius semper & dolis neceebat omnia,

omnia, perspectis præcipuorum Romanorum Ciuium natalitiis ex aftris omnes è medio fustulit, quos aurigantibus stellis ad imperium peruenire posse compererat, vni Galbæ pepercisse fertur, quod serum illi & breue imperium cœlum polliceretur. Caius Caligula quem natricem populi Romani Tiberius appellare solitus est, cum fibi necem instare à Sulla Mathematico accepisset, quantum fudit cruoris? quantas edidit strages? quanto sanguine populo Romano stetit illud vaticinium? Jam verò Antoninus Caracalla quam infensum habuit Macrinum copiarum Præfectum? eo solum nomine quod ad imperium stellarum ductu ferri Mathematici affirmabant. Quid attinet Neronis vel Claudij tempora percentere? quibus temporibus Babilo Astrologo monstrante in le-Aissima quæque Reipub. capita desæuitum est. Quid Ægypti præterea Reges commemorem, quos inspectis nascentium genituris, omnes illustribus & regiis ortos stellis necare solitos accepimus? Quid causæ fuit cur Domitianus Metium Pomposianum interemerit?nisi quia Imperatoriam genesim habere vulgo ferebatur? Nihil est necesse ad Indos oratione transire, apud quos, qui malignis oriuntur astris, eos ab ipsis parentibus per summam barbariem folitos interfici legimus.

Atnihil de Principe, nihil contra Principem loquantur Astrologi; tamen eorum prædicta societatem generis humani labefactant, soluunt enim necessitudines natura ipsa conglutinatas, soluunt amicitias sanctissimis sirmatas legibus, dissuunt vno verbo humani generis societatem. Putásne posse illum quietis partem vlsa capere, cui Astrologus prædixit occultas imminere insidias, impendere grauissimas calamitates? Suis ne se permittat amicis ille, cui Cardanus lib. de reuolutione c. 7. prædixit amicorum fraudes, proditiones, insidias? Quo animo viuet maritus il-

le cum vxore in cuius genitura vagos concubitus, incestus, adulteria, Astrologus vidit: Diligétne vnquam pater eum filium, quem Cardanus lib.2. de judicio geniturarum c.13. ostendit ex adulterio genitum? feretne quispiam æquo animo liberos, quos idem Cardanus c. 8. eiusdem lib. docet natos in familiæ dedecus, in domus excidium? Eámne ducet vllus vxorem, quam Genethliacus plures habituram viros pronunciauit? degétne cum viro vxor, quem Cardanus lib. centum geniturarum, genitura 42. vaticinatur interfecturum vxorem? Quanto odio persecutus est Guido Maltrauersus Comes Patauinus Nicolaum filium, quem Iambonus Astrologus perniciosum fore Patriz cofirmauit? Potéstne quispiam segere, quæ Iulius Firmicus scribit li.7. Matheseos, c.9. de filiorum cum parentibus dissidentium genituris c. 18. de conjugum dissidiis, c. 20. de genituris eorum, qui vxores, fratres, parentes interfecturi funt, sine magno domesticæ tranquillitatis & pacis incomodo? Potuítne Alexander Medices no infensus esse propinquis omnibus, cui Basilius Mathematicus prædixit necem à propinquis imminere? O præsenshumanæ beneuolentiæ venenum! ô formidabilem priuatæ & publicæ rei pestilentiam!

At monerent Astrologi vera, haberemus illis gratiam, nunc verò tam sepe mentiuntur, tam rarò vera prædicunt, tam incertum est rempus, quo vera, quoue falsa denunciant, tam rarò & fortuitò veris vaticiniis aspergunt mendacia, vt ad tollendas amicitias, ad serenda odia, ad interrumpendam beneuolentiam corum prædicta valeant plurimum; ad prudentiam, ad tuendam vitam, ad pericula declinanda ne minimum quidem afferant adiumentum. Na cum animus vera à fassis præsagia, nulla internoscat nota ex subrica & inconstanti arte, temeritas quide plurimum, prudentia verò nihil prosicere potest.

Plus satis habemus rixarum & inimicitiarum è sublunaribus causis, nihil est cur è cœlo somitem dissensionum, & materiam litium accersamus. Cur sals præsagiis odia magis accendimus, quæ veris causis excitata restinguere oporteret:parum scilicet contentionum intermortales est, aliunde etiam, & è cœlo petendæ erant.

Neque verò quicquam adiuuat causam, quòd hoc loci Mathematici respondere solent, nihil secertà pronunciare, sed probabiles & verisimiles sequi præsagitiones, quibus nemo ita permoueri debet, vt propterea vel insidias alicui struendas, vel humanam deserendam societatem, vel naturæ iura sibi reuellenda putet. quis tamen Genethliacis predictionibus, quibus cautior fieri debebat, in aliorum pernicié abutatur, id non Astrologiæ vertendum esse vitio, sed hominum improbitati tribuendum, quæ sæpissime saluberrimas quasqueres & disciplinas in multorum perniciem exitiumq; conuertit. Nihil, inquam, hæc aut Astrologiam, aut Astrologica præsagia vindicant. Verbis enim Mathematici probabiliter se loqui profitentur, re, & factis in co sunt toti, vt sua vaticinia veriffima esse ostendant, id enimagunt, id experimentis contendunt, tam certa esse Astrologorum placita, quàm certum est scamonea solui aluum, rhabarbarossibduci Aa. uam bilem, veneno eripi vitam. Nullus reperitur, qui suarum prædictionum eleuet sidem, aut extenuet veritaté, contrà inuenias omnes, qui sua prædicta sarta & recta esso velint. Sed demus eos loqui ex verisimili ratione, nihil certi, aut constituti prædicere; nonne ex huinsmodi vaticiniis quibus quotidie nobis occultas inimicitias klandestina odia, domeflicorum fraudes, amicorum infidias præi dicunt, refident in animis nescio qui aculei, qui diu no. Triqueinos pungantinón ne remanent luspicio num quida fluctus, quibusque illucqubagitatific inter domesticos.&c 3.54£.n cogna

cognatos viuimus vt inter holtes nobis versari videamur, sic interhomines degimus vt inter immanes belluas nos periclitari putemus? vbi de vita, de morte, de honore, de iniuria agitur, leuissimæ etiam suspiciones grauissimas inimicitias accendere consucuerunt. Quid Caium Caligulam impulit, vt Longinum Cassum Asiæ Proconsulem virum in Rep. Rom. longè clarissimum è medio tolleret? nónne leuis affectati imperij suspicio? abigantur licèt huissmodi suspiciones, & amandentur longissimè, nónne redeunt tamen identidem, & recurrunt dubitationes quedam de side vxoris, de charitate siliorum, de amicorum beneuolentia, de studiis Ciuium, de voluntate Principis, que societatem humanam si minus sunditus euertunt, certèmagnopere laxant.

Non longum faciam. Aut Aftrologi volunt sibi fidem haberi cum nobis aliquid enuntiant, aut minus. Si fidem postulant eorum predicta, ea omnia incommoda pariunt, quæ hactenus commemoravimus: si nulla est illis adhibenda sides, non egemus eorum præsagis; vanus est omnis eorum labor, quem in exponendis genituris suscipiunt.

lam verò quid commemorem artes, quibus huius discipline homines ex imprudentiorii Cinium loculis pecunias eradunt? Rectè sanè Phauorinus Philosophus totum hoc præstigiarum atque offuciarum genus dixit commentos esse homines æruscatores, cibum, quæstúm que ex mendaciis captantes. Scitè & Ennius:

Quibus divitias (inquit) pollicentur, ab bis drachmam petunt, De bis divinis deducant sibi drachmam: reddant casera.

Quid loquar de veneñois, quibus Genethliaci genus humanum inficiunt non enim temere lurisprudentes lib.

a. Codicis codem tit. de Malesicis & Mathematicis, præclaras sanè leges sanxerunt: sod ea de causa quòd vix vibum Astrologorum huiusmodi labis immunem existimarent.

marent. Quin Ptolemæus ipse Astrologorum Magister lib. primo de iudiciis, c. 3. acriter in suos Genethliacos inuchitur, quòd Astrologiæ quasi sipario magicas artes aliasque innumeras pestes obuelent.

Quid dicam de infamia, qua totum hoc genus hominum apud omnes gentes semper laborauit, abundéne declarat quam salutaria mortalibus sun Astrologica præ-

Sagia?

Nec politicis modò humanísque rationibus aduersatur Genethliaca, divinas criam res pari temeritate pessundat. Nihil est tam dininum, nihil tam supra naturam exaggeratum, quod naturalibus caufis, & coelo non fubiciat. Nihil està Deo tam arcano conside factum, quod non affirmet ab aftris profectum, nibil reperitur aut religione tam augustum, aut veneratione tam sanctum, quod Albumazaris non violarit impietas, quod Bonati non labefactarit temeritas, quod Chebinzij non contaminarit illuuies, quod Cardani non polluerie improbitas. Profitensur quidem Mathematici nihil se de Religione disputare, sed eorum libri nullo discrimine divina simul & humana perturbant. Namvt prætermittam quod Abram Iudæus anno Domini 1465. clarus per ea tempora Astrologus ex coniunctione Iouis & Saturni in ligno Piscium non dubitauit affirmare Indxis breui affuturum Messiam, ratus nimirum Aftrorum vi non Dei confilio bumani generis Seruacorem proditurum in lucem, vt sileam de Rabi Lemlæo, qui anno 1900. ex Astrorum congressu adeòassirmatè pradizit aduentum Messia, ve ludar euerterine furnos, quos adpanes azymos pinfendos more gentis paratos habebane, certificationi anno insequenti. Hierosolymana se reuerfueus. Vt alia denique huiusmodi præteream, quibus refertisunt Arabum libri, nonne receptum apud Mathematicos est, non plures quam sex Religiones esseposse? Iupiter

piter(inquiunt)Religionem significat aliam arq; aliam ex complexu cum alio arque alio Planeta, cum autem sinc sex præter Iouem Planetæ, sex dumtaxat species Religionis esse possunt. Nonne Christianam Religionem à Deo institutam, à Deo miraculis confirmatam, referunt in eam coniunctionem, quæ fuit parte 6. Arietis sex annis ante Christi Domini natalem, aut in eam, quæ hanc 20. annis antecessit in postrema Cancri parte? Vtinam apud Arabes solum Christiani nominis infensissimos hostes hac legerentur, vtinam non extarent in corum etiam libris qui Christianam Religionem profitentur. Quid Cardanus lib. de supplemento Almanach. cap. 22. [Lex Iudaica (inquit) est à Saturno vel eius stella, vel potius viroque, Christiana à Ioue & Mercurio, Mahumeti à Sole & Marte æqualiter dominantibus, vnde iustitiam custodit, verum cum impierate & crudelitate magna. Idololatria à Luna & Marte. Soluitur autem vnaquæque lex à suo contrario. Saturnum debellat Iupiter auctoritate, & Mercurius ratione. Iouem & Mercurium debellat Mars, non audiens rationes, & sæuiens contra auctoritatem. Martem & Solem debellant Saturnus & Venus, hæc lasciuia, ille dolis. Martem & Lunam Sol'& Iupiter destruunt auctoritate, dignitate, & veritate. Ob hoc Christiani erigite capita, qui potest capere capiat. | Hæc Cardanus Astrologorum Magister. Iactent nunc Genethliaei se nihil de Religione pronunciare, occulant nefariam impietatem, quam pectore gerunt, condant venenum quod in facra ac diuina in tempore promant; deprehendentur Deo auctore eorum consilia, detegentur fraudes, quibus humana æque ac diuina confundere moliuntur. Quis ignorat Prophetarum vaticinia, vim miraculorum ab Astrologis in astra referri? Manilius libro 5.

Quos potius fingat ortus, quam templa colentes,

Atque

Atque auctoratos in tertia iura ministros, Diuorúmque sacra venerantes numina, voce Penè Deos & qui possunt ventura videre.

Idem Hieron. Cardanus lib. de iudiciis Genituratum, c.i. [Iupiter (inquit)in nona Christianis sacerdotia pollicetur, vera somnia sacrorum scientiam.] Rursus infrà: [Venus (inquit) in nona facit diuinos sacerdotes magnos, præstat somnia verissima.] Ne morosior sim, omnia Christianæ Religionis mysteria à Dei filio in hominum salutem instituta Mathematicis rationibus impiè & nefariè concludunt.

Tottantisque malis obuiam sæpiùs itum est publica potestate grauissimisque Principum decretis. Pulsi enim Vrbe, & Italia fuerunt Mathematici frequenter. Ars ipsa Genethliaca grauioribus pænis interdicta fuit, non rarò in cos seucre animaduersum est, qui huiusmodi artem exercebant. Cæterum seueritas Principum facere potuit, ne publice malum grassaretur, ne occulte sæuiret facere non potuit. Pulsa enim Vrbe, & Italia tanta pestis remansit in hominum animis, & eiecta ex Rep. non exulauit à mentibus Cinium, sed proposita pæna abstinuit à publico, latebrásque sibi quessiuit, delituit enim intra seditiosorum Ciuium arcana consilia apud homines, quos re familiari destitutos, vna velalienæ hæreditatis, vel opulenti matrimonij, vel Reip. commutationis spes sustentabat. In domibus Principibus infensis, in ædibus ære alieno oppignoratis, denique in facinorosorum hominum penetralibus restitit, è quibus nullis vnquam Principum decretis exturbari potuit sic prorsus, vt Rom. historiæ clarissimus auctor seribere potuerit de Genethliacis. Genus hominum potétibus infidum, sperantibus fallax, quod in Ciuitate nostra & vetabitur semper, & retinebitur; ita planè res habet nisi Principum decretis accesserint sapientum disputationes, quæ ex hominum mentibus certissimis, sirmssque conclusionibus exturbent Astrologiam, semper illa vetabitur, & retinebitur. Hydra enim est multorum capitum, quorum vno reciso, multa succrescunt, & renascuntur; si vnum auferas, statim aliud sufficitur, & hoc amoto supponitur aliud; extingui denique non potest ferro, nisi ferro opem ferat ignis sapientiæ, nisi quod ferro resectum sucrit absumat slamma doctrinæ.]

Omnes adeò, qui literis valent, deberent saluberrimis legibus à Principibus pro incolumitate Reip. de hac abolenda peste sapienter laté opem ferre. Nam quæ cura san-' ctior quod studium magis salutare quæ honorificentior disputatio, quam quæ hominum genus in libertate asserit; Religione, & pietatem ab impio stellarum dominatu vindicat, quæ facinorosorum hominu fallacias detegit, quib. ciuiles motus ciere solent: quæ sacris diuinisque mysteriis venerationem Deo Opt. Max.cultú & auctoritaté reddit? Ipse eriam quanquam ab ingenio & doctrina imparatissimus, rei tamé comotus indignitate, studio publice vtilitatis excitatus ad demoliendas Astrologiæ principes arces accessi. Multi mihi auditi huius disciplinæ Magistri, per ea præsertim tempora, quib. Philosophorum scita lectissimæ iuuentuti Iralia, Germanie, Anglia, in Principe Vrbe Roma tradidi, clarissimos ciusdem Professores Romæ, Neapoli, Mediolani, in Sicilia mihi licuit cosulere, diu in Rom. Collegio illud Mathematicæ disciplinæ oraculum mihi patuit, Christophorus Clauius, qui omnes Mathematicæ partes arctissimè complexus, vnam Genethiacá tanquam Mathematicæ futile putamentum constantissime semper auersatus cit; omnia mihi adita delubra, è quibus Genethliaci imperitæ multitudini consueuerur responsa reddere: contemplari per otium licuit arcanas Tripodas, è quib.vaticinantur populo:inspexi monstra & inania ludibria, quæ Mathe

Mathematici toto cœlo commenti sunt: quare cum præter ea, quæ de vi Solis & Lunæ Physici docent, quorum alter tum ad Septentrionem, tum ad Meridié cursum inflectens quatuor anni tempora, & ea quæ his temporibus gignuntur efficit, altera crescendo, & decrescendo ciere maria, implere conchylia, leuare morbos, commouere tempestates, & alia id genus præstare solet omnia, quæ de syderum potestate Genethliaci tradunt, conficta esse animaduertissem, ad fallenda rudiorum ingenia, haud ferendam mihi existimaui tantam singendi licentiam in publicam priuatámque perniciem. Ergo Astrologia diuina æque ac humana pessindat. Nos nulla tacti religione sinemus illam impune debacchari? Errore plerique capti post Astrologicas observationes insaniunt, nos patiemur eos vana somniantium deliramenta sectari? Non patiemur profecto, sed reuocabimus quoscumque poterimus ad lucem veritatis, detegemus huius discipline vanitatem, detrahemus illi laruam, quæhactenus tam multos fefellit, & pro ca quam hominibus debemus, charitate, pro synceræ veritatis studio, quod viginti & quatuor iam annis in præcipuis Italiæ Academiis professi sumus, pro vitæ instituto, quod ab ineunte ætate suscepimus, iuuandi quam plurimos, dabimus operam Deo bene iuuante, vt inposterum neminem fallere Astrologiæ præsagia postio rimas agere cred tur, tota traincatio existiment unil

Et quorum, dicet aliquis, auctoritate tanta ineunda disputatio est? Aristotelis in primis, Hippocratis, & Galeni, quorum vberrima & scelicissima ingenia quacum que Genethliaci è cœlo, ex astris deducunt, è proximis & coniunctis causis oriri euidentissimis rationibus euincunt. Cum enim de humani corporis temperamento praccipua lis sit, quòd Astrologia genitalibus astris nostri corporis constitutionem, quasi habena quadam gubernari

con

contendant, & animi mores sequantur corporis temperamentum, nos verò à sublunaribus causis corporis constitutionem pendere putemus, non alios huius litis magis idoneos iudices facere potuimus, quàm Philosophiæ, & Medicinæ Magistros Aristotelem, Hippocratem, Galenum, quorum doctrinam constantissima omnium Academiarum, omnium gentium, omnium ætatum, omnium temporum consensio comprobauit. Cæterùm ne Philosophorum, Medicorúmque tribunal quantumuisæquum, tanquam alienum Mathematici excipiant, ad extremum in Astrologiæ foro Genethliacos conueniemus. & Claudium Ptolemæum, aliosque Astrologiæ principes Magistros huius causæ testes, iudices & arbitros decernemus, quorum iudicia ne ipsi quidem Mathematici improbare queant.

Breuiterne an copiose disserendum breuiter, & copiose, breuiter quidem, quia non persequemur omnes Astrologorum ineptias, sed solum præcipua quædam capita,
vnde omnis hæc ars velut è sonte promanat. Copiose verò, quia singulæ rationes pluribus argumentis sirmabuntur, vt stabilem sirmumque mereantur assensum. Neque
enim tantam rem ita iciune, angustéque tractare debuimus: vt si vna aut altera ratio claudicare videatur, totis
titubatum castris putetur, si vna, aut altera ratio cinatio rimas agere credatur, tota ædificatio existimetur ruere. Multa nobis Philosophia, multa Medicina, multa ipsa Astrologia aduersus Genethliacam vanitatem
suppeditat. In tam soccundis sapientiæ noualibus, cuius stylus arescat, aut cuius potius non exuberet ingenium?

Atque has initio me prafari oportete intellexi, ve statim lector præsoculis haberée vedualshibi sint ex hisse kibris expectanda. Nam de stylo nihil alind habeo dice-

re,

re, nisi me quantum per facultatem licuit, operam dedisse, et neque plus nimio barbarus esset, ne in politiorum Musarum incurreret odium, neque ad Ciceronis
lychnos exquisitiùs elucubratus, ne Philosophicæ quæstiones eas Rhetorum pompas & phaleratam illam orationem accerserent, quam veritatis venatori respuendam esse docent, & præcipiunt sapientes. His igitur hoc modo propositis ac
delibatis, sic aliquando, propitio
Numine, ad disputandum ingredior.

1 LITE



# LITTERÆ ADMODVM RDI IN CHRISTO PATRIS

P. CLAVDII A QVAVIVA Societatis I ESV, Præpositi Generalis.

> VM libros quinque contra Aftrologos coniectores, P. Alexandri de Angelis, Societatis nostra Theologi, Tres ciusdem Societatis, quibus id commisimus Theo-

logi recognouerint; ac in lucem edi posse probauerint, facultatem concedimus, vt typis mandentur; si iis, ad quos pertinet, ita videbitur. In quorum sidem has litteras manu nostra subscriptas, & sigillo nostro munitas dedimus. Romæ 13. Febr. 1614.

> CLAVDIVS AQVAVIVA, Societatis I e s v Præpositus Generalis.

Facultas R.P. Prouincialis Societatis I E S V, in Prouincia Lugdunensi.

NTONIVS SVFFREN Prouincialis Societatis IESV, in Prouincia Lugdunensi, iuxta Priuilegium eidem Societati à Regibus Christianissimis Henrico III. 10. Maij 1583. & Henrico IIII. 20. Decembris 1606. & Ludo-

uico XIII. nunc regnante, 14. Feb. 1611. concessum, quo Bibliopolis omnibus prohibetur, ne libros ab eiusdem Societatis hominibus compositos, absque superiorum permissione imprimati: permittit Horario Cardon Lugdunensi Bibliopolæ, vt librum qui inscribitur, In Astrologos coniettores libri quinque, Auctore Alexandro de Angelis, in Collegio Romano Societatis I B s v, studiorum Prafecto, ad sex primos annos imprimere, ac liberè diuendere possit. Datum Lugduni die 22. Septemb. 1614.

SVFFREN.

APPRO

#### APPROBATIO.

OANNES CLAVDIVS DEVILLE, in Sacra Theologia Magister, & diuini verbi Predicator, in sancti Pauli Lugdunensis Canonicus, atque in hac Lugdunensi Diœcesi Librorum Censor designatus: sidem facimus nos hosce Libros in Astrologos coniectores à Reuerendo Patre Alexandro de Angelis, Societatis I e s veditos, euoluisse; eósque singulari mentis acumine, sirmarum rationum pondere, multijuga eruditione, ac cum side Catholica, Apostolica & Romana ex toto conspiratione perspicuos, nactos esse. Lugduni apud S. Paulum Non. Nouembris, M. DCXIV.

IOANNES CLAVDIVS DEVILLE.

#### R. D. D. Thomæ de Meschatin la Faye, huius libri imprimendi facultas.

HOMAS DE MESCHATIN LA FAYE, Comes, Canonicus & Camerarius Ecclesiæ Lugdunensis, & Vicarius Generalis in Archiepiscopatu Lugdunensi: Liber qui inscribitur, In Astrologos coniectores libri quinque, Auctore Alexandro de Angelis, in Collegio Romano Societatis I e s v, studiorum Prasecto, vt in lucem edatur, facultatem concedo. Lugduni die 14. Nouemb. 1614.

MESCHATIN LA FAYE

IBRVM hunc, inscriptum, In Astrologos coniectores libri quinque, Auctore Alexandro de Angelis, in Collegio Romano Societatis IESV, studiorum Prasecto, ab HORATIO CARDON Bibliopola Lugdunensi in lucem dari permittimus: simul, ne quis citra factam ei ab ipso potestatem, denuo excudat, interdicimus. Datum Lugduni die 14. Novembris 1614.

SEVE.

SVMMA

### SVMMA PRIVILEGII A Christianissimo Galliarum Rege concessi.



V D O V I C I XIII. Galliæ & Nauarræ Regis auctoritate sancitum est, atque patentibus Literis cautum, ne quis in Regno suo, alissve locis ditioni suæ subiectis, intra proximos annos decem, à die impressionis primæ inchoandos, ac nu-

merandos, excudat, vendat, excudendum, vendendúmque quouis modo & ratione conetur librum, qui inscribitur, In Astrologos coniectores libri quinque, Auctore Alexandro de Angelia, in Collegio Romano Societatis I E S V, studiorum Prafetto, præter Horatium Cardon Bibliopolam Lugdunensem, aut illos, quibus ipsemet concesserit. Prohibitum insuper eadem auctoritate Regia omnibus suis subditis, eundem librum extra Regni sui limites imprimendum curare, vel quempiam, vbicumque fuerit, ad id agendum impellere, ac instigare, sine cosensu dicti Horatij Cardon. Idque omne sub consiscatione librorum, alissque pænis originali Diplomate contra delinquentes expressis. Datum in Fonte-Bellaqueo, die 25. Octobris, anno millesimo sexcentesimo decimo quarto.

De mandato Regis,

Signatum

BRVLART.



### ELENCHVS LIBRORVM

### ET CAPITVM OMNIVM QVÆ

TOTO HOC OPERE IN ASTROLOGOS coniectores continentur.

#### LIBER PRIMVS.

#### De cœli actione in hæc inferiora generatim.

|              | LIBER SECVNDVS.                                               |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| X X.         | De pestilemia, & morbis popularibus.                          |              |
| XIX.         | De criticis morborum diebus.                                  | 47           |
| XVIII.       | Unde rebus sympathia & antipathia?                            | <b>43</b>    |
| XVII.        | Rerum effectus mirabiles non commode ab Astrologis referri in | aftra. 41.   |
|              | nem.                                                          | . 33         |
| XVI.         | Omnium corporum temperamentum à primis qualitatibus du        | ccere origi- |
| X V.         | Formas substantiales non esse à cœlo.                         | 29.          |
| XIV.         | Caufas sublunares non esse omnes cœli instrumenta.            | 28.          |
| XIII.        | De cœlo inanimo.                                              | ibidem       |
| XII.         | In rerum procreatione nullas esse cœli partes.                | . 26.        |
| XI.          | Que rebus adueniunt, non aduenire à cœlo,&c.                  | 23.          |
| <b>X</b> . ` | Specifica effectuum natura non prouentunt à cœlo.             | 22           |
| IX.          | Materiam non praparari ad formas à cœlo solo.                 | 20           |
| VIII.        | agere possint.<br>De elementorum conseruatione.               | 15<br>19     |
| ¥II.         | Non omnia,qua calo cominentur,sta à calo pendere, ut eo non a | igente,nihi  |
| ¥I.          | Motum cæli non pertinere ad hac vsque infima,&c.              | 13           |
| ₩.           | De arcanis cœls viribus.                                      | ibid         |
| I'V.         | Omne cœli lamen per se vim habet caloris.                     |              |
| 111.         | Lumine solo cœlum efficie quatuor primas qualita              | tes. 5       |
| II.          | De potestate coli in subietta corpora.                        | 3            |
| CAPVT        | I. MNES stellas lumine esse praditas.                         | pag. 2       |
|              |                                                               |              |

#### De conceptu, & fœtu.

| Stra non animum , sed corpus afficere : si afficiunt.                 | 59.                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Philosophis potius, & Medicis credendu quam Mathematici               | s. 61.                                                                                                                                     |
| Ex astrorum, que conceptus presunt, solo congressu, nihil de fætu pos |                                                                                                                                            |
| cerni.                                                                | 63.                                                                                                                                        |
| Astrologi non obsernant, nac obsernare possunt sætura omnes causas.   | 67.                                                                                                                                        |
| <u> </u>                                                              | Que                                                                                                                                        |
|                                                                       | Philosophis posiùs, & Medicis credendu quàm Mathematici<br>Ex astrorum, qua conceptui prasunt, solo congressu, nihil de sæsu pos<br>cerni. |

| v.                                   | Qua de parentum stellis Astrologi comminiscuntur.                 | 69.             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| VI.                                  | Cur fily similes parentibus.                                      | 70.             |
| VII.                                 | De sexus dinersitate.                                             | 78.             |
| VIII.                                | Fætus ab alimento potius qu'am à stellis pendet.                  | 80.             |
| IX.                                  | Qua matri viorum gerenti accidunt, afficium & factum.             | 82,             |
| X.                                   | Monstra non posse ad astra reuocari.                              | 83.             |
| XI.                                  | Ratio qua secundium Astrologos fætusstellis respondes.            | 89.             |
| XII.                                 | Egregium Astrologorum figmensum.                                  | ibid.           |
|                                      |                                                                   |                 |
|                                      | LIBER TERTIVS.                                                    |                 |
|                                      | De natali, & partu.                                               |                 |
| CAP. I.                              | T Iberum arbitrium ex omnium gentium confensu.                    | 92.             |
| II.                                  | Humanas mentes syderum potestati non reste subuci.                | 95.             |
| 111.                                 | Alteraratio ex fine.                                              | 97.             |
| IV.                                  | Tertia ratio ex dominatu mentis in corpus.                        | 98.             |
| <b>V.</b>                            | Postrema ratio ex Dei promidentia.                                | IOI.            |
| VI.                                  | Astrologes ignorare stellas qua conceptus prasunt.                | 102,            |
| VII.                                 | Astrologos ignorare veram natalia horam.                          | 104.            |
| <b>V</b> 111.                        | Ea,qua à pluribus transiguntur, non posse ex unius boroscopo coni | ici.105.        |
| IX.                                  | Nec plares horoscopos saris esse ad pradicendum.                  | 107.            |
| <b>X</b>                             | Qua de coniugiis effingunt Astrologi pugnantia.                   | 109.            |
| XI.                                  | Alter Astrologorum error.                                         | 110.            |
| XII.                                 | Nec vt plurim <del>um enenium que</del> sum ex astris.            | ibid.           |
| XIII.                                | Omnia,de quibus Astrologi vancinari folent ex syderum ductu,pe    | ndere à         |
|                                      | causis subl <b>unaribus.</b>                                      | III.            |
| XIV.                                 | Parentum, & obstetricis sedulitate mutari temperamentum, quod     | l pnerè         |
| •                                    | stellis hausit.                                                   | 112.            |
| XV.                                  | A villu magis qu'am ab astris temperamentum pendere.              | 116.            |
| XVI.                                 | Plus labores valere ad tuendum vel mutandum corporis tempe        | ra <b>m</b> en- |
|                                      | tum quam Astra.                                                   | 119.            |
| XVII.                                | Sedes, & domicilium magis, qu'am astra, afficiunt temperamentum.  | 123.            |
| XVIII.                               | Quid consueindo & of us aduersus astrorum vien poffini.           | 125.            |
| XIX.                                 | Medicamentorum vim & Medicorum peritiam cum Astru pugna           | N.J2g.          |
| XX.                                  | Cafum non coharere cum Astrologorum prasagus.                     | 127.            |
| XXI.                                 | Vitia, qua obsunt valetudim, obstare stellarum propensionibus.    | 141.            |
| XXII.                                | Prouidentiam dininam eludunt Aftrologorum pradicta.               | 142.            |
| XXIII.                               | Quotria Mathematicorum effugia practuduntur.                      | 143.            |
| XXIV.                                | Quid hattenús disputando effetlum, quid in posterum efficiendum s | ît.145.         |
| $\mathbf{X} \mathbf{X} \mathbf{V}$ . | Gentium mores facerezontra Afrologos.                             | 146.            |

Educatio, & domestica exempla sape obstant astris.

Exempla corum, quibuscum viuimus, eludunt astrorum vim.

Ad mores plus valere genus, conditionem foriunam, quam aftra.

Obiectorum prafensiam plus babere rosinin quam aftra

Maiorem cufus in moribus baba win quan aftra.

Conatus & consuciudinis ves admersus aftra.

XXVI.

XXVII.

XXVIII.

XXIX.

 $\mathbf{X} \times \mathbf{X}$ .

XXXI.

149.

158.

.157.

161.

36d. Principum

· 153

#### LIBER QVARTVS.

### Quo Astrologia Astrologicis conclusionibus exagitatur.

| C A.P. I.               | Va sint Astrologia sirmamenta.                                                       | 179.           |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| I.I.                    | Astrologorum imperina.                                                               | 180,           |
| III.                    | Astrologorum frandes.                                                                | 186            |
| I.V.                    | Astrologica obsernaciones ridicula.                                                  | 188:           |
| У.                      | Astronomicis experimentis nibil esse sidendum.                                       | 193.           |
| VI.                     | Tria Astrologorum suffugia.                                                          | 195.           |
| VII.                    | Non potuisse Astrologos Planetarum vires experiri.                                   | 196.           |
| VIII.                   | Errores qui consingunt Aftrologis, in syderum observationibus, esse                  | maxi-          |
|                         | mi momenti.                                                                          | 101.           |
| IX.                     | Syderum configurationes Astrologis perspectas non esse.                              | 204.           |
| <b>X</b> .              | Syderalium configurationum alia magna dissimilitudo.                                 | 206.           |
| X L                     | Epicyclis,& eccemricis enariari syderum constitutiones in vno, eode                  | mģ, si-        |
|                         | gni minuto.                                                                          | 209.           |
| XII.                    | Non posse Astrologos vires stellarum sapius experiri in vna , eadem                  | ģ, ma-         |
| •                       | teria.                                                                               | 210.           |
| XIIL                    | Suffugium tertium refellitur.                                                        | 213.           |
| XIV.                    | Experiendi difficultas ex Cardano.                                                   | 216.           |
| XV.                     | Electiones, quas vocans inanes,ex Aftrologorum confessione, & Li                     | ıdoniçi        |
|                         | Sfortia exemplo.                                                                     | 217.           |
| X V L                   | Pugnantes Astrologorum sementia de Alfridariis.                                      | 219.           |
| XVII.                   | Magnas reuoluinones confictas esse, Astrologorum testimonio probatu                  | 7.235.         |
| XVIII.                  | Videntium, & audientium flettarum fabella.                                           | 127.           |
| XIX.                    | Duodecim locorum significationes.                                                    | .229.          |
| 7" 71 X X               | Directionum commensum.                                                               | 2,31.          |
| XXI.                    | Duodecim Zodiaci partibus nullam inesse vim.                                         | 233.           |
| XXII.                   | Rationes ob quas Astrologi varias signis vires attribuêre                            | 239.           |
| XXIII.                  | Zodiaci afterifinis nullas inesse vires.                                             | 242.           |
| XXIV.                   | Monomeriarum lepidissima fabula. Antivicia de la | 245.           |
| <b>X</b> : <b>X V</b> x | Alia Zediaci ludibria & ridicula Afrologurum commenta.                               | 246.           |
| XXVI.                   |                                                                                      | <i>49119</i> - |
| XXVII.                  | Cœlestium domorum locorumá, nugamentum.                                              | 249.           |
| XXVIII.                 | Ratio, quam Astrologi secuci sunt, tribuendo Planetis domos.                         | 256.           |
| XXIX.                   | Quid astrorum congressus sit, quam nouis astris varius, & nouns                      | 257            |
| XXX.                    | Pugnare ea, qua Astrologi tradunt de obsessione & aspectu astrorum.                  |                |
| XXXI,                   | Vrbium ridiculas esse genituras.                                                     | 263.           |
| XXXII.                  | Cur Astrologi nihil de mutis animantibus aut stirpibus, sed de hon                   |                |
|                         | 7 2                                                                                  | <i>Solum</i>   |

|             | solum prasertim opulentis pronunciant è stellis.                             | 264.           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| XXXIII.     | Geminorum dissimiles exitus.                                                 | 265.           |
| XXXIV.      | Qui dissimilem sortiti sunt ortum, similem sape sortiuntur interitum         |                |
| XXXV.       | Quodlibes ex qualibes genisura conficere posse Astrologos                    | 272.           |
| XXXVI.      | Astrologorum veras pradictiones nihil fauere huic disciplina,                | 275.           |
| XXXVII.     | Pradictiones, quibus Genethliaci suam artem confirmare solent, n             | on e∬e         |
| 32323237177 | Astrologicas.                                                                | 280.           |
| XXXVIII.    | Primaratio, ob quam Astrologi verum aliquando denuntiant.                    | 286.           |
| XXXIX.      | Altera caufa, ob quam Genethliaci aliquando divinant.                        | 288.           |
| XL.         | Multa Astrologos divinare ex prudentia, & vsu rerum, qu'ame:<br>Astrologica. | x arte<br>290: |
| XLI.        | Leuitate confulentium vera pradicere. Aftrologi putantur.                    | 292            |
| XLII.       | Auctore damone interdum Genethliacos distinare.                              | 293.           |
| XLIII.      | Nihil posse Astrologos de summo Ponsificasu ab astris decernere.             | 294.           |
| XLIV.       | Nihil Aftrologos de futuris honoribus dicere posse ex astris.                | 298.           |
| XLV.        | Nihil Astrologos ex natalisiis astris decernere posse de cuiusque pro        |                |
|             | aut aduerfa f <del>ortuna</del> .                                            | 303.           |
| XLVI.       | Nihil Astrologos pradicere posse ex arte de vita, aut morte.                 | 305.           |
| XLVII.      | Non licere Aftrologis per accidentia rectificare genituras.                  | 309.           |
|             | LIBER QUINTUS.                                                               |                |
|             | Qui & exoreticus.                                                            |                |
| CAP. I.     | N Vllam sapientes viri Genethliaca disciplina habuerunt sidem.               | 314.           |
| II.         | Sapientum consensu Genethliaca damnatur.                                     | 316.           |
| 111.        | Difertissima S. Ambrosis in Genethliacos disceptatio.                        | 320.           |
| IV.         | Disceptatio S. Augustini aduersus Astrologos coniectores.                    | 323.           |
| <b>v.</b>   | Alia S. Augustini grauissima in Astrologos coniectores disputatio.           | 326.           |
| VI.         | Rursus S. Augustinus aduersus Genethliacos disseru.                          | 328.           |
| VII.        | Alia S. Augustini cum Astrologis congressio.                                 | 329.           |
| VIII.       | Disputatio Origenis Adamanty in Astrologos.                                  | <b>330.</b>    |
| .1X.        | Diferrissima Bardasenis oratio in Astrologos.                                | 333.           |
| · <b>X.</b> | Excluditur Astrologorum ludificatio adnersus Patrum doctrinam,               | 336.           |
| XI.         | Astrologos sape è Republica pulsos fuisse.                                   | 339.           |
| XII.        | Quam seuere olim Ecclesia in Genethliacos animaduerterit.                    | 341.           |
| XIII.       | Genethliacam artem exitio fuisse multis Principibus.                         | 344-           |
| XIV.        | Aftrologiam nullius esse frugis.                                             | 345.           |
| XV.         | Journis Bupiska Cardani Hieronymi Cardanisily inscilix exitus.               | 349·           |

XVI. Astrologorum dissensanes.

Finis Elen chi librorum, & capitum.

Digitized by Google -.



# IN ASTROLOGOS CONIECTORES LIBER PRIMVS.

De cœli actione in hac inferiora generatim.

PROOEMIVM.

VECVMQVE hominum generi, omníque mundo sublunari eueniunt, exastrorum præscripto deducunt Mathematici, aduersus quos ex philosophiæ naturæque principiis disputaturo mihi, licèt non incommodè cederet abhomine initium facere, cuius gratia totus hic labor susceptus est; neque enim de aliis ma-

gnopere laborarem, nisi humanas etiam actiones sub stellarum jurá & dominatum redigere Mathematici conarentur; addo disputationes à notioribus inchoari aptissime, auctore Arist. lib. 1. phyl. text. 2. at multo notius ac manifestius vel est, vel fieri potest, hominem à syderum imperio eximendum esse, quam cateras res. Malui tamen à generali quadam tractatione exordiri de cœli vi, & potestate, quæ cunctas res cœlo subiectas complectatur multis de causis. Primum quidem, quòd ea, quæ vniuersis sunt communia, priuatis, propriisque sunt priora, illisque contenta & inclusa, sine quibus priuata intelligi cogitarique nequeunt. Deinde quòd generali hac tractatione incidemus Astrologiz quasi neruos, quious vniuersum, hoc corpus sustinctur, elidemus fonces ipsos vide omnis Astrologia promanat, quibus exturbatis, & dissectis sua sponte arescent omnes præsensionum, prædictionumque lacunæ. Præserea cum de essicientia cœli in vniuersas res sublunares frequentior in scholis **fuscipia**  suscipiatur disputatio, priùs debuimus seholis deseruire, & Philosophiæ professoribus, inter quos numerabamur quando aduersus Astrologos scribere sumus ingressi. Denica quòd hæc philosophica magis est disputatio, quàm quæ de homine, in qua multa à Medicis, multa à moralibus, multa à publicis officinis repetere necesse est.

Principiò autem ea de syderum potestate in hæc inferiora & sibi subiecta corpora proferemus, quæ non grauate Astrologis concedimus, deinde ea quorum illos, vt iacturam facere velint, ro-

gamus.

#### CAPVT PRIMVM.

#### Omnes stellas lumine esse praditas.

TELLIS vniuersis insitam esse lucem aliquam sibi propriam, præter eam, quam à sole mutuantur, nemo fermè philosophorum ambigit; nec Auer. lib. 2. cœli, com. 42. & 49. & lib. de subst. orbis, c. 2. nec Auicenna apud Alber. 2. cœli, tract. 2. c. 2. nec Alex. aut Simplicius, apud Auer. locis citatis, nec S. Thom. 2. cœli, text. 42. nec Alber. de Saxonia 2. cœli, quæst. 20. nec Cædani antagonista Scaliger exercitatione 62. nec Niphus lib. 2. cœli, text. 49. nec Amadeus lib. 2. cœli, quæst. 5. nec Alber. lib. 4. de quatuor causis, quæst. 4. a. 21. lib. 2. cœli, tract. 3. c. 6. Et de luna quidem nullum dubitandi locum facere des sectiones, quas cùm patitur ex obiectu terræ, quamuis nisili illustretur à sole, lucet tamen ac rubet; quod exiguæ quiden; sed cuius a fole, lucet tamen ac rubet; quod exiguæ quiden; sed cuius conuerse non sunt, obumbrante carum tenue lumen interdiu sole, noctu lume cosmibus vix dispici possunt, dispiciuntur tamen & luminis nescio quid nobis obiiciunt.

De Venere cadem ferme ratio est, telescopio enim (quod omnium superiorum sæculorum caligine discussa, nouas cœlo, & antehac inauditas stellas detexit) nuperrime eam vidimus accedendo, recedendo ve à sole crescere, minusque non secus ac lunam, quò enim soli propinquior est, quia es maiorem sui partem ad nos conversam præbet illustrandam, eò magis cornicularis per

telescopium nobis videtur.

Idem de cæteris constat astris: licèt enim nunc ad solem propiùs accedant, nunc ab eodem recedant longiùs, licèt numqua globosam eorum formam vllo instrumento viderimus variari, in confesso tamen est, propriam habere lucem, & quidem maiorem quam Lunam aut Venerem: hæ enim quia totum ferè lumen desumunt à sole, quò soli propinquiores sunt, eò minori sui parte ad nos lumen solis remittunt, quo sit vt corniculares videantur, idem cæteris sine dubio eueniret si totum lumen, vel si tantum luminis soli reserunt acceptum, quantum Venus & Luna.

Adhæc constat vniuersim stellas omnes perspicui corporis, id est, cœli partes esse densiores, vnde Arist. lib. 2. cœli, text. 41. [De vocatis autem astris, inquit, consequens vtique erit dicere, ex quibus constant, & in quibus siguris, &

quinam

quinam sunt ipsorum motus; rationabilissimum itaque suerit, & ea quæ à nobis dicta sunt consequens ad vnum quodque astrorum ex hoc sacere corpore, in quo existit lationem habens, quoniam diximus aliquid esse, quod circulariter ferri natura natum est; vt enim ignea dicentes esse ob hoc dicunt quia id quod sursum est corpus ignem esse dicunt: vtpote cum rationabile sit vnumquodque constare ex iis in quibus vnumquodque est, sic & nos dicimus. ] Quæ sentétia in omnium Philosophorum animis insedit altius, veteres enim, qui cœlum esse ignem docuerunt, stellas quoque igneas esse putarunt. resentiores, & Arist. interpretes, Auer. S. Thomas, Albertus, Hypol. cætersque passim, qui cum Magistro cœlum ab elementis secernunt: stellis quoque sui orbis naturam donarunt. Iam verò cœlum totum, quamquam propter raritatem non lucet, tamen suapte natura lucidum esse, declarat, quæ dicitur via lactea, hoc est, partes illæ orbis densiores, quæ medio cœlo albicantes, exiguam quidem, sed aliquam lucem ostendunt.

Neque verò aliter fieri oportebat, cùm enim pleraque alia inferiori longè conditione à Deo procreata lucem sortiri natura voluit, vt videre est in noctilucis, squamis piscium, putridis lignis, oculis felium, minimè hoc idem ornamentum inuidendum suit cœlo, aut stellis, quæ cœlì partes quædam sunt.

Rursus cum sol, qui pars quædam cœli est densior, tantum essundat luminis, quis reliquas eiusdem cæli partes omni splendore denudet? An quia ignis prope lunam circumpositus ob eximiam raritatem non lucet, negabis ignem sua natura lucidum esse?

Nec magna distantia parum officit, ne tenuem cœli lucem eminus videamus: at non est necesse pluribus confirmare id, quod cum aduersariis litigiosum non est.

#### CAPVT SECVNDVM.

#### De potestate cali in subietta corpora.

RINCIPIO conuenit inter nos & Astrologos, magnam esse ca li vim & potestatem in sublunarem mundum,& corpora subiecta non solum illuminando (quis enim de cœli lumine ambigat, nisi qui cæcus natus fir?) sed calefaciendo, frigefaciendo, siccando, humefaciendo, Sol, inquit M. Tullius lib.2.de natura Deorum, qui astrorum obtinet principatum, ita mouetur, vt cum terras larga luce compleuerit, easdem modò his, modò illis partibus opacet, ipla enim vmbra terræ soli officiens noctem efficit, nocturnorum autem spatiorum eadé est æquabilitas quæ diurnorum; eiusdémque solis tum accessus modici, tum recessus, & frigoris, & caloris modum temperant, circuitus enim solis orbium, v. defectibus, & Lx. & CCC. quarta ferè dici parte addita, conversionem conficiunt annuam, inflectens autem Sol cursum tum ad Septemtriones, tum ad Meridiem, æstates & hyemes esticit, & ea duo tempora, quorum alterum hyemi senescenti adiunctum est, alterum æstati. Ita ex quatuor temporum mutationibus omnium, quæ terra, maríque gignuntur, initia, & caulæ dicuntur. Nec

Digitized by Google

Nec Soli hanc vim Luna inuidet. [In Lunz quoque, air idem Tullius eodem loco, cursu est brumz quzdam, & solstitij similitudo, multáque ab ea manant, & sluunt, quibus & animantes alantur, augescántque, & pubescant,

maturitatémque assequantur, quæ oriuntur è terra.

Magis disertè Arist. lib. 1. Meteoror. cap. 2. [Est autem ex necessitate continuus quodammodo iste superioribus lationibus, vt omnis ipsius virtus inde gubernetur; vnde enim motus principium omnibus inest, illam causam putandum primam.] libr. 1. de generat. animal.c. 2. in vnsuerso quoque naturam terræ quasi seminam matrémque statuit, cœlum autem, & solem, ac reliqua generis eiusdem nomine genitoris patrisque appellat, lib. 2. de generat. animal. cap. 2. at verò solis calor & animalis, non modò qui semine continetur, verùm etiam si quid excrementi sit, quamquam diuersum à natura, tamen id quoque principium haber vitale: cæterum calorem in animalibus contentum nec ignem esse, nec ab igne originem ducere, apertum ex his est.

Planiùs lib. 2. de generat. text. 15. & 16. lib. 2. cœli, text. 20. & 21. lib. 8. phyficorum, text. 46. lib. 12. Metaphy. text. 34. lib. 2. phyf. text. 26. Sol & homo ge-

nerant hominem.

De qua cœli vi in hæc sublunaria diserte disputant S. Thom. p. par. quæst. 115.art.3. lib.3. contra gèntes, cap.82.86. in 2. d.15.q.1.art.2. & de pot. quæst.5. art.8. Heru. in 2. dist.15. q.1. Gab. in 2.d.14. q.vnica dub.vlt. Scot. in 2. dist.14. quæst. 3. Capreol. ibidem quæst. 1. art. 2. concl. 2. Ferrar. lib.3. contr. gentes, cap. 84. 86. S. Bonau. 2. d. 14. quæft. 6. 7. 8. 14. Aegid. 2. dist. 14. quæft.3.2rt.2. ibidem, dub. primo, & 2. literali & quodl. 4. quæst. 12. Argent. in 2. d.14. quæst.1.art.4.Sonc.lib.12. metaphy. quæst. 13. Iandun. lib. 1. cœli, q. 1. & lib.2. cœli, quæst.12. lib.8, phys. quæst. 6. Pauis. dispu. 4. met. cap. 9. & 10. Achill. quodlib. 4. de orbibus dub. vlt. Auer. libr. 2. cœli, com. 42. lib. 2. de gener. com. 56. lib. 1. Meteor. cap. 2. Paulus Venet. de composit. mundi, cap. 21. 22.23. Themon.lib.1. Meteor. quæst.3. & 9. Amadeus lib.2. cœli,q. p. art. 3. Mars. lib.1. de gener. quæst.9. Philopon. lib.1. Meteor. cap.4. Augustinus Niphus lib. 2. cœli, q. de hac re, & tract.de causis calamitatum nostri temporis. Albert. de Saxonia lib.2. cœli, quæst.21. Alber. Magnus lib.1. Meteor. tract. 1. cap. 12. de quatuor causis, quæst. 4. cap. 23. Thienensis lib. 1. Meteor. cap. 4. Scaliger exercit.18.75. Buccafer. lib.2. de gener.text.56. Philalleus lib.1. cœli, quælt.27. Picus Mirand. lib.3. contr. Astrol. cap. 3. Ant. Mirand. de euersione singularis: certaminis, libr. 22. 23. 24. Sextus Empir. libr. contra Mathematicos, cap. 21. nonnulla etiam leges apud Trismegistum in Pimandro, Plotinum Enneade secunda, libr.3. Enneade 3. libr.1. & 2. Plutarch. opusc. de Iride & Ossride, Au ctorem Philosophiæ secundum Aegyptios libr. 10. cap. 3. libr. 11. cap. 1. Auctorem libri de Mundo, cap. 6. Macrob.libr.1.in somnium Scipionis cap.9. Adeò constans de actione occli, in subiecta corpora, sententia omnium sapientum fuffragiis, quotidiani(que firmata experimentis; mirum est , quàm varios &: ambiguos habeat explicatus ; alij folo lumine exiftimant confici totum negotium; alij lumini addunt secretas alias & arcanas virtutes: alij ad omnia omnino, que his inferioribus accidunt, cœli actionem pertinere contendunt; alij certis quibusdam effectis coërcent libentiùs; alij omnia quæ fiunt cœlo solùm auctore fieri volunt,aliis & fublunaribus caufis cœli vim temperari placet , & in varios deduci effectus.

CAPVT

#### CAPVT TERTIVM.

#### Lumine solo cœlum efficit quatuor primas qualitates.

I CET nulla cœli pars siccitate, aut humiditate, calore, aut frigore assecta sit, alterari enim & corrumpi necesse esser tamen facultatem essiciendi hac omnia in orbe sublunari per lumen. Et de calore quidem constat, in vmbross enim locis minor est calor, quam apricis, quod non esser, niss lumen calorem progigneret, vbi est, alibi verò per quamdam viciniam, qua quò minor est, eò minus est caloris. Huc accedit, quò d'umen ignis calesacit per se, vt experimut, at cœlestis & ignei luminis natura eadem est, quare & sese mutud solent augere, si misceantur, quod proprium est corum, quibus natura communis est, Calesacit igitur etiam cœleste lumen.

Neque id solum, sed arefacit quoque si non per se, saltem per accidens: caloris enim est segregare heterogenea lib. 2. de generatione, text. 8. Ex ils enim in quæ incidit extrahit humidiores partes, relinquit arida quæ sunt, hæc autem arefactio quædam est: quin etiam eadem opera sæpe humectat, humidiores enim vapores, quos lumen extrahit è terra, nec potest absumere, decoquendo, pariunt humiditatem, & pluuiam: nec ea solum ratione humectat, quia partes humidas dum extrahit ad vnum redigit, omnia autem quæ vnius modi sunt se mutuò souent, & tuentur meliùs, quàm contrariis admixta, sed etiam quia multa humentia in vnum compacta mole sua

magis humectant omnia, quæ attigerint. Frigefacit tandem, nec solum, Sole longiùs recedente, quod voluit Aristoteles lib.2. cœli, text.20. & accuratius lib. 2. de generatione; text. 56. qui enim fol accedendo causa est caloris, idem abscedendo causa fuerit frigoris, eo planè modo quo Arist. idem lib.2.phys.text.3. explicauit commune axioma, Eadem est causa contrariorum, [Quod enim præsens (inquit) causa huius est, hoc facimus aliquando causam contrarij, vt absentia gubernatoris nauis submersionis, cuius erat præsentia causa salutis; ] eodémque recidunt quæ scribit 2.de Gener.text.56. [Contrariorum contrarize sunt causa.] idem enim, & fimiliter se habens semper idem natum est facere, idem autem contrario modo fe habens, contrariorum caufa cenfetur , fed etiam frigidos extrahendo vapores è terra, maríque, qui à sole in sublime delati, mox destituti calore, ad natiui frigoris statum reuertuntur. Quin & duo elementa, terra & · aqua solis radiis excalefacta, sole longius recedente proliuitate naturæ nulla alia vrgente causa in suum frigus relabuntur, cæteráque omnia, quæ terray marique continentur, frigore complentur: quemadmodum ollam efferuescentem ab igne amotam sua sponte ad natiuum frigus redire videmus. Atque ex his intelliges, hæc omnia cælum præstare solius luminis opera, hoc enim calefacit subiecta sibi corpora, est autem calidi secernere, quæ viñulmodi non funt, hæc à contrariis feinneta, & frigefacere & siccare, & humectare inconfesso est.

A 3 CAPVT

## CAPVT QVARTVM.

#### Omne cœli lumen per se vim habet calori.

M N E cœli lumen per se vim habet efficiendi caloris; Et quidem de folis lumine, de quo superiori capite, dubitat nullus, sed idem de lumine lunz tradit Arist. libr. 4. de partibus animalium cap. 5. [ Echini inquit) habent se in pleniluniis vberiùs, non quia per idem tempus copiosiùs piscantur, ve quidam putant, sed quod noches tepidiores sunt propter lunam pleniorem, calorem enim desiderant quando frigori patent, vt pote quæ san-

guine carent, ex quo fit vi æstate poriùs vbique vigeant.]

Rursus lib.4.de generatione animal.cap.vstimo. Luna (inquit) principium est propter solis societatem, receptumque lucis, sit enim quasi alter sol minor, quam ob rem conducit ad omnes generationes, perfection ésque, calores enim & refrigerationes cum moderatione quadam generationes, fine moderatione corruptiones efficiunt. ] Idem significat de cæteris astris lib.2.cœli text.20,21. lib.p.Meteororum. cap. 2. [Oportet mundum hunc inferiorem (inquit) contiguum esse supernis lationibus vt inde omnis eius virtus regatur.] & lib.p.de generat.animal.cap.2.lib.2.cap.3.& lib.p. Meteoror.sum:2.cap.4.Et ratio est in promptu, quia omne lumen astrorum naturæ similis est cum luce solis, ab hac enim illud auctius fieri solet,& plenius.adde quòd caniculæ æstuosa vis notissima est, quare cum ad eam propius sol accesserit, furere dicitur & vrere. Cum igitur calefaciant nonnihil stellæ omnes, poterunt & calefaciendo vapores aliquos extrahere, eorúmque obstractione humorem, siccitatem & frigus generare: ea ratione qua paulò antè dicebamus.

#### CAPVT QVINTVM.

#### De arcanis cali viribus.

OSSVNT stellænon solum lumine, & calore, sed etiam viribus aliis quas influentes vocant, esse causæ per se humidorum, aridorum, frigi-2 do rum, & quidem arcanis Lunz viribus fidem faciunt maris æstus, achini, & conchylia, aliáque id genus plurima. Par esse iudicium de cæteris estris, ex eo planum sit, quod sole, & luna statas vices suas seruantibus, non vnum semper elementa seruant statum, nec vnquam sunt æqualiter vel calidæ. æstares, vel hyemes frigidæ, vel autumni sieci, vel humidum ver, vel salutares anni, vel menses insalubres, sed magnæ siunt quotannis ventorum, pluuiarum, niuium, nimborum, sterilitatum, serenitatum varietates, quarum causas nist ad stellas alias, quam lunam & solem, variè habentes se, & inter se, & cum sole, & luna, referamus, laborabit mundus causarum maxima inopia.

Huc accedit, quòd nonnu mquam repentè, vel æstate media niues & frigora. graffantur, vel media hyeme calores ingruunt non modici, vel quouis tempore fubita.

fubita grando, improuisa tempestas, inopinati venti sauiunt, nubes extemplo nigrescunt, ruunt imbres, instant frigora, & tamen solem & lunam cernimus in eo statu, in quo aliàs vidimus, cùm nihil horum baccharetur è cœlo: stupidi aut peruicacis est ingenij, in tam repentinis aëris commutationibus, repentinam vim syderum non videre: [Præterea & musculorum iecuscula (inquit M. Tullius lib. 2. de diuinatione) bruma dicuntur augeri, & pulegium aridum slorescere ipso brumalidie, & instatas rumpi vesiculas, & semina malorum, quæ in his mediis inclusa sint, in contrarias partes se vertere, ostressque & conchyliis omnibus contingere, yt cum luna crescant pariter, paritérque decrescant, arborésque yt hyemali tempore, cum luna simul senescentes, quia tunc exiccatæ sint, tempestiuè cædi putentur. Quid de fretis, aut de marinis æstibus plura dicam? quorum accessus, & recessus lunæ motu gubernantur.]

Quod de pulegio scribit Tullius, scribit etiam Arist. sect. 20. proble. 21. Porrò quòd nouilunio, plenilunio, quarta luna, tempestates commutari soleant, augeri morbi, turbari maria, concitari humores, excitari dolores, & morbi,

non potest nisi occulta aliqua cœli vi contingere.

Quod tradit Arist. & lib.2. Meteor. sum.2. cap.2. oriente Orione vsque ad Etesias & Prodromos, quod contingit octava die ante ortum canis, auctore Plinio lib.18.cap.20. tranquilla solere esse cuncta oriente canicula, calores vrgere, ad Hyadum exortum dessuere vberiores imbres, & sect. prima probl. 3. Syderum ortus status imbresq; excitari, obscuréne indicat arcanas coeli vires?

Porrò in altissimis sub terra specubus, ad quos nec lumen, nec calor solis, multò minus aliorum syderum pertingit, pleraque gignuntur agente cœlo, quæ per sacultates alias præter lumen à cœlo essici dubitauerit nemo.

Iam mare, cuius accessus & recessus lunæ motu gubernari per quotidiana experimenta didicimus, quale tandem lumen concitare potest fluere illudoriente luna, idque quacumque diei vel noctis hora illa exoriatur, vbi ad summum cœlum luna peruenit, resuere, post occasum rursus excrescere, vbi imum cœlum luna attigit, iterum recedere videmus. Atque ne quis rem tantam lumini tribueret, natura in nouiluniis, quando luna minùs abundat lumine, mare concitari vehementiùs, quàm in pleniluniis & in lunæ quartis, hoc est, septi-

ma & vigelima prima die lunæ nullum æstum esse voluit.

Dicant qui huiusmodi virtutes cœlo denegant, cur Hippocrates & Medicorum natio vniuersa, per solstitia, & vernum, atque autumnale æquinoctium, maximas dicat sieri morborum mutationes. An quia redundat lumen? nihili minus; an quia mediocri luce complentur vniuersa? id non cadit in solstitium æstiuum; an quia minimum est luminis? ne id quidem de æstiuo solstitio dici potest; an quia his præsertim temporibus acriùs incitantur humores, ac prima illa initia, calor, frigus, humor, & siccitas, in quibus omnis corporis costitutio consistiti verò est, quod in quæstione ponimus, luminéne an alia secretiore vi hæc commoueantur? Sed audiamus Hippocrate ipsum in aureo illo libello, de aëre, aquis, & locis. [Maximè auté (inquit) observare oportet magnas temporum mutationes, vt neque medicinas in illis nisi coacti, exhibeamus, neque vramus, neque secemus, priùs quam prætereant dies decem, aut plures & non pauciores, periculosissima sunt etiam ambo solstitia, maximè verò æstius; per riculosism etiam æquinoctium vtrumque, magis verò autumnale. Oportet autem & astrorum exortus considerare, præcipuè Canis, deinde Arcturi, & Pleia-

dum

dum occasum. , morbi enim in his maxime diebus sudicantur; alique perimunt, alij verò desinunt, aut aliam in speciem, aliumque in statum transmutantur.

Denique cur abditas hasce vires coelo negabimus? An quia simplex est corpus, corpori autem simplici multiplex virtus repugnatiat simplici corpori miflio primarum qualitatum repugnat, non multitudo virtutum, nec perfectissimo corpori non congruit multiplex agendi modus. An quia non apparent, nec exercentur omnibus in locis, at præter effectricem vim opus est etiam idonea materia, quæ non vbique, nec semper præsto est:quamobrem vinum exhilarat cor, non cerebrum, non pedes, non hepar: & Magnes trahit ferrum, non aurum, non argentum, non item res cateras. An quia, vt aliqui sensêre, ex coelecti lumine fluit, non quiuis calor, sed calor viuificus, qui præstare potest quidquid occultis viribus tribuitur. Vnde Arist. lib. 2. de gener. animal. cap.3. [Solis calor(inquit)& animalium non modò qui semine continetur, verùm etiam si quid excrementi sit, quamquam diuersum à natura, tamen id quoque principium habet vitale. Cæterùm calorem in animalibus contentum nec ignem este, neque ab igne originem ducere, manifestum est. ] Calor autem ccelestis, & vitalis omnium qualitatum potestato præditus est, & cum causis aliis calefacit, frigefacit, cum aliis humectat, arefacitque cum aridis:at calorem cælestem eiusdem esse naturæ cum elementali, exploratæ sidei est. Primò id Iacobus Zabarella lib, de calore cœlesti diserrè probanit. Deinde lumen folis speculis, & phialis, & globis vitreis reflexum aut refractium in fomite excitat ignem, non alio sanè calore quam igneo. Auger insuper calor igneus calorem vitalem & cœlestem, quod non faceret, nisi communis vtrique esset natura. Aduersatur frigus elementale æquè calori vitali, & cœlesti, ac igneo & elementali, at vni vnum solum est contrarium, auctore Arist, vnus igitur sit calor vitalis,& igneus necesse est.Dissidet autem non natura sed siccitate adiuncta, vel alio accidenti. Omnis item calor calefacit, qua calor est, nec minus naturaliter ac necessariò quam durities obduret, mollities molliat donent soni, sapiant sapores; vnde igitur calor, qua est calor, discrepet à calore, habet nihil. Nec illud prudenter satis dictum est, calorem cœlestem cum frigidis frigefacere, cum humidis humectare, exficcare cum ficcis, nam folis lumen, cum pluuialibus aquis campi innatant, interdum non humectat magis,sed exsiccat, nec niues frigefacit, sed calore soluit, & humidas res alias non solum feruefacit, sed etiam comburit, nonnunquam ad igneam porrò formam non niss per elementalem calorem fit apta via, vt planum fiat quam ignei, & cœlestis caloris ratio communis sit, & indifferens. Denique si ex yna cœlestis caloris natura contendant plures qualitates fluere non pro conditione materia, sed pro fœcunditate agentis, quid magis obscurum audiuit philosophia: quàm ex vna eadémque causa calorem manare, & frigus, humorem & siccitatem? [Contrariorum ait Arist. lib. 2. de gener. text. 56. & lib. 2. Phys. text. 30. ezdem sunt caulæ sed diverso modo se habentes. Quod enim præsens est causa huius, hoc ablens facimus aliquando causam contrarij, idem verò vt idem semper natum est facere idem.

Libenter itaque condonamus Afrologis præter lumen & motum alias eccli vires, quas sapientissimi viri in Peripatetico puluere exercitati obstinate pernegant, Auer. lib. 2. cœli, text. 42. & 45. Alex. Damascius apud Philopo-

num loco citato, Philalteus lib. 1. cœli, tex. 25. Pauisius disput. 4. Met. q. 9. & ro. Mirandulan de fingulari certamine, lib. 22. 23. & 24. Ioannes Picus Mirandul. lib. 3. contra Astrologos, c. 4. & 5. Plotinus Ennead. 2. lib. 3. per totum. Ægid.

in 2.dist.14.q.3.ar.2 dub.2.& 3.literali, aliique permulti.

Primò quidem Arist. lib. 2. Meteor. summ. 2. c. 2. quòd ad ortum Orionis vsque ad Etesias, ac Prodromos tranquillitas generatim conringat, duas tradit causas, quarum neutra ad occultas cœli vires pertinet [Quapropter (inquit) in Orionis ortu maxima sit tranquillitas, vsque ad Etesias, & Prodromos.] Vniuersaliter autem siunt tranquillitates propter duas causas, aut enim propter frigus, cùm extinguitur exhalatio, veluti cùm sueritgelu sorte, aut cùm marcescit à sussociame, plurima autem & intermediis temporibus, aut eo quod nondum sacta sit exhalatio, aut eo quod iam prateriit exhalatio & alia nondum aduenit. Idem sect. 26 problem. 14. [Qua de causa (inquit) Orionis exortu dies maximè variantur, statúsque importuni commouentur, an quoniam in mutatione varia maximè omnia sunt, qua non vno certóque tempore, motúque describuntur. Atqui oritur Orion ineunte Autúno, occidit hyeme. Ergo quia non vno tempore constat, sed alio incipit, alio cessar, status etiam inconstantes esse necesse est, vtpote cùm ancipiti conditione proueniant, quos sibi tempus vtrumque sortitum est.]

Rursus cur orrus & occasus Orionis molestus esse soleat, idem Arist, scribit ibidem nulla facta mentione virium coelestium abditarum. [Infestus (inquit) & molestus Orion esse videtur, & occumbens & oriens, quia in transmutatione temporis accidir occasus & ortus æstate, aut hyeme, & propter magnitudimemastri dierum sit aliqua pluralitas, transmutationes autem omnium turbu-

kentæ sunt, propter indeterminationem.]

[Cur non meminit occultarum astrorum virium? quid erat facilius quàm hac omnia Orionis occulta virtuti ascribere? quàm expeditum erat iter ad ignorantia asylum, arcanas virtutes? Aut igitur ignorauit instuentias, quas vocant, aut improbauit, & qua circa Orionis ortum, & occasium contingunt, magna sapientia retust, in temporú commutationes, quando nimirum vel diuturno solis ardore exhalationibus assumptis, vel vehementi frigore sussocial suppetit ventis materia.

Quid molestias, quas oriens & occidens Orion afferre solet? nonne in temporum commutationes sin quas huius astri ortus & occasus incidit, refert po-

tiùs,quàm in astrum ipsum?

Sed & de Etelis, & de orru Canis, quid ibidem scribat idem Arist. videamus. [Eteliz autem slant (inquit) post versiones & Canis ortum, neque tunc quando maximè propè sit sol, neque quando longè, & diebus quidem slant, noctibus autem cessant. ] Causa autem est, quia prope diem existens pravenit exsiccans antequam siat exhalatio, cùm autem abscesserit modicum, mediocris iam sit caliditas, adeò vi congelata aqua liquescant: & terra exsiccata & à propria caliditate, & ab ea qua solis est, quasi ardescat, & exhalet, nocte autem desinit, quia congelata liquescere desinüt, propter frigiditatem noctium, exhalat autem neque quod congelatum est, neque quod nihil habet siccum, sed cum habet siccum bumiditatem, hoc calesactum exhalat. Dubitant autem quidam, propter quid Borea siunt continui, quos vocamus Etessas post assiuales versiones, Austri autem sic non siunt post byemales: Habet autem non irrationabilites.

Fiunt enim vocati Leuconoti, opposito tempore, non sic autem siunt continui. Quapropter latenter faciunt inquirere; causa autem est, quia Boreas quidem à locis, quæ sub Vrsa stat, quæ plena aqua & niue sunt multa, quibus liquestactis à sole post æstiuales versiones, magis quàm in ipsis stant Eteliæ, sic enim & sussiones siunt, non cùm maxime adproprinquauerit ad Vrsam, sed cùm calescerit ampliori tempore, adhuc autem prope. Similiter autem & post hyemales versiones stat Ornithiæ, etenim hi Etesiæ sunt debiles, minores autem & tardiores Etesis stant, septuagesimo enim die incipiunt state, propterea quòd longè existens sol incalescit minùs. Non continui autem similiter stant, quia quæ in superficie & debilia tunc segregantur, magis autem congelata ampliori indigent caliditate, quapropter interpolantes isti stant, donec subuersionibus iterum æstiualibus stauerint Etesiæ, quoniam vult quàm maximè continuè hinc semper stare ventus.]

[Idem sect. 26. prob. 12.] [Cur Auster (inquir) canicula oriente moueatur, idque lege naturæ certissimum sieri soleat? An propterea quòd regio inferior orbis sole scilicet remoto, minùs calida est ? itaque vapor inde largè emigrat, & multi prosectò Austri spirarent, nisi anniuer sarij prohiberent.]

Iterum problem 13. [An omnibus Austris tum orientibus, tum occidentibus aër soleat commutari, sed Cane pracipue? quod quidem flatibus latissime constat, qui eius ortum & post ortum sequuntur. Quod cum zstus tunc vigeat, spiritus calidissimos per idem tempus oriri congruum est. Auster autem calidus est,& cum ex contrariis in contrarium maxime commutari solitum sit, ortúmque canis præuij nuncupati antecedant, qui Aquilones funt, meritò post eum Auster spirat, quádoquidem affignari necesse est, ídque Austris fieri orientibus. Huic autem verbo,cùm assignari dicimus, subie&a notio est,aërem insigniter commutari, & quidem mutari flatuum omnium genera, in ventos aduersos, aut dextros solent; cùm Aquilo non transeat in latus dextrum, reliquum est vt in aduerfum, hocest, in Austrum transeat. Quinetiam dies post brumam quintusdecimus Austrum præsefert, eò quòd bruma initium quoddam est, moueturque à sole is potissimum aër, qui brumæ vicinus est, solem autem tunc ad Austrum vergere certum est. Vt igitur cum ort perreptat, flatus excitat, Subfolanus, ita cum meridiem adit, Austros euocat, nec tamé statim à bruma id facit, quoniam breuissimas tuncagit distantias, sed quintodecimo, quia tempus id modice se habeat ad primam discessus sensionem, torum enim id tempus pars conspicata est.

Quàm filent apud Arist. cœli influentiz, quàm frigent arcanz astrorum vires, quàm nouitiz sunt huiusmodi virtutes in philosophia, in conuessiones,
commutationésque temporum, in anni tempestates, que accessive eccessique solis constant, in lumen generale cœli instrumentum, quo omnis astrorum vis ad
nos defertur, efert Arist. que cumque ad syderum ortum vel occasum contingunt, naturalémque omnium rationem haud paulò melius reddit, vel è proximis causis, vel è cœli conuersione, quàm alij ex astrorum arcana vi, & potestate.

Deinde quòd Echini, & reliqua id generis in pleniluniis vberiùs impleantur, non refert in occultas lunz vires Arist. vt faciunt recentiores aliqui, & lenioris nominis Philosophi, sed in calorem qui per plenilunia redundat. [Laborant (inquit lib.4.de partibus anim.c. 5.) testata omnia per frigus, & zstum, nit, habent enim id iam inde ab ortu natura, & plenilumis vberius, & non quia per id rempus copiosius pascuntur, vt quidam putant, sed quod noctes repidiores sint propter lucem pleniorem, calorem enim desiderant, quoniam frigori parent, vtpote que sanguine careant; ex quo sit, vt a state potius vbique vigeant, præterquam in Pirensi Euripo, nam ibi non minus tempore hyberno probantur, cuius rei causa est, quòd tunc vberius pabuletur, cum pisces per idem tem-

pus ea loca derelinquant.] Ita incrementum & decrementú conchyliorum à calore, caloran à maiori, & minori copia luminis repetit Aristoteles, que causa est, cur ligna cesa luna crescente faciliùs quàm quæ decrescente cæduntur, putrescant, vt rectè notauit Mirandulanus lib. 3. contra Astrologos, c. 5. Etenim erescente luna, minus viget calor, maximéque abundant humores, qui putredini materiam, & causam exhibent, decrescente luna, diuturno lumine tum solis, tum luna, & longiori tempore dominante calore resoluti multi humores, & ligna fieri sicciora necesse est, quæ deficiente humore diutissime perdurare oportet : apte enim Aristot.lib.4 de gener.anim.c.2. [Sol(inquit) per totum annum hyemem atque æstatem facit, luna per mensem id agit, quod ita sit non accessu discessuque lunæ, sed alterum increscente luce, alterum decrescente, hinc per plenilunia, & nouilunia temporum commutationes frequentes, morborum incrementa, & decrementa, medicamentorúmque purgationes, vbcriores, aut parciores, aliáque huiusmodi, quæ ad stabiliendas influentias passim proferri solent. I Quod verò scribir Aristot.lib.4 de gener. animal. c.1. stempus esse humidius & frigidius decrescente luna ] intelligo esse humidius quam in plenilunio, non humidius quam luna à sole discedente.

Præterea omnes rerú sublunariú mutationes, generationes, corruptiones, augmentationes, alterationes, primæ quattor qualitates, calor, frigus, humor, siccitas, peragunt, omnes primas qualitates, lumine, & motu, cœlú progignir, vi vidimus c.3. Alias itaq; secretiores virtutes, cœlo nequidquá affigimus, id quod planum siet, si ea, quibus potissimum freti, minuti Philosophi nonnulli, huiusmodi cœlo virtutes attribuerunt, lumine & motu fieri posse docuerimus.

Dies enim criticos, quorum mira vis estin morbis & morborum curatione, non pertinere ad lunam, vel aliud astrum, vt quidam nuperrime commenti
sunt, docet Hieronymus Fracastorius libro de crisibus, c. 4. Ioannes Picus Mirandulanus lib. 3. contra Astrologos, cap. 16. vel ex eo quòd septimus, decimusquartus, vigesimus, vel vigesimus primus dies à contracto morbo sunt maximè
critici, in quacumque tandem die luna, & in quodcumque astrum inciderint;
non itaque à luna, nec ab astris dies huius modi expectamus, sed ex natura morbi, vel humorum, qui statas habent vices; non secus ac sebres ipsa, & certum
incrementi & decrementi tempus ex propriis & intrinsecis iniciis, quemadmodum animantes, & planta, & fiuges.

Quod quibusdam locis aër insalubris, in aliis maxime sit salutaris, oritur, ve docet Hippocrat. lib. de aëre, aquis, & locis, ex putrescétibus aquis, ex corruptis vaporibus intra terre viscera inclusis, ex depravatis exhalationibus, ex aliis male olentibus, quæ noxios spiritus exhalati, insiciúnt que aërem, & regionem, aut provinciam aliquam, quibus quæ carent loca salutaria censentur.

Nec postilentiz alios habent ortus, que voi aeri ipsi insederint, longe laté-

que grassantur, si corpora solum occupauerint non inficiunt, inisi contactu & ásslatu, huiusmodi spiritus concitantur actione primarum qualitatum, prove in varias materias inciderint.

Neque ea qua fiunt intra terra viscera desiderant astrorum vires occultas, quamquam enim eò non pertingit lumen cœsi, pertingit tamen calor lumine excitatus, per astatem prasfertim, excalefiunt enim partes terra extima, qua afficiunt intimas, in quibus procreantur metalla, & cætera huius generis. Faciunt ad rem, & spiritus calore excitati, & à contrario per antiperistasim retroacti ad ima terra viscera, agendo enim, patiendoque fundunt multa natura opera ad vsum & ornatum mortalium. Quicumque pulegium agente cœso asserit vtroque sossitios florescere, docere debet cur cœsi potus quàm ipsius pulegij arcana vi florese velit, contra philosophia tabulas ab Arist. signatas sect. 20.

problem.21.

Æstus porrò marís res vna in vniuersa philosophia inenodabilis stellarum quoscumque occultos, & latétes laqueos eludit, atque perrumpit, Nam exdem stellx, eadémque luna, supero & infero mari fulgent, Tyrrhenum non concipir æstum, quem concipit Adriaticum mare. Extra Herculeas columnas secundum littus Africæ,& meridiem verlus,ad infulas víque capitis viridis,quæ non longè absunt à tropico Cancri, nullum mare patitur incrementum vel decrementum,vr videre est in historia rerum Indicarum,lib.2.c.10.Idem mare ab iisdem columnis versus Septentrionalem plagam magnos habet accessus, & recessus, · sinus Mexicanus, & mare totum quod ad insulam Hispaniolam, insulam Cumbam, Ciuitatem nominis Dei latissimè patet, totusque ille Oceanus Septentrionalis ab æstu, vt scribunt Petrus Martyr, Gonzales de Ouiedo in summariis de rebus Indicis, quæ leges tom.1.Historiæ rerum Indicarum, c.2.immunis est & liber. Mare verò Sur, quod huie ex altera parte respondet, atque ita respodet ve interpolito breuissimo tractu terræ, vix 20 millibus passuum ab eo diuidatur, æstu vel agitantur vehementissimo, lib. 2. de historia rerum Indicarum, c. 10. Gonzales de Ouiedo & Petrus Martyr locis citatis. Id quod scribit Scaliger exercitatione 52. Franciscus Vicomercatus lib. 2. Meteor. com. 4. Oceanum Gallicum, ad fauces Garumnæ fluminis, inter Aquitaniam, & Hilpaniam feptem horis fluere, quinque refluere constat, non servato lunz ortu neque occasu: Denique quod tradit Aloysius Cadamustus, in suis nauigationibus quæ extant to. 1. rerum Indicarum, ad caput rubrum per 50. vel 60. millia passuum mare quatuor horis decrescere, octo excrescere, referri in lunam, & influérias non potest. Ad extremum illud etiam quaro cur luna non exagitat etiam mare Caspium, lacus, fontes, aquas omnes? An dicturus es id euenire, quia maria folú hæc virtus petit, ficut magnes ferrum non alias aquas.at multi præterea fontes æstuare solent. nam Plin.lib. 2. natural.historiar. c. 92. tradit in Gadibus ad columnas Herculeas fonremesse, qui interdum cum Oceano augeatur, & minuatur, interdum verumque contrariis temporibus præstet; & in ripa Boëtis oppidum esse, cuius putei crescente æstu minuuntur, decrescente exundant, multáque alia huius generis refert Georgius Agricola lib.3. de iis quæ è terra effluunt, fermè initio: Andreas Baccius lib. 1. de thermis, c,24. Alber de proprietate elementorum, tract. 2.c.5. Hier. Barrius dialogo de fluxu & refluxu maris.

Quid habet ratus & sibi constans cœli motus, & natura, cum tanta æstus inconstantia, & varietate? cur è cœlo petimus causam æstus marini potius, quam sebris Schris & morborum omnium? O ignaua & iners ratio, que in difficilem quoties locum incidit, ad latétes confugit cœli virtutes, cur non audimus Strabonem lib. 1. Solinum lib. 1.c. 2 (Stoicos apud Plutarchum lib. 3. de placitis Philosophorum, c.17.qui id totum in naturam maris referunt, [quemadmodum (inquit Seneca lib.3. natur quæft.c. 16.) quartana ad horam venit, quemadmodum podagra ad tempus respondet : quemadmodum purgatio, si nihil obstitit, starum diem servat, quemadmodum præstò est ad mesem suum partus, sic aqua internalla habent, quibus fe retrahant & quibus reddant.] Cur non audimus Alexandrum lib. 2. Meteororum, comm. 5. Ioannem Buridanum eodem loco, Andream Cisalpinum lib.3.quæst. Peripateticarum, c.5. Ludouicum Buccaserrum lib 2. Meteor. lect. 18. & 19. qui ex natura soli, cui mare incumbit, huius rei causas repetunt. Sunt illic specus vasti (inquit Seneca, loco citato) sunt ingentes recellus, & suspensis hinc & indemontibus, laxa sunt spatia, abrupti in infinitum hiatus, qui sæpe illapsas vrbes receperunt,&ingentem in alto ruinam condidére. Hac spiritu plena sunt, qui nunc huc colliss, nunc illuc repercussi mare exagitant.

Si cœlum malumus tantæ rei auctorem facere, cur non audimus Auer.lib, 2.Meteor.c.2.Vicomercatum ibidem com. 5.Paulum Venetum in summa Mezeor.c.12.Albert.lib.de causis & prop.element.tract.2.c.5.Contarenum lib.2.de əlemen. Hieronymum Burrium dialogo de sluxu & ressexu maris, Mirandulanum lib.3.contra Astrologos, c. 15.Scaligerum exercit. 25.& 52. aliósque permultos, qui lumine rarefactum mare à luna & cœlo redundare, & ebullire, cessante rarefactione.deseruescere. & subsidere docuerunt.

Arque hac quidem ambiguas & inconstantes esse cœli latentes vires & înfluentias quibus Astrologia omnis nititur, planè cumularéque concludunt. Nos verò, qui multò plura Astrologis vitrò dare solemus, quàm ipsi probare possint, libenter recipimus præter lumen, & motum, alias secretiores, & abditas cœli vires, sed vt sobriè iis vtantur rogamus. Quod si secerint, Primum quæ nondum definitè distincté que nor ut de stellarum viribus, pro certis & definitis non venditabunt. Deinde exploratam iam & perspectam cœli actionem non extendent ad plura quàm eius natura, vel experimétum patiatur, qui est Astrologis omnibus samiliaris error. Denique vires quas colligunt ex eo quòd luna in fretis, in conchyliis, in arboribus, cœlis, in herbis, in hominibus morbo assectis, facere solet, non tribuent solis natalitiis astris, sed fatebuntur omnia astra in hæc inferiora agere non minùs quàm quæ ortui aut conceptui præesse dicuntur.

#### CAPVT SEXTVM.

#### Motum cœli non pertinere ad bac vsque infima,&c.

STROLOGI non modò lumine, ali ísque viribus arcanis, sed etiam motu in his inferioribus cœlum efficere multa contendunt, alterare aiunt aëris proximi partes, eumque calefacere plus quàm natura ferat, trudere præterea ignis vicini partes deorsum, quibus æstum sieri maximum apud nos, enon paucas summo aëre exhabationes accendi, in cometas, in stellas

crinicas, de barbatas, in alia spectra, que non rard è coelo rerrent mortales. Hac ille.

Animaduerti hæc eadá placere Peripateticis monnullis propter duo Aristot. loca dissicultaris plenissima, quæ verbatim hic describimus lib. 2.cæli, tex. 42. [Calonautem ab ipsis (loquitur de astris) & lumen generatur attrito aëre ab illorum latione, nam natura aptus est motus ignire ligna, & lapides & ferrum; rationabilius igitur est id, quod est igni propinquius, propinquior autem est aër, veluti & in iis quæ feruntur sagittis, hæ.n.& ipsæ sic igniuntur, vt plumbei mucrones colliquescant, & quoniam hæ igniuntur, necesse est & eum, qui in

circuitu iplarum est aërem hoc idem pari.

Rursus lib.1. Meteor. summ. 1.c.4 extremo. [De sacta autem caliditate (inquit) quam exhibet sol magis quidem secundum se, & diligenter in iis, quæ de sensu conuenit dicere. Calidum enim passio quæda sensus est. Propter quam autem causam sit non talibus existentibus illis secundum naturam dicendum est nunc. Videmus itaque motum, quod potest disgregare aërem & ignire. vt & quæ feruntur liquesieri videantur sæpe. Vt igitur siat tepor & calor, sufficiens est esticere etiam solis lazio tantum, velocem.n. oportet, & non longè esse. Quæ igitur astrorum est, velox quidem, longè autem: quæ autem lunæ, deorsum quidem, tarda autem: quæ autem solis, ambo hæc habet sufficienter. Fieri autem magis simul cum sole ipso caliditatem, rationabile est, sumentes simile ex iis, quæ apud nos siunt. etenim hic sorum quæ violentia seruntur, vicinus aër maximè sit calidus: & hoc rationabiliter accidit, maximè. n. motus solidi disgregat ipsum, & propter hanc igitur causam pertingit ad hunc locum caliditas, & quia ambiens ignis aërem spargitur motu frequenter, & fertur violentia deorsum.]

Quæ Philosophi loca multiplices habent explicatus, quos leges apud Alex. lib.1. Meteor.comm. 16.& 17. Auer.S. Thom. Simplicium, Augustinum, Hispanum, Philacteum lib.2.cocii tex.42. Philoponum, Olympiodorum, Vicomercatum, Caict. Vicinensem lib. 1. Meteor. summ. 1.c.4. Albertum lib.2.cocii, tract.3. cap.2.& lib.1. Meteor.tract.1.c.10.11.12. Trimonem ibidem q.7. Flaminium de Nobilibus, lib.1. de gener.c. 6. Iacobú Zabarellam libro de calore coclessi, à c 1. vsque ad 10.& lib. de regionibus aëris; commodior Aristo. explanatio, & quæ ad veritatem accedat propiùs mihi videtur pendere ex iis, quæ subiiciam.

Principiò igitur cœli motu deferri ad nos astrorum efficientiam, in confesso est, id tradit Aristot.lib. 2. de generat. 1, 5 6 lib. 2 cœli, 1.20. id docet quotidia

nus vsus & experimentum.

Deinde fatemus exhalationes supremo aëre degentes vnà cum elementali igne, & aëre à cœlo circumferri, immò & atteri,& ad ignis formam præparari illius regionis a stu & agitatione cœlesti.

Detrudi præterea aliquas exhalationes inferiùs dum circumducuntur à cœlo,& aëri allifæ atteruntur, probabile ducimus, iaculari etiam fulmina, alió sque

ignes è nubibus expressos libenter recipimus.

Adhac motu cœli ignis aërisque calorem foueri ac conservari, eáque de causa non incongrue dici motu cœli aërem & ignem calesieri, vltrò damus.

Postremò motum diurnum, quamuis no sit solis proprius, sed octavæ Sphæræ, cùm tamen in sole maximè splendescat, qui suo ortu, & occasa dies, noctes-

que

que delignat, iure merito soli potius quam vili alionum aftrorum tribai non

Atque hac omnino Arist. tradere locis citatislonge verisimilius sit, quam in absonas. & imperitissimas sententias descendisse de attritu, & iaculatione ignis ad terras vsque; illa porrò verba libri primi Meteoro [Propter hanc igitur causam pertingit ad hunc locum caliditas] ad locum, de quo erat sermo, hoc est, ad summum aërem referenda sunt: non ad hunc locum in quo degimus.

Maneat igitur, cœli motum víque ad supremum aërem pertingere, non inferius, ibíque exhalationes aliquas excalefacere non aërem, neque ignem corpora natura sua calidissima, auctore Aristotele lib. 2. de gener. à tex. 16. ad 24. idque voluisse solum Aristotelem, qui air motu Solis atteri aërem & calescere, loquitur.n.de supremo aëre, in quo cometæ, aliáque id genus siunt, non de nostrate ad quem motus Solis neutiquam pertingir.

#### CAPVT SEPTIMVM.

Non omnia, que cælo continentur, ita à cælo pendere, vt eo non agente, nihil agere possint.

Hilosophorum & Theologorum nonnulli ita omnia, que cœlo subsume, à cœlo pendere arbitrati sunt, vt eo non agente nihil cæterorum aut agere, aut pati, aut mouere, aut moueri, aut à contrariis dissolui, aut à propriis causis generari possit. Ita Soncinas libro 12. Metaphysices, q. 13. Dominicus de Ilandria lib.8. Met.q. 1. a. 1. Dominicus à Soto, lib. 1. Physicorum, q. 4. conclus. 1. & lib. 2. sent. d. 48.q.2.2.2. Chrysostomus Iauellus lib.12. Met.q.1 3. Iandunus lib.1.cœli,q.1.lib.12.Met.q.13.Pauisius disput. 4. Met.c.9. & 10. Gaspar Contarenus lib.2.de elementis, qui sicut lumen à sole, ita res omnes sublunares à cælo perpetuò conseruari, eòque sublato ne momento quidem temporis caterorum quidquam permansurum docet. Ioannes Bauonius in 2. dist. 15. q.1.ar.4.Ægidius in 2.d.1 4.q.3.dub.2.literali, Ierrariensis 4.contra gentes,c.97. 🕽 aduertendum tertiò. Dominicus Bagnes 1. parte q 66. a. 3. dub. 2. Medina & Corradus 12.q.109.ar.1.Capreolus in 2.d.14.q.1.ar.2.conclus.2. a. 3. extremo. Claudat agmen S. Thomas 1.2.q.109.ar.1.in c. [quantum cumque ignis habeat calorem perfectum, non tamen alteraret, nisi per motionem corporis cœlestis.

Idem q. 5. de potentia Dei, a. 8. in c. [Elementa (inquit) agunt in virtute corporum cœlestium, & corpora cœlestia agunt in virtute substantiarum separatarum, vnde cessante actione substantiæ separatæ, oportet, quòd cesset actio corporis elementaris, sed sciendum quòd corpus habet duplicem actionem, vnam quidem secundum proprietatem corporis, vt scilicet agat per motum, (hoc enim proprium est corporis vt motum moueat & agat) aliam autem actionem habet secundum quod attingit ad ordinem substantiarum separatarum, vt participat aliquid de modo ipsarum: sicut naturæ inseriores consueuerunt aliquid participare de proprietate naturæ superioris, vt apparet in quibusdam animalibus, quæ participant aliquam similitudinem prudentiæ, quæ propria

Digitized by Google

propria est hominum. Hæc autem est actio corporis, quæ non est ad transmutationem materiæ, sed ad quamdam dissussionem, similitudinis fermè in medio, secundùm similitudinem spiritualis intentionis, quæ recipitur de re insensu, vel intellectu, & hoc modo sol illuminat aërem, & color speciem suam, multiplicat in medio. Vterque autem modus actionis in istis inferioribus causatur ex corporibus cælestibus, nam & ignis suo calore transmutat materiam ex virtute corporis cælestis, & corpora visibilia multiplicant suas species in medio virtute luminis, cuius sons est in cælesti corpore, vnde si actio vtraque corporis cælestis cessaret, nulla actio in istis inferioribus remaneret, sed cessante motu cæli, cessas prima actio, non secunda, & ideo cessante motu cæli, erit quidem actio in istis inferioribus, illuminationis & immutationis medij à sensibilibus, non autem erit actio, per quam transmutatur materia quam sequitur generatio & corruptio.] Hæc S.Doctor.

Rursus quodlib. 6. q. 4. ar. 19. [Ideo (inquit) primum cœlum, scilicet empyreum, singulariter per suam quietem influit, hoc autem est proprium huic corpori quòd influat absque motu, inquantum est supremum, attingens quodammodo ordinem substantiarum spiritualium pro vt Dion dicit 2. de diuinis nominibus, quod diuina sapientia coniungit principia secundorum sinibus primorum. Audiunt hanc inferiorum, superiorum que causarum colligationem naturalem libentibus & gaudentibus animis Genethliaci, cum n. ad affectionem vinus cuiusque, tantorum virorum sententia, cum proximis causis astra & cœlum venire necessariò dicuntur, ita vt cessante cœlo proxima causa esticiant nihil; perbelle Astrologia sindamenta iaci existimant, qua ex constitutione cœli, stellarumque consiguratione quidquid suturum vmquam sit, longè

antè & præsentiri, & prædici posse profitetur.

Cæterum nihil est, cur magno huic Philosophiæ loco Genethliaci considant, causas enim sublunares ab æternis, & cœlestibus pendere, bisariam intelligi potest; vno quidem modo secundum ea, quæ mundo elementari communia sunt vniuersim, & sic omnes inferiores causæ aptè à superioribus, & cœlestibus ducuntur.

Duobus n. modis intelligi potest quod Auctores citati aiunt. Primum ita hæc inferiora à superioribus pendere, vt hæc sine illis diu perdurare non possint, quod verissimè dicitur. Nam si quiesceret cœlum, hemisphæriu, in quo solt consisteret, sine dubio æstuaret, brenique omnia occuparet ignis, alterum verò nimio frigore, & ipsum dissolueretur. Proprerea sapienter Aristot. libro primo Meteororum, cap. 2. scribit [à superioribus lationibus omnem huius munda virtutem gubernari.] hoc est, ordinatè conservari & disponi. & lib. 8. Phys.c. 72. & aliis. Iterum lib. 2. cæli, tex. 20 eu identissimis rationibus eu incit, necessitatem alicuius principij sempiterni vnde pendeant, quæ nunc mouentur, nunc quiescunt, ordo namque in statis vicibus, & motus, & quietis, & generationis, & corruptionis, ferè cœlitus administratur, nec posset ira rerum vicissitudo, quam videmus perstare, nisi solis, quiastroru obtanet principatum, tum accessius modici, tum recessus, & frigoris, & caloris modum temperaret.

[Quoniam autem (inquit Aristoteles lib.2.de generat.tex., 6.) suppositum est demonstratum, continuam esse rebus generationem, & corruptionem, dicimus autem lationem causam esse generationis, manifestum est, quod vna existente latione non contingit sieri ambo, quia contraria sunt, idem enim, & sieri

Digitized by Google

militer se habens semper idem natum est facere. Quocirca generatio erit semper, aut corruptio: oportet autem multos esse, & contrarios motus, aut latione, aut inæqualitate, contrariorum enim contrariæ sunt causæ; ideóque non prima latio causa generationis, & corruptionis est, sed quæ secundum obliquum circulum, in hac enim & continuu vnum est, & moueri duobus motibus, necesse enim si erit semper continua, generatio, & corruptio, semper aliquid moueri, vt non desiciant ipsæ transmutationes, duobus autem, vt non solum contingat alterum.]

Infra textu 58. [Apparent autem (inquit) secundum sensum confessa, his q à nobis dicta sunt. Videmus enim quòd adueniente quidem sole generatio est, recedente autem corruptio, & in æquali tempore vtrumque, æquale enim tempus generationis & corruptionis, quæ secundum naturam, sed contingit sæpe in minori corrumpi, propter ad inuicem confusionem. Inæquali enim existente materia, & non vbique eadem, necesse est generationes inæquales esse, & has quidem celeriores, illas autem tardiores. Quocirca accidit propter horum generationem, aliis sieri corruptionem, semper verò, vt dictum est, continua erit generatio, & corruptio, & nunquam desiciet propter eam quam diximus causam.]

Deinde anni tempora, rerúmque vices non fierent sine definito quodam cursu, recursúque Solis, vt idem notauit locis citatis. Vnde Marcus Tullius sib, a. de natura Deorum, [Sol(inquit)inflectens cursum tum ad Septemtrionem, tum ad Meridiem, æstates & hyemes essicit, & ea duo tempora, quorum alterum hyemi senescenti adiunctum est, alterum æstati, ita ex quatuor temporum mutationibus, omnium, quæ terra, maríque gignuntur initia, causæque ducuntur. Hæc itaque sapientes viri aiunt, quando aiunt à superioribus causis gubernari inferiores, subsunares causas ita à cœli essicientia pendere, vt eo cessante cæterorum nihil agere possit.]

Adhæc quia rebus animatis generatim magna vi caloris opus est, vt generentur, ideo dixit ille lib.2. Phys. text. 26. Sol & homo generant hominem, calor autem bona parte à cœlo proficiscitur, ideo honnihil auctores citati procreationem animantium cœlo tribuerunt. Sed hoc quid ad Astrologiam? quæ omnia ex astris deducit?

Tandem pleraque sunt in arboribus, in segetibus, in herbis, in sodinis, in aquis, in meteoris, in aliis, quæ certam cœli temperiem postulant, nec sunt niss certo anni tempore, & quibusdam dominantibus astris; propterez cœlum in ordinem generalium causarum referre potuerunt summi viri, nec propterez cœli essicientiam rebus omnibus sine idonea ratione, vt Genethliaci, tomere admiscent.

Altero modo intelligi potest cessante cœlo cæteras causas essicere nihil, hoc est, sublata cœli conuersione, vel actione, nihil omnino, quod sub eœlo sit, posse vel breui tépore subsistere; vel aliquid operis essicere. Id Cardanus, id Bellatius, id cæteri clamant Astronomi, Incerta sanè tes, & dubia non passu.

Primò quidem id non probatur S. Thomæ, quem sue sententiæ patronium adsciscunt opusculo 10. art. 8. quæst. 5. de potentia à 19. ad 8. quods. 6. quæst. 8. art. 19. non Scoto in 2. dist. 14. quæst. 3. extrema, non Ricardo ibidem art. 2. quæst. 6. non Durando, in 2. dist. 14. part. 2. q. 3. num. 11. non Henrico quods. 11. quæst. 15. quods. 14. quæst. 15. quods. 16. quæst. 17. quods. 17. quods. 18. quæst. 18. quest. 18. quest. 18. quest. 18. quest. 18. quest. 18. quest. 19. quods. 19. quest. 19

ad generatam per putrefactionem; non Gabrieli in 2.dist.14.quæst. vnica.dub. vlt. non Herueo quæst. 5. de natura cœli, ad 5. ad 7. ad 12. ad 14. ad 25. non Alexandro Aphrodiseo,si malunt in philosophorum foro causam agere, quam in Theologorum lib. 3.naturalium quæstionum, cap. 4.apud Simplicium, lib. 2. cœli, text. 13. Simplicio ipsi eodem loco, & text. 20. non Philopono aut Buccaserro lib. 2. de generatione, text. 56. non Achillino lib. 4. de orbibus, dubio vlt. non Philalteo lib. 1. cœli, text. 27. non Mirandulano lib. 22. 23. & 24. de cuersione singularis certaminis, non Scaligero exercitatione 52. non aliis interis.

Deinde quis dicat lapidem, vt sit vel ad semihorulam, egere cœlo? nónne ab elementis quibus constat, conservari posset tantisper? num omnia ita à causis extrinsecis pendent, sicut lumen à sole? Nónne silius superstes sæpe est patri? num non perseuerat lapis sublatis etiam causis, quibus procreatus suit, ac si sine cœlo esse potest aliquo tépore, cur non & ad centrum tendere, sine cœlo? non enim indigentior est naturalis actio, quam subsistere naturaliter cum suis facultatibus integris: dicésne ingenti fragore ruentem è sublimi lapidem subsistere repente medio aëre? si in nihilum redigeretur cœlum? Multiplex est cœlum, quo potissimum sublato dices subsistere lapidem?

Præterea humectandi vis inest aquæ per se, & en naturæ principiis. negas? id docet Aristoteles lib.2.de generatione, text.23. id cuincit experientia. Si vestis ad eam quantum oportet admoueatur, quid opus est cœlo vt madesiat? nonne par humiditas est, quæ in aqua, ex aquæ natura, non à cœlo procedit, & quæ in vestem debet immitti? cur igitur humor vestis à cœlo, aquæ non item

dependet?

Age verò nonne causa quælibet per se præstare potest essectum, quem in se continct? nonne continct id omne quod eius persectionem non excedit? calor porro ligni superatne calorem ignis? cur igitur tali causæ talis essectus exæquo non respondet? sed postulat præterea actionem cœli? ergo nec stipulam incensa fornax, nisi cœlo concurrente comburet? talia iactant Astronomi, & si non credimus indignantur; indignentur licèt, à nullo impetrabunt sidem.

Libenter sciscitarer ex iis qui omnium rerum causas è cœlo deducunt, an id ontne rei cuiuslibet causam dicant, quod simul cum illa in hac rerum vniuer-sitate existir, an id solum, quod esticit rem culus est causa? Si rebus omnibus quæ sunt, faciunt nomen causæ commune, quis eos ferat? Si autem non quod-cumque est causa, sed id solum, quod sua vi rem esticit, cuius est causa, videndum etiam atque etiam an cœli virtute res omnes sint. Ratio porro esse superit sine dubio suam causam. Dicimus sucem essici à sole, propterea quòd recedente sole sux perit; accedente sole, coruscat. Id itaque essicienter rem antecedit, quo sublato, res vel non stat, vel non stat quo debilitato imminuitur esse cuius, quo alio, & alio modo se habente, aliter, & aliter res sit. At quoquo modo se cœlum habeat, in terris multa siunt, vno semper & pari modo, sub quacumque cœli constitutione, quæcumque sulgeant astra, vbicumque sol existat: ignis semper exurit, aqua madesacit, lapis è sublimi descendit, vulnus intersicit: non pertinent sigitur hæc ad cœli essicientiam, sed ad proximas retum causas, & cum exitu coniunctas.

Postremò conuenimus pridem cum Genethliscis, nihil è cœlo requirendum esse eorum quæ causæ proximæ per se præstare possunt, exigo nunc conuentionis uentionis fidem: aridæ stipulæ imponantur igni magno: cur earum exustio cœlestem opem desiderat? An quia ordinis optimi ratio poscit, vt inseriora superioribus subdantur? verum id quidem, quoad partes vniuers, quoad elementa generatim, quod paulò suprà docuimus; particulatim fallit, nam aqua vt madesaciat, operam non postulat ignis elementaris, quamuis excelsior sit, neque hominis, quamuis sit præstantior.

An quia præcipuum in vnoquoque genere, quale est cœlum in ordine reliquorum corporum, causa est cæterorum? At Aristot. lib.2. Met. text. 4. docuit, quòd in vnoquoque genere causa sit reliquorum, id esse omnium in eogenere maximum non item hæc vicissim reciprocari, & aurum metallis præ-

stat omnibus, corum verò causa nequaquam est.

An quia circularis motus cæteris prior est, auctore Aristotele lib.8. Physic. text. 75. semoto priori nihil, quod posterius sit permanere potest? Nihil certò ordinatò, & vt oportet, nihil diu, & longo tempore, quomodo id intelligunt Auctores citati, & nos suprà explicauimus, id solum conficit ratio, qua Aristo-

teles docet, motum circularem esse primum motuum.

An quia sol in mundo est id quod in animante cor, sine quo nihil sit actionis? nonnulla quidem, sed non omnis est cordis, & solis similitudo, est enim cor sons præcipuus caloris, qui ad cerebrum dimanat: sol sons luminis, & magna ex parte caloris, non tamen omnis: ignis enim calefacit etiam absente sole: non igitur à sole est omnis facultas agédi, sed permulta, sicut nec omnis motus est à corde, quod testatur S. Thomas quæst. 5. de potentia à 10. ad 8. Cur igitur à sole petimus omnes affectiones? proprium est Dei optimi maximi adesse omnibus rebus, & cunctis causis opitulari.

An quia duo sunt causarum genera: aliæ perfectæ & principales, aliæ adiuuantes & proximæ, cuiusmodi sunt omnes sublunares, & nostrates, quæ sine principalibus facere possunt nihil cur obsecro calor caloris, equus equi, non dicitur causa perfecta & principalis? an vnus calor non eamdem naturam habet ac alius? quid requiris aliud ad causam perfectam, quam vt sit ciusdem naturæ cum eo quod essicit? cur cœlo tribuis omnes perfectæ causæ nume-

ros? cur negas calori quando calores progignit?

Quare cum nullam afferant, nec afferre possint idoneam rationem, cur in cuiuscumque operis communionem cœlum sit accersendum? nihil incertum magis, quam causas inferiores nihil efficere non concurrente cœlo, eo sensu quem volunt Astronomi.

#### CAPVT OCTÁVVM.

#### De elementorum conseruatione.

omnia subiici coelestibus corporibus; damus id quidem libenter, sed illud manisestum non est, quod subdit, cum elementa contrariis viribus instructa inter se perpetuò pugnent, nisi agente coelo continerentur in C 2 officio,

officio, fore vt mutuo se perderent, & ex quorumdam generatione aliorum-

ve corruptione nimirum procedente, vniuer sum interiret.

Id fortasse locum habet in iis quæ contrariis constant, [desiderant enim, quod Aristoteles vidit libro 2.de Anima, text.38. aliquid, à quo contineantur prohibeanturque, ne ad interitum vsque pugnent, & desæuiant; at elementa, quæ certis detinentur interuallis, quæ magna quadam mole consistunt, quæ mira sibi proportione respondent, quæ suas operandi, resistendique æquales vires obtinent, quæ generationis & corruptionis statas vices habent, non egét aliquo extrinseco à quo conservantur, tueri se suis viribus possunt abundè; non enim pugnant, nisi in consinio, vbi magnæ non sunt timendæ corruptiones, paruæ autem & quasi subitæ excursiones in alienas regiones, ne longiùs serpant, integrum elementum obstat, frangitque contrarij irruptiones mole sua, naturali vi, & facultate debilitantur: præterea contrarij vires, quò longiùs à suo principio recedunt.]

Quin etiam ita elementa disposita sunt, vt vnumquodque cognatum & afsine sit ei, cui est confine, altera enim semper qualitate ei coniungitur, magnáque raritatis & densitatis proportione: vbi porro vna est contrarietas, in certa
raritate & densitate magna est agendi & patiendi æqualitas & proportio.
Non constat igitur cur elementa nequeant se tueri à contrario sine cœli præsidio, cùm exæquatis omnium iuribus cur vnum alterum extinguat causa

sit nihil.

#### CAPVT NONVM.

#### Materiam non preparari ad formas à cælo solo.

LACET Genethliacis à cœlo præparari omnem materiam ad formas suscipiendas, idque cœlum efficere vel per se solùm, vel vtendo ad id aliis causis vt instrumentis. Vtrumque nobis displicet,& displi-

cere oportet omni Philosophorum Senatui.

Atque vt à priori membro faciamus initium, omnis generatio naturalis, vel est perfectorum, vt hominis, equi, sicus, brassices; vel imperfectorum, seu sponte nascentium, vt vermium, pulicum, &c. Vt priùs agamus de perfectis, in eorum procreatione non tantùm à cœlo aio materiam instrui ad formam, sed etiam à causis proximis, & vniuocis: completa enim dispositione, nouam oportet introduci formam, priore depulsa, non enim manere potest prior peracta dispositione contraria, nec materia omni forma carere: superest igitur vt noua inducatur, at à solo cœlo non inducitur forma perfectorum, & quis vidit vnquam procreari equum sine equo & equa? aut bouem sine boue? aut leonem sine leone? quid ad hæc Astrologi enarrabunt? ne Asum haruspicinæ auctorem in Hetruria? proferent Deucaleoneos lapides ex fabulis? dignum patella operculum.

Sed ne præcipue quidem materia præparatur à cœlo, quod oftendi potest hoc fere modo; licet efficientia cœli quolibet tempore vniusmodi non sit constat enim ex multorum syderum viribus non parum dissimilibus, vno tamen

Vnde in eâdem materia diuerlæ partes, os, caro, neruus: vena, arteria, nulli tendones? non nisi ex proximis & contiguis causis; ab his itaque, tanquam à potentioribus, præcipus squa adornatur materia. Quod ipsum & alia ratione efficitur; materia siquidem non momento, sed aliquo temporis intervallo præparatur ad formas; quandiu fouendum est Gallinæ ouum priusquam includat pullum? quot dies semina delitescunt, antequam germinare incipiant? Omne quod mouetur, tempore aliquo mouetur, auctore Aristotele 6. Physicorum, text. 37. nec formam, quæ habet contrarium, induci in instanti docuit idem libro 8. Physicorum; at toto aliquo tempore non vna est stellarum configuratio, nec vna cœli vis, & essicientia; quo itaque modo astra prosequuntur inchoatum materiæ ornatum? aut qua ratione non dissoluitur à sequenti, & contraria constitutione syderum, quidquid priori horoscopo inchoatum sucrativt prorsus nihil videatur cœlum materiæ suppeditare quo ad formas suscipiendas præparetur, sed à sublunaribus causis omnia illi præstari quæ ad inducendas nouas formas sunt necessaria.

Dabo & alteram rationem Astrologis soluendam ex iis, quæ per idem tempus & locum consucuerunt progigni: sicut homines, equi, columbæ, canes, agni, sues, brassicæ, sicus, vites, frumenta, legumina, fraga. Quid iis magis diuersum? quantò maior cum iis vel omnibus vel nonnullis dissimilitudo naturæ, quàm cognario? Non enim quantòm ab equo dissert triticum, tantòm cum equo conuenit, sed longè magis dissert quàm congruat. hæc discrepantia cum non à materia nuda, quæ vna est omnium sublunarium rerum proficiscatur, nec cœlo tribui possit, còm eodem tempore & sub eodem astro, eadémque hora vtrumque ortú ponamus; à proximis equi & tritici causis nascatur oportet. Deponenda igitur necessario est Astronomorum sententia, in præparatione materiæ præcipuas partes agere cœlum.

Id quod magis adhuc conspicuum siet ex Solis actione, quam esse omnium astrorum validissimam docet Ptolemeus libro primo capit. 4. in æstate præfertim, at quam plurima nascuntur intra eandem regionem, eundémque locum, sub idem tempus persectorum genera dissimillima, in quibus plus valent reliquæ causæ ad dissimilitudinem, quam Solis vis maxima ad similitudinem; Cedant igitur astra proximis causis, & viribus impares cedant valentioribus.

Accedat his ratio manifesta, quæ neminem patiatur hoc loco errare. Perfectorum generatio sit, aut ex semine, aut ex surculo satiuo vel insito, semini sere tota temperies & virtus insita est ab iis, à quibus funditur; est enim quid à viuente decisum, & tale, quale id, vnde decisum est. Quod multò magis quadrat in surculum, qui pars viuens & viuentis est, quo excinditur, trahit autem alimenta surculus. Idem de semine iudicium est, in suum temperamentum, quod ab arbore vnde decisum suit, desumpsit alimentum, inquit Aristoteles lib. 2. de Anima, text. 45. patitur aliquid ab eo quod alitur, sed non hoc ab alimento, sicut neque saber à materia, sed ab illo hæc. Superat ergo natiua vis aduentitiam & cœlestem, secus si siat, arescit surculus, aut putrescit.

Hactenus de perfectis. Quid de imperfectis? animalculis, herbulis, lapidibus, metallis, fruticibus, que ab vniuocis causis non proueniunt, & natiua C 3 potius

Digitized by Google

potiùs quam satiua sunt, de quibus Aristoteles lib. 2. de generat. animaliums cap. 1? Idem ferme indicium est, quod de perfectis; nam & in iis plerumque plus differentiæ quam affinitatis est: generantur tamen per idem tempus, codem loco, eodemque præside astro, vt euidens sit eorum diuersam procreatio-

nem,& naturam non posse in cœlum & sydera reuocari.

Quin terra etiam, quam locis quibusdam totam saxeam, aliis argenteam, aliis ferream, vel aromaticam cernimus, non agnoscit huiusce ornatus colum auctorem. Nam & ipsa spectat varia sydera, nec propterea variè imbuitur, sed vno & eodem modo. Cur sydera varia variè non afficiunt huiusmodi terram? Quin issdem locis, vbi auri argentique fodinæ, vbi lapicidinæ, vbi inexhaustæ venæ visuntur, animantes, variæ stirpes, herbæ multiplices; vt necesse sit fateri, aut horum varietatem non esse à cœlo, si eodem modo ea loca semper spectet, aut totius regionis vniusmodi temperamentum, lapideum, ferreum, non esse à cœlo, si variè ad eam se habeat. Eligant quod voluerint Genethliaci, tanta enim varietas consentire nequir cum aliquo cœli statu, vna & sibi similis temperies non potest à varia constitutione syderum proficisci.

#### CAPVT DECIMVM.

#### Specifica effectuum natura non proueniunt à cælo.

Es omnes aut natura dissident inter se, &, vt aiunt, specie aut accidenti aliquo, & qualitate, vtramque discrepantiam à proximis causis ducere originem potiùs quàm à cœlo, si ostenderimus, iacebút omnia,

quæ de apparatu materiæ à cœlo dilapso tradunt Genethliaci.

Et quidem, vt à priori ordiamur, nascuntur byeme animalia plurima, quibus multò vberior calor inest, quàm qué in aëre experiamur è cœlo dilapsum; in æstate item fructus, herbæ, frutices, fruges, proueniunt multæ, in quibus longè plus est frigoris, quàm quod descendit de cœlo: quanta siccitas per idem tempus, at humidissima plura æstate quoque progerminant: experimurque sœliciùs ea prouenire, quibus ex irrigatione crebra per riuos humor accedit, copiosior arescente cœlo, quàm quæ vberiùs perfundit cœlum in maligna terra. Quid hyeme, aut vere humidius? Multa tamen vtroque tempore nascuntur siccissima, quibus ab humidissimo cœlo non paratur materia, sed ab aliis causis.

Præter calorem, inquiunt, humiditatémque Solis & Lunæ, quibus aër afficitur, manifestò per temporú vices, sunt aliorum syderum vires arcanæ, quæ licèt spargantur per aërem, eum tamen non semper imbuunt calore, vel frigore, humore vel siccitate, sed iis solùm rebus has qualitates impartiuntur, quæ sibi naturæ quadá cognatione, & sympathia coniunguntur. Quare essenuelcente solis æstu possunt frigida plurima procreari per tacitá alterius syderis vim, frigidúmque asslatum, qui vberius frigus profundat, quam proximæ causæ, sed certis quibusdam rebus, non omnibus.

Verum ne cum Genethliacis rursus de abditis syderum viribus litigemus, de quibus suprà, largiamur nos vitrò, quod Aduersarij probare nequiuerunt non non negabunt tamen cùm rem aliquam circumstant extrinsecus; duæ causar, vna caloris, altera essectrix frigoris, ambarum actiones se mutud impedire ac frangere, vincere autem vehementiorem. Nascetur igitur frigida frutex, dum tropicum Cancri sol, & frigidum sydus obtinet:de quibus Ptolemeus lib. 1. cap. 4. Et Saturnus præsertim, qui omnium est frigidissimus, vt idem scribit ibidem longè plus illi caloris impertiet Sol, quàm frigoris Saturnus; tum quia Solis essicacitas maxima est, auctore Ptolemeo lib. 1. cap. 4. tum quia etiam si par esset Solis, & Saturni vis, tamen acrior est in agendo calor quam frigus. Non extrinsecus igitur frutici aduenit frigiditas, sed à semine, quod naturali vi frigidum est, & potens externis impressionibus resistere: ita vt intereat priùs quam calidum inducat temperamentum.

Hûc accedit, quòd si quando frigidum sydus, vt Saturnus, dum est in Cancro possit cum Sole contendere, aut etiam Solem vincere, id tamen sacere non potest, quando longiùs à nobis recessit: non sanè æstate Saturnus semper in Cancro existit, aut aliæ stellæ frigidæ, quarú congressus aduers às Solisæstum Saturno ferebat opem: absum nonnunquam in Capricorno: distrahuntur ad alia signa, impediuntur ab aliis calidis astris, vt non possint cum Solis, alio-rúmque syderum ardore contendere: semper ac perpetuò frutices quidam frigidiores in æstate progerminant, semen igitur frigidam fruticis substantiam

constituit, non inconstans & vana syderum vis:

Quod de frigidis diximus, intellige de calidis, de humidis, de ficcis, quorum caloris, humoris, ficcitaris, nisi pars magna aliunde accederet, quàm à cœlo, multa forent, quæ variatis astris gigni non possent singulis annis. Nemo vberes annos, & steriles: agrorum infœcunditatem, & vbertatem pro frugibus noxia, fructibus sque cœli temperie, aut intemperie nobis obiiciat; nulla enim est cœli intemperies, sub qua triticum non hordeum, aut legumina, aut pulegium crescat, exuberat quidem genus vnunt; magis vno tempore, quàm alio; omnes tamen fruges singulis annis progerminant, quod sanè non contingeret, si stellarum vi pubescerent, potius quàm propria, & ainnată virtute; vt. ostendimus.

#### CAPVT VNDECIMVM.

Que rebus adueniunt, non aduenire à calo, &c.

E Q'V E verò ex tanta rerum dissimilitudine specifica ostendi solum potest, minus in rebus esse ab essicientia coelesti, quàm à sublumari, sed etiam ex iis, quæ propria sunt, singulis sub eadem specie comprehensis; & quidem ea, quæ vniuscuiusque rei naturam specificam sequuntur, non à coelo petenda, sed à causis sublumaribus euicimus superiori capite. Iustam magis dubitationem habent illa, quæ singulis accidunt, & non comitantur speciem, de quibus nunc disserve ingredimur, sed res siet exemplis illustrior.

Proueniunt eodem hortulo lactucæ plurimæ:nullæ aliis sunt plane similes, in foliorum numero, ac latitudine, in colore, in sapore, in tyrso, minus, aut magis oblongo, crasso, obtorto, in magna conueniétia maxima cernitur diuersitas.



Quo obsecro pacto? vnum & idem cœlum tantam præstat rerum diuersitatem? cur non satemur in iis euariandis magnam esse vim terræ, immò & gle-

bæ,valere etiam situm,semen,irrigationem,&alia huiusmodi?

Quid de satiuis loquor? in viricis, in mericis, in vaccinis, in ligustris, in quouis alio natiuorum genere quanta diuersitas, quanta in eodem prato varietas eiusdem herbulæ? nihil de iis,quæ putri materia siunt: nihil de piscibus in eodem lacu dico, quæ sole elariùs testantur singulorum discrimina, & proprietates proximis deberi causis potiùs quàm cœlo?

Iam verò inter equos, inter boues, inter afinos quanta intercedat difcrepantia, stabularij etiam & agasones norunt: hanc varietatem à proximis oriri can-

sis hoc modo conficio.

Sublunarium causarum vis & facultas non est resaliqua generalis, sed singularis, & cuiusdam modi, quare & actio que inde proficicitur, siue vna & simplex sit, siue ex multis collecta, non commune quid, sed singularis, ae definita sit oportet: & quoniam actio vna eadémque res est cum estectu, necessario sit, vt estectus certus & definitus sit, propterea si calor magnus est, calefacit multum, si modicus, parum: denique modò plenius, modò parcius, prout voccior vel tenujor fuerit, sundit calorem.

Quaram & illud, effectus qui subest efficientia causa subunaris siene resaliqua communis, & vniuersa, an singularis & definitat Non dicent esse este communem, essectus enim in genere sub nullius cadit essicientia; praterea id quod sit, qua parte sir à causa hac definita; ant est paruum aut magnum, aut neutro modos si paruum, aut magnum vniusmodi est & definitum; si neutro modo, aut nihil est, aut sola cogitatione est.

Quid que so est esse cuius a rausa produci? nisi ab ea accipere suum esse, quod esse cuimisti capax cuius am modi; sue secundum qualitatem, sue secundum virtutem, pugnantia omnino sunt: esse cum habere esse à causa, & non habere modum vilum, seu non habere esse

terminatum & definitum.

Denique non sunt duz res: effectus & hic effectus; quo iraque modo causa efficit commune quid, non tale ac definitum, si id quod à causa prodit singulare est, & vnius modi, varietas, quz inter res eiusdem generis, vrputà inter equos, boues, leones cernitur, velint nolint Astrologi, non à cœlo, sed à

proximis causis proficilcitur.

Hoc ipsum explico obiter: Nam ignis vel potest à cœlo impediri ne caloré essiciat pro modulo caloris sui, vel impediri non potest. Si primum; vel ita cœlum inhibet ignem, vt nullum penitus edat calorem, & aliquando esset ignis stuppæ proximus ne combureret; quo quid magisabsurdum? vel prohibet ne hunc sundat calorem vel talem, & quoniam nullus esse potest calor, qui non sit vnius, vel plurium graduum, non sit definitus & singularis, rursus relabimur ad ignem, qui stuppam non exurit, vel denique cœlum obstat, ne ignis sundat calorem octo graduum, quot ipse habet, non autem impedit, ne proferat calorem, vt quatuor, auxeriam minorem, & tunc minor calor ab alio longo intervallo dividitur, causa igitur proxima est: multitudo, & varietas essectuum singularium, id quod institueramus dicere. Si secundum, id est, si cœlum non potest inhibere, ne ignis suam obeat actionem, non pertinet ad cœlum singularium essectuum multitudo, & discrepantia, sedad proximas causas, à quibus

cum probatum sit, esse etiam diversitatem rationum, & specificam, nihil om-

nino est in effectu, quod à proximis causis non proficiscatur.

Verum ne in propriis feorfim & communibus hærcamus, cum obiicere possint vtraque ab vtrisque simul pendere causis cœlestibus, & sublunaribus, led magis à cœlestibus, vt omnis ad essugiendum aditus præcludatur, illud vrgeo, siue cœlum arcana vi agat, siue lumine, & motu, cum multifaria eius efficientia variabilis sit, quo pacto sit præcipua ratio eorum, quæ perpetuò gignuntur; & vno definitoque modo, cum ob varios accessus, recessus, congresfus, fyderum,quorum alia frigida,alia calida, alia ficca, alia humida, nunc frigus,nunc calorem, nunc ficcitatem, nunc humorem cœlum in hæc inferiora fundat, quî fit, vt ope cœlesti ignis perpetuò caloré promat? num frigida quoque cœli efficientia calefacit, ô licentiam iocularem! num femper calida aftra præpollent frigidis? frigida igitur nihil cœlo, omnia debent proximis causis. num frigida vis cœli,frigida, quæ funt:caltda petit calida? ficut magnetis virtus ferrum optat, cum quo naturæ illi cognatio magna intercedit, non argentum aut aurum, nonne pudet Astrologos hæc dicere? Primò enim hinc fit, illos è cœlo definite nihil posse essari, proprerea quòd vis omnis, que cœlo defluit à causis sublunaribus distrahi, dissolui, extingui possit. Deinde in rebus efficiendis potiores cœli partes non esse. Denique nihil à cœlo progigni, sed ab aliis causis quod perfectum est aliqua qualitate imbui posse, nam vis frigifia astri si petit frigida non calida, quero à quo res illa frigida effecta sit frigida? Si à stella non igitur petit, sed efficit frigida. non petit frigida solum, sed calida potius, quæ sola frigefieri possunt, si ab alia causa quemadmodum magnes non afficit ferrum, sed trahit, quod ab aliis causis est confectum, friget cœlum, caulæ enim lublunares line influxu cœli frigus præstat, quod si frigus, & calorem & humorem,& reliqua. Euanuit igitur omnis virtus cœlestis; omniáque in causarum sublunarium iura redierunt.

Illud quoque sciscitabor, cùm pro triangulorum, vel quadratorum ratione velint Astrologi modò pleniùs, modò parciùs, modò fezè nihil, cœlum in hæc subiecta corpora agere, qua ratione ignis, nisi opitulante cœlo efficit, nihil

somper calefaciat?

. 44.0 1

Duarum causarum, quæ ita ad constitutionem essecus conuemiunt, vt neutra seorsim essecum præstare possit totum; altera debilitata, aut præpedita fuerit, nunquam tantumdem essecus, aktera sola edere potest; quantum vtraque solet proferre coiunctim: ignis eumdem fundir calorem, cum minori, ac minori syderum vi, quid ergo aliud consequens est nisi cœlum, nihil in essectione caloris apponere de suo, sed omnia ab igne prosicis:

Denique locum hunc, vt tandem concludamus, non rarò simul duo gignuntur equi, sues, boues, agni, canes, vnus altero fortior, vnus altero maior, vnus altero pinguior, vnus altero magis gracilis, quæ suit ratio dispa-

ritatis tantæ?cælestísne virtus?quomodo à communi quadam efficientia, quæ similis, ac par in eumdem incidit locum,

in eamdem materiam, tam magna dinerlitas?

à coniunctis, proximisque causis

conclamata est Geneth-

liaca disciplina.

CAPYT

#### CAPVT DVODECIMVM.

#### In rerum procreatione nullas esse cæli partes.

N v x adhuc Aftrologiz vulnus aperiendum est, quz ad singulorum generationes cœlum venire contendit; vel enim pares vult esse cœli,& proximarum causarú vires generando, vel maiores cœli, quam aliarum caularum, vel minores: exemplú duci potest ab equo in generatione, siquidem equi, vel pares exercet vires cœlum, & semen, cæteræque causæ cóiunetæ: vel minores, vel maiores, si maiores, aliquid est in equo, quod non est à semine, neque à proximis causis effectum, sed à solo cœlo, id nimirú quod sublunarium caularu vires excedit. & cur equum quoque totu non profeminat fine proximis causist quid agunt causæ inferiores, si cœlum per se sine ope alterius caulæ efficit quæcumq; efficiuntur? si minores, aliquid causæ subfunares præstant fine ope cœlefti? sit igitur istud pars vna, cur non & alia? cur nó totú? cur quidquam debemus cœlo, si pares fateantur primum in effectione reru cœli partes non esse potiores? deinde nibil causas sublunares iquari à cœlo, cùm enim simile nihil patiatur à fimili,neque ab æquali æquale,pares si sunt cœli,& causæ proximæ vires, neutrum alterú efficere, aut augere potest. Præterea nihil certò, immò nec probabiliter, ex syderum congressu, de rebus sublunaribus coniici posse. Nam sit validissimű sydus: semen verò equi insirmű, ac debile: sydus nihil efficit supra seminis vires; imbecillis igitur prodibit equus, sub valido sydere; quid ergo nugătur Astrologi, cum horoscopo suo? quid rimătur ex astris?

Postremò si cœli vires non augent proximæ causæ efficientiá, sed illud idem efficiunt quod causa proxima & coniuncta, fatendu necessariò, nihil esse in eftectu, quod à proxima caufa non sit profectu: Eant igitur Astrologi & suum prædicent genitale cœlu,& doceant cùm sit nihil, quod à proximis causis non sit profectum,quódque earum vires excedat, cur in rerum omniú efficientiam astra quoque pertrahant. At rationum magna se inopia laborare ingenuè confitentur, proferant saltem experiméta, quibus se abundare iactitant frequenter.

Convenimus iam nihil-in-his inferioribus fieri, quod à causis sublunaribus non fiat, non eget id vlla probatione, proferant si possunt experimenta, quæ præter causas sublunares, quæ omne id quod est in effectu præstant, ostendant, necessarias esse causas etiam cœlestes; si nullæ sunt. (at verò esse non possunt). experimenta, quæ id euincant, patiantur Genethliacam in illud sepulcrum inferri, in quo aliz diuinationes, in quo arulpicina, in quo fortilegium, in quo auguria iam dudum fœtent mortalibus.

#### DECIMVMTERTIVM. CAPVT

De cælo in animo.



VLIVS Firmicus lib.1. Meteororum cap.3. cui Bellantius & Astrologi plures apud Albertum lib.11.Metaphylices tract.2.cap.10.non grauatè **lub**lcri

subscribunt, cœlum facit animatum, sensu, intelligentiaque præditum. Stultum quidem est videre, quid quisque deliret; hunc tamen errorem, qui multorum etiam Philosophorum mentibus insedit, quod videre est apud Plutarchum libro primo de placitis Philosophorum, cap. 17. & 23. & Aristot. lib.3. Metaphyl, text.15, lib.1. Meteoror, cap. 2. libr.1, coeli, t.21. Platoni id inprimis placuit, præfertim in Timæo, in Dialogo 10. de legibus, dialogo 7. de republica,& Marsilio Ficino in argumento 10 dialogi de legibus, Carpentano lib. de doctrina Platonis, cap. 12. quos fequitur ex Peripateticis Simplicius lib. 2. cœli, comm. 3. S. Thomas lib. 3.de anima, t. 61. Alex, lib.3. suo de anima. Philoponus lib.3. de anima, text.59. Augustinus Niphus disput.3. Metaph.quæst.5. art. 6. Achilleus lib. 3. de orbibus, dub. 1. Parif. disput. 5. Metaph. part. 1. cap. 26. Auic.tract.1.Met.cap.3. tract.9.cap.2. & Xenocrates apud M. Tullium lib.1. de natura Deorum. Plinius lib. 2. de historia naturali cap. 8. Philoponus lib. de opificio mundi, lib.de fomniis, lib.de Gigantibus. Nec alienum ab instituto nostro, nec superuacaneum fuerit paucis confutare ad quod faciendum multæ fuppetunt rationes; proferam de multis ynam aut alteram.

Ac primum cuiusnam gratia orbi suo coniungitur intelligentia, veluti forma materia? gratiane orbis tantum? nihil minus.materia enim cum sit gratia forma, orbis potius sit ob intelligentiam oportet, quam intelligentia propter orbem: & merito. perfectior enim est intelligentia quam orbis: natura non subiscit perfectiora imperfectioribus, non itaq; ipsius orbis tantum gratia intelligentia ad huiusmodi conventionem pertrahenda est, nisi id etiam intelligentia conducat. An etiam in bonum intelligentia id cedit? in quod bonum? vt sit & viuat. An vt agat? non sanè, vt viuat vel sit, nam substitens est & immortalis, nobilior animo nostro, nec eget opera corporis vt sit. quin liberum ac seiunctum esse à concretione materia melius & optabilius est. id enim & independentia & simplicitatis, & perfecti nota est certissima. Neque vt agat, ad quid enim agendum prasidio corporis iuuanda est intelligentia? ad mouendum? at etiam extra corpus, corporis potest esse motrix, qualis est Deus Optimus Maximus; multaque alia etiam corporata, qua extrinse è moueret.

An ad intelligendum? At intellectio non eget corporali organo, yt videre est in Deo. Quin hebetari mentem societate corporis in confesso est. Nec alia ratione mens iuuari potest à corpore ad intelligendum, nisi quia corpus illi suppeditet sensibiles formas, quæ phantasmata nominantur, ynde ipsa secernit rationes intelligibiles & notas corum quæ intelligit, at si phantasmatum ysum assingis intelligentiæ, addas oportet & phantasiæ sensum, quæ certam primarum qualitatum temperiem postulat, ynà cum sentiendi organum vegetantem, præterea animum cogeris adiicere, à qua nequit sensus abiungi; yt planum sacit Aristoteles lib. 2. de Anima, text. 31. & 50. lib. 3. text. 61. & 66. [Quòd si vegetante animo intelligentias donas, & augmentum & decrementum, & repletionem, & inauctionem, & generationem, & corruptionem illis tribuas necesse est, si huiusmodi commutationibus cœlum subest. Non igitur sempiterni orbes, & orbium conuersones.] Hæc sermè Aristoteles lib. 3. de Anima, textu 61. 62. 63. 64. & 65.

Rursus quero, cur intelligentiam orbi deuinctam esse velis? An quia non potest esse extra corpus? at corpus coheret sine mente in stirpibus, in saxis, in brusis, cur non poterit & intelligentia corpore præstantior se ipsa coherere

fine corpore? At Aristoteles lib. 8. Physicorum, text. 82. intelligir motorem extra magnitudinem, lib. 12. Metaphyl. cap. 30. 35. 86 41. seiungit intelligentias ab omni materia lib. 1. cœli, text. 100. ponit extra orbem.

Sin posse quidem substantias esse sine corpore dicis, sed non decere multo longiùs aberras à vero, cur enim substantias corporates & concretas in corporales & simplices esse non decer ? quæ & esse possum; & auctori rerum factus facillimæ, & mundi totius illustre sunt complementum.

Hinc S. Augustinus lib.1. retractationum, cap.5. & 11. damnar quodlib. de immortalitate anima, cap.15. lib. de Musica, cap. 14. mundum præditum elle animo, libro de agnizione vera vita, cap.6. irrationales cos appellat, qui mundum aiunt esse rationis compotem.

Deníque nullum corpus limplex, capax est animi, qui est ratio corporis organici potentia vitam habentis lib. 2. de Anima, textu 6. 2 de quod non probabilibus, sed siecessariis rationibus essicit Aristoteles libro 3. de Anima, textu 66, 67. 68. non enim corpus simplex aptari potest ad obeumda animi munia, ad augmentum 8c decrementu, ad auditum 8c visum, ad olfactum 8c tacum, que multiplicia vanaque instrumenta postulant, at corpora coelestia simplicia sunt, 8c vinus modi, Aristotele auctore lib. 1. coeli, tex. 56. 7.8. 9.20. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

## CAPVT DECIMVMQVARTVM.

# Causas sublunares non esse omnes cæli instrumenta.

Avs a s sublimares omnes inftrumenta coch facit Bellantius quæst. 1. 2. quæst. 2. & quæst. 6. easque ait ab isto adaptatiydirigi, moue-

Egoverò quam rationem inflrumenti raufa subhunares habeant non video. Peima non inflrumeto, sed causa principi adsimilaturi id qued fit. At quacumque fiunt rerra, marique proximis causis sunità prodeunt, nec vilam recli formam referunt. Deinde ab artifice mutuatur vim omnem, se efficientiam inflrumentum, at causis subhunaribus nimi à coel accedere virium oftendiamus capit 2.

Verim, ve vniuer fin disputemus, sex potissimum rationes shade instrument rarians subsectionem persuasère Bellantios quarum nullum est irobur, nulla semitas se successive de la company de la company

An actium his inferioribus eaulis vitrur, canquam informento, quia perfese dius est, aurum perfectius est aliis metallis, reque propierta iis vitrurialtum mentis equus dignitate praestat muscis, non vitrurillis informantis equando vicera sibi liguriunt, nec illud recipio, ceclum inanimum esse perfectius animantibus.

An quia coclumpeneralis magis caula elt quamproxima, acelementa quoque generales magis caula funt quam proxima, vt bos, loci, canis, nec quibdiam aufus est hactenus hac illorum instrumenta facesos.

An quia nihil aguint catterat caula ai flagitata à caelouit iam pridein emploquin efficie de la company de la comp

An quia omnis agendi visèccelo defluit, id quoque tanquam folium deflanimus.ergo dices ignem à cœlo expectare vim exurendi stuppam? delabitúrne ex astris vis etiam intelligendi, sentiendi, appetendi, vegetandi? his oerte caret cœlum.

An quia cœlum si non semper, certè frequenter ad agendum conuenit cum causis proximis : Ita sanè : sed id si instrumentaria: sationi satis esset, duorum nautarum, qui vnum trahunt rete, alter alterius esset instrumentum.

An tandem, quia in quolibet effectu plus ceelum ponit de suo, quam proxima causa? neque id satis est ad rationem instrumenti, sed si satis esset, nego plus accelo quam ab aliis esset, & demonstrata res est.

#### CAPVT DECIMVMQVINTVM.

### Formas substantiales non esse à cœlo.

altrant für en min PROXIMI sproprillene caulis materiam ornari, & instrui, mox celesti quadam vi extrudi de sinu, & feecunditate materiz formas omnes subfantiales, si unimum nostrum excipias, sensêre nomulli, quos mordicus tuetur Fernelius Ambiapus, Scotus in p.distinct.37.in 2.dist.18. Accuratius in 4. distinch 12. quast. 3. artie, 3. Ochamus in 2. quast. 23. Guilielmus de Rubeonis in 4. distinct. 12. quæst. 6. Maior ibidem quæst. 13. Ioannes Bauon. in 2. distinct.18. quæst.2. Ant. Andreas lib.3. Metaphysic. quæst.11. Achillæus lib. 3. do elen.dub. 4. Ab his non multùm discrepat Bellantius quzest. 2. art. 2. qui disposita materia per inferiores causas, formas imperfectorum soli efficientia cœlesti tribuit;perfectorum verò eriam inferioribus,s**ed v**ta**nstrumentis cœli.** Quorum omnium ratio pracipua videtur, quod mulla caula efficere possir aliquid perfectius, & prestantins so, ornne antem accidens imperfectins fit lubfrantial, importors igient viderus ad procreandas formas fuldantiales; procreanus autem forma:, vbi nulla suppetit substantia, qua illas que at esticere, accenditur enim ignirà lumine; vbi nullus eft ignis quo excitetur. prodeune animalcula exputri materia, vbi nullus apparet auctor generationis animatorium ) pullulant thelbæ è terra in qua mulla est q in esticiendi viuentia ; cœlum itabute practer frac omnidoporters quod virumenticiner resambes inferiores, viuentia quidenzqua vinitar Dagitatur ab invelligencia; quera qua perfectiffimum quoddam & præftantiffimtim corpus eft, in cains comparationem nulhis altorum vehica il attenti in anomatica and ire altoria be or "Ego verò non verifimile folilm, fed eliam vertim femper duxi quod tradit S.Thomas 1. parte, quæft. 45. art. 8; ad z. & 3. quæft. 53. artic 3. quæft. 77. a.t. ad 4. qualitais. art. 4. ad 5. 3. parte, qualt. 77. art. 3. De potentia Dei, qualt. 3: act. 44. 301 au colas l'ald spiritualibus creatures, activi. Capreolus in 1. distinct. 3: quæltijarr, il in 4. dift. 12 iquælt. 11. na. 14. Formitien les 4.00 mera gentes, cap. 66. Ægidius quodlibis, quadity and 12 Heruaus quodlib. 3. quadt. 12. Henricus quodificuatique le i Defeandus in p. dutique questique ucere, no 7. Mer. comm. 1496 Zimara Theoreman 14. Supphim & Physicites. 8. Soutinas libiz. Met. quæst.

quæst. 12. Dominicus Soto 2. Physicorum, quæst. 4. Petrus Fonseca lib. 5. Met. cap. 2. quart. 6. sect. 3. Franciscus Suarez disput. 18. Metaphysices, sect. 2. num. 9. Francilcus Albertinus in corollarij principio secundo philosophico, puncto 2. Formas substantiales effici à qualitatibus accidentariis vt instrumenta sunt substantia; duo enim requiro in causa instrumentaria, ve assimilet effectum principi caulæ; & vt sit quid alterius. Primum didici ab Aristotele libr.7. Metaphyl text. 23. & 31. libr. 12. text. 24. libro primo, de part. cap. primo, quibus ille locis vult assimilari artificium non instrumento, sed artifici, non qua homo est, sed qua formam operis mente gerit, alterum continetur ipla instrumenti notione, continetur exemplo seminis quod Aristo. tel. libr. 2. de generat. anim. cap. 1. docet esse instrumentum eius à quo decilum elt: dicitur verò lemen instrumentum viuentis, non quòd à viuente continenter moueatur, sicut serra ab opisice, vel nouam vllam vim accipiat, quoties agit aliquid: agit enim etiam post obitum viuentis; sed dicitur instrumentum viuentis, quia viuentis aliquid est, à quo habet vim omnem agendi, & quia viuenti assimilat effectum. Vtrumque reperio in qualitatibus accidentariis que non fuam, non tœli, non calcodeæ, non intelligentiæ, sed substantiæ, cut famulantur, reddunt similitudinem. Calor & ficcitas, qui ignem præbent, vires funt ignis; & quadam ratione temperati ciusdem proprietates, & faciunt ignem similem ei, cuius sunt virtutes; nihil autem vetat instrumenta efficere aliquid præstantius fe,& aquali caufæ principi; quorfum igitur longiùs accerfimus canfas<sub>i</sub>quæ ex materiae rità instructæ sinu promat substantiales formas i ipsa accidentia instrumenta substantiæ virtute præcipuæ caussæ eas in rerum naturam effundwit.

Mihi verò non id munus in præsentiarum incumbit, vt doceam, quem austorem substanciales formæ agnoscaut; nihil eas cœlo debere immediate, satis

est ostendere Astrologis.

Ac primim quidem, quidquid ab intelligentia ad cœlum, vel à cœlo ad nos descendit, ex accidentium genere esse oportes. Quare quo argumento probant aduersaij imbecillitatem accidentium, promendo formas substantiales, probant & stellarum inessicaciam, & sane multo sirmiùs: nam cœli qualitas instrumentum est inanimati, & simplicis corporis, ve suprà probatum est; semen verò, eiúsque potestas est instrumentum viuentis, quod si viuentis natura, suo genere præstat, omnicorpori, quod vita careat: Cœli facultas duplici laborat incommodo, & quòd accidentaria est, & quòd est à corpore inferioris generis, quam viuentia. Quare & gignenda substantia longè magis, quam alia accidentia impar est.

Qui verò ad intelligentiam cœli motricem huiusmodi qualitatem instrumentariam reuocant, fallunt manisestò: intelligentia enim nullam qualitatem impartitur cœlo, sed ordinatum motum; quòd si quam qualitatem tribueret cœlo, tribueret vnius speciei, cum intelligentia non omnes contineat species, neque sit omne ens, immò nec omne viuens, sed quoddam certum & definitum ens, certum & definitum viuens, nempe compos intelligendi, non sentiendi, neque vegetandi; Habeat porrò omnes viuentium gradus, cut qualitas sluens ab intelligentia ad cœlum, à cœlo in materiam, vt continet gradum equinæ naturæ, sufficit pro creando equo, non autem semen equinum

desumptum ex ipso equo, & in quo tota vis naturæ equinæ inest? Quare si seminis instrumentariam qualitatem inessicacem putas, non minus intelligen-

tiz, aut cœli qualitatem facies impotentem.

Vrgeo hoe ipsum pressius; Vel hæc qualitas cœlestis nunquam illabitur materiæ, & nunquam eam afficit; cùm inter agens, & patiens contactum intercedere oporteat: vel delapsa per intermedium aërem descendit in materiä: & quidem si est diuersa à temperie equi, aliam omnem formam progignet potiùs quàm equi; sin est ipsa temperies equi, hæc est ex primis qualitatibus, sicut omne temperamentum mixtorum, de quo Aristoteles lib. 1. de generatione, textu 48. Primæ itaque qualitates edunt formam substantialem, quæ certa ratione temperatæ non cœli, sed substantia instrumenta esse documus, non ergo cœlo, sed proximis causis formas substantiales debemus.

Quòd si fingas duplicem dispositionem ad formam equi suscipiendam, alteram ex primis qualitatibus elementorum, alteram è cœlo, commentam id quidem est ineptissimum, sine probabili coniectura, quod infrà discutiendum est; sed interim quæro, cur equus genitus per vtramque temperiem non possit in eum, quem generat, vtramque transsundere, sed altera expectanda sit è cœlo?cœlestis enim illa in equo quamuis sit, agendi tamen potens est, e esticiendi sibi similem aliam, quomodo cœli sux prolapsa in aërem, aliam similem succem procreat, e hæc eadem eœli vis demissa per elementarem ignem e aërem sibi similem procreauit, in equo, in semine, in vtero, in sætu, quantò igitur aptiùs equum ab equo dicimus proseminari, quàm à cœlo:tantà ineptis

lubstantiarum procreationi cœlum admiscent Astrologi?

Rurlus vsus docet quotidianus, quidquid potest & solet progignere formas, posse etiam & solere formæ adaptare materiam, id quod rationi congruit multim, materiz namque dispositio licet formam antecedat, formz tamen est veluti inchoatio quædam, quæ potestate in forma continetur. Quin Philosophorum plurimi, Auerroës libro quarto, Physicor. comment. 129. Simplicius quinto Physic. textu octauo, Soncinas libro septimo, Metaphys. rextu vigesimo secundo, Ferr. librosecundo contra gentes, capite 17. generationem substantialem non distingui ab alteratione, eadémque actione, qua vltimo disponitur materia ad suscipiendas formas, induci volunt formam, nec cogitari quidem posse adornari vltimo materiam, & non simul induci formam. At quod efficere potest formam, cur non etiam formæ inchoationem, & proprietatem: quare si coelum potest perfectorum formas generare; poterit & materiam præparare ad formam; hoc non potest, alioquin sine propriis causis cœlum equos, boues, elephantos gigneret: quare nec formas sciscitari. Præterea libet ex iis, qui cœlestem orbem faciunt formarum substantialium opificem, concurrántne stellæ omnes, an vna solum, an plures ad earum procreationem? Non omnes plane, numerent enim omnia, quæ de variis & contrariis syderum viribus tradit Genethliaca & Ptolomæus libro primo, capite quarto, libro tertio, capite decimo, cur aliæ stellæ benignæ, aliæ malignæ, aliæ salutares, aliæ noxiæ dicuntur à Ptolomzo locis citatis? nugaturne Ptolomzus libro primo, capite quarto, quo Saturnum frigificum, Martem calidum & siccum, Lunam & Venerem humidam, Iouem temperatum dicit esse An ea quoque, que frigus fundum: astra, accendunt ignem? quæque calorem causant, procreant aquam & terram,

quæ

quæ frigore continentur? súntne omnia considea, quæ Firmicus lib.2. Met.capi. 28. de auctore vitæ, cap.29. de cronodatore quæ lib.3. toto de Saturni, Ionis; Martis, Solis, Veneris, Mercurij, Lunæ depretis per singulas cœli stationes tradit?

Si omnes stella aquè res omnes prestant, quorsum tanta Mathematicorum diligentia in observandis syderum viribus, triangulis, quadratis, diametris, henagonis, altitudine, ascensu, descensu, fipibus, domibus, familiaritate, coniumctione, dominatu, deiectione: Ruit sine dubio omne Astrologorum coelum ex horoscopis, triangulis, quadratis, configurationibus, constitutionibus, constitutionibus

Si vna quælibet stella solum est generatim causa formarum substantialium; quæ tandem quomodo vna omnes quomodo tam varias & discrepantes idem qua idem semper facit idem, lib. 2. de generatione, tex. 56. Nec id sanè Astrologis in ponere velim, cum apud Ptolemæum lib. 1. cap. 4. lib. 2. cap. 8. fœcunditatem tribuat Soli, Lunæ, Veneri, alissque stellis, quæ sunt Solares, Lunares, Iouiæ, Venereæ.

Sin plures, vel ex quolibet statu, vel etiam ex qualibet configuratione cum aliis, stellæ promunt formas omnes, vel fundunt varias, pro varia constitutione, & habitu ad cæteras. Si primum eadem sunt incommoda que esse diximus, si quælibet procrearet quodlibets si enim stellæ quoquomodo se habeant, sformas omnes edunt, frustra metimum eatum altitudines, deiectiones, triangula; quadrata, quibus Genethliacæ arcuna omnia mysteria continentur. Immò neo illud docere possunt Astrologi, cur variæ, & inter se maxime discrepantes formæ prodeant ab issem, & nihil variatis astris.

Iam verò si certas formas ex certo & definito statu stella ferunt, requireretur certus, & definitus earum congressus, ad accedendum ignem, ad bransinutandum aërem, ad vertendum alimentum in carnem, in languinem in os; expetendus esser certus astrorum habitus, ad canes, ad homines procreandos; & quibus hac persuadebunt maritis an vxoribus?

Itaque pro comperto esse debet, formas persectorum non esse ad cœlum, vi essectricem causam, sed ad accidentia & substantiam, cuius illa sunt instrumenta referendas.

Eadem planè ratio est formarum impersectarum, harum enim aliquæ animæ sunt vermium, herbarum, fructuum, quæ cœli vim transcendunt vniuer-sam, quædam licèt animæ non sunt; tamen earum dispositiones, vel à causis sublumaribus pendent magis, quam à cœlestibus; vel ita à sublumaribus, vt per has impediri possint cœlestes, vt paulò antè disputauimus; vel igitur dependent ab omnibus, vel à certis, & definitis astris? non ab omnibus; à quo enim esset tanta formarum varietas, quanta terra, marique videtur? non à certis; expectandus enim esset astrorum certus quidam conuentus, vt pedieuli, vt pulices, vt vermes, vt tineæ, vt muscæ, vt culices, vt herbula, vt frutex orirentur; Immò, vt hæc omnia alimentum sumerent, & in propriam substantiam redigerent.

At vnde, dicet aliquis, animantium imperfectorum formæ, tanquam ab efficiente primario? Aristoteles lib.2. de genera, animalium, cap: 1. statuit in harum materia præcedere temperiem quandam, non seminis quidem, sed perfectorum semini respondentem, e ámque non minus valere ad formas educendas imperfe

imperfectorum, quam semen ad extrudendas formas perfectorum; sicut igitur calor est ignis instrumentum, non cui ignis motum aliquem imprimat, vel aliquod aliud apponat, nam etiam nullo existente igne calor attritu lapidum exculfus ignem generat, sed quia calor est proprietas ignis naturalis, & eius virtus agens, per quain efficit quidquid efficit; ita ea temperies, quæ loco feminis antecedit imperfectorum generationem,est instrumentum substantiæ,eiúsque vi formam ex potestate materiæ educit, cuius est proprietas, & instrumentaria vis, & cui similem reddit effectum. Atque ita oportuit sieri, cùm enim huiusmodi animantes, & substantiæ generatrice vi careant, accidentaria illis potestas tribuenda fuit, minor quidem suo effectu, sed quæ virtute primariæ causæ illum efficere possit; quare si semen idoneum est suæ generationi, erit etiam hæc temperies fuæ.Hæc haud paulò probabiliùs dicuntur,quàm quæ disputant astrorum patroni, qui non reperta in proximis causis facultate, quæ formis imperfectorum animalium effingendis par esse possit, protinus ad cœlum confugiunt; cur ad cœlum potiùs, quàm primam rerum omnium supremam caufam? cur ad cœlum infirmum & impar viuentium formis non minus, quàm fublunares caulæ? cur ad cœlum quod ab effectu longiùs abest, quàm elementa, multáque alia corpora eiuldem cum effectu naturæ & proprietate?

#### CAPVT DECIMVMSEXTVM.

#### Omnium corporum temperamentum à primis qualitatibus ducere originem.

N codem homine duo distinguit temperamenta Bellantius lib.1. q.2. artic.9. 10. 11. [Vnum quidem formæ consentaneum, ac debitum ex quatuor primarum qualitatum, totidémque humorum permixtione conflatum, Hinc pituitofi, sanguinei, biliosi, quibus nimirum inest cuiusquam humoris maior vis, & copia. Alterum quod materiam sequitur, confectum ex occultioribus astrorum viribus, ex quo variæ hominum propensiones, ac proprietates existunt, quarum ratio non potest ex priori temperamento desumi ; licèt enim Philosophi omnia ex humana varietate deducant, Astrologi tamen, inquit, docent à stellis, turn humores ipsos varie temperari, vnde sunt varij corporum habitus, tum præter humorum temperamenta, infundi aliud secreturh, & arcanum, ex occultioribus cœli virtutibus conflatum, quod aliò trahit quam humores; aduersatúrque primarum qualitatum temperamento non parum.

Cum Bellantio facit Cardanus text. 11. lib. Ptolomzi, & Fernelius Ambianus, lib. 1. de abdiris rerum caulis, cap. 8. 9. 10. 11. quamuis enim hic, duobus, tertium quoddam addat Cardano & Bellantlo inauditum, duo tamen temperamenta, alterum formæ, materiæ alterum, cum Bellantio, & Cardano di-

stinguit.

Redeamus ad Bellantium:tres ille profert rationes, cur temperamenta hæc secernat, sed huiusmodi quæ sola inficiatione tollantur, nec possint ampliùs reparari.

Digitized by Google

Ac

[Ac primum videmus, inquit, interdum fanguineum, auarum, melanchoficum, liberalem, phlegmaticum, intrepidum, cholericum, meticulosum, & litigiosum: cum hæc longè aliter oporteret esse ex humorum constitutione. Item animaduertimus Saturno subditos, nunc quidem sanguineos esse, nunc cholericos, nunc alterius temperamenti, semper tamen inuidos, auaros, fœdos, vitores, obscenos, libidinosos: eos verò, quibus Mars presidet, aliquando phlegmaticos, nonnunquam sanguineos, aut aliter temperatos, semper verò bellicosos, iracundos, homicidas, stupratores, prædatores, vitores, sanguinarios. Non itaque temperamentum quatuor humorum, & primarum qualitatum quod formæ cognatum esse diximus, est mensura morum, neque inde oriuntur omnes propensiones, & procliuitates; sed aliud admittendum est annexum materiæ, ex arcanis cœli facultatibus; permixtum, quod aliò longè impellit, quàm humorum temperatio postulet.]

Neque verò horum ratio, inquit art. 6. reiicienda est in educationem, confuetudinem, præceptores, parentes,domestica exempla, & alia id genus : hæc enim præsidis Planetæ vim non pertrahunt aliò, quàm eius natura postulet, sed ipsa potius à planeta pertrahuntur, & tanquam instrumenta à cœlo mouentur. Hæc ille.] Cuius ignaua, & iners ratio, & assumit id, de quo disputamus,& ea ponit principia,quæ ne Astrologi quidem recipere possunt. Assumit omnes, qui Saturno præside nascuntur, esse inuidos, auaros, obscenos, libidinosos; omnes qui Marte duce prodeunt in lucem, esse iracundos, hemicidas, bellicolos : res omnino controuerla,& plena diffenfionis,& de qua tota est suscepta disceptatio. Ponit præterea cœli efficientiam non trahi à proximis causis ad varios effectus: id verò Astrologorum decretis aduersatur, qui cœli vim, prout in variam materiam inciderit, varios edere effecus tradunt, cum enim ex eodem agro, immò ex cadem agri & glebæ parte prodeunt triticum, far, hordeum, auena, milium, panicum, lolium, ad diuerfa femina reuocant, cur ex eodem semine radix, lanugo, vaginulæ, culmo, cortex, genicula, folliculi, capillamentum simul, & sub eodem astro fiant, non referent ad astra, sed in partes seminis dissimilares, & varias materiæ dispositiones.

Denique cur animi mores non semper sequantur temperamentum corporis, aduentitiis causis tribuendum esse, bene longa disputatione lib. 3. à cap. 12. planum siet. Probet itaque Bellantius nihil valere admores, vsum, institutionem, familiaritatem, domesticam disciplinam, parentum exempla, morbos, Principum seueritatem, Reipublica instituta, deinde ventitet occultum tem-

peramentum è cœlo diuinitus delapsum.

Altera Bellantij ratio huiusmodi est. [Humorum qualitas modum præscribit spiritibus, & hi sensuum functionibus, hæc verò appetitionibus, itaque videmus hæc varia pro diuersitate humorum, humores variari pro atate, pro modo, pro tempore; at cedum imperat humoribus; quare, & rebus cæteris, quæ naturam humorum sequuntur.] Huc vsque non malè Bellantius. Neque aliud S. Thomas, & Scotus, quos eo loco testes excitat, docuere. Sed quid tum? Obsequuntur quadam tenus astris humores, & humoribus spiritus, spiritibus sensus, sensui appetitiones, num propterea cogor recipere duo temperamenta [At stellæ, inquit, suum faciunt quoddam temperamentum, temperamento humorum frequenter aduersum, quod declarant mores humorum, temperamento minimè respondentes, reuoluimur eodem.] Primum nullus explicare qui-

uerit, quo pacto ab iisdem stellis, eodem temporis momento in eumdem, qui oritur puerum contrariæ propensiones descendant; perinde quæ altero temperamento è stellis sumpto estici dicuntur, aduentitiis causis præstare contendo; estendat Bellantius in his locum nullum habere posse huiuscemodi causas, obseruet eos, quorum mores temperamento corporis aduersos esse ait ex incunabulis, domi, foris, in schola, in scena, in triuiis, in lecto, in mensa, in ludo, in foro, in agro, in naui, in senatu, in curia, in templis, in sacris, in profanis. Hæc omnia ad institutionem morum pertinere contendimus, ab his esse mores, qui à naturali temperamento dissident.

Tertiam rationem ita conficit. [ Non solum per humorum spirituúmque commutationem, ad appetitiones multiplices cœlum nos impellit, led etiam per formas, speciésque sensibiles, quas nostris sensibus & phantasiæ inferri posse à cœlo, sine ope primarum qualitatum, constat, tum experimento puerorum, quibus phialam aquæ plenam spectantibus colores varij, agente cœlo, sine qualitatibus primis dilucescunt, tum ratione, quia virtutes alias cœlum continet, plerasque longe perfectiores his formis, quas cum possit generare, poterit, & has sine dubio impersectiores. ] Nunquam Bellantius præclariùs somniauit phialæ colores ex lucidi & opaci commixtione existere, quotus quisque ignorat? scilicet arcanas cœli vires persecutus est Vitellius, qui huiulmodi colorum causas aperuit, lib.... cap.... [ Non fuit luminis refractione, reflexionéque contentus, neque minùs ridicula est ratio. Esto, ne omnia negare videar, sit coelum perfectius, quam species sensibiles, quomodo procedit argumentatio? Nónne homo nobilior est formica? An idcirco postumus speciem visibilem formicæ sine formica oculis immittere? Esto, præstet cædum formas alias perfectiores speciebus sensibilibus, An quia homo generat hominem, generare potest columbam? frustra à perfectioribus rebus, quas, aut continet, aut efficere potest cœlum, argumentum deducitur, ad ea, quæ à rebus tantum obiectis possunt effici.

Postremò saxum illud dimouendum est:mores, qui à corporis temperamento discrepant, non posse, neque in extrinsecas causas, neque in diuersorum organorum diuersam temperiem referri, alioquin iubemus Bellantium discedere à sententia, quæ & Ptolomæo, quem Ducem sequitur, & Medicis, & Philosophis aduersatur vniuersis.

Multi quidem Medicorum, & Philosophorum, non nemo in eam abierum sententiam, vt existimarint mixtorum temperamentum non esse quid conslatum ex primis qualitatibus, sed esse formam quamdam simplicem; in qua virtute continentur formæ elementorum. Ita Auicen. lib.1. sufficientiæ, cap.6. & prima primi Doctrina 3. cap. 1. Gentilis Vgo Senensis ibidem, Foroliuiensis eodem loco quæst.5. Thomas de Garbo in summa, tract.2. quæst.1. Conciliator differentia 17. Turrisanus lib. 1. Regni, com. 15. Albertus lib. 2. Phys. tract.2. cap.1. Hieronymus Taglia petra lib.2. tract.2. cap.13. Soncinas lib.10. Met.q.21. Iauell. lib.4. Metaphysic.quæst.4. Albertus de Saxonia lib.1. de gen.quæst.19. Buccaferrus lib.11. de generat. digress. post. text. 88. rursus lib.2. de generat. ad text. 48.

Aliis contrà, temperamentum visum est complexio quædam, & mensura primarum qualitatum, quæ in mixto, quasi in mixtario continentur, quod Galenus præsatione ad librum de temperamentis his verbis explicat. [Constaro E 2 (inquit) (inquit) animantium corpora, ex calidi, frigidi, sicci, humidi mixtura, nec esse horum omnium parem in temperatura portionem, demonstratum est abunde antiquis, tum Philosophorum, tum Medicorum præcipuis. Diximus autem, & nos de iis ea, quæ probabilia sunt visa, alio opere, in quo de iis, quæ Hippocrates constituit, elementis egimus.] Idem Francisco Valesso lib. 1. controuersiarum cap. 6. Valesso la libro 1. de locis communibus, cap. 10. idem Hali, lib. 2. Tegni com. 8. idem Alexandro opusc. de mixtione, idem Simplicio, Themistio, Auerroë, Nipho, lib. 5. Phys. text. 19. idem Marsilio lib. 1. de generat. quæst. 12. visum est. At duplex temperamentum: alterum simplex, è cœlo delapsum, alterum ex primis qualitatibus constatum, à causis sublunaribus, & à priori planè dissitum, monstrum est: & Ptolemæo Astrologorum magistro inuisum, & Medicis, & Philosophis inauditum. Ptolemæo primùm, tum Medicis, & Galeno in primis, denique Philosophis Bellantium aduersari ostendamus.

Prolomæus enim ad primas qualitates refert omnia: has ab astris effici; & reliqua per has sine vlla arcanæ virtutis è cœlo prolapsæ mentione docet lib. 1. de iudiciis cap. 2. his verbis: [Quid contrà obstabit quominus, qui exquisiuerit stellarum omnium, atque Solis & Lunæ motus, vt iam nullum configurationum, neque tempus, neque locum ignoret: si etiam ordine, & consequentia expolitionis harum rerum, perceptas distincte naturas omnium, quæ diximus, perspexerit. Non iam duo, quæ in rebus subiectis apparent, sed quarum affectiones potestate constent, vt quod Sol calefaciat, Luna humectet, déque reliquis similiter, sique insit, cui ingenium hac in parte suppetat, quid inquam obstabit, quominus naturaliter, & certò omni commixtione proprictatem habitudinum discernere possit ita, vt de quocumque tempore proposito , explicet iuxta rationem corum , quæ lunt in cœlesti contemplatione obferuanda, circumfusi cœli proprium modum & statum veluti futurum, aut ca-Iidiorem, aut humidiorem; fimiliter & hominum propriè fingulorum constitutionis generalem cognitionem habeat collectam à statu circumdantis cœli, veluti corpus alicuius tale elle, talem autem, & animum: quæ etiam consequetur casuum singulorum præuisio, nempe quòd talis cœli status, tali con-Aitutioni aptus sit, & conducat ad proprietatem : talis verò contrarius & in aduersa impellat.] Hæc ille. Vidélne poni primò à Ptolemæo primas qualitares ab astris descendere solitas? Subinde verò deduci casus, & mores hominum. Si adhæc aliæ internirent arcanæ qualitates è cœlo excussæ non à primis , quo pacto ex calore, frigore, humore, ficcitate, deduceret Ptolemæus omnia, quæ fiunt.

Idem eodem libro cap. 4. dissert de viribus Planetarum, cósque omnes in frigido, calido, humido, sicco, collocat, & subdit hæc ad sinem: [Quæ cùm ita se habeant, cùm quatuor sint humores, seu primæ naturæ: duæ fœcundæ, & viuisicæ, nempe calidi, & humidi, ex his enim omnia, & coalescunt, & corroborantur; stémque duæ exitiales, & detrimentosæ, aridi, & frigidi, vnde rursus dissipantur, & debilitantur omnia, tradidêre similiter veteres, & stellas beneficas esse, souem, Venerem, & Lunam, eo quòd temperatæ naturæ sint, & in qua plurimum insit calidi, & humidi; stellas verò Saturni, & Martis malescas, quòd contrariæ sint naturæ, & essesse saturam enim frigidissimam, alteram feruentissimam esse voluerunt: in mediò verò reliquerunt Solem, & stellam Mercurij, vt participes vtriusque naturæ, suòsque essectus accommodantes,

dantes, illarum stellarum, ad quas accesserint, proprietatibus.]

Idem cap. 5. eiusdem libri, Planetas alios masculinos, alios fecit fæmininos, hos ex humiditate, illos ex caliditate, frigiditate, siccitate, metitur, & æstimat.

Consimili ratione cap. 6. ex humido nocturnos, ex calido diurnos, planetas facit.

Idem cap.7.cum Planetarum vires remitti, augerique pro eorum variis configurationibus ad Solem, doceat, nihil omnino in his viribus ponit, nisi frigoris, caloris, siccitatis, humoris incrementa, vel decrementa.

Rursus cap. 8. de inerrantium stellarum facultatibus, ita disputat, vt alias faciat Saturninas; alias Martias, alias aliis Planetis similes, iuxta eas vires, quas plantis tribuerat, in primarum qualitatum esficientia. Itaque cùm omnes stellæ referantur ad Planetarum naturas, hi verò nihil præter vim primarum qualitatum obtineant; consequens sit; omnem cœli actionem. Ptolemæi sententia, positam osse in primarum qualitatum assectione, secundùm quas cap.9. distinguit ventos, quorum originem ducit à cælo, & lib. 2.c. 2. gentium mores. Constat itaque, apud probatos Astrologos (si quis tamé eorum probatur) temperamentum, vel mixtionem esse primarum qualitatum, vel simplicem quali-

tatem in mixtione primarum qualitatum exortam.

Vnum etiam est temperamentum apud Medicos, qui hæc accuratius tra-Ctant, & Medicorum Principem Galenum libro de elementis, libris de temperamentis, libris de locis affectis, libris de Medicamentorum facultatibus, prælertim lib.7. c.18.19.21. libris de Methodis, maximéque cap.10. Sed placet hîc describere, quæ habet præfatione ad libros de temperamentis. [Constare animalium corpora (inquit) ex calidi, frigidi, humidi, sicci mixtura, nec esse horum omnium parem in temperatura portionem, demonstratum est abundè antiquis, tum Philosophorum, tum Medicorum præcipuis: diximus autem & nos de iis ea, quæ probabilia sunt vila, alio opere, in quo de iis quæ Hippocrates constituit, elementis egimus, hoc autem opere, quod illi ordine succedit, omnium temperamentorum differentias, quot ha, qualesque sint generatim : quis fiue membratim decidat, inuenire docebo : fumámque ab ipfa nominum interpretatione principium. Cum namque ex calidi, frigidi, ficci, & humidi temperatura, compleri corpora dicunt:de iis, qua: fummo gradu, fic fe habent, ipfis scilicet elementis, igne, aëre, aqua, terra, intelligendum aiunt: cùm verò animal, stirpem,calidum,humidum,frigidum,ficcum esle,non item: neque vllum animal, aut calidum in fummo effe posse, veest ignis, aut in suma: mo humidum, ficut est aqua; pari modo, nec frigidum, ficcúmve in fummo, . sed ab eo, quod in mensura præpolict, appellationem sortiri, vocantibus nobis id humidum, in quo maior est humiditatis portio, siccum, in quo siccitatis; ita verò, & calidum,in quo calidum frigido præponderat; frigidum verò, in quo frigidum calido præftat.]

Nullus autem plures inuenit arcanas cœli virtutes, aut magis absonas, & absurdas Fernelio Ambiano, lege duos libros, quos edidit, de abditis rerum causis, lib.præsertim primo, cap.8. & 9. lib.2.cap.8.9.10.12.13. Temperamentum tamen in primis qualitatibus posuit, non in secreta aliqua vi, libro 3. de elementis, cap. 1. cuius verba, quia temperamenti naturam ante oculos bellissimè ponunt, merita sunt, vt hoc loco describantur. [Elementorum consis.]

Digitized by Google

nio (inquit) proximè iuncta est, arque connexa temperamenti proprietas, quæ quodammodo propago, & soboles permixtionis est. In hac cognoscenda, atque tractanda rerum continuata series expostulat, ve ab elementorum vi, & natura rurfum ordiamur, & ab ea maxime, qua modò, ac plane paulò ante destitimus. Simplices mundi natura, quò in permixtione integra, & incolumes feruarentur; & ne si pauca multis, aut parua magnis componerentur, debiliorum occasu ea, quibus multum esser roboris, ac virturis, potius augescerent, quam perfunderentur; æquales quodamodo esse debuerunt. Hanc æqualitatem non magnitudine molis, non pondere metiri licet, quod terræ, quam cæterorum elementorum, vberior est in nobiscopia; sed potestatis vi, & esticientia, cui omnia planè accepta referuntur. vis autem ea, atque facultas, non nisi efficientia principum qualitatum, quæ in mixtis elementis sunt, observatione æstimatur, hæ porrò víquequaque, sæpius quodammodo pares confluent, nempe mediocritate quadam ; quæ non vtique indiuidua , verùm latitudine definita limicibus coërcetur; in quorum ambitu mixtio contineretur. hos autem vltra citráque interitus est, atque dissipatio. Quæ igitur intra mediocritatis huius limites inciderit principum qualitatum concursio, vt mixtionem, sic & continuò temperamentum progignit. Est autem temperamentum, non ipsa mixtio, sed mixtionis ratio:poterit & id earum, quæ in mixtis elementis sunt, principum qualitatum harmonia, & concentus definiri, vt in cantu, fidibus, soni, longis locorum interuallis distracti; aut coniuncti quidem, sed dispares, & non pro rata portione distincti, concentum haud quaquam esticiunt, nisi primi cum vltimis temperati, & medij vtrisque respondentes, æqualiter dulci fono aures compleant; ita neque diuulforum elementorum qualitates neque coëuntes illæ quidem temperamentum efficiant, nisi moderata & concordi quadam mediocritate, se mutuò complectantur; non igitur ipsa rerum primordia, per se, & absolute perpensa, temperamentum sunt; neque illorum mixtio, sed mixtorum comparatio, tameth re ipfa, & subjecto finitima sunt, & plurimum consentiunt elementorum mixtio, & eorum proportio; ratiombus tamen illa dissuncta sunt. Non desunt, qui temperamentum à mixtione, hoc discrimine seiungant, quòd hæc maximè elementorum propria sit, illud verò qualitatum. nos autem illa tametsi quodammodo adinuicem sequi videmus; Lic tamen iuncta sunt, vt neque mixtio citra efficientium qualitatum operam, neque sine elementorum omnium substantia, temperamentum induci possit; non enim si quis aquam & ignem paribus quodammodo portionibus coire statuat, & coalescere, mutuáque pugnantium qualitatum vi, temperationem quandam inferri, ea protinus temperamenti rationem subeat; vt neque ex duobus illis facta perfusio, exacta mixtio censeatur, perfectum enim non est, sed inchoatum, arque mancum, quod ex duorum triúm ve dum taxat elementorum connexione fit, cuiusmodi est plurimum genus eorum, quæ ex sublimi deturbantur, μιτίωρα Græci vocant. Quocirca temperamentum concentus quidam est quatuor principum qualitatum, ex omnium elementorum permixtione. Hanc temperamenti rationem cum minime perspiceret, nec satis animo complecteretur Auicennas, subabsurdam commentus est definitionem, qua primarum qualitatum effectione mutua, quæsitam qualitatem, eámque simplicem emergere confirmat; quæ vna superstes, reliquis in congressu percuntibus, omnium vires potestate complet, eásque quasi suo sinu complexúque recipit. Id autems

Id autem, quam absonum sit, quamque secum pugnet, hoc in primis patefacit, quod sieri nequit, vt omnes per actionem qualitates dissolutæ euanescant, neque non ea tandem superet, quæ validior cum esset, conssicus principia dedite sed esto. donemus hoc exorto temperamento, omnes illas perisses; quæ nam tunc restabit in genito corpore contrariorum pugnantia? Si plura illi non insident, eaque contraria, qui siet temperamenti per singulas ætates conuerso, quæ insita illi erit causa morbi, senij, mortis? Adde quòd neque dum corpus dissolutione occidet, poterunt simplices natutæ in vniuersitatem recurrere, suis instructæ qualitatibus; illas enim vnde sibi resument, quæ iam dissipatæ in composito non manent? Itaque nouam illam qualitatem pro temperamento inuehere, cum vanitas quædam sit opinionis, quæ multorum animos imbecilles diu multumque vexauit; nos clarissimorus Philosophorum imitatione, vt elementorum substantias, sic omnino, & qualitates incomposito teneri fatemur, & harum persusione, & concentu temperamentum consistere. ]Hæc ille.

Neque verò vt ostendamus quàm à philosophorum decretis hoc sigmentum abhorreat, eundum nobis est longiùs per omnes auctores, omnium nomina obscurauit excellens, & illustre Aristotelis lumen, vni Aristoteli à multis iam sæculis reliqui submisère fasces; cui si Bellantij nugamentum aduersari constiterit, infinitum sine dubio sapientum numeru aduersum habuerit. Aristoteles igitur libr. 4. Meteor. cap. 2. quod facit generationis mixtorum principium? qualitatem cœlitus demissam? nihil minus. [Generant autem (inquit) calidum, & frigidum dominantia materiæ, cùm autem non dominantur secundum partem quidem, inquinatio, & inchoatio sit.]

Infrà: Putrefactio autem est corruptio eius, qua in vno quoque humido proprie, & secundum naturam caliditatis, ab aliena caliditate; hac autem est qua ambientis putrefactio qua est solutio proprij temperamenti, est corru-

prio non qualitaris cœlestis & arcanæ sed natiui caloris.]

Idem lib.2.de generatione, tex. 7. & 8.lib.2. de partibus animalium cap. 1. calorem, frigus, humorem, & siccitatem, ea ratione docet esse primas qualitates quia ab his reliquæ dependent, & his solutis cæteræ quoque euanescant necesse est; vbi itaque est istud cæleste temperamentum, quod non agnoscit harum qualitatum principatum, quid poterat singi Aristotelis principiis magis repugnans? Verùm non aduersantur solum Aristotelis decretis; sed multo

magis experimentis,& rationi.

Per quotidiana namque experimenta videlicet, dissipata primarum qualitatum temperie, interire mixta omnia: ligna, lapides, carnes, igne exuruntur, non alia actione, nisi caloris & siccitatis: sublata substantia mixti, & accidentia interire necesse est, substantia propria; nullum itaque est temperamentum, quod horum actioni non subsiciatur humor, item collapsus ex aqua, nonne purrefacit omnia, sin qua incidit quod sanò non faceret, si vllum esser temperamentum, quod non à primis qualitatibus, sed solum è coeso originesti repeteret. Ostendant denique aliquid, quod primarum qualitatum essicientiam subtersugiat; deinde proferent temperamentum, quod a primis qualitatibus non ducat ortum, quandiu harum principatum videmus, non recipiet Philosophia alias virtures, quàm quæ his subsiciuntur.

Accedit eodem, quòd duo temperamenta, quando inducit Bellantius, cogitur gitur faterl, posse eumdem hominem, & meticulosum, & audacem, & imbecillum,& firmum,& mitem,& asperum,& solertem, & bardum, esse naturaliter: cur enim duo inuenit temperamenta? nisi vt ostenderet, aliam esse temperiem, quam è cœlo, aliam, quam ex elementis haurimus. Si in idem propellic vtraque temperatio; cur duplex fingitur? Vna satis est. At hæc contraria sunt, & pugnantia. Dicent, opinor: Contraria in summo non posse consistere, posse verò secundim gradus remissiores? quomodo remissiores? Contraria enim in summo non sunt, medium quoddam, ac temperiem faciant oportet, quare non erit idem audax, & timidus, sed inter audacem, & timidum, medius, qui status optimus est, & proficisci ex atra, slauáque bili mediocriter temperatis, nec desiderat, aliud temperamentum cœlitus delapsum, quòd si sit paulò audacior, quàm timidus; slauæ bilis vis maior id potest præstare, vt opus non sit viribus aliis occultioribus; cùm frigus, & calor variè temperati ad metuendum, & audendum valeant plurimùm.

At inquies vnum, & eumdem hominem experimur in quibusdam actionibus melancholicum, in aliis colericum, in aliis timidum, in aliis audacem:esto planè: sed id vel extrinsecùs accedit per aduentitias causas, vt suprà diximus, vel si naturaliter instrcum eiusdem humoris multæ sint actiones, non oportet consimili, parsque modo ad omnes esse expeditum, denique non vna est omnium membrorum temperies, quid vetat in corde redundare slauam, in cerebro atram bilem: spiritus vitales esse affabrè elaboratos, animales non item: alios neruos expeditos esse ad motum, alios implicitos, & malè grauatos quid igitur mirum, si functiones aliquæ vnum, aliæ contrarium indicant, semper autem à contrariis illæ proficiscuntur principiis, sed hæc contraria temperies non in eodem est organo; sed in alio, & alio. Si hæc ignoras, lege Galeni lib. 2. de temperamentis, cap. 5. & 6.

Item temperamentum primarum qualitatum éstne à cœlo solum, aut saltem præcipue? si negas, ruunt Astrologicæ diuinationes ex syderum observatione; ruit instrumentaria servitus, qua omnes causæ subsunares cœlo subiiciuntur ab Astrologis, vt suprà vidimus, cap. 14. Si ais: quomodo ex iisdé astris, eodem situ, atque ordine dispositis, eodem loco, ac tempore, in eumdem hominem, & in eamdem hominis partem descendunt propensiones ad contraria; vna per temperamentum primarum qualitatum; altera per arcanam quamdam qualitatem; vna per qualitates, quibus præparatur materia ad sormas, altera per qualitatem, quæ sormam ipsam consequitur: quomodo ad auaritiam stellæ incitant hominem, immissa atra bili; ad liberalitatem verò ingenerata alia se-

Evanuit itaque duplex temperamentum, vnum primarum qualitatum, quo imbuitur materia, priùs quàm formam suscipiat; alterum, quo instruitur forma ad sua munia obeunda: nec enim contraria in eodem organo, & corporis parte consistere possunt: & in diuersis diuersa principum qualitatum aut humorum temperies præstare potest, quidquid ex secreta, & cæca virtute deducunt Astrologi.

CAPVT

#### CAPVT DECIMVMSEPTIMVM.

Rerum effectus mirabiles non commode ab Astrologis referri in astra.

A MILIARE est Astrologis effectus omnes mirabiles, ad quorum causas mens humana vel ægrè, vel ne ægrè quidem pertingit, qui naturæ obscuritate involuti maxime sunt, ad syderum efficientiam revocare. Itaque contendunt vi syderum ingenerari rebus sublunaribus agendi facultates illas secretiores, & admirabiles, quibus herculeus lapis ferrum, adamas electrum, pilos, & furculos ad se trahunt; echines pisciculus nauim sistit, aut certè remoratur; hircinus sanguis emollit adamantem; miluus, non elephas, gallinaceum pullum terret; hic verò leonem; Nassi & Psilli illæsi tractant serpentes: Thessali fascinant, quem laudant; & intuendo tabefactant pueros; neruis ac fidibus aliis pulfis alij refonant vnifoni. Catablepha animal homines ad mille passus conspectum necat, Rhabarbarum flauam, epithymum atram bilem, agaricum pituitam educir, Struthiocamelus ferrum, coquendo exterit, veratrum & cicuta hominem interimunt, non coturnices, aut sturnos; Helleborum ex Plinio, lib. 23. cap. 5. medetur morbis comitialibus, vertigini, melancholicis, infanientibus, lymphaticis, elephantia alba, lepris, tetano, tremulis, podagricis, hydropicis, stomachicis, spasticis, isiadicis, quartanis, quæ aliter non desinunt, tussi veteri, inflammationibus, torminibus, redeuntibus, aliaque id genus innumera alia efficiunt.

Nos verò primim, quamuis horum, aliorumque, quæ breuitatis gratia præteriuimus, reddi causa non possit, ex vi primarum qualitatum, atque adeò opus esset abditis aliquot facultatibus; eas potius (cum incerta res sit) ex rerum formis, ac proprietatibus, quam è stellis esse deducendas, existimamus: comitantur enim huiusmodi vires, certas ac definitas formas, putà Herculei lapidis, adamantis, ouis, pulli, milui; atque ita comitantur, vt sine illis numquam sint: euanescere vim Rheubarbari, Magnetis, cæterarumque, temporis diuturnitate compertum est; retundi vires magnetis allio, experimentis didicimus quotidianis: vis tamen illa, nisi in magnete non residet. Cur igitur non existimemus à forma magnetis, illam nasci, nisi impediantur ab aliquo contrario; cur repetimus potius è cœlo? quis astris ipsis, & cœlo indidit tam miras, & arcanas vires? quid sequitur Saturni arcana vis? nónne formam? nónne sui orbis naturam? & negabimus ex magnetis natura prosluere vires magnetis?

At esto; non sequantur huiusmodi vires, formas substantiales, nec primatum qualitatum temperamentum, an propterea ingenerantur ab astris? vnde, aut qua dialectica id conficit?

An si nihil queam disputare, quamobrem scamonez radix ad purgandum, Aristolodica ad morsus-serpentum valeat, continuò ad astra susfugiam ? Quomodo cœlum in Helleboro inclusit tantam potestatum copiam; quomodo ita copulauit, vel distinxit, vt vna alteri non officeret ? quomodo tot virtutibus congruenté sedem materiamq; parauit? Est fortasse in natura satis certa causa, cognitioni autem hominum obscurior; cur hæc ita siant; nescire me sateor: à cœlo

cœlo non effici perspisio. Certè animantium proprietates è cœlo non defiust; daret enim cœlum inanimum vires animali, quas non habet, efficeret aliquid, quod neque actu, neque potestate continet; quid pugnantius cum Philosophorum decretis ? cum Aristotelis potissimum? Ad intelligentiamne confugies? non satis munitum persugium, non sentir, non vegetatur, definita est quodam genere, nuda mens est, vnius motus est causa, præterea nihili.

Deinde cœli vires, quibus formarum proprietates procreari dicuntur, perpetuone præsto sunt aeri è coelo demissa? vt si quam paratam materiam nanciscantur, in eam inuadant continuò, aliis prætermissis? an sub certa solum syderum constitutione fluunt non quocumque tempore? Hoc postremum connellit quotidiana experientia: nulla enim fit dies, nulla nox, nulla dici, noctilque pars, qua innumerabilium rerum genera non gignantur, terra, mari, libero cœlo,quónam pacto tam multiplices vires, quoliber temporis momento cœlum habet paratas, quas tam diffidentibus rerum proprietatibus? Quid denique agitis, vt vnum aliquem ventum, pluuiam, conchyle, margaritam generetis, certum sydus expectandum dicitis, quia non quorum cumque astrorum ea potestas sit, vt efficere possit margaritam, lapidem, & huiusmodi; ad gignendas autem tot rerum proprietates, tam dissimiles, & plane contrarias, tam admirabiles, & prorfus arcanas, quemliber cœli statum, quamuis syderum congressu parem elle affirmetis? quid superest, nisi vr Ptolemæum etiam magistrum deturbetis de colo, quòd tot fyderum configurationes, fines, retrogradationes, stationes, dominatus, familiaritates, domos, altitudines, triangula, adaptauerit; quòd tam multas stellis vires indiderit ; quòd non quodlibet astrum,quibusli≟ ber progignendis idoneum esse docuerit, libro secundo de iudiciis?quam multa sunt in Genethliaca pugnantia? quam sæpe iam Genethliacos cum Genethliacis commissimus?vt non minus hæc disciplina secum ipsa,quam cum veritate pugnet. Immò quia cum veritate pugnat, cogitur secum ipsa disceptare.

Primum illud obscurum est magis: sue enim in acre sit vis ipsa magnetis, siue arcana alia virtus potestate eam continens, trahat oportet ferrum, non minus quam Herculeus ipse lapis. nam quidquid est potestate, quale alterum, eóque dignius, & melius, præstare potest, quod alterum: si patientis sit æqua conditio: ita lumen terram calefacit, sicut calor ipse, & piper stomachum non minus, quam feruens polenta; quare si facultas magnetis in acre sit, aut actu, aut potestate, ferrum si assectum sit, vt oportet, trahet ad se: idcirco enim vna virtus dicitur potestate talis, qualis altera actu; quia essicere idem potest, quod altera. Cur ergo acr non rapit serrum, sicut rapit vapores? Idem de electro, de adamante, de herbis, succis iudicium: Eia Altrologe quando ægrotas, cur à seplasariis medicamenta quæris, quorum viribus morbu expellas? sunt in promptu hæ vires in acre, in cubili, in spiritu ipso, quem ducis, eas-tibi cœlum, tanquam diuina virgula compluir, cur times morbum? aut mortem? habes paratas omnium medicamentorum vires?

Adhuc, & illud miror in eodem acre esse tot, támque diuersas virtutes lapidum, metallorum, arborum, herbarum, animantium, pilorum, vnguium, ventriculi, hepatis, renum, intestinorum, neruorum, adipis. ô chaos indigestumt rursus freigida pugnabunt calidis, humentia siecis; mollia cum duris, sinepondere habentia pondus? an contraria quoque amicè coalescumt caduceatore Astrologo?

Redite

Redité astrorum Magistri aliquando in gratiam, cum sublunaribus causis; audite celeberrimum illud in Philosophorum Academiis axioma: Qui dat formam, dat consequentia ad formam. Et quid consequentius quàm proprietates, facultaté sque naturales proficise à natura & forma vniuscuius que? si cœ-lum, vt latè docuimus cap. 15. formas non gignit, cur eas vires impertiat, quæ naturaliter sequuntur formam? illa, quæ naturæ lege deuincta sunt formis; non agnoscunt alium auctorem, quàm formam, aut causam efficientem formam, quid nugamur inter astra? Colligatio illa naturalis, quæ inter formas, & proprietates intercedit maxima, abundè declarat harum virtutum principium.

#### CAPVT DECIMVMOCTAVV.M.

# Unde rebus sympathia & antipathia?

V N T quidam plurimarum rerum consensus, sunt & dissensus mirabiles, intercedit que inter plurima mira quædam cognatio, & coniunctio; inter alia dissidium, & dissensio, de quibus Plinius libro 10. cap.74. & libro 2. in proœmio aggressurus hominum cibos.[Pax(inquit)simul in his,aut bellum naturæ dicetur: odia, amicitiæque reru furdarum, ac sensu carentium.] & lib.36. cap.16. [ A marmoribus digredienti (inquit) ad reliquorum lapidum infignes naturas quis dubitet in primis magnetem occurrere? quid enim mirabilius ? aut qua in parte naturæ maior improbitas ? dederat vocem faxis , vt vidimus, respondentem homini; immò verò & obloquentem. quid lapidis rigore pigrius? Ecce sensum, manúsque tribuit illi. quid ferri duritie pugnacius? sed cedit, & patitur mores; trahitur namque à magnete lapide: domitrixque illa rerum omnium materia ad inane nescio quid currit, atque, vt propiùs venit, assistit, tenetúrque & complexu hæret: syderitim ob hoc alio nomine appellant; quidam Heracleon, magnes appellatus est ab inuentore, vt Auctor est Nicander; in Iada repertus. De quibus enucleate disputat Hieronymus Fracastorius libro de sympathia,& antipathia. Horum quoque rationes Astrologi , quos Fernelius libro fecundo de abditis rerum causis , cap. 2. sequitur , ad astra ex more referunt; qua verò id probabilitate faciant, satis declarant ea, quæ superiore capite scripsimus, quamuis enim nulla ratio explicaret, vnde vis hæc, & vnius rei in aliam tanta propensio; ab alia tantum dissidium existat, adhuc nihil esset causa, cur stellarum opem imploraremus; si illæ tantis rebus impares funt: si ex varia earum constitutione, & commutatione continua adeò constantium, & vno semper modo se habentium rerum causæ non aptè ducuntur. Nunc verò physicam rationem promere decreuimus, corum, quæ syderalibus machinis non possunt dissolui, eius, quæ inter animantes intercedit, sympathiæ, & antipathiæ rationem à fine petunt recentiores nonnulli; aiunt enim consentire aut dissentire animantes ob pabulum, ob Venerem, ob locum,ob paratam noxam,ob tuendam vitam. Leo siquidem dissidet à Leone ob Leznam, & Venerem: Taurus à Tauro eadem de causa ob pabulum. Duplex est sympathiæ, aut antipathiæ ratio: nam duæ animantes, aut dissident, quia idem expetunt pabulum, vt mus, & mustella: aut quia vna est alterius esca, vt lupus, & ouis: & quibusdam mutuus est hic affectus. Est & quarta ratio; nam quædam pastu arcent alia, tametsi eo non vtantur, vt canis lupum ab oue pellit, quam ipse non attingit, ob noxam, quam sibi ab alio timent, dissident multipliciter: aliter enim homo auersatur serpentem, à quo sibi mortem intentari autumat: aliter pediculum, à quo molestiam, non mortem timet: aliter inimicum, aliter illum, cum quo nihil habet rixarum; sed auersatur eius mores. Ob Venerem, est sympathia inter marem & sæminam, & antipathia inter riuales existit. Quotidie ad tuendam vitam, & aues, & aliæ animantes socialem vitam degunt, & gregatim incedunt. Verùm causa finalis nequicquam sollicitas habuit Philosophorum scholas; causa essectuit eorum ingenia; ego verò in naturæ ossicinis, in primarum qualitatum rationibus, vnde res omnes natura constantes existunt, eam contineri existimo.

Rerum enim omnium temperamenta, ex primarum qualitatum existere permixtionibus in confesso est apud Philosophorum gentem: has verò nemini dubium este potest, variari poste modis innumerabilibus; quorum alij cognati sint & amici; alij dissimiles, ac diuers; alij contrarij: idque, vel parum, vel plusculo, vel magis, vel plurimum. non enim contrarius est calor frigori cuicumque; sed certus gradus cum certo pugnat; cum quo misceri nequit, huic aduersatur plurimum, cum hoc illi implacabile dissidium. Hinc prima rerum dissensio oriuntur enim hinc virtutes quædam arcanæ, & humanis sensibus inaccess; quibus vna res cum alia pugnat; oriuntur pugnantes formæ, quamquam enim substantiæ nihil sit contrarium, per se; ratione tamen harum qualitatum inter ipsas etiam substantias oriuntur amicitiæ, & inimicitiæ, familiaritates, & odia. Solet autem vnaquæque res quomodo affecta ipla est, eodem aërem proximum afficere,idque vel propagatione eiuldem qualitatis, fiue tractabilis & manifestæ sensibus, qualis est calor, frigus, odor, & huiusmodi; siue arcanæ,& occultæ, quæ à nobis non percipitur per le; patet yerò ex effectu, qualis vis magnetis, adamantis, scamoneæ, alior úmque medicamentorum, vel emillione tenuiorum quorumdam lpirituum , quos effundere corpora lolent, quæ propterea diuturnitate temporis consenescunt, & deperdunt huiusmodi vires.

Hinc triplex ordo rerum existit. Primus earum, quæ cum diuersæ sint, nihil tamen fibi nocent, vel officiunt inuicem; nihil inter eas est amicitiæ, vel inimicitiæ; propterea quod agendi, patiendíque vis vnius, eodem modo temperata eft, ac alterius: simile vero non pati à simili receptum est in scholis axioma.Quo in genere fulmen,aurum colliquat intacto loculo, cum quo agendi, patiendique proportione iungitur, non cum auro: tum vina abiumit, vale nequidquam leso:eadem de causa adamas, non alio cum quo consentit, sed hircino sanguine, qui impar est, mollescir: qua de re Plinius lib.37.c.4. hæc scribit: De discordia rerum, concordiáque quam antipathiam,& sympathiam appellant Græci, non aliter clariùs intelligi potest:siquidem illa inuicta vis duarum violentissime nature rerum, ferri "ignisque contemptrix hircino rumpitur sanguine; nec aliter, quá recenti calidóque macerata, sic quoque multis ictibus, tunc etiam præterquam eximias incudes malleosque ferreos frangens; cuius hoc ingenio inuentum? quone casu repertum? aut quæ fuir coniectura experiendirem immensissecreti, & in fædissimo animalium, numinum profectò muneristalis inuentio omnis est, nec quærenda in vlla parte naturæ ratio, sed

voluntas, & cum fœliciter rumpere contrigit, in tam paruas frangitur crustas, ve cerni vix possint. expetuntur à sculptoribus, serroque includuntur, nullam non duritiem ex facili cauantes. Adamas dissidet à magnete lapide, intantum vt iux ex positus ferrum non patiatur abstrahi; aut si admotum magnes apprehenderit, rapiat, atque auserat. Adamas & venena irrita facit, & lymphationes abigit, motúsque varios expellit à mente. Alterearum, quæ contrariæ cum sint, parum, multumque nocent aliis, cum quibus nimirum simultates exercent. Quare nucis vmbra proximis stirpibus, & arboribus grauis est: transmittit enim noxios quosdam afilatus. Hinc apud Ouidium:

Ne, fata ne ladam (quoniam fata ladere dicor)
Imu in extremo margine fundu habet.

Narbonensis etiam Taxus sub ea considentes lædit, & non rarò necat. Basiliscus eos, quos oculis afflarit, aut sibilo contigerit, momento interficit; Torpedo stuporem adfert piscatori, etiamsi tantum hasta tangatur; Brassicæ, & Rutæ tantum inimicitiæ est, yt iuxtà serinolint; nihil hsc de scorpionum, rabidi canis, aliarumque morsibus ferarum; nihil de medicamentis, yel antidotis, quæ morborum causas, ytputà sibi inimicas, abigunt, yel auertunt. His etiam, qui argentea vasa inaurant, solius hydrargyri vapore eousque nerui emolliutur, yt paralysi saborare videantur. Concusso quoque tympano, quod è corio supi costatum sit, aliud ex agni corio consectum (tanta est harum animantium etiam post mortem dissensio dissolui perhibent: & alia id genus innumera.

Tertius rerum cognatarum ordo est, quæ mutud se souent, ac iudant; quo serè modo certis nostri corporis partibus medici adhibent quædam, quibus priuatim iuuentur, roborentur, conscruentur. Hinc Euphrosinum herba cordi amica in paucis: de qua Plinius libro 25.c. 2. aliáque plurima, de quibus Galenus libris decem, de compositione medicamentorum, secundum locos, libris de locis assectis, Plinius libro 26. toto. Huc etiam forte pertinent Psilli, & Marsici, quibus angues blandiuntur; sicus, quæ alligatum sibi surentem taurum mansuefacit; argentum viuum, quod aquam, & oleum ebibit; statim naturalis quorumdam hominum necessitudo, atque animi propensio, qua repente in amorem, & odium quorumdam exardescimus, quos numquam ante videramus.

Hæc prona satis, illud explicatu arduum est, quo pacto magnes trahat ferrum longe dissitum: mustela educat murem è penitioribus latibulis: rubeta, de qua Plinius li.32. cap.5. mustelam ex arbore quamquá vociferantem & auxilium vndique implorantem, deuorandam pelliciat; cerui ex imis terræ cauernis serpentes euocent:id quod tripliciter contingere posse video. Primum nihil vetat è re quapiam virrurem aliquam accidentalem prodite, per medium, & rem longius distantem afficere, quæ ab ea apta est commoueri, non mediu, quod alterius est naturæ,& modi. quid enim prohibet ex magnete vim aliquá accidentariam per medium progredi ad ferrum, quæ ferrum percellat, & agitet non plumbum, aut argentum, quod alterius est temperamenti: Simili vi Chamæleő superuolantem aquilam ad se rapit deuorandam. & rubeta quid ni fundat vim aliquam , qua non aliæanimantes , fed muftela quamquam inuita,& vociferans ad certum exitium pertrahatur?quidquid recipitur,per modum recipientis recipitur, vt est in Philosophorum trito prouerbio. Deinde magna Philolophiæ approbatione receptum est, omnes animantium motus, aut boni, aut mali opinione cieri; siquidem opinione magni alicuius boni præsentis, lætitia existit & voluptas: opinione boni sururi, appetitio, & libido: opinione magni mali impendentis, metus, & timor: opinione mali præsentis, mœror, & trititia. Hi motus omnis prosecutionis, & suge, animantibus cause sunr, sugit ergo pullus miluum, ouis lupum, mus selem, præsensione imminentis mali: rursus sequitur leo leænam, & equus equam, anteceptanotione veneree voluptatis. Non abibo longiùs. Hinc animantium simultates, & amicitiæ ob cibum, ob venerem, ob alios sines, de quibus suprà.

Opinionis & præsensionis vim maximam non ignoramus, dicent aliqui, sed ignoramus, quo auctore: quis enim in leone mali præsensionem facit Gallinaceo gallo canente? Cur pullo non ingerit mali præsensionem alia auis, nisi miluus? cur furenti Elephanti, repentè viso ariete, ea existit sensio, qua omnis furor concidit? cur ouis conspecto lupo, tristem sensionem concipit; cane viso, non item? Cæterùm, ne id quidem ignorare possunt Peripatetici, qui docent res sensibiles per medium, & interuallum transmittere sua simulacra ad sensum, quibus illumad sui sensationem commoueant: non modo propria, sed communia etiam sensibilia, magnitudinem, motum, situm, siguram, quoniam hæc simulacra sensui repræsentant; quid mirum, si ouis in oculis, in gestu, in sigura, in ore lupi videt sibi paratam necem? quid mirum, si imminens auerfatur malum? Quod de oue, & supo dixi, intelligo de mure, & fele, de pullo, & miluo, de lepore, & cane. quod dixi de nece, intelligo de aliis multis incommodis, quæ vna alteri animanti parat, circa pabulum, circa Venerem, circa locum, & huiusmodi.

Denique tenues quosdam spiritus emittere corpora solent, quibus afflant res etiam distitas, quæ propterea diuturnitate consenescunt. Hoc modo crediderim basiliscum fundere venenum, eos, qui peste laborant, inficere vestes, domum, edulia: à ceruis necari serpentes, nucem subiectis satis obesse; Taxi vmbra necari animantes. simile quid ex serpentis, rabidique canis morsu relinqui in vulnere, verisimile fit.

Ita de sympathia, & antipathia disputare possunt, qui physicas rationes sequuntur. Nos verò ad Astrologos reuertamur; largiamur illis quod perunt.

Esto, oriantur hæc omnia à cæca quadam & secretiori virtute; vnde probabis hanc non nasciex forma magnetis, adamantis, smaragdi, nucis, sicus, aliorumque, aut ex primarum qualitatum temperamento? Quid magis decantatum est in scholis sapientum, quam naturam quamlibet certas ex se fundere proprietates: quæ cum suo principio arctissimis coniunguntur necessitudinis vinculis? Doceant, qui secretarum virtutum causas è cœlo aptius, quam ex elementalium qualitatum temperamento, aut rerum naturis duci contendunt, cur adamantis vires cœlum non fundat, aut in res omnes, aut in reliquos quoque lapides: cur magnetis vim non impertiat etiam aliis multis rebus, quæ simul cum magnete generantur?cur Euphiosino vim imprimat hilaritatis, non cæteris herbis? Vt se in omnem partem vertant, nihilaliud reperient, quod respondeant, nist cœlum diuersimodè afficere adamantem; magnetem, smaragdum,nucem,ficum,brassicam,rutam,pro varia eorum natura,pro varia elemétarium qualitatum temperie: Cur ergo non putamus ex primis qualitatibus, & rerum naturis oriri has virtutes?quid cogit nos admilcere in earum ortu,cœli actionem,& efficientiamaliam, quam quæ primis qualitatibus debetur? quocumque Adamas generetur sub coelo, quibuscumque astris fulgentibus coagmentetur,

mentetur, eamdem vim, & facultatem fortitur. Rurfus huic potestati tanta necessitudo cum adamantis natura intercedit, vt ab eo seiungi separarique non possit; & putamus à cœlo eam, non ab adamantis natura aut temperamento proficisciquid est desipere, si hoc est sapere?

### CAPVT DECIMVMNONÝM.

#### De criticis morborum diebus.

Ocant morborum dies criticos, quibus ita commonentur humores, vt natura cum morbo acriter pugnet, in quo congressu, si illa debilior fuerit, victoria inclinet ad morbum; sin fortior, æger vergat ad salutem. Non quouis morbi tempore cernitur hæc lucta, sed certis quibusdam diebus: Cùm enim vis quædam membris insita, vt nocentia quæque repellant; Et, quátum sieri potest, noxios humores demittant, duo hæc excretio, quæ crisis dicitur, necessariò exigit, vt & humor noxius, qui eiiciendus est, concoctus sit, & præparatus. cruda enim, sicut immitia poma, difficilè auelluntur. Hinc Hip-

pocrates sectione prima Aphorismorum, aphoris. 22.

[Concocta (inquit) medicamentis aggredi oportet, & mouere non cruda.] & libro quinto Epidemiorum. [Subducere oportet ventrem, si materiæ sint concoctæ.] Qua de re planè, cumulatéque disputauit Celsus lib.3. cap.14. & vt naturam irriter; tunc enim illam acriùs eiectionem aggreditur, quando corrupti humoris stimuli vehementiores sunt. Quamobrem Galenus in paroxismis, [ & in statu morbi, ait crises præcipuè contingere, in paroxismis quidem, quia tunc corruptus humor naturam stimulat, ac pungit acriùs : in statu yerò, quia concocti iam, & subacti humores, quasi matura poma, sua sponte decidunt. Contingit autem aliquando, vt natura magnis irritata stimulis amoliatur indigestos adhuc & peruicaces humores; sed magno ægroti incommodo & periculo: aliquando vt subactos, & ritè præparatos abigat felicissimè, magnoque laborantis commodo, & bono. Hinc morborum critici dies, quibus nimirum crifes folent esfe falutares. ex quibus decernere licet, quid de euentu morbi sperandum, aut timendum sit: & non critici, ex quibus nihil certi de morbo coniicere possumus, quibus si qua excretio fiat non crisis, sed violentia quædam sit, & impetus furentis naturæ, quæ cum morbo paribus adhuc viribus luctatur,& incerto pugnæ euentu.]

[Indicia (inquit Galenus libre de diebus decretoriis, capar.) feu crifes, omnibus diebus accidunt, sed neque pares numero, neque ex zequali fide: hoe intercedit discriminis inter illas, quòd aliz bonz, aliz malz eueniunt; quzdam cum pluribus, & difficilioribus symptomatis, & maiori certamine: nonnulla statim ab initio turò invadunt.]

Non vendito mea. Hæc omnia accepi ex Galeno lib. 3. de diebus decretoriis,cap. 8. [Nam perturbationis violentia (inquit) naturam ea, quæ molestant,
etiam ante tempus propellere compellit: quippe virtus ipsa est alienorum expultrix, quemadmodum in opene de naturalibus facultatibus antes demonstratum

stratum est. Tempus autem actionis post sinem alteratoriæ facultatis est:tunc enim sunctionem obire omnibus secundum naturam absolutis ostendebatur, cum illa ab actione desierir.verum ante persectam concoctionem interim, que offendunt amoliri cogitur, vt interdum concoctione iam absoluta, moratur adhuc, & lentè propter imbecillitatem munus subit. Vtrumque autem in ventriculo clarè licet contemplari: instigatus enim concoctionis tempus non expectat; sed protinus etiam idoneum, cumeo, quod molestat, excernit, & vbi iam satis concoxit, interdum lentè ac cunctanter supersuum imbecillitatis vitio expellit; ac cum naturali habitu fruitur, persectæ concoctionis tempus ipsius recrementorum expulsionis terminus est, quem neque præuertit, neque præsentem adhuc moratur.]

Quidporro sit crisis, & quibus conspicata notis, tradit idem Galenus lib. 3. de crifibus,cap.2. [Sola (inquit) fubitaad fanitatem conuerfio, fimpliciter crifis nominatur; & quidem omnino fit, per manifestas qualdam excretiones, aut effatu dignos abscessus; quicumque enim aliter quieuerint, maligniùs retrocedunt:antecedit autem huiusmodi excretiones & abscessus non mediocris perturbatio in corpore ægrotantis; nam & difficiles tolerantiæ, & difficiles sensus, dolores capitis, colli, & stomachi, & multorum aliorum membrorum; nonnullis verò aurium sonitus, & vani ante oculos apparent splendores; & lacrymæ inuoluntariæ effluunt;& vrina retinetur; & labrum agitatur;aut aliquid aliud tremulum fit: obliuio, & præsertim ignorantia, & vehemens accidit rigor, & plurium accessio consueta anticipat horas; & multus æstus, sitisque intolerabilis fequitur; clamant,& faliunt,ficuti furentes; neque postunt in codem situ recumbere, deinde repenté multus sudor crumpit, aut vomitus aliquis no parnus sequitur, aut venter subitò soluitur, sut abundans fit fluxus sanguinis, aut hæc omnia simul contingunt. vnde non paruus inuadit timor inspicientes. Et quispiam homo vulgaris, cum istis adesser ipse, re cogente, ita pronunciauit, quod iudicium tunc de vita ægrotantis ageretur. neque enim Medicorum aliquis primus inuenit id nomen, sed omnino necessarium fait, vt qui presens efset conturbaretur, atque adeò exclamaret; & crisin, id est, iudicium rem iplam nominaret.decet autem Medicum generolum, nec perturbari,neque futurum euentum ignorare; melius autem fuerit, si se ad prænoscendam futuram crisin exercueritineque enim ista dignotio quæ habetur de præsentis crisis euentu, multum distat à prænotione eiusdem futuræ; sed ex cadem contemplatione vtraque proficilcitur.]

Atque his planè cumulatéque explicatis, alij dies sunt critici, alij non critici, alij inter vtrosque medij critici sunt 4.7.11.14.20.vel vt alij volunt, 21. sed vigesimum anteserendum esse vigesimo primo, auctorem habemus Hippocratem, & Galenum; libro 3. de diebus decretoriis c. 9. qui accuratissime hanc controuersam discussit.

Non critici sunt 6.8.10.12.16.19.22.25.quamquam 6. nonnunquam criticus videatur.

Medij sunt 5. 9. 13. 17. 18. 24. quorum 13. & 17. ad criticos propius accedunt.

Præter dies criticos sunt indicatiuisqui indicant, quid futurum sit alio quodam die; nam quartus, indicat quid septimus; vndecimus, quid decimus quartus, decimus septimus, quid vigentus molistur.

Neque verò critici qui sunt, sunt æquè critici, sed vnus alteri præstht. Primas enim obtinet septimus. Proximus est huic decimus quartus. Cæterùm cùm res hoc loco nobis sit non solùm cum Genethliacis, sed etiam cum medicis, cauendum est diligenter, ne non satis prouisa, & explorata principia ponamus, quare hæc omnia ex Galeno audiamus, quem vnum nostra disputatio præcipuè petit.

De septima enim die ita scribit libro primo de diebus decretoriis, capit, 2. [Nam, quodintot annis septimum iudicantem subinde simul, & absolute, sideliter, maniseste, conspicue, & salubriter, sextum è contrario semper vide-

tim.]

De sexto ibidem ait: [Iudicatur sed cum difficillimis symptomatis, & periculo maximo, & ad hæc absque side, impersectè, obscurè, sine notis & ad malum ]

Die 12.& 16. ibidem scribit, [In duodecimo,& decimo sexto, nullum vnquam iudicatum vidi.] Rursus c.5.[Non soluitur morbus duodecimo, neque decimosexto.]

De octavo, decimo, duodecimo, decimolexto, decimonono, idem scribit ibidem.

Contrà verò docet morbos solui die 3.4.5.6.7.9.11.14.17.18.20.

Rursus libro primo, cap. 4. [Qui quarto die ad peiorem statum recidut, plerique sexto moriuntur. quo die si bona conuersio contingat, septima die, cri-

fim expectandam docet.]

Denique eodem libro primo capite quinto, [Septimi(inquit) naturam decimus & quartus imitantur: maximè proximi his sunt, nonus, vndecimus, vigesimus; prope hos quintus, & decimus septimus, post hos quartus. Hunc sequitur tertius, & decimus octauus; at sexti naturam nullus alius exacte imitatur. Si in octauum, vel decimum diem subita morbi solutio incidat, similis serè est ei, qua in sexto accidit.] Et libro secundo, capite secundo, [Quartus (inquit) se-

ptimi, vndecimus decimiquarti, indicatiuus est.]

Eia Astrologi, res est explicatu difficillima, causa, que humores mouet per criticos dies potius, quam per non criticos; Democriti profundo demersa puteo delitescit penitus, altissimisque natura occultatur tenebris. Ad occultas cœli vires, inscitiæ asylum confugite nusquam: licuit maiori licentia astrorum abditas vires iactare:præclarum nacti eftis locum,venditandi admirabiles ftellarum & arcanas virtutes.Ita plane: id enim facit Carda. libro de iudiciis, cap. 15. libro de reuolutionibus, cap. 9. Id facit Bellantius, id facit Donatus; nam inlunam criticorum dierum rationem referunt, quæ cæli figna decurrens humani corporishumores per stata tempora mouet dupliciter autem cum lune cur-\_fum metiamur, & per reditum ad Solem: quem mensem ciuilem vocant, & per reditus ad certum punctum Zodiaci, quem lunarem appellant menfem;vtroque mense aiut lunam per cœliquartos,& septenarios dies commotionem, impetúmque rebus sublunaribus afferre; ciuilis siquidem mensis, diebus 29.& horis ferè tredecim constat: quod tempus si in quatuor aquales partes diuidas, continebit earum quælibet dies septem, & horns ferè nouem: quo tempore commoueri maxime ressublinares testantur, & qui circa maritima versantur,&quirusticam artem exercent, lunaris quoque mensis diebus 27. & horis octo conficitur. Quod spacium li item in quatuor aquas portiones dividas. quæli

quælibet septem dies, & nescio quid præterea hinc crises per dies septemnadios sieri, quod per septem dies luna consciat quartam Zodiaci partem; septimus enim, decimus quartus, vigesimus, vel vigesimus primus, vigesimus septimus, maximè critici censentur. Post hos criticos esse etiam quartum, vndecimum, decimums eptimum, vigesimum quartum, qui medij sunt inter integros septenarios, sed præstat hæc omnia à Galeno, qui Astrologorum dogmatasecutus est, audire lib. 3. de diebus decretoriis, c. 5.

[Quemadmodum (inquit) annum integrum, Sol disponit; ita Luna mensem, immutatione per septimanas ei accedente:nam à prima apparitione ad dicatomum, & ab hac ad plenilunium, vtrumque quidem per se tempus est septem dierum; ambo verò simul quatuordecim. Simili modo, si inde vbi ipsa æquali portione mensem diuidit, vsque ad secundam dicatomum connumeraueris, septem & hos inuenies dies: reliquos etiam, qui vsque ad absolutam Lunæ occultationem sunt septem; cæterum aërem nos ambientem magnas suscipere mutationes, dum Luna primum occultatur, & rursus primum apparet,
nemo mortalium ignorat; maximè ij, quibus hoc studij est, agricolæ, & nautæ,
qui statum aëris tunc vocant, cum Luna primum apparens, secundum aliquem
ventum stet. Quamobrem Aratus quodam loco verissimè scribit de Luna, vbi
primum post coitionem apparuerit hoc modo inquiens:

Cynthia ficornu, quod se sustoliti in altum
Incuruum specie, velut annuat adsore cœlo,
Saua procellosi pradicet fabro Aquilonis;
Rursu ed veniet pluuius Notus. Hanc vbi partem
Pone supinari conspexeru, hinc recliuem
Sponte habitum; verum si lumen tertius ortus
Proserat, acque Dea convoluat circulus oras
Suffusus rutilo, mox tempestate sonora
Spumosum late pelagus canescere cernes.

Quin etiam hæcin eodem libto scribit:
Non vnum deprehensa diem sibi signa loquuntur:
Sed qua signa nouo dederit nox tertia motu,
Quartave, sustollit medios dum Cynthia vultus,
Durabunt calo: medio qua edixerit ore,
Altera pronisa signantur tempora Luna,
Illa debinc; donec germani lummis ignes
Accedat Phæbo, mensis postrema notabunt.

[Non ad omne tempus, quod ab initio est, vique ad finem primæ apparition nis signa sufficereait, sed dicatomos, & plenilunij mutationes quasdam afferre. Omnis autem velox mutatio crisis appellatur, & statum quidem in Luna salcata potissimum dicunt; deinde ad plenilunium transferunt, similiter voi cantes. Hoc enim validas vires etiam obtinet: hoc antem imbecilliores quidem sunt semilunares stationes; attamé & hæ quoque de aère decerment. Quare mensem à Luna immutari secundam septimanas iam est perspicuum. Quod autem aliç res vniuersæ inde quoque mutantur, omnibus non perinde constar; sed iis qui huinsmodi accurate observarunt, inconfesso est. Adhæc post seminis conceptionem, omnis imprægnatio insuper nihilominus, hoc, & post partum adaustio. Item omne actionis initium magnas alterationes in septimanos circui

circuitus obtinet.quæ namque quotidie omnibus,que subsistunt,incidunt;horum causam Luna habere observata est, maximáque tetragonis, & diametris stationibus,ea immutans. Nam si Luna in Tauro existente, semen concipiatur, vel partus, vel omnino alterius cuius dam principium contigerit; magnas eius mutationes faciet, quando signiferum percurrens in Leone, Scorpio, & Aquario fuerit. Verùm in Leone tetragonos, id est, quadrata statio septimanæ vnius existit; in Scorpio diametra, dicas septimanas habet: ita quoque in Aquario secunda, quadrangularis statio in tertiam septimanam procedit; idque necessario; quod Luna, sicut ante diximus, vicenis diebus, septenssque, & particula quadam adiecta maximè tertia diei parte, vniuersum signiferi ambitum peragit. si namque in toto tempore totum orbem pertransire oportet, constat quartam ipsius partem in septem propè diebus eam expedituram.]

Propterea huius rei admodum meminisse ad futura conuenit; nempe Luna transpositionem tetragonem, non diebus septem integris circumscribi; hæc quidem generatim de Luna. Sed eodem libro capite secundo ita scribit.

Omnium certe superiorum astrorum potentia fruimur : verum qui maximè hunc orbem exornat, & concinnat, & disponit, est Sol: quippe veris, & xstatis, autumni,& hyemis auctor alius nemo est:nec alius tam manifestò, vel ex terrestri limo, animalia generare potest: neque fruges maturare, neque ad coitum, & generis propagationem animátia prouocare. Magna fane, & Lunæ opera in hanc rerum substantiam apparent. Verum Solis effectibus posteriora. etenim mentes hæc perpetud disponit, idque euidenter aded, in marinis animalibus; quamquam & hoc ipfum Solis beneficio habet : nouum enim ipfa lumen sortitur, cum Sole primum fruitur. Tanta verò eius portio semper illuminata est, quantum Sol aspicit: prorsus autem deficit, lucisque expers redditur, vbi terra suo interuentu ipsam obtenebrat. Quapropter, vt illa distat à Sole, omnes mutationes suscipit: Etenim plena est cum diametra est: æqua portione diuifa, seu semilunaris, & dicatomos, cum quadrangula est: vtrimque gibba, cum triangula est, & falcatam speciem refert, vbi sexangula est:atque tunc primum noua est, cum post Solis congressum apparet: obscura omnino, cum Solis lumine circumuallatur. Igitur fructus auget, incrassatque, animantia implet, adhæc menstruorum tempus mulieribus conseruat: item comitialium circuitus custodit, indéque Sotis plus, vel minus participat: omnia siquidem, quæ facere nata est, vbi falcis figuram repræfentat, languida fiunt : valida omnia, cum plena fuerit. quapropter & fruges interea auget, maturátque celerrimè:mortua corpora putrefacit:fomno sopitis sub eius lumine, vel aliter diutiùs immoratis pallorem,& capitis dolorem conciliat. Vt igitur Luna Solis auxilio in omnibus indiget : ita Sol ad nullam rem maximam, vel alterius cuiuldam astri, vel ipsius Lunæ operam desiderat. à nullo enim impeditur, quominus æstatem faciat: cum in vertice nostro constiterit: aut frigus adducat, si humilis feratur; aut æquinoctium vtrumque disponat, si mediocriter obliquus sit. Sed iple veluti Rex quispiam maximus est: Luna verò, vt Hipparchus, quafi sub Principe dicas, non exiguus. Inter illum enim, & nos media constituta, terrestrem regionem meritò gubernat:non potentia cæteros planetas, sed vicinitate exuperans. huius rei gratia omnino frigus locum nostrum occupat, cùm Sol ad hyemales plagas declinauerit: tunc calor omnino nos exercet, vbi fupra verticem nostram, aut prope ipsam fertur. Luna vel particulares cuiusque mensis dies disponit, paruæ mutationis facultatem habens, eamque non simpliciter ex se, verùm ex Solis aspectu consequitur.]

Hac verbose satis, Gracorú more Galenus sequitur, & capite tertio his verbis: [Vehementiores itaque mutationes eueniunt, vbi ipsa cum Sole coit.]:

[Infuper in apparitionibus plenilunij minores his contingut dum dichotomos leu dimidia apparet imbecillæ;dum vtrimque gibba, & falcata videtur, nam validissima eorum, quæ priùs crant, mutatio committitur, dum Luna cum Sole coit, ac eius lumine circumuallatur, quippe quæ priùs apparebat, núc nulli conspicitur: deinde diametra Lunæ statio tanquam distinguens, in binalque partes lecans contrarias maximæ Lunæ dilpolitiones , aliarum omniŭ est validissima: que verò incrementorum diminutioni maximè sit cotraria dispositio ostendere non est opus. deinde post hunccongressum,& plenilunium. duo dichotomi , medium vtraque lec<del>a</del>ns augmenti tempus,priore diminutiones,altera verò omnium extremæ imbecillæque aëris nos ambientis conuersiones in falcatis, & vtrimque gibbis apparitionibus fiunt, magis autem in ytrimque gibbis, nulla fiquidem in eis magna mutatio, ficut in falcatis apparet. Quare nec stratus malè ipsas neglexit, tanquam imbecillas existentes; conucnitque cos laudare, qui de eis scripserint, tanquam ne, vel minimum quidem omittentes. At in pleniluniis conuerfiones, & his adhuc magis in congressibus proprium hoc præter cæteras habent:illa siquidem celerrimas statim mutationes faciunt, congressus vero inæquales & diuturnos. Quidautem ante Lunam apparentem manifeitò pronuncies, non est. longum autem hoc tempus occultationis est:integri ferè bigoni spatium explens, mutationem verò ex incremento ad diminutionem, punctum exactè definit: liquétque hoc Lunam momentaneo tempore pertransire. Itaque verè celeres plenilunii mutationes funt:diuturnæ coniunctionales:nam occultationis tempus fibi ipfifimile eff, & primæ apparitionis tempus occultationi vicinum eft;tum propter paruitatem eius particulæ, quæ de tota Luna apparet; tum ob luminis imbecillitatem; tum ob breuitatem temporis, quo supra terram fertur. Pergit etiá, capite quarto,& ad rem propiùs accedit.

Tota(inquit)crisis euadet, cum in toto mense, status in secundo die accidit, quo primò, & manifestò Luna, & longo satis tempore super terram iam apparet; & lumen sensile de se emittit, adhæc vmbram euidenter ostendit. Primus autem dies taindiu Lunam supra terram vagantem habet, quamdiu is adhuc quoque Solis lumen, quod poit occasinn est, retinet. Quare in hoc Luna simul cum Solis lumine occidit; sape verò & prior est occidua. Primum verò manifesta in secundo die, nunc quidem magis, nunc verò minùs. atque hoc ei accidit, tum longitudine à Sole recessus, qui ob peculiarem Lunæ motum fit (nou enim ex æquo semper mouetur, ) tum propter signorum occasum non æquali tempore euenientem.insuper ob præteriti congressus tempus. Vnde non semper vnum tempus est, quo clarè Luna conspicitur. læpissime autem triduo, in ortu Solis remorata, planè inuifibilis est; quo nondum hæc terrena immutare potest; & quodammodo tempus ost, tum peculiaris eius circuitus, tum in nos actionis, in idem recidir: etenim circuitus vicenis diebus septenisque, & tertia fere diei parte peragitur: in tanto enim tempore ligniferi circulum percurrit; vt quo nobis lucescit circuitus, quod is quoque eidem conueniat, numero plane intelliges; si occultationis tempus de toto menstruo eximas; quod autem menstruum'' menstruum tempus non omnino triginta diebus constet, sed minus vnius diei ferè dimidio, Hyparchus integro vno libro demonstrauit, quin & vulgus iam propè vniuersum nouit mensium, alium, quem x1000. Graci nominant, quasi mutilum & imperfectum dies viginti nouem continere; alium nempe absolutum, triginta: Nam vniuersos amború dies quinquaginta & nouem esse oportet: si quidem vterque omnino triginta: minus dimidia diei parte continet.]

Rurlus capite octauo: [Neque(inquit)leptimi, vel quarti numerus crilis auctor est, sed quòd Luna innouante, & immutante terrena, motuum quoque circuitus ad hos principes numeros venire contingat:meritò in iplis tanquam stata alterationum tempora inueniuntur; quippe non à numeris, sed à Luna mutationes terrenis adueniunt: at cum motu mutans confistat, tempus mutationibus necessariò coniunctum est. Quare etiam numerus necessariò, non igitur, quòd omnis par numerus fæminam, impar masculum referat, auctorum iudicia, imparibus diebus accidunt: neque enim impar absolute pari fortior est, neque si fortior, ideo fæmininus imbecillior, neque si fæmininus quidem hic, masculus aut alter sit acutos morbos in masculinis numeris iudicari, diuturnos in fœmininis rationi consentancú est, omnia si quidem, quæ de numerorum virtute nugantur, tam facile absurda esse deprehendimus, vt mihi lubinde mirari subeat Pythagoram illum sapientem virum numeris tantum tribuisse: atque nunc aduersus ipsos ctiam nobis nugari non vacat. nam satis est ad rem institutam terrena Lunam alterare, & in septimanis potissimum magnas parcre mutationes: pòst in quaternionibus exiguas. adhæc crisim accessione plurium indigere. Item accessiones tertio quoque die in morbis acutis eucnire; his etenim subiectis acutos morbos in imparibus diebus magis ad iudicium tendere necessitas erit; huius rei gratia tertius & quintus meritò decernunt:non ex Lunari circuitu decernendi potentiam sortiti; sed vel ob violentiam accessionis, tertius crisim quarta die futuram præuertat : vel & per Iouem quod natura, dum quarto die lapla nec incitata conquiescit, quinto ad iudicium commoueatur; nam hic vero decretorio tardiùs venire, tertius paulò magis anticipare conspicitur, atque ambo crisim obtinuiste, quod vicini ambo. verè decretorio accessiones susceperint. Iam verò & nonus inter duos decretorios septimum & yndecimum medius, vel non factum in septimo die iudicium, vel vndecimo futurum, ipfe sibi vendicat, rariùs quidem septimi dici propria crifis, non ad nonum modo pauci errores commissi sint, vmquam peruenerit. sed hoc libris de crisibus declarauimus; vudecimi verò è contrario, cum & exacte omnia gesta sint, & violenta noni diei accessio inundat. Porrò iudicia in huiusmodi diebus propter accessionem vehementiùs incidere cla-, rissimè demonstrat, quòd videlicet in diuturnis morbis non similiter eucniunt: ficut enim accessionum vehementia, ita dierum quoque coincidentium numerus in illis exoluitur: sic quoque accessionis vehementia crissim, quam stato tempore fieri compellit. Quare in omnibus ferè diebus per acutos morbos iudicari videre licet, quoniam vitimus ipforum dies decretorius est septimus; & ante húcnon quartus modò, sed & tertius, quintus, sextus aliquado decernut.] - Aterum capite nono. Cur autem vigefimus & vigefimus primus multò magis viginti decernat, explicabo. Primum, quoniam huiufinodi morbus diuturnus iam est: ipsas accessiones dies pares accipiunt, deinde quòd septimana, vete integris septem diebus constat, nouit hoc quoque Hippocrates, cum enim. dixillet

dixisset in opere prognostico; hi verò exacutissimis morbis per 24. ex additione perueniunt, his subiungit. Verùm huiusmodi supputatio per integros dies, nimirum fieri non potelt, quippe cum nec annus, nec menses ipfis integris diebus numerari possint; vt igitur annus ad 365, dies particulam diei maiorem quarta adiectam habet : tum mensis ad 30. dies absoluendos, cuius dimidium desiderat; sic & septimana sexta diei parte, vt septem integros habeat, indiget. quamobrem fit, vt tres septimanæ non vnum, & viginti dies integros, sed minus ferè tota dimidia parte vnius consequantur, ob quod etiam numerus huiusmodi, non magis 20. qu'am 21. diebus vicinum ytrique parti conuenire videas:nam cum totus lunaris circuitus 27. diebus minus sex stante, constet, tres feptimanæ viginti dies, & dimidium habebunt : quoniam igitur viginti exactam periodum propinguam libi vendicat, tales iam morbi inucterascunt, & accessiones paribus diebus accipiunt, quorum verò accessiones in imparibus eueniunt; horum & iudicia ad 21. delabuntur. Non folùm autem Lunz circuitus, sed & menstruum tempus apparitionis, virtutem quamdam in nos possidet, vri priùs docuimus: iple enim ligniferi circuitus accomodatissimus est, vniuscuiusque rei propriis principiis:menstruale verò tempus,quo Luna conspicitur, ambientem nos aerem immutás, omnibus ex æquo hominibus communem effectum oftendit. demonstratum est autem, & hoc tempus 27. dies propemodum continere, ideóque septimana eius minor adhue priùs dicta meritò euadet, sue enim à 30, tres illos, qui circa coitionem sunt, dies; in quibus nihil adhuc de aëre decernitur, auferre cogites; siue à 19. & dimidio, reliquum tempus, quo Luna manifestum de se lumen præbet, priori modo 27. dies, altero 26. & dimidium habebit: quomodo ergo mutationes corporibus nostris accidere diximus, qualdam proprias, qualdam communes; proprias, quæ tanquam ad propria principia spectent:communes, quæ ad communem ambientis vium.

Addit cap. 6. eiusdem libri, facere ad rem, quo quisque sub cœli statu, & sub quibus stellis ortus, aut procreatus sit. [Fingamus enim (inquit) homine quodam nascente, salutares planetas in Ariete, malignos in Tauro esse; is cum Luna in Ariete, in Cancro, Libra, Capricorno fuerit, pulchre deget: cùm verò Taurum ipsum, vel tetragonum aliquod, vel diametrum signum occupat: malè tunc, & molestè vitam transiget: atque morborum initia huic, cum Luna, in Tauro, Leone, Scorpio, Aquario fuerit, pessima: sine periculo autem, & salutaria sunt, cùm Arietem, Cancrum, Libram, Capricornum, Luna permutat. Adhac alterationes magnas, quas in tetragonis, & diametris, per septimanas sieri diximus: in lethalibus quidem morbis lethales & ipsas, in salutaribus bonas

euenire necesse est.] Hæc Galenus.

Crediderim Galenum his locis Astrologorum placita describere voluisse, nihil propria sententia constituisse: vix enim adduci possum vt credam clarissimum Medicorum magistrum ad prima medicinæ & philosophiæ principia ossendisse, adeóque allucinatum suisse, vt neque cum experimento, neque secum consentiat.

Primum quidem per nouilunia maximas à Luna concitari mutationes, scribit, libro 3. cap. 4. [Sæpissime autem (inquit) triduo in coitu Solis remorata, planè inuisibilis est, quo tempore nondum hæc terrena immutare potest. ] Et cap. 9. eiusdem libri. [Quamuis Luna 29. diebus & dimidio conficiat orbem, viginti

viginti & septem diebus mensem lunarem constare, non 29. & dimidio: & 27. diem esse, decretorium non 29. propterea quòd detractis tribus diebus, quibus Luna cum Sole coit, quibus nullas fermè vires habet, 27. dies supersint, quibus illa inferiora commouere solet.]

At contingit quam frequentissime, vt dies morbi 7.14.21.27. qui sunt maxime critici, incidant in 28. aut 29. Lunæ. Crises igitur, quæ his diebus contingunt, non sunt semper Luna auctore. Rursus cuenit sepissime vt 7.14.21.27. Lunæ, quibus illa maximos his inferioribus ciere solet motus, incidant in 6. diem morbi, quo Galenus scribit, nunquam contingere bonam crisim: quam ergo habet crisis cum Luna consensorem?

Quid ? illa mediocritérne pugnant, quæ capite quarto tradit, non æquali semper temporis spatio in coitu cum Sole, Lunam delitescere: sed interdum diutiùs, interdum minùs diu; cum iis quæ capite nono ait, perpetuò ex mense Lunari detrahendos esse tres dies occultationis; ideóque semper vigesimum-

septimum, nunquam vigesimumoctauum, diem esse criticum:

Quam præclare nugatur capite octauo. Tertium diem ait esse decretorium, quia futuram quarto die crisim præuertitur; quintum quia eiusdem quarti diei crisim remoratur; vindecimum magnas obtinere vires, ex eo quòd medius sit inter 7. & 14. non quòd per se decretorius sit. Rursus nonum criticum esse, quòd inter duos decretorios per se 7. & 11. medius sit; & quòd vindecimi, aut septimi diei crisin sibi vsurpet: cur vindecimus non vsurpat, potiùs iura noni? Cur octauus no vendicat sibi crisin septimi? cur duodecimus, quem nunquam esse decretorium scribit Galenus, non assumit vslius alterius vim, & potestatem?

Adhæc vis fieri crises per dies septenarios, ex eo, quòd per septem dies Luna conficit quartam Zodiaci partem, quæ solet esse ratio earum mutationum, quas tu ipse capite quinto refers, ex Arati, & agricolarum præsertim obseruatione? hoc perpetuum esse nequit, cùm non omnes ægrotare incipiant in noulluniis, vt septimus morbi dies in septimum diem Lunæ, & decimus quartus morbi, in decimum quartum Lunæ incidat: sed contingit, criticos morbi dies, in quemliber diem Lunæ incidere, vt suprà dicebamus.

Præterea ad quartas zodiaci partes non semper Luna peruenit, stato quodam ac definito die, sed modò tardiores, modò velociores habet ad zodiaci signa reuersus; qui itaque sit vt status, & certus sit semper septimus morbi dies,

quem tantopere commendas.

Vel vis septenarios dies, & criticos numerari, non à nouilunio, sed ab initio morbi, quod velle videris, cap. 5. & 11. tume enim solent morbi & humorum materies esse ita affecta, vt ad crisim aliquam commode commoueri possir à Luna. At septimus dies à morbi principio cadere potest in tempus, quo Luna est falcata; & quando feriari ais, nihisque in his inferioribus agere: incidere potest in tres dies nouilunij, quando nullas Lunæ esse vires doces cap.3.

Deinde vigesimus dies sine dubio criticus est, & multorum quidem sententia, & Galeni in primis, magis criticus, quoniam vigesimus primus: at vigesimus nullo modo pertinet ad septimos dies Lunæ. Quid ergo nugamur, vel septenariis Lunæ diebus, vel lunaribus quartis? Quod porrò Galenus seribit lib. de diebus criticis, c.9. Lunam consicere quartam Zodiaci partem, septem diebus, sed non integris, ideo tres quartas non absoluere vigesima prima die,

fed vigefima cum dimidia; euertit totam dierum criticorum structuram , à Galeno excogitatam: nam neque 20. neque 21. essent decretorij, desiciente alteri media die, in altero redundante, neque 27. sed 26. criticus dici deberet, contra

omnia Medicorum tabularia, contra quotidiana experimenta.

Postremò. Quoniamais interelle quo quis genitus, vel ortus sit horoscopo:& illum qui in ortu malignas habuit stellas in Tauro, benignas in Ariete, meliùs habiturus Luna existente in Ariete, quam in Tauro: faciamus duodecimo diemorbi Lunam decurrere fignum falutare, erit etiam decretorius dies duodecimus, quem negas vinquam fuisse decretorium.

Missum facio Galenum, qui Astrologorum potius doctrinam, iis libris de diebus decretoriis, quam fuam descripsit, maluitque aliorum referre sententias, quam fuum indicium in regrauissima interponere; in quo laudanda ma+

gis est viri modestia, quam ridendi lapsus, & errores.

Venio ad Astrologos, Bellantium præsertim & Gauricum, qui ab exordio morbi, non à coitu Lunæ cum Sole dies criticos numerandos docent, quibus humores à Luna commoueri existimant.

[Aut Luna huiusmodi vim, quæ humores exagitat ex se habet, aut ab altero, putà loco, aspectu syderum, lumine. Si primum placet magis; cur decimalexta? cur octaua die non idem præstat, quod vndecima? decimaleptima? seprima: yno verbo: Cur ynus dies potiùs, aut magis criticus, qu'am alius? An dicent quouis die Lunamex se mouere posse humores; illos verò non esse semper huiulmodi commotionum capaces, vel quia crudi adhuc, & peruicaces funt:aut quia non funt ritè parati : nihil ad rem : hoc ipfum quærimus ; cur feptima-die materia sit ita affecta, vt moueri possit: octaua nó item? hoc est quod disputamus, à quo præparentur humores in septimum diem, in decimumquartum, in vigesimum; cur ab eo, à quo disponuntur, commoueri etiam non posfint? cur exigant præterea Lunæ impulfum?]

Si alterum seguuntur libentiùs, aliunde eam vim Lunæ aduenire, non semper Lunam propellere humores, sed aut quando est in certo loco; aut quando modo quodam se habet ad reliqua astra, vel quando tanto lumine à Sole completur. Faciamus hodie corripi febre Platonem, cras Socraté, postridie Aristotelem;& fit idem genus febris:manifestum est octauum diem,qui Platoni non off criticus, Socrati esle criticum; vt septimum, vndecimum diem, eidem Socrati qui est criticus, Platoni esse duodecimum, quem Galenus numquam se vidisse criticum testatur, necessariò sequitur eidem Lunæ, in eodem signo existenti, camdémque cum reliquis astris positionem tenenti simul inesse vim criticam, vt ita loquar, & non esse inesse, quia Socrati auctor est crisis, & diem præstat criticum: non inesse, quia Platoni diem duodecimum essicit, qui nunquam est criticus.] Pudétne adhuc Bellantium, & Gauricum Genethliacæ suæ? Dicent fortasse: quamuis Plato, & Socrates eodem morbo laborent, non eodem tamen die fieri crissm in ambobus, quod eiusdem morbi non idem sit modus, & gradus in vtroque, nec vtriusque humores eodem tempore, ad eam proficilcere temperationem, quam Luna commouere solet ad crisim: id verò ita paulò antè euertimus, vt constare nullo fulcimento possit, quando enim de criticorum dierum causa instituitur disputatio, non suscipimus ludicram disquisitionem; sed quærimus, quæ sit causa, vt quibusdam diebus & feelices eueniant crifes, & de statu morbi ferri possit; indiciti; inaliis crises fintinsalubres. & de morbo nihil certò constitui possit. hoc verò si oritur ex humorum præparatione, concoctione, & dispositione, causa ceciderut Astrologi: causæ enim præparantes, subigentésque rebelles humores, sunt ratio dierum criticorum, non Luna. Præterea quæ causa præparat humores ad crisim, eadem expellere potest, & debet, sine Lunæ auxilio. Natura ipsa, inquit Galenus libro tertio de diebus decretoriis capite octauo, est alienorum expultrix; quemadmodum in opere de naturalibus facultatibus, antea demonstratum est: tempus auté actionis post sinem alteratorie facultatis est: tunc enim functionem obire, omnibus, secundum naturam absolutis, ostendebatur, cum illa ab actione desierit: non cœlum, non astra, non Luna, sed natura concoquit, subicit, disponit humores noxios. natura itaque, non Luna expellere eos debet, & excernere.

At præcipuè dicet aliquis. Hæc lanè disputata sunt; sed si Luna non est dierum criticorum auctor, vnde tandem corum causas eruemus? Non id agimus in præsentiarum, vt horum dierum causas aperiamus. Aduersus Astrologos disserimus, quibus si probatum fuerit, non posse è Luna, & astris criticorum dierum probabilem deduci rationem, abundè, cumulatéque satisfactum erit.

Verùm ne quis iure meam desiderare possit sententiam, mihi vero simile fit, id nasci ex natura, & temperatione humorum: quatuor enim in humano corpore aluntur humores, atra, & flaua bilis, phlegma, & sanguis; in quorum certa quadam proportione,& temperie sanitas consistit; vno aliquo plus æquo redundante morbus existit, & ægritudo. Inter hos humores illud intercedit haud paruum discrimen, quod alij celeriùs, tardiùs alij, & agunt, & patiuntur. Hinc quotidianæ febres, terrianæ, quartanæ; quæ sicut rariùs recurrunt: ita maxime sunt diuturnæ:quòd atra bilis, quæ dat sebres quartanas, etiam agendo legnis sit, & resistat contrariis validissimè, ac diutissimè. hinc criticorum dierum ratio duci haud difficile potest:agunt enim inuicem humores in omni morbo,& patiuntur; adeò quod interdum agendi, patiendíque vires æquantur; vt nullus fibi contrarium fubiicere possit, aut loco pellere; sensim tandem,& pedetentim vnus debilitat alterum , retundit, ac frangit ; quæ pugna in ſeptimum, in decimumquartum , in vigelimum , in vigelimumleptimum diem distrahitur, quòd ea sit proportio inter agens, & patiens: vt nec illud priùs debellare possit contrarium; neque hoc, cùm firmum & validum sit, antea debellari. Cur quæris dierum criticorum rationem? Ratio est, proportio agentis, & passi,quæ ita affecta sunt,vt intra certum tempus sustinere pugnam possint; vltra non possint: vbi verò, qui morbo fomitem præbebat, humor castigatus, & subactus ab alteratrice facultate fuit, vt Galenus ait à facultate expultrice, qua nimirum viuentia noxia omnia excernunt, quod putridum, ac corruptum est secernitur, & ciicitur.

Expectas exemplum? do libenter. [Tertiana exacta (inquit Hippocrates fect. 4. Aphoris. 59.) in septem circuitibus ad summum iudicatur. cur ita? quia humor ille tertianæ talis est naturæ, vt non possit diutius perdurare. Quartana, quæ humori magis peruicaci adhæret, non potest adeò breui tempore solui.] Hinc Hippocrates sect. 4. Aphoris. 32. Ex eo quòd viscosa, & crassa materies, circa dentes, & os ægroti inueniatur, febres fortiores, & morbos magis peruicaces esse colligit. Cur quæso te, aliæ febres tertio, aliæ quarto, aliæ quinto, aliæ septimo, aliæ nono quoque die recurrunt? Nónne ex natura humorum id nascitur? auctore Hippocrate libro primo de morbis popularibus, qui tardiores,

diores, aut acriores sunt, quidni igitur ex corumdem natura, & constitutione oriantur crises, & salutares, aut insalubres excretiones? Non est meum hæc pluribus explanare: nec ad propositam disputationem contra Astrologos pertinet, hæc subtiliùs limare: habent, quem consulere possunt, Hieronymum Fracastorium, libro de duobus criticis, qui hæc explicatiùs cognoscere cupiút.

# CAPVT VIGESIMVM.

# De pestilentia, & morbis popularibus.

CRIBIT Fernelius libro 2. de abditis rerum causis, cap.12. & 13. pestilentiam, & morbum omnem actum: æstu immoderato vel intemperantia accendi: cúmque morbus latè vagatur in omnes, seu plures prouincias, eius causas non posse referri, nisi in pestilentem vim syderum; item
quando morbus genus quoddam animantium, putà, boues, capellas, oues, non
alia inficit, originem duci non posse a aëris putredine, quando eadem apparet, nam nunquam aëris constitutio tempore pestilente, quæ erat tempore salubri. Ideo ab occultis astrorum viribus morbum trahere somitem.

Mihi verò nondum demonstrauit hasce varietates ex causis sublunaribus oriri non posse; quid enim prohibet omnium vnius generis morborum popularium, seu epidemiorum vnam aliquam primarum qualitatum esse causam? quid prohibet abditam aliquam virtutem ex primis qualitatibus ortam auctorem esse huiusmodi morborum? An quia non semper animantibus omnibus morbus est communis? at multæ sunt rerum abditæ vires, quæ afficere non solent nisi ea corpora, quæ sibi certo quodam modo, ac temperamento respondent; non enim vnius causæ vis idem semper efficit in quolibet subieco, quod antea cumulatiùs disputatum est. Itaque fieri potest, vt huiusmodi vis desæuiat non in omnes, sed in eas animantes, quæ ab ea pestilenti vi, apta funt infici; nam interdum fub eodem putri cœlo(vt ita dicam)degunt plurimi, quorum aliquos ea tabes afficit, aliis innoxia est; non aliam sane ob causam, nisi ob temperamentorum diuersitatem. An quia eamdem sentimus aëris temperiem pestilentiæ tempore, quam salubri cœlo? At vis hæc est occulta, nec sentitur per se, sed per effectus: sic enim magnetis non animaduertimus in aëre, sed ex ferri motu agnoscitur. Vnde sit, vt sæuiente morbo non percipias spiritus, qui afflantur è putridis corporibus, sentias tamen morbum inde deriuatum. Inde nascitur, vt non sentias putre cœlum, quod pestilentiæ tempore sænit. Sicut itaque pisciculus, vt suprà vidimus, stupefacit piscatoris manum occulta nescio qua, & nusquam apparente vi, nisi in manu piscatoris. Ita aër pestilentiæ tempore occulta quadam vi tabefacit mortales, quæ nusquam apparet, nisi vbi

—— Tabida membru Corrupto cæli tractu , miserandaque venit Arboribúsque, satisque lues, & lethiser annu.

Digitized by Google



# IN ASTROLOGOS LIBER SECUNDUS.

De conceptu, & fætu.

CAPVT PRIMVM.

Astra non animum, sed corpus afficere: si afficiunt.



Y DERVM potestates, quibus sœtus asslatur, aut imbuitur, si quid possunt id summum esse, vt corporis temperamentum variè commutent, ipsi quoque Astronomi profitentur; per se enim non attingunt animum, sed corpus; quin & corporis substantiam constat ab iis non immutari per se; ea itaque, quæ substantiæ accidunt, astra perstringunt, si quid essinti : in quibus principem locum, & qui latissimè pateat, obtinent ea, ex quibus, vel totius corporis, vel

fingularium partium temperamentum coagmentatur. Maximum igitur, quò vis astrorum pertingere potest, corporis est temperamentum, ex quo postea nonnullæ animorum propensiones existunt (nam & animum corpus, & corpus animus solet permoucre) ex quibus anticipare se animo Astrologi affirmant cuncta, quæ cuique in omni vita euentura sunt. Quare Ptolemæus lib. 1. de iudiciis astronomicis, capite quarto, & octauo, astrorum errantium, & inertantium vires diligenter persecutus est, vniuersas in calido, sicco, humido, frigido,cæterísque,quæ ex his primis fiunt,collocat : at hæc ad corpus,& corporis temperamentum, pertincre planum est. Et capite 2.cum instituisset, probare aliquam esse syderum vim, & essicientiam, non aliunde id probat, quàm ex seminum, animantium, cæterorúmque corporum quotidianis mutationibus, quas à cœlo fieri contendit, atque, vt planè intelligeremus corpora esse, quæ fyderibus obnoxia primùm funt, animos autem, non nifi, quia pendere folent à multiplici corporis constitutione, subdit: [Astronomus hominum propriè fingulorum constitutionis, generalem cognitionem habeat collectam, à statu circumstantis cœli, veluti corpus alicuius tale esse. Talem autem animum, H

quæ etiam consequitur casuum singularium præuisio, nempe, quòd talis cœli status tali constitutioni aptus sit, & conducat ad prosperitatem: talis verò con-

trarius, & in aduersa impellat.

Audiamus & Theologos, immò Theologorum principem sanctum Thomam, 1. parte, quæst. 1 15. art. 4. quo inquirit vtrum corpora cœlestia sint caulæ humanorum actuum, & respondet his verbis: [Dicendum, quòd corpora cœlestia,in corpora quidem imprimunt directè,& per se, sicut iam dictum est, in vires autem animæ, quæ funt actus organorum corporeorum, non directè quidem, sed per accidens; quia necesse est huiusmodi actus harum potentiarum impediri secundùm impedimenta organorum, sicut oculus turbatus non bene videt. Vnde si intellectus, & voluntas essent vires corporeis organisalligatæ, licut posuerunt aliqui dicentes, quòd intellectus non differt à sensu, ex necessite lequeretur, quòd corpora cœlestia essent causa electionum, & actuum humanorum,& ex hoc sequeretur,quòd homo naturali instinctu ageretur ad suas actiones, sicut cætera animalia, in quibus non sunt nisi vires, animæ corporeis organis alligatæ:nam illud, quod fit in ipsis inferioribus, ex impressione corporum cœlestium, naturaliter agitur; & ita sequeretur, quòd homo non esset liberi arbitrij, sed haberet actiones determinatas, sicut & cæteræ res naturales, quæ manifestò sunt falsa,& conuersationi humanæ contraria. Sciendum est tamen,quòd indirectè, & per accidens impressiones corporum cœlestium, ad intellectum, & voluntatem pertinere possunt, in quantum scilicet intellectus, & voluntas aliquo modo ab inferioribus viribus accipiunt, quæ organis corporeis alligantur. Sed circa hoc diuersimodè se habet intellectus, & voluntas. Nam intellectus ex necessitate accipit ab inferioribus viribus apprehensiuis, vnde turbata cogitatiua, vel imaginatiua, vel memoratiua, ex necessitate turbatur actio intellectus, sed voluntas, non necessario, sequitur inclinationem appetitus inferioris,licèt enim passiones, quæ sunt in irascibili,& concupiscibili habcant, quandam vim ad inclinandam voluntatem; tamen in potestate voluntatis remanet, fequi passiones, vel eas refutare, & ideo impressio cœlestium corporum, secundum quam immutari possunt inferiores vires, minus pertingit ad voluntatem, quæ est proxima causa humanarum actionum, quam ad intellectum. Ponere igitur corpora coelestia esse causam humanoru actuum, est proprium illorum, qui dicunt intellectum nó differre à sensu, vnde quidam corum dicebant, quòd talis est voluntas in hominibus, qualem in die inducit pater viroru, Deorumque. Quia ergo constat intellectum, & voluntatem non esse actum organorum corporeorum, impossibile est, quod corpora ca lestia fint caula actuum humanorum.] Rurlus articulo quinto, negat dæmones lubesse actioni cœlestium corporum, nec per se, nec per accidens, nec directe, nec indirecte; quia sunt substantiæ intellectuales à corporibus seiunctæ, ita sentire debent de syderum potestate, quicumque recte sentiunt & de animi immortalitate, & de libero arbitrio, agere nimirum, illa fiquidem agut in corpus per se, in animum, non nisi indirectè; & quia animus sequi solet temperamentum corporis. Quin etiam Marcus Tullius libro secundo de diuinatione scribit hanc fuisse veterum sententiam Chaldæorum, nempe animorum mores, ex corporum temperamento è cœlo hausto petendos esse. [Cùm anni tempora (inquit) tempestatumque, cœli conuersiones, commutationésque tantæ fiant, accessu stellarum, & recessu, cumque ea vi Solis essiciantur, quæ videmus, non

verismile solum, sed etiam verum esse censent, perinde, vtcumque temperatus sit aër, ita pueros orientes animari, atque formari, ex eóque ingenia, mores, animum, corpus, actionem vitæ, casus cuiusque, euentúsque singi.] & Aristote-les Philosophorum Princeps: quia animus immortalis, & impassibilis non potest ab agente corporato immutari, lib. 3. de anim. tex. 18. negat, intellectum possibilem mouerià sensu; vel organo corporeo, aitque ab intellectu agente reuocari ad actum.

At idem lib. physiognomiæ, capite 1. quòd animi mores sequantur temperationem corporis docet his verbis: [Et animæ (inquit) sequantur corpora, & ipsæ secundùm se ipsas non sunt impassibiles à motibus corporis; id manifestú sit valde in ebrietatibus, & ægritudinibus; multum namque animæ mutatæ videntur à passionibus corporis, & è contrario, quod corpus compatitur passionibus animæ, manifestum est circa amores, timores, & dolores, & voluptates, ampliùs autem & in iis, quæ natura siunt; magis vtique aliquis conspiciet, quòd corpus, & anima ita se habent connaturalia, vt siant causæ plurimaruma passionum adinuicem; nunquam enim animal sactum, vel generatum est tale, quod formam haberet alterius animalis, animá verò alterius, sed semper eiusdem corpus, & animam. Quare necessarium est consequi tale corpus, talem formam. Ampliùs autem, & scientes circa vnumquodque animalium ex forma possunt considerare, equites equos, venatores canes.]

Atque hoc est totum physiognomicæ, & syderalis scientiæ fundamentum, vt Astronomi ipsi profitentur. Quale autem illud sit, alius crit explicandi locus, in præsentia fundamenta huius disciplinæ patesacere solùm voluimus.

#### CAPVT SECVNDVM.

#### Philosophis potius, & Medicis credendum quam Mathematicis.

Hysici (Philosophos, & Medicos appellamus hoc nomine) digniores sum funt, quam Genethliaci, quibus adhibeamus fidem. Primò quidem, quòd honestiorem grauioremque sustinent personam; Genethliaci enim, & quia non bona fide, quod artis sux est exercent, id quod Ptolemxus libro primo capite 2.& 3. obiicit Astrologis sui seculi, & quia inanem, & temerariam profitentur scientiam, & quia Reipublicx, ac Principibus maximè perniciosi sint, semper malè audiuerunt, adeóque cos sux conditionis, ac vita pudet, vt non audeant, sicut Physici, publicè suamartem profiteri.

Deinde, quod Physicorum longè maior est numerus, vt in tanta multitudine, nulla cadere possit suspicio fraudis, & technarum, quibus Genethliaci ita

abundant, vt nullus hactenus repertus sit hac labe immunis.

Adhæc illi proximam, tractabilem, & omnibus expositam materiam tractant, eámque variis experimentis versant: isti verò semotissimam, & vix menti tenuiter prouisam, quæ rarò admittit experimentum; quo sit, vt illi certis, exploratisque nitantur principiis, isti tenuissimis, fallacibus coniecturis.

I 3 Præ

Præterea Astrologi innituntur experimentis veterum (si tamen sacta sunt vnquam) ad illa nihil adiiciunt recentiores; immò nec adiicere possunt, quod longissimi temporis indigeant, physici verò, quibus paruorum dierum aliquando etiam horarum satis est interuallum ad experiendum, mirum quantum prosiciunt quotidianis experimentis: Et quis sit, qui, cæteris paribus, senem, & exercitum per multos annos medicum nonanteserat iuueni, nouóque in ea arte?

Accedit codem, quòd Astrologi generales causas, quales sunt cœli, & stellæ, spectant; Physici proprias, & particulares. At generales aptantur particularibus, Sol, & homo generant hominem, inquit ille, Sol, & triticum procreant triticum, Sol, & sicus esticiunt sicum, non aptantur particulares generalibus; nusquam ignis præstat aliud quàm ignem, nec frigus, nisi frigus, illi igitur istis iure merito anteseruntur.

Præterea eorum, quæ experiendo Physici didicere, rationes etiam exquirunt, & reddunt optimas, id, quod Astronomis insolens, & lubricum est. [Tandem Physicæ disciplinæ ab eximiis,& illustribus excultæ sunt ingeniis, quale penè nullum habent, quod ostentent Mathematici iudiciarij. Quis enim Albumazarez, Aomares, Firmicos, Gauricos, Bonatos, Alchibitios, Leopoldos, Cardanos, Bellantios, Guidones, comparet cum Socrate, Platone, Aristotele, Theophrasto, Hippocrate, Galeno, Auicenna, Cornelio Celso, alissque eximiis naturæ interpretibus?

Vnico gloriantur Ptolemzo, at is in alias totus incumbit Mathematicze partes, Genethliacas vix delibauit; idque ex aliorum observationibus, breuiter, & hæsitanter, nec veretur fateri sub initium primi libri, huius disciplinz imbecillitatem.

Postremò impudentes non vsque adcò esse arbitror Genethliacos, vt cum medicis audeant contendere. Nam, si per multas res convendat Antiquitas medendi artem, primam omnium reperit necessitas; si scientiam auctores illustrant, auctores medicinæ inter Deos coluit Antiquitas; si quid auctoritatis addit honos, non alia disciplina, tot, & tam celebres honores meruit; si magnifiunt, quæ summis viris magnopere probantur, hæc summos Reges, hæc Principes viros, non solùm delectauit, sed etiam illustrauit plurimùm; si dignitate rem æstimamus, quid excellentius, quàm tuendo hominum genus, proximè ad Dei benesicentiam accedere: si facultate, quid potentius aut essicacius, quàm homines à certo exitio vindicare: si necessitate, quid æquè necessarium, atque id, sine quo viuere non licet : si honestate, quid illustrius, quàm seruare genus humanum: si vtilitate, nullius vsus neque maior est, neque latiùs patet; si compendio; medicina nulla ars est magis frugisera.

Denique Diogenes Cynicus, cùm intucretur medicos, Philosophos, gubernatores, hominem sibi videri omnium animalium sapientissimum dicebat, cum autem somniorum interpretes, coniectores, & huiusmodi inspiceret, ni-

hil tunc se existimare inanius homine aiebat.

Sed labor longius; Cardanus ipse huic veritati adstipulatur sect. 3. Aphorismorum, aphorismo 155. [Astrologi(inquit) vt diuinatores pessimi homines sunt, deceptores, ac malorum morum; Philosophi naturalis, veritatis studiosi, ac probi: ob hoc Astrologus tantum verax est, ac probus, quantum in sua diuinatione adhæret principiis Philosophiæ naturalis.] Hæc Cardanus.

Hinc



Hinc fit, Physicorum dogmata, & pronunciata Astronomicis præceptionibus longè esse certiora; nec Physicis posse Astronomos fidem derogare, sed cum de re quapiam Mathematici à Physicis discrepant, Physicis porius habédam esse fidem. Quare quando ab horum doctrina dissident Genethliaci, laplos eos esse oporter, quando alicuius rei proximam, & idoneam causam Physici tradunt, frustra Mathematici ab astris cius causas repetunt. Si quæ igitur Astronomis restant, easolùm restant, quorum Physicis nulla suppetit ratio; mulla autem res est, cuius Philosophi, & Medici idoncas non proferant rationes, nihil igitur est hac facultate magis inane. Cur cœlum diuexas Astrologe, vt eius rei rationes proferas cuius causæ suppetunt sub cœlo? Si effectus habet in sublunaribus suam causam perspicuam, & manifestam? quid attinet secretam aliam,& cæcam toto cœlo quærere? Si in hoc persistas studio, euertes scientiam omnem; nam si cuiusque rei causam, quæ in promptu sit, despicies fastidiosus,& nouam aliam, abditámque quæris è cœlo, aut potiùs cudis domi tuæ, poteris eadem quoque ratione quamcumque causam, licet sensibus expositam, aspernari, & exigere ignotamaliam ex Astris; ex quo fiet, vt dum notas caulas fastidis,& ignotas non assequeris, omnes tollas demonstrationes per causas.

Fict præterea quodlibet ex quolibet, in totius contemptum Philosophiæ. Nam si cuiuspiam esfectus causam paratam, & aptam è proximo sumptam repudias, si tibi similis esse velis, idem in aliis petulanter præstare debes, quod si facias, nullis rebus suæ; id est, proximæ, & adæquatæ, constabunt causæ, sed solùm communes, & generales, nutante verò, aut potiùs sublata propria, certáque causa, liberum erit, quodlibet singere de quolibet.

Concludamus igitur, cum cœlo non sit assignanda essicientia, nisi eorum, quorum nulla sub cœlo causa possit ostendi; nisilautem sit, cuius Metaphysicus, Physicus, Medicus, Philosophus, non possit proximam asserre causam, sutilem, & inanem esse cam disciplinam, quam Genethliaci prositentur.

#### CAPVT TERTIVM.

Ex astrorum, que conceptui presunt, solo congressu, nihil de sœtu posse decerni.

Æc generatim aduersùs Astrologorum nationem principio protulisse sufficiat:nunc accedamus ad eas stellas, quæ conceptui præsunt, vel præcesse discuntur, ostendamusque ex corum conspectu nihil posse de fætu certo constitui; quòd cœli vires ad id parum valeant solæ, nisi aliæ quoque causæ proximæ accedant, quas Astronomi observare non solent; & si medicina, aut Philosophia carent (vt carent omnes) ne possunt quidem; namalias etiam causas observandas, præter astra, docuit Astrologorum Princeps Ptolemæus, qui de hoc toto genere modestissimè disputauit, & animaduertens, se in præcipitem, & subricam incidisse materiam, vndequaque iubet auxilia conquiri ad prædicendum, & nonin solo çœli conspectu hærendum: nam libro primo de iudiciis cap. 2. [Si quando (inquit) in prædicendo erratum fuerit cómissium

In Astrologos

missum, ex eo vsu veniet, quòd subiecta exempla dissimilia fuerint inter se. Atque hæc vna est in aëris exploratione difficultas, ad quam nulla accedit causa comperiendorum motuum cœlestium, quod autem ad Genethliaca,& alia fingillatim, & particulariter compositarum rerum iudicia attinet, permulta cernere est, que singulares constitutiones illarum adiquent, & conficiant. Quis enim nesciat, quantum seminum diuersitas; ad proprietatem generis vniuscuiulque momenti habeat? cum, & hoc iplius cœli circumfuli,& definiti omnibus terris hemisphærij ambitus opus sit, vt vires omnibus seminibus instruätur, quibus vnumquodque in sui generis affectione, & informatione excellat, vt hominis, equi, & cæterorum, loci etiam, in quibus gignimur, ne ipfi quidem mediocres mutationes afferunt constitutionibus:nam & singulorum generum feminibus propositis, vt exempli gratia humanis, & eodem in statu veris, tamen multum diuersis in locis geniti, & corporibus, & animis interse differre comperimus. Et, vt hæc omnia paria faciamus, ipsam tamen educationem,& confuetudinem non nihil ad vitam degendam figillatim conferre constat.Quocirca etsi vis maxima est circumfusi cœli, quòd hæc omnia, quæ diximus, & ipsum in talem modum adornarit, cum illa contrà in hoc nihil cotulerint, tamen, nisi quis, & ipsa coniunxerit cum cæteris causis multùm turbabuntur, qui omnia arbitrati fuerint sese collecturos, ex solo superiorum motu, etiam, quæ ab illis absolute non dependent. ] & infrà. [ Atque non vertimus Medicis vitio, cùm & de morbo, & de ægrotantis natura sæpe percontantur, ita etiam hac in professione, ne pigeat aslumere & genus, & regionem,& alimoniam; atque adeò non nihil etiam eorum, quæ iam acciderunt.]

Rursus capite tertio. [Non autem existimandum est, omnia à supernis causis in res recte humanas deriuari, tanquam inuiolabili, & diuino quodam edicto proposito singillatim; vt nulla alia vis obsistere, quin illa ita grassentur, valeat, nam ipse quidem cœlestium corporum motus sempiternus est, & procedit diuino, & inuariabili ordineae lege: inferiora autem mutationibus subiiciuntur, de superioribus quidem, & primis causis, sed accidit hoc illis per có-

fequentiam legis, & ordinis naturalis,& variabilis.] Iterum infrà: [ Quod ipfum (inquit) animaduertere est, similiter geri in omnibus, quibus naturalia funt principia; nam, & faxa, & gemmæ, & animantes, atque insuper etiam vulnera, & morbi, & ægritudines, partim necessarias habent affectiones, partimex eo, quod contrariam habent affectionem, dependent.atque ità existimare par est naturæ studiosos predicere hac scientia euenturas res hominibus, non inanitatem quamdam opinionum ingredientes; quæ enim habent multas , & ingentes affectionum vires, euitari non poslunt , cùm alia, quibus illud non accidit, facilè conuerfiones admittant. Hoc modo, & Medici,si qui in notandis morbis exercitati sunt, planè præuident, qui lethales sint, quique curabiles. De his igitur, quæ mutationibus obnoxia sunt, ita audiemus disserentem Genethliacum; vt si, verbi causa, talem orationem habeat, quoniam talis est de qua loquor constitutio, siet si proprietates acris tali modo conuertantur magis quidem, aut minus ad subiectas congruentias, vt illinc talis quispiam morbus existat, eodem modo & Medici prædicunt de vulneribus, vel vt serpant vel vtputrescant ; similiter & de metallis exemplum dari potelt; vt si quis doceat lapidem Magnetem , id est , Herculeum, ferrum ad se traĥere,nam quemadmodum horum vtrumque per le tendit ad rectam viam; . à qua

à qua primæ illius naturæ vita petitur, si relictum sibi sit ignoratione contrariæ assectionis; sed si Medicinam contrariam vulneri apposuerimus, neque illud iam serpet, neque putrescet, neque lapis Herculeus illito allij succo, serrum
trahet; sicut igitur hæc obsistunt, & contrarias essectiones inducunt naturaliter, & fatali lege, ita in his quoque rebus sit de quibus loquimur. ignorata enim aut præuisa quidem, sed neglecta tamen ea, quæ hominibus euenire debeant, haud dubiè seriem illius primæ naturæ sequuntur, præuisa autem &
sortita curam naturaliter & fatali etiam lege aut auertuntur penitus, aut leuiora essiciuntur.

Hæc Astrologorum clarissimus Magister, nec vllum cæterorum puto ita desipere, vt adimat cæteris rebus omnibus infra Lunam positis vim omnem, & esticientiam, negétque ignem stuppæ applicatum comburere, aut ficum producere ficos, equam procreare equum, homines scribere, vel ambulare, contendens à solo cœlo hæc omnia præstari, cessantibus nihílque agentibus causis sublunaribus.

His ita stabilitis, vt aliquid siat, non satis esse cœli vim, & essecientiam, sed requiri præterea sublunarium causarum operam, manisestum est, quoties pluribus causis opus est, vt aliquid siat, earum vna, si desideretur, vel impotens sit, non posset id, quod agebatur, perfici. Hinc monstrorum informitas, corrupto principio aliquo, vt ait 'Aristoteles libro 2. Physicorum tex. 83. & lib. 4. de generatione animalium, capite quarto. Hinc animalium sterilitas, ex patris, vel matris vitio, vt idem explicat lib. 7. de historia animalium, capite 1.2. & 3. Hinc non semper positis, scientia, & appetitu sentiente, sequitur in homine motus ad locum, nisi accedat eriam voluntas, vt docet idem lib. 3. de anima, tex. 46. Hinc non quoties vigil est sensus, & expedita mens, st intellectio, nisi adsint, & phantasmata, sine quibus intelligimus nihil, vt idem declarat ibidem, tex. 39. Hinc causarum, quarum vna ab altera dependeat, in opere quopiam numerus repugnat infinitus; deesse enim prima, qua sublata, nihil esticerent reliqua, vt idem disputat lib. 2. Metaphysices, textu quinto.

Denique ne fiat inductio prolixior, pugnantia sunt ista operi necessarias esfe plures causas, & ab vnadumtaxat earum confici posse. Ad constitutionem fœtus plures necessarias esse causas, negabit nemo, requiritur materia, cuius mira est varietas, vt videre est apud Hippocratem libro de genitura, libro de natura pueri, apud Galenum lib. 14. de vsu partium cap. 6. Apud Aristotelem libro quarto de Generatione animalium requiritur vis formatina de qua Ariftot.lib.2.de gener. animal.cap.3.& 4. requiritur idoneus locus, quo conformetur, na vteri figura, situs, durities, humiditas, lenitas, vlcus auctoribus Hippocrate libro de sterilibus, Aristoteles libro 7 de historia animalium, capit.3. multum impedint: ad conformationé fætus, requiritur alimentu quo nutriatur, & augelcat genitura, requiritur naturalis calor, quo foueatur, requiritur bona constitutio matris. Si mulier (inquit Hippocrates libro primo de morbis mulierum)ægrotauerit, aut debilis fuerit, aut faltauerit,aut onus keuamerit,aut percusa fuerit, aut animi deliquio correpta, si timeat, aut exterreatur, si vociferetur, aut intemperate viux, fœtum corrumpit.]& libro Aphorismorum se-Ctione f. aphorism.31. Mulier vtero gerens, secta vena abortit, & magis, si maior fuerit foetus. | Galenus li.7.de vsu part.cap.8. [Proinde(inquit)cum vitium: aliquod foctui accideria huiulmodi, vt non amplins alimentum, quod fatis

sit, attrahere queat: aut cum in mulieris corpore delictum huiusmodi contigerit, vt non satis sanguinis suppeditare ampliùs possit, eo casu operum naturz ordo confundatur necesseest. Et concludit: Non ita auté multò post sit abortus, cum scilicet nutrimentum omnino defecit. I am verò, si mater intemperatè viuat, si corripiatur morbo, si timeat aut saltet, si incidat sibi venam quid agent stellæ feraces? solæne vindicabunt fætum ab interitu? at quonam modo repugnantibus proximis causis, sine quibus cœlum facit nihil? cur Hippocrates iuber puellam faltare ad ambigendum fœtum, libro de natura pueri, si à solis stellis fœtura, vel abiicitur, vel retinetur? An quando mulier concepit dominantibus prolificis stellis, de quibus Ptolemæus lib.1.cap. 4.lib.2.cap. 8.non poterit per id tempus, quo in vtero geritampliùs saltare, timere, percuti, tollere onus, comedere, aut bibere intemperate? quid vanius? Laborante graui quopiam morbo matre, medenturne stellæ fœtui?an matri etiam?si matri : eur spe-Ctas natales stellas, quando de mulieris vita agitur? scrutari debueras genitales stellas filiorum, vt de matris sanitate, & morbo, vita, & interitu pronunciares; si fœtui solum singe quantam velis, stellarum sœcunditatem, laborante matre, fœtus tandem interibit; faciamus deficere alimentum, aut putridum, & corruprum esse, nam deficere aliquando scribit Galenus lib.7.de vsu partium, cap.8. Vndénam stellæ comportabunt alimentum in mulieris vterum? An nunquam fœcundæstellæ fulgent, quando viriaccedunt ad effœtas mulieres? vel steriles?anile somnium. Suntne vlla medicamenta, quæ tollant sterilitatem? quid facient genitalia lydera?nullum est apud Medicos remedium ad fæcunditatem procurandam, rideantur eorum pharmaca, solis astris supplicetur. si magis fœtus pendet à proximis causis, qu'am à cœlo,quid nugatur Astrologus circa geniales stellas?quam tandem ex astrorum inspectione de conceptu facere potest coniecturam? attellanas ille fabulas obtrudere potest, probabilem præsensionem exhibere potest nullam.

Duo hoc loco pro sua causa respondere possunt Mathematici. Primò, stellas Genitales esse artificem vniuersalem, & principem, sublunares causas veluti eius instrumenta. Artificis autem cùm sit aptare sibi instrumenta, stellas quoque conceptuum Præsides parare sibi omnes causas necessarias ad tuendum, & perficiendum fœtum. Secundò respondere possunt ex sola quidem stellarum configuratione nihil certi pronunciari posse de fœtu, se verò non astra solum, sed

alias etiam causas spectare, quando aliquid de conceptu statuunt.

Hoc postremum capite sequenti discutiendum est. Primum satis reuellunt, quæ diximus. Quid enim medicamenta faciunt, si astra totum generationis negotium peragunt, si aptant omnes causas ad procreationem necessarias? Lenis igitur Hippocrates, qui librum de sterilibus scripsit, multáque huic morbo prescripsit medicamenta, sy derum nulla habita ratione: sinxit Galenus, qui medicamenta prægnantibus secit: mentiti sunt innumeri alij, qui de curando sœtu summa cum laude scripserunt: sola enim astra præstant quæcumque incolumitati sœtus opportuna sunt.

Nónne sub issem astris degunt, & steriles, & focundæ mulieres? Cur stellæ artisices conceptus non aptant æquè omnes ad generationem si præstant omnes causas generationi necessarias? cur per quotidiana experimenta vidituus sub quacumque cœli configuratione medicamentis procurari abortum? Plusque in sociibus valere proximas causas, quam prolificas stellas? Quid, quod

hoc totum aduersantur Prolemzo Astronomorum Magistro lib.primo de iudiciis, cap.3.vt suprà retulimus? qui docet astra szpe impediri à causis inferioribus, & in centiloquio can.5. posse multos stellarum effectus impediri. Sed veniamus ad secundum, de quo dicebamus.

#### CAPVT QVARTVM.

Astrologi non obseruant, nec obseruare possunt sæturæ omnes causas.

ACTENVS diximusex solo syderum statu, quæ conceptui præsident, nihil posse Astronomos certò de sœtu prædicere; sed quoniam aliqui iactant se cum observant de cœlo, spectare etiam, quomodo aliæ causæ se habeant, disquirendum est, an id faciant, immò an facere possint, nam non in solo cœli aspectu hærendum, sed proximas præterea causas diligenter inspiciendas esse, scribit Ptolemæus libro 1.de iudiciis, cap.2.vt suprà retulimus, idque declarat exemplo medicinæ his verbis:

Vtque non vertimus Medicis vitio, cum & de morbo, & de ægrotantis natura fæpe percontantur; ita etiam hac in professione,ne pigeat assumere & genus,& regionem,& alimoniam, atque adeò nonnibil etiam eorum, quæ iam

acciderunt.

Et capite 3. [Non autem existimandum est, omnia à supernis causis in res recta humanas deriuari, tamquam inuiolabili, & diuino quodam edicto proposito, sigillatim, ve nulla alia vis obsistere possit, quin ita illa grassentur. Nam ipse quidem calestium corporum motus sempiternus est, & procedit diuino & inuariabili ordine, ac lege: inseriora verò mutationibus subii-ciuntur.]

Et Hieronymus Cardanus ad librum primum Ptolemæi tex.16.& 17. granissimè disputat hac de re, docétque pernecessarium esse Astronomo omnes causas perserutari, & vndecumque conquirere auxilia ad prædicendum.

Ita præcipiunt Astrologorum Principes, sed in suis iudiciis nihil de aliis causis omnia deducunt exsyderum statu. Itaque situlam fecerunt, non hauserunt aquam è puteo. Legantur eorum libri. Mentiar, si quid in eis reperitur de materia, de nutrimento, de natura fœtus, de habitu mulieris, de complexione, de cibo, de potu, de exercitatione, de curis, vnico verbo, fi non funt toti in contemplatione stellarum, spectantne parentum complexionem naturalem? at è quibus cam signis colligant? An è cœlo, & ex astris, quibus illi geniti sunt? non profecto, ad iudicandum enim de fœtu quocumque non ipsius solum genituram observare oporteret, sed etiam parentum. Parentum dixis Immò auorum, atauorum, maiorum que ompium; yt enim fœtus pendet à constitutione parentum, constitutio parentum non aliunde cognosci potest, quàm ex corumdem natalitiis aftris, ita & parentum temperamenta, non solum ex propriis astris, sed etiam à maiorum constitutione, & stellis. Vnde eorum constitutio hausta fuit, repetenda erunt. Eundum itaque erit, vt de sœtu iudicare pollis, per lingulos maiorum gradus, pérque infinitum luccellionum ordinem; **ॐ** वृत्यक & quia nemo est, qui possit Maiorum suorum omnes genituras proferre, consequens est, non posse Astrologum omnes causas inspicere, è quibus sœtus ducit originem. Dices non ex astris parentum temperamentum colligi sed ex externo corporis habitu, ex multis varissque accidentibus, & operationibus.
At hæc egent diuturna observatione, Genethliaci verò vno die conficiunt genituras.quid, quòd parentes sæpè longè distant, & observari non possunt, sæpe
diem obiere suum, sæpe detinentur morbo aliquo. Nec potest Astrologo corum naturalis coustitutio esse perspecta. Denique nihil magis subricum, quàm
ex externis signis de interna corporis constitutione coniecturam facere, id
quod libelli de signis complexionum accuratius docuimus.

Quòd si Cardanus, qui & Philosophu Medicum egit, in suis illis iudiciis, quæ ad finem commentariorum Ptolemæi adiunxit, in prædicédo stellaru statum, considerat præterea nihil, quid facient puri Astrologi, qui nihil præter stellas norunt? Si Magistri Mathematicorum, à quibus hanc disciplinam cæteri tanquam è sonte hauriunt, cœlo toti desixi nullam habent cæteraru causarum rationem, quid aget vulgus Astrologorum, qui innituntur Maioru disciplinæ, & taquam oues pabulabundæ duces sequutur suos pecors sq. Magistros?

Ego verò etiam si velint Genethliaci has causas inquirere, non video posse, faciuntne id tanquam Astrologi? saltant extra chorum, tanquam Medici? vbi didicerunt Medicinam? audiendi potiùs sunt Medici de remedica, quam Genethliaci. Cur Medici, qui exercitatissimi sunt, non prositentur iudiciariam? & inanes diuinationes, prositeri certè possent, si Astrologus, qua Medicus, eam artem exercet.

Largiamur id plane, vt aliquando compertum habeant parentum habitum, at no scinper ab eodem viro genituram fortem, sed neque semper debilem; sed alias aliam procedere scribit Hippocrates libro de genitura, quam seminú inconstantiam proficisci ex variis eiuldem corporis commutationibus, quas singulis diebus, vel potiùs horis experimur, docet idem Hippocrates. Quis autem observare potest ownes mutationes, qua singulis momentis humano corpori contingunt? Concedamus id quoque notare Altrologos; num obleruare etiam poslunt mulierū cibum, potū, somniū, vigilias, occultos animi motus, appetitiones, mœrores, lætitia, timores, curas, sollicitudines, saltationes, negotia, repentinos calus, à quibus fœtum pendere quamdiu in vtero materno continetur, suprà probatum est? Nisi enim hæc omnia cognita, & perspecta habeant Astrologi,nonminus incertis ducentur iudiciis,quàm qui visa trabe asserat ex eacymbam fabrefactum iri;quia cymba non fit fine trabe; qui leui nube conspecta pluuias statim futuras denunciet; quia sine nube non pluit; qui incidit in equum in nemore pascentem, & inde equestre bellum vaticinetur; spectatis enim astris de vita, de morte, de integritate, de ægritudine, de sexu, de incolumitate fœtus denunciant, quæ ab innumeris aliis causis Astronomis planè ignotis dependere, nulli dubium esse potest. Obseruent itaque mulieres vtero gerentes domi, forisque in choræis, in conuiuiis, in itinere, in quiete, in Sole, in ymbra,in lecto, in sterquilinio,in balueo,in ludo,inter amicos,inter inimicos, inter domesticos, inter alienos; noctu, die, æstate, hyeme, quæ omnia si obseruart non poslunt, vt verè non poslunt, nemo nó videt, quam temerè, cæcóve calu divinent, que cumque divinant.

CAPVT

#### CAPVT QVINTVM.

# Qua de parentum stellis Astrologi comminiscuntur.

OLEM & Saturnum patribus, Lunam & Venerem matribus naturaliter assimilari scribit Ptolemæus lib. 3. cap. 4. [Quapropter (inquit) quemadmodum harum stellarum qualitates ad inuicem, & cum aliis inuenientur; ita fore parentum qualitates, existimandum est. Quid hac sabella frigidius? & quid habet Saturnus commune cum patribus? frigidissimus cum

calidis,& qui nisi sint fæmina calidiores, patres non siunt?]

Dicant, si possunt, cur non potius Iouios fecerunt patres? quid enim de Ioue Ptolemæus libro primo, capite quarto? [Stella (inquit) Iouis temperatæ naturæ est; media enim fertur inter frigidificam Saturni, & æstuosam Martis; calefacit autem, & humectat, sed, quia calefaciendi vis præcellit, ideo fœcundi ab illo venti excitantur. Cur non aptius præficitur patribus Iouis, quam Saturm lydus? An quia humidum Iouis alienum est à patribus? magis aliena est Saturni ficcitas; humidum enim, & calidum iuuenile temperamentum est, & fæcundum. Astrologi verò senile temperamentum ex frigido, & sicco attribuunt patri. Quid magis præposterè asciscere potuerut? An fabulosam Saturni canitié dignam auctoritate patris existimarunt? quando cessabunt fabellæ? sed & illud rogo. Saturnus, & Sol præfuntne patribus, quia generant, an quia mares funt? si quia mares, non præerunt parentibus modò, sed etiam fratribus, & filiis. At his alias stellas præficit Ptolemæus libro 3. cap.5. lib.4.cap.5. [Præerunt etiam omnibus ciuibus, & accolis eiufdem loci, fi quia generant, eodem res recedit: nam & fratres,& filij,& consanguinei,& vicini,& amici,& ciues generant : & non rarò simul,quorum omnium dispar,& dissimilis est conditio.]

Explicent, obsecto, cur, hæstellæ non agunt, nist in eos; qui generationi dant operam, & quando generationi dant operam? an non idem corpus ha-

bent, easdémque qualitates, ante, & postea?

Adhæc non video, quid hæ stellæ parentibus afferre possint, quod iisdem non afferant, etiamsi non generarent, quid in illis immutant?an fortunas?sunt nimis externæ. An dignitatem? continuò cadent è Magistratu. An valetudinem? & hanc aliunde, quàm à stellis repetit Aristoteles, lib.7. de siistoria animalium, capite primo, Galenus libro quartodecimo de vsu partium. probent

mihi ineptum esse Aristotelem, desipere Galenum.

Sed esto, afficiantur parentes ab astris sæpe aptius ad generationem matres afficerentur à Sole, quam à Luna, videlicet, si frigidæ, & humidæ nimiùm essent, sæpe melius patres commouerentur à Luna; nimirum si nimiùm essent sicci. Denique cum aliis vnum, aliis aliud sydus congruit magis, quo igitur consilio vnam de omnibus legem statuunt? Non secus hi faciút, quam si phlebotomiam omnibus morbis adhiberent, quia morbi frequenter, ex vitiosis humoribus existunt, quos expedit vna cum sanguine imminuere. At quid longo morbo desessis, aut viribus pænè consumptis? quid morbis nonnullis, quibus phlebotomia lethalis est, præcipiésne emittere sanguinem? Nec illud præteribo,

ribo, quod Genethliaci docent, has stellas in occasu senecturem, in orm pueritiam, medio cœlo iuuentutem protendere. hinc enim sit, quamdiù hæc astra ad occasum vergunt, non conuenire ad procreandum nisi senes, in medio cœli dum sunt, non dare operam Veneri, nisi iuuenes, dum oriuntur solùm, pueros concumbere, quis audiuit vmquam tam lepidum apologum?

#### CAPVT SEXTVM.

# Cur filij similes parentibus.

ATIS opinor, supérque labefactata sunt Mathematicorum apotelesmata, verum, ne qua vel illis ad tergiuersandum, vel nobis ad præuaricandum, facultas reliqua foret, suam natura interposuit auctoritatem, & publicam fidem, in ore filiorum, in oculis, in frontibus, in lingua, in moribus, fuum feulpfit testimonium, fimilitudinem, & quasi imaginem, parentum; vt hæc tam illustris, tam conspicua nota filios à Rellarum dominatu vindicaret, & ad parentum iura reuocaret. [Naturalissimum (inquit Aristoteles lib.2. de anima, text.24. viuentibus est, quæcumque perfecta, & non mutilata sunt; generare sibi simile: cum igitur filij referant parentes, frustra Genethliaci è cœlo acceriunt causas fœtuum effectrices. Cur obsecro stellæ assimilant filios parentibus, potius quam aliis quibuscumque? an quia parentes indefinitam stellarum efficientiam finiunt, ac terminant? nihil ex stellis pronunciari poterit de fœtu; generale enim quod est nihil indicare valet singulare, & determinatum. Commune(inquit Arist. libro quarto de generatione animalium cap.3. femper in generando magis quod proprium, & particulare est; coriscus enim & homo & animal est: sed proprius à proprio distat homo, quàm animal, generat autem, & quod particulare cft, & quod genus eft; sed magis quod particulare.

Nec naturæ modo Antistites Philosophi; sed Poëtæ etiam rem tam perspi-

euam viderunt.

Horatius lib.4. Carminum, Ode 4...
Fortes creantur fortibm, & bonis
Est in iuuencis, est in equis patrum
Virtus, nec imbellem seroces
Progenerant Aquila columbam.
Tirgilius libro quarto Æneidos:

Saliem, si qua mihi de te suscepta fuisset Ante fugam soboles, si qui mihi paruulus auta Luderet Aneas, qui te tantum ore reserret.

Iterum Ecloga prima:

Sie canthus catulos fimiles, fic matribus hædet

Martialis lib.6. Epigrammatum ad Nepotem Eft tibi, qua patrij fignatur imagine vultus, Testii materna nota pudicitia.

Iterum eodem libro ad Cinname.

Jaw



Pater, ex Marulla, Cinna, factus es septem, Non liberorum (namque nec tuus quifquam, Nec est amici, filiusve vicini:) Sed in grabatis, tegetibusque concepti Materna produnt capitibus suis furta. Hic qui retorto crine Maurus incedit. Sobolem fatetur effe se Cogifantra. At ille sima nare, turgidis labris, Ipfa est imago Pannici palastrita. Pistoris effe tertium, quis ignorat? Quicumque lippum nouit, & videt Damam, Quartus cineda fronte, candido vultu, Ex concubino natus est tibi Lygdo: Precide, si vis, filium, nefas non est. Hunc verò acuto capite, & auribus longue, Que sic mouentur,vt solent asellorum, Quis morionis filium, neget Gyrtha? Due sorores illa nigra, & hac rufa:

Croti choraula, villicique sunt Carpi. Hestodus libro primo Operum & Dierum:

Et similem sobolem genitrices patribus edunt.

Euripides in Electra:

Solet enim idem sanguis paterno Pleraque similia corpori producere.

Nec solum filios parentibus similes esse Poëtæ scripserunt, sed etiam causamattigerunt similitudinis:in vnaquaque enim re materia valet plurimum.

Virgilius libro primo Georgicorum:

Deucalion vacuum lapides iactauit in orbem, Vnde homines nati durum genus.

Durum (inquit Seruius) propter lapidem, vnde nati sumus.

Idem libro 4. Æneidos:

Nec tibi diua parens generis nec Dardanus autor, Perside, sed duris genuit te cautibus horrens Caucasus, Hyrcanag, admorunt vbera tigres.

Et libro octavo Æneidos:

Génsque virum truncis & duro robore nata.

Ouidius libro primo Metamorphoseon:

Inde genus durum sumus, experiénsque laborum, Et documenta damus, qua simus origine nati.

Idem in epistola Didonis ad Aneam:

Te lapis, & montes, innatáque rupibus altis Robora, te saua progenuêre fera.

Statius libro tertio Thebaidos:

---- Scopulisque sata vel robore gentes.

Et libro primo Syluarum in epithalamio Stella & Violantilla:

Sed tha turba fumus.

Cur

Cur nos diutius Poëtæ morantur? Nónne & Iurisconsulti sapientissimi viri ad l. Gallus, sf. de liberis & posthumis, quoties dubitatio incidit ad quem maritum proles pertineat, ad mortuum, an ad viuum, ex similitudine prolis de lite statuendum esse docent? Legatur Alciatus l.quæret, de verborum significatione: legatur Alb. l. septimo mense, sf. de statu hominum: legatur Raphaël Fulgosius consil.2.12.col.3. legatur Marcius Salomanius l.gallus, sf. de lib. & posthumis: legatur Andreas Tiraquellus l. septima, connubialium glossæ primæ; parte 7. num. 52.

Nos verò illud potiùs doceamus, cur filij aliquando parti, aliquando matri, non rarò auo aliisque maioribus, interdum nulli suorum similes procreentur, & Aristotelis præsertim, cui à multis iam seculis omnes Sapientes submiserut fasces, verbis id doceamus; is enim libro primo de Generatione animalium, cap. 19. ita dissort: [Atque vt filij similes sint parentibus ratio exigit, simile est enim quod ad partes accesserit ei quod remanet. Itaque semen manus, aut facici, aut totius animalis, est manus indefinita, aut facics, aut animal totum indefinitum, & quale illorum quodcumque est actu, tale semen potentia est, aut corpulentia sua, aut facultate, siue virtute, quam in se ipso contineat. ] Et

libro quarto, cap.3.

[Eædem(inquit) causæ sunt, & vt alij similes parentibus generentur, alij dissimiles, alij patri, alij matri, tum corpore toto, tum partibus singulis, & parentibus magis, quam maioribus suis, & iis potius, quam quibuslibet, ac mares potius, patri, seminæ matri, alij nulli consanguineo similes, sed tamen homini similes, alij ne homini quidem, sed monstro; qui enim suis parentibus similis non est, monstrum quodammodo est, discessit enim in eo, quodam modo natura ex proprio genere, cæpítque degenerare; sed initium primum degenerandi est, seminam generari, non marem, verum hoc necessarium est naturæ, genus enim seruari oportet eorum quæ semina, & mare distinguuntur. Sed cum sieri possit, ne aliquando superersemen maris, aut ob ætatem iuuenisem, senilémve, aut ob aliam huiusmodi causam, seminam ob eam rem gigni necesse est, at monstrum gigni non necesse est, scilicet ad causam cuius gratia, & sinem, quamquam per accidens necesse est; nam principium hinc sumatur oportet.]

Et infrà in generatione interdum patrem, interdum matrem docet dominari, quando pater dominatur, filios patri nasci similes; quando mater, matri.

[Sed cùm omne (inquit) quod mutatur, non in quodlibet, verùm in sibi oppositum transeat, ideo & quod in generatione non superatur transeat in oppositum necesse est pro ea facultate, qua non superatur, quod generat, monérque. Quòd si quà est mas, non pomit, seemina gignitur, sed, si quà est Coriscus, aut Socrates, non patri, sed matri simile gignitur, venim omnino patri mater opponitur, sic singulis generationibus singulæ generantes opponuntur, similique modo in sequentibus facultatibus agitur; semper enim in sequentem, & proximum maiorum potiùs transitur, tam in patre, quàm in matre; insunt autem motus alij actualij potentia; actu insunt motus eius qui generat, & vniuersalium, vt hominis, & animalis; potentia insunt motus fœminæ, & maionum, tam in patre, quàm in matre. Mutatur igitur transiens in opposita; motus autem eorum, qui creant, soluuntur in propinquos. V.g. motus eius, qui generat si soluatur, primum disserentia minima in motum patris transibit, mox in aui.

aui, atque deinceps adhune modum in cæteros similes. In fæminis quoque transitus fit, motus enim concipientis in motu soluitur matris, si non in eum, in auiæ, eodémque modo, in superiores, sed potissimum, ita natura fert vt qua mas, & qua pater est simul, & superet, & superetur, parum enim discriminis est. Itaque, vt fimul vtrumque eueniat nequaquam difficile est; Socrates enim vir talis quis est: quamobrem mares magna ex parte similes patri existunt, fœminæ matri; simul enim in vtrumque disceditur. Opponitur autem sæmina mari, mater patri, discessifuque in opposita fit; sed si motus, qui à mare est, superarit, qui verò à Socrate est, non superarit, aut hic superarit, non ille, ita eueniet, vt mares similes matri, fœminæ similes patri, generentur. Item, si motus foluantur, & qua mas est, seruetur, Socrates autem soluatur in patris, mas erit auo similis, aut alicui cæterorum superiorum maiorum, prout solutio tetenderit, sed si quà est mas superetur, fœmina erit similis potissimum matri. Si autem, & hie soluatur motus, matri assimilabitur, matris, aut alicui, superiorum pari ratione: Idem modus partium quoque est, sæpe enim aliæ patri similes, aliæ matri, aliæ maiorum alicui similes, constituuntur; insunt enim, & partium motus, alij actu, alij potentia, vt sæpius diximus. Omnino subiicienda sunt, tria illa: vnum, quod modò dixi, motus inesse, alios potentia, alios actu; alterum, degenerare in oppositum, quod superatur; tertium, transire in motum proximum id, quod soluitur, & si minus soluitur in propinquum; si magis, in remotiorem discedere; demumque ita confundi, vt nemini suorum similes prodeat, fed commune tantum relinquatur vt homo sit, cuius rei causa est, quod commune particularia confequitur omnia; homo enim vniuerfale est, Socrates pater; & quæcumque est mater, particulare est; causa, vt motus soluantur, est, quod omne agens patitur etiam à patiente; vt quod secat, hebetatur, ab eo quod lecatur; quod calefacit, refrigeraturà calefcente, denique quodcumque monet, excepto primo, mutuo mouetur aliquo motu. V. g. quod pellit pellitur quodammodo, quod premit premitur; interdum autem ita fit, vt quod agit, magis patiatur, quam agat, & refrigeretur quod calefacit, & calefcat quod frigefacit, cum autem nihil fecerit, aut minus quam ipfum affectum est. Dixi de iis, cum de ratione agendi, patiendique docerem : videlicet quibus quod patitur, nec superatur, aut defectu facultatis eius, quod coquit & mouet, aut copia, frigiditateque eius, quod concoquitur, & distinguitur; cum enim partim superet, partim non superet, facit multiforme, quod constituitur, vt athletarum nonnullis per vium cibi nimium accidit; cum enim per copiam pastus natura nequeat Superare, vt proportione augeat, formamque seruet eamdem, diversa efficientur partes, & aded interdum, yt nihilo fere similes primis euadant. Proximus huic est morbus, que Satyriam appellamus; etenim in eo præ abundantia fluxionis, aut flatus crudi in partes faciei decumbentis, facies animalis diuerli, & Satyri apparet. Sed quam ob caulam mares, & fæminæ generentur, & alij parentibus similes, fœminæ fœminis, mares maribus, alij è diuerso fœminæ patri, mares, matri, denique alij, maioribus fuis fimiles, alij fuorum nemini fimiles existant, idque tum corpore toto, tum partibus singulis, de iis, inquam, omnibus dictum iam est. Sententia autem aliorum, etiam naturæ interpretum, funt de his rebus, scilicet, quamobrem similes parentibus generentur; afferunt illi duplicem modum rationis; nonnulli enim ita censent, ve ab veronis plus seminis venerit, ei similes magis, generentur æque toti totum, & parti pars,

pars, quasi ex vnaquaque parte semen decidat; sed si pars de vtroque venerit. fimilis neutri procreatur. Quod si falsum est, necomni ex parte decedit, conttat, nec timilitudinis, nec diffimilitudinis id causam esse, quod referent, tura etiam quemadmodum fimul & fœmina fit, & patri fimilis, aut mas, & fimilis matri , non facilè explanare poslunt ; qui enim, vt Empedocles, aut Democritus, causam de mare, & fœmina reddút, impossibilia modo alio dicunt; sed qui plus, minusve à mare, aut à fœmina secesserit, alterum marem, alterum fœminam gigni causantur, ij nequeunt explicare, quemadmodum fæmina patri similis, mas fimilis matri reddatur; fimul enim plus de vtroque venire impossibile est. Adhæc, cur similes maioribus suis magna ex parte, remotisque generétur, cum nihil seminis ab illis secesserit, nihil profecto isti, quod bene tueantur, habent: sed, qui reliquum similitudinis modum afferunt, ij tum cætera, tum verò hoc melius dicunt; funt enim, qui femen genitale dicant, quamuis vnum, tamen veluti omnifariam quamdam esse multorum seminum mixtionem. Itaque vt si quis multa saporum genera, in eodem humore miscuerit, móxque inde lumat, polsitque lumere lemper non tantumdem ex vnoquoque, sed modò huius, modò illius plus, aliàs etiam ex hoc sumat, ex illo nihil fumat: fic in femine genitali esse, cum ex multis, ac variis mixtum sit; à quocumque enim gignente accesserit plurimum, ei similem forma generari. Sed hæc ratio nec plana est, & passim sictitia est; vult hæc non actu, sed potentia inesse, quam omnifariam seminis mixtionem appellat, & quidem ita dici melius est; illo enim modo impossibile est, hoe possibile est. Verùm, qui ita causam reddunt; nullo modo afferre rationem de omnibus facilè poterunt, cur fœmina, cur mas gignatur; quamobré sæpenumero fœmina patri similis, mas matri proueniat, atque etiam de maiorum similitudine. Adhæc qua de causa interdum homo quidem, sed nulli suorum similis generetur. Alias vsque adeò procedendo degeneret, vt demum ne homo quidem, sed animal tantum aliquod existat, quæ monstra dicuntur.

Explicationem horum si aliquis desiderat, præstabo paraphrasim breuissimam; quoties plures caulæ vnum quid efficient, illa, quæ actuola magis est, alfimilat fibi magis effectum, & quò fortior fuerit aliis, eò magis fibi fimilem effectum efficit: ad procreationem autem fœtus, mater, patérque conueniunt; Quicumque igitur maiori vi præditus fuerit, & ea ratione, qua alteri præstat, magis fœrum fibi fimilem efficier; & catenus redder fibi fimilem, qua superat alterum. Contingit interdum, matrem efficacem magis ellesinterdum patrem, ratione vel alimenti, vel laboris, vel temperamenti naturalis, vel morbi, & accidentarij temperamenti, patri iĝitur interdum, interdum matri magis fimiles 🕻 filij procreantur : rurius contingit aliquando patrem vna in re, matrem in alia superare; aliquando igitur yna parte patrem, alia matrem filius referat necelle: est; nam si pater superat, quà mas est, non qua Socrates, mater contrà superat, quà talis est, non quà mulier procreabitur mas, sed similis matri, non patri: si mater fortior fucrit quà mulier, & pater quà Socrates, gignetur mulier, sed similis patri; si impediatur pater ne possit sibi perfectè fœtum assimilare, assimilabit auo, vel aliis maioribus, quibus iple genitus est: denique interdum caulæ, quæ fætum constituunt,ita & agunt, & patiuntur, vt earum vires omnino misceantur, sicut multi sapores vnico liquore misceri solent: & tunc nulla causarum valet sibi similem sætum reddere, sed procreatur sætus ab vtroque. parente

parente dissimillimus. Hæc Aristoteles co loco.

De qua re iterum libro septimo de historia animalium, capite 6. [Gignuntur quoque læsi ex læsis, v. g. claudi ex claudis,cæci ex cæcis. Denique similes sæpenumero in re, quæ præter naturam comitetur, & signa habentes sibi cognata hæreditaria, vt verrucas, vt næuos, aut cicatrices, aut aliquid aliud generis eiusdem. Iam tale quid, vel tertia prole post regeneratum est, vt cum quidam suo in brachio puncti notam haberet, filius non id retulit, sed nepos, ea corporis parte nigritiem quandam habens confusam, prodiit. Sed ratò hæc eueniunt. Integri autem è mancis ne gignantur, nulla res obstat, & sæpissime ita agitur. Similes etiam aliqui parentibus, aut auis, sussque maioribus generantur: aliqui similitudinis nihil referunt. Redditur etiam vel post plures eiusdem prosapiæ, vt in Sicilia eius, quæ adulterium cum Æthiope commiserat, filia non colorem patris Æthiopis retulit, sed qui natus ex hac est; is auum Æthiopem regenerauit. Fæminæ magna ex parte matri, mares patri proueniunt similes; sed fit etiam è diuerso, vt fæminæ patri, mares matri similes procreentur; particulation etiam similes fiunt, ve alia corporis parte similes sint patri, alia matri; gemini, vel dissimiles inter se nati iam sunt, sed plurimi magna ex parte similes prodeunt; nam & quædam cum septimo die à partu concubuillet, concepillét que, peperit similem superiori quasi geminum: naturæ etiam ratione aliæ sibi, aliæ suo marito similes generant, vt equa Pharsalia cognomine Iulta.

Hæc Peripateticorum princeps, sed & eadem Stoicorum præco, & quasi

Pica Lucretius, lib. 4. rerum naturalium:

Et commiscendo cum sémine forté virili Famina, immulsit subita vi, corriputtque.

Tum similes matrum, materno semine fiunt,

Ve pairibus paerio, sed quos veriusque figura,

Esse vides sustim, miscentes vulta parentum, Corpore de patrio, & materno sanguine crescunt.

Eadem Empedocles, cæteríque omnes Philosophi apud Plutarchum, libro quinto de placitis Philosophorum, cap.11.

Eadem & Medici, & Medicorum pater Hippocrates lib. 46) 300%, id est, de

genitura; Galenus libro de fœtu, & Auicenna 21, Tertij,

Nec aliam causam præterire debeo sætus in varias sormas affigentem, imaginationem eorum, qui generationi dant operam; [Similitudinum quidem, ait Plinius libro 7. Historiæ naturalium capite 12. in mente reputatio est: & in qua credantur multa sortuita pollere, visus, auditus, memoria, honestæque imagines sub ipso conceptu cogitatio etiam vtriuslibet animo, subitò transuolans, essingere similitudinem, aut miscere existimatur; ideóque plures in homine, quàm in cæteris omnibus animantibus disferentiæ; quoniam velocitas cogitationum, animíque celeritas, & ingenij varietas multisormes notas imprimit, cum cæteris animantibus immutabiles sint animi, & similes omnibus, singulisque in suo cuique genere, cuius varietatis subiicit exempla quàm plurima.

Et Aristoteles sect. 10. problem. 12. quærenti cur proles cæterorum animantium magis quam hominis sui parentis sunilem gerat naturam, respondet; [ An quod homo yago , varioque plurimum, animo in coitu est? prout K 2 autem autem pater, materve in conceptu affecti fuerunt, ita partus euariant; cætera verò animantia omnia, aut certè plurima rei tantum ipli intendunt. ] Et Hippocrates, auctore Cœlio Rodigino lib. 11. lectionum antiquarum cap. 15. [Cum Æthiops, quæ pulcherrimum filium ediderat, suspecta esset adukterij; iussit spectari, quid artis Pictoriæ in eius cubiculo esset, repertisque egregiis signis, omni eam suspicione liberauit.] Marcus item Tullius libro primo Tusculanarum quæstionum ita scribit: [Similitudo magis apparet in bestiis, quarum animi sunt rationis expertes: sed in his quoque phantasmata suam vim habent. ] Id quod Iacob etiam intellexit Genes. 20. tollens enim virgas populeas virides, & amygdalinas, & ex platanis, ex parte decorticauit, detractifque corticibus in his, qua spoliatæ fuerant, candor apparuit: illæ verð, quæ integræ fuerant, virides permanserunt, atque in hune modum, vbi color effe-Etus est varius, posuit vir magnus virgas in canalibus, vbi esfundebatur aqua, ve cum venissent greges ad bibendum, ante oculos haberent varij coloris virgas, dum concuberent, factumque est, vt in ipso calore coitus, oues intuerentur virgas & parerent maculata, & varia, & diuerlo colore respersa. Neque verò, vt hæc argumentatio magis, ac magis in Genethliacam vanitatem exacuat, pigebit me,hic adicribere Plinij verba, libro septimo naturalis historiæ,capite 12. qui varia huius rei exempla recenser. [ In Lepidorum genere (inquit) tres intermillo ordine obducto membrana oculo genitos accepimus, fimiles quidem alios auo, & ex geminis quoque alterum patri, alterum matri, annoque post genitum maiori similitudine, vt genitum quosdam sibi similes semper parere, quosdam viro, quosdam nulli, quosdam fæminam patri, marem sibi. Indubitatum exemplum est Nicei nobilis Pictoris Byzantij, geniti, qui adulterio Æthiopis matre: nata nihil à cæteris colore differente, & iplé auum regenerauit Æthiopem. Similitudinum quidem in mente reputatio est,& in qua creduntur, multa fortuita pollere vifus, auditus, memoria, honestæque imagines fub ipfo conceptu, cogitatio etiam ytriuflibet animum fubitò tranfuolans effingere similitudinem, aut miscere existimatur; ideoque plures in homine, quam in cæteris omnibus animantibus differentiæ, quoniam velocitas cogitationum, animique celeritas & ingenij varietas multiformes notas imprimit, cum cæteris animantibus immobiles funt animi, & similes omnibus singulisque in suo cuique genere Antiocho Regi Syriæ, è plebe nomine Artemon, in tantum similis fuit, vt Laodice coniux Regia, necato iam Antiocho, mimum per eum commendationis, Regnique successionis peregerit. Magno Pompeio Vibius quidam è plebe,& Publicius etiam seruitute liberatus, indiscreta propè specie fuère similes, illud os probum reddentes, ipsumque honorem eximiæ frontis. Qualis caula patri quoque eius monogenis coci cognomen impoluit. Tum Strabonis à specie oculorum habenti vitium imitata, & in seruo Scipioni Scrapionis, is erat suarij negotiatoris vile mancipium eiusdem familiæ Scipioni; post eum cognomé Salutio Mimus dedit; sicut Spinter secundarum, tertiarúmque Pamphilus collégio Lentuli, & Metelli coss. in quo perquam importune fortultum hoc quoque fuit duorum fimul Confulum ili feena imagines cerni. E diuerío Lucius Plancus Orator histrioni, Rubrio cognomen impolitit; rurlus Curioni patri Burbulelus; itemque Messalz Cenforio Monogenes perinde histriones, Suræquidem proconfulisseriam richum in loquedo, contractionenique lingua, & sermolity tumaltum ston imaginem modo Piscator Piscator quidam in Sicilia reddit. Cassio Scuero celebri Oratori, armentarij Mirmidonis obiocta similitudo est. Toronius M. Antonio iam triumviro eximios formæ pueros, alterum in Asia genitum, alterum trans Alpes, vt geminos vendidit, tanta vnitas erat; postquam deinde sermone puerorum detecta fraude à furente Antonio increpitus est; interalia magnitudinem pretij conquerente, (nam ducentis mercatus erat sestentiis) respondit versutus ingenij Magno, ob id ipsum se tanti vendidisse, quoniam non esset mira similitudo in vllis, eodem vtero editis, dinersarum autem gentium natales tam concordi segura reperiri, supra omnem esse admirationem, adeóque tempestiuam admirationem intulit, vt ille proscriptor animus, modo & contumelia furens, non aliud in censu magis, & fortuna sua duceret.

Probent nunc Afrologi, omnes Philosoph

Probent nunc Astrologi, omnes Philosophos in re hac allucinatos esse, omnes scriptores deceptos; se solum verum vidisse. Errassent autem, si in parentes filiorum similitudinem retulissent, quæ à stellis, stellarúmque configuratione est. Doceant, cur graussissimi viri nullam stellarum mentionem secerint si existimarunt sœtus confirmationem, à constitutione cœli pendere. Dicant, cur sub quacumque constellatione formatur sœtus, si mas fortior est, si magis robustus, si præcipuas in generatione partes egit. Patri similis prodeat puer. si verò prædominatur mulier cur hæc, quæcumque esfulgeant stellæ, cur reddat sibi partum similem? & quam obsecro vim hac in re exercent stellæ conceptui præsides? nullam planè. sed & illud quæso, si quod ius astra in sætu habent cur patri potiùs, quàm vlli alteri virorum similem essingant silium i Saturnus quidem, & Sol, qui patribus præsunt, Socrati potius, quàm Platoni non sauent: Luna & Venus omnibus matribus adsunt. Vnde igitur similitudo cum hoc pa-

tre?cum hac matre, potiùs quàm cum aliis?

.. . rul 1... 12.1.

Rursus cum eodem temporis momento, sub iisdem stellis Gemini seminëtur, cur vnus aliquando patri, alter matri similis prodeat, explicate oportet Astrologos. Præterea respondere eosdé oporter, cur omnes, quæ eodem tempore vtero concipiunt (concipiunt autem plurimæ) fimiles patri, vel matri, vel alteri maiorum liberos non fundant. Ad hæc, cur quædam semper sibi, quædam marito,quædam nulli maiorum , quædam mares libi , fæminas viro similes edant. Item Niceius Nobilis Pictor, ex adulterio Æthiopis matri nihil à cæteris differente natus, auum Æthiopem cur regenerauit? Cur in Lepidorum genere tres intermisso ordine obducta mebrana oculo geniti fuerint? Postremò, cur cognitio, que sub ipso conceptu parentum, animos commouet effingat, aut misceat similitudinem? Expediant Genethliaci hos nodos, si possunt; si non possunt audiant Marcutti Tullium, de dininatione libro 2. Quis non vider (inquit) & formas, & mores, & plerosque status, ac motus effingere à parentibus liberos? quod non contingeret, si hoc non vis, & natura gignentium efficeret, sed temperatio Lunz, cœlíque moderatio.] absectisque Affrolabits, redeant aliquando ad se : redeant ad veritatis castra : redeant in gratiam cum Philosophis, cum Medicis, cum genere humano, quod nimilm dia fub stellarum iniquo dominatu ingemiscit.]

The second of the second

· Out have to the total

Service (K.d.) CAPVT &

## CAPVT SEPTIMVM.

## De sexus dinersitate.

RIMARII sexus (inquit Ptolemæus libro primo de iudiciis c. de stellis) masculinis & semininis, duo sunt: masculinus, & semininus conferenda ex suprà dictis naturis humiditas ad semininum, quòd illa in hoc sexu abundet, reliquæ verò ad masculinum apponentur. Proinde conuenienter traditur Venus & Luna seminini sexus: Sol verò, Saturnus, & Iupiter, & Mars, masculini.]

Et infrà: [Cæterùm ipsæ etiam stellæ masculinas, fæmininásque vires suscipere dicuntur, pro eo, atque erga tales se habuerint, masculescere quidem matutinas, amtecedentes; Vespertinas, a sequentes esfæminari.] Ita sexuum diuersitatem distinguit Ptolemæus, tum eo loco, tum libro tertio, cap. sexto, quæ reliqui Astrologi tanquam oracula è cælo delapsa impensè venerantur. At Philosophi & Medici haud paulò meliùs diuersitatem sexus deducunt ex parentum habitu, & constitutione, quorum, vt magna potestas, ita mira varietas.

[Si ab vtrisque parentibus (inquit Hippocrates libro &) >00%, id est, de genitura) semen fortius prodierit, partus erit masculus; si verò debile, sœmina nascetur.

Vtrum autem multitudine, ac copia prættaluerit, iuxta illud ipfius partus nascetur; si enim multò plus fuerit debilis seminis, quàm fortioris, superatur forte, & debile, permistum in fæminam transit, si verò plus fuerit fortis seminis quam debilis, superatur debile, & in marem transit, quemadmodum si quis ceram, & adipem misceat, & de adipe tamen plus coniiciat, eáque ad ignem liquefaciat, quamdiu quidem liquida fuerint, non apparet, vtrum tandem horum superet, vbi verò congelata fuerint, tunc iam conspicuum est, quòd adeps ceram copia superet. Sic habet etiam masculi & fæminæ genitura : quòd verò in fœmina , & in viro genitura fœminina lit , & malculina, ex factis manifestis coniectare licet; multæ enim mulieres iam fæminas pepererunt ex propriis viris, verum ad alios viros transgressa, masculos genuerunt; & viri illi ipsi, ad quos mulieres sceminas pepererunt, ad aliarum mulierum mixturam progressi masculos genuerunt. Atque hæc sanè ratio declarat, tum virum, tum fœminam, & fœmineam, & masculam genituram habere, nam apud quos viros fœminas pariebant, superabatur fortius, tamen à copia debilioris, & gignebantur mares.

Idem libro de natura pueri, quòd fæmina posterius conformatur, & coarticulatur, causa hæc est, quòd genitura fæminea debilior est ac humidior,
quàm mascula; & iuxta hanc rationem necesse est, posterius conformari fæminam, quàm masculum, atque ea gratia etiam purgatio diuturnior est in fæmina, quàm in masculo.

At non semper iidem parentes eodem modo affecti sunt, ideoque non semper ex iisdem simile semen procedit, nec iidem semper mares aut sominas generant, sed nunc marem, alias sominam fundunt.

[Non

[ Non semper (inquit Hippocrates libro de genitura, ab eodem viro genitura fortis, sed neque semper debilis, sed aliàs alia, atque sic etiam in muliere res habet, vt minime mirandum sit, easdem forminas, cosdémque viros sobolem masculam, & fæmininam producere. Hippocratis doctrinam cumulate explicauit Galenus libro decimoquarto de víu partium, capite fexto, copioféque ostendit, tam in viro, quam in fœmina fortiorem partem esse dexteram, calidiorémque non solum, quod secus à sinistra nutriatur, sed quod plus ab hepate in illam caloris redundet; hepar enim cum ad dexteram partein fitum sit, partes quæ ad hepar propiùs accedunt necessariò calore maiori perfunduntur. Et quoniam masculus fœmina calidior est, fœtum, qui in dextera parte matris formatur, vel ex dextera patris latere decisus est marem esse oportet, contingere quidem potest, vt semen adeò forte sit, vt etiam in sinistra parte mas generetur, vel adeò debile, vt in dextera fœmina gignatur, sed cæteris paribus dextram partem contendir Galenus maribus, finistram fæminis aptiorem esse formandis. Quare subdit : [Potest tamen accidere,vt interdum à caloris, qui femini inest, vi subacta, masculum pro fœmina fœtum fieri permittat, hoc certè est rarum magnoque eget excessu; vt plurimum autem maículus in dextera, fœmina in sinistra parte inuenitur.]

Nec Aristoteles generationis diligens, & accuratus peruestigator, rem hanc Irlentio præteriuit, nam libro quarto de generatione animalium, capite primo. [His (inquit) ita subiectis apertius fortasse iam fuerit, qua de causa alterum mas, alterum fremina fiat: cum enim principium non superat, neque concoquere potest, propter caloris inopiam, neque ducit in suam formam, sed tantisper superatur, mutari in contrarium necesse est, contrarium autem maris fœmina est, & cum facultatis suæ virtutis disserentiam habeat, instrumentum quoque habet auersum, itaque in tale mutatur. Parte autem aliqua opportune mutata, constitutio tota animalis multo discrepat forma. Licet hoc perspicere in spadonibus, qui vna parte truncati, tam à pristina forma discedunt, parimque à fœmina specie distant, cuius rei causa est, quòd partes nonnullæ principia funt, principio autem mutato, multa ex iis, quæ

lequuntur, mutari, & dimoueri necesse est.

Adhuc capite secundo einsdem libri : Nouella & senescens ætas magis quam florida fæminas generat, in altera enim calor nondum perfectus est, in altera deficit. humidiora etiam, & efferminatiora corpora ferminam potius gignunt, & semina humida magis, quam spissa hoc idem faciunt; hac enim omnia eueniunt caloris naturalis inopia, flatibus ircm Aquiloniis, magis quam

Austrinis mares gignuntur.

Infra: [Pastores aiunt interesse ad maris, ac fœminæ pecoris fœturam, non lolum, fi ita accidit, vt initus Aquiloniis, Austrinisque flatibus fiat, sed etiam, 11 cum pecus coit, spectat ad Aquilonem, aut Austrum. Ita minimo interdum momento, causa datur caliditatis, aut frigiditatis; hæc verò causam complent generationis.] [Ita sexuum discrimina ex imbecillitate, vel robore parentum, ex multiplici variáque viri, ac fæminæ temperatione, ex alimento quo fit genitura, deducunt viri doctiffimi : sed, quid adhæc Genethliaci, negabunt debiles, qui lunt maritos fulgentibus masculinis stellis, posse ad vxores accedere luas: fumos vendunt. An dominantibus virilibus astris, fatebuntur gigni fœminam? ruit tota Genethliaca disciplina. An fœminas tunc concipere posse inficia

inficiabuntur? quo id modo, si omnia ad conceptum necessaria parata, & expedita sint? quid? quando nocte eadem, eadémque noctis hora, addo etiam momento, matres plures concipiunt: pariunt autem mares alia, alia fœminas: obdormiúntne stella, & stertunt? Iterum perit omnis Astrologia, qua è syderum dominatu sexuum diuersitatem deducit, agunt, vímque suam etiam time exerunt, eadem ergo stella seminam, & marem generat. Ciziceni stateres, ex Cybele, & Leone, quid adhuc cœlo haremus? An respondebunt non eodem loco dare procreationi operam plures parentes, pro locorum autem, vel minima diuersitate, etiam intra eamdem ciuitatem diuersos, immò & contrarios esse syderum aspectus. Sit ita: at si, vel minima commutatio loci contrarios facit astrorum aspectus, quavars, qua disciplina; observauit, quid vnaquavque stellarum intra eadem mœnia in hac domo esse esse sole su quid in illa, immò quid in hac ædium parte, quid in illa, hae vel illa stella valeat: Turdus sibi suum creauit malum.

Consulant Astrologi suas stellas, rogent que qua se ratione valeant è tot angustiis expedire; sed frustra consulent: nulla enim tanta est syderum vis, quæ eos ex his laqueis educere possit. Nos verò tanquam mutos pisces nassas, & retia, vndique pertentantes relinquamus: & ad alia transcamus.

# CAPVT OCTAVVM.

one of each is to one op on its continue to

# Fætus ab alimento potius quam à stellis pendet.

D D E R E porcram non panca de sterilitate, que mihi suppeditat Hippocrates libro de sterilibus, & sect. 5. Aphoris. 63: Aristoteles libro 7. de historia animalium, capite primo, & libro secundo de generatione animalium, cap. 5. & 6. In quos quando incidunt prolifice stella vim omnem amittunt; sed gratia breuitatis ad alimentum transgredior.

Matris sanguine ali fœtum in vtero quamdiu est, docet Hippocrates libro primo, de natura pueri, Aristot. libro septimo de historia animalium, capite secundo, Galenus libro septimo, de vsu partium, capite octavo. Multum autem interest quanto, qualive sanguine pascatur. [Cùm vitium (inquit Galenus loco citato) aliquod fœtui ipsi acciderit einsmodi, vt non amplius alimentum, quod satis sit, trahere queat; aut cum in mulieris corpore delictum huiusmodi contigerit, vt non fatis fanguinis suppeditare amplius possit, eo casu operum naturæ ordo confunditur; ac perturbatur, contrariis autem affectibus maximè comprehendantur necesse est: impleantur quidem lacte ante tempus cum fœtus est imbecillis, gracilescant autem postea, cum matres alimenti penuria laborent. Vnde Hippocrates dicebat:Mulieri in vtero habenti,si lac ex mammi**s** fluxerit copiosum, fœtus redditur imbecillis, nempe quod superfluum est. Omne furfum ad mammas afcedar, quod fœrus in venis reliquit, cum iple præ imbecillitate, quantum fibi ad moderatam nutritionem fatis effet, trahere nequit. Quando verò rursus, inquit mulieri in vtero habenti, si mammæ graciles i repente fiant oborti, & tune færum quidem fortem esse putandum est, sed copiolum ei alimentum deesse, nam primum quidem ex venis matrici com-13 munibus,

munibus, sanguinem trahit, atque interim mammæ gracilescunt: Non ita autem multo post sit abortus, cum scilicet nutrimentum omnino desecit.] Hatc Galenus.

Nos vt à penuria alimenti ordiamur, cùm fœtus ex languine, qui matri redundat, nutriatur: oportet fœtui deelle pabulum, quoties matri nihil redundat alimenti, sed absumit totum, eo, quòd siccioris sit temperamenti; vt de auibus idem Galenus tradit ibidem, cap. 14. quam ob causam etiam pingues rarò fœcundas esse sentit Aristoteles libro secundo, de generatione animalium, capite

quinto.

Incidat itaque stellarum serax concursus in huiusmodi mulièrem: curabitne illas annon? si non seraces stella sœtui satis non sunt, sed inhiberi iuuarique possunt aliis causis,immò, & casibus,qui euenturi ne sint, & quado euenturi, & quibus de causis,& quamdiù duraturi: cùm ignorari soleat: frustra
Astrologi sollicitant cœlum, vt de suturo sœtu responsa reddant. Si curabit,
mutabitne repentè aridiorem mulierem in humidiorem? aut pinguem in gracilem? Quis vidit vnquam momentaneas hasce commutationes? An sensim
potiùs & paulatim? At momentaneus est stellarum aspectus: & quod vna
constellatio inchoauit, alia supermeniente destructur: supermenire singulis
momentis nouas, & contrarias stellarum formas Genethliacum axioma est.

Nec illud quærere omittam, an hæc matrum curatio, quam stellæ conceptui præsides serunt, pertineat vilo pacto ad natales stellas, sub quibus matres natæ sunt: si nihil pertinet, plus obtinuimus quam peteremus: habemus enim frustra à Genethliacis observari natales stellas matrum: si pertinet quidquam. Primò pugnare stellas maternas cum stellis sœtus necesse est; & ad Genethliacæ artis destructionem decertare.

Deinde si qualis quæque sutura sit, aut quales procreatura liberos; ex suis, & parentum pendet syderibus: non satis erit stellas, quæ conceptui præsunt, inspicere: matrum etiam natales stellas rimari te oportet, sidque per auos, & atauos eundo ad primum vsque hominem, atq; adeò ad mundi exordium per-ueniendum.

Rursus si mater abunde suppeditet alimentum sectui, sed sanguis, quo infans in vtero alitur, sit impurus, malignus, & incoctus: eligant quodcumque voluerint Astrologi; vel huiusmodi sanguinis improbitas manat à syderibus natalitiis matris, vel infantis etiam, vel ab aliis causis. Si aliunde quam è coclo, cur desoctuum euentis canunt responsa de coelo? Si non syderum vi, sed aliis de causis, sanguis quo puer nutritur, impurus est, omnisque soctus ratio è nutrimento pendet, quod ex astris præsagire de soctura possit, Astrologus habet nihil.

At si matris natalitia sydera elaborant, nutrimentum sœtui matris; potiùs quàm sœtus illi spectandæ sunt stellæ; qui de sœtu vult vaticinari. Quid matris dixi? Auiæ, proauiæ, atauiæ, tritauiæ, & omnium, quæ matrem antecesserunt.

Denique si fœtus Genitalia sydera apparant alimentum, inuadunt alienam dictionem, sanguinem enim matris elaborant, quæ sub alio stellarum congressu genita, sub aliis stellis, quam fœtus degit, quantum erit dissidij inter matris, et filij horoscopos? quanta dissensio e pugna inter vtriusque cœlum: quanta in prægnantis vtero perturbatio? aliis buc, aliis illuc sanguinem auertentibus

astris, & tandem subeundum est illud incommodum, vt de fætû siat indicium: conferenda esse matris & fætuum sydera: & expendendum quæ quibus præstent.

#### CAPVT NONVM.

# Qua matri vtero gerenti accidunt, afficiunt & fætum.

C c 1 D V N T gestantibus vtero plerique casus, à quibus nec sœtus potest esse immunis. Scribunt Aristoteles libro 7. Historiæ animalium, cap. 4. Paulus Ægineta libro primo rei Medicæ capite primo, Plinius libro primo historiæ natural. capite 6. alisque grauissimi viri, grauidis incessere dolores capitis, vertigines, fastidium, in cibis, appetitus absurdos, languores plurimos, oculorum molestias, & tenebras: ad bonum autem habitum & valetudinem: vitámque sœtus resert, primum hæc curare remediis, quæ præsertim perscribit Paulus Ægineta loco citato, & prudenter cauere ab iis quæ osficiunt embryoni: [Adeóque (inquit Plinius loco posito superiùs) incessus, & quidquid dici potest in grauida resert, vt salsioribus cibis vsæ; carentem vngulis partum edant, & si respirauere, dissiciliùs enitantur. Oscitatio quidem in enixu lethalis est; sicut sternuisse à coitu abortiuum.

Et capite septimo. [Plerumque (inquit) abortus causa sit odor à lucernarum extinctu.] Hippocrates sect.5: Aphorismorum, Aphoris.24. [Mulieri vterum gestanti, si aluus multum suxerit, periculum est, vt abortiat.]

Et Cornelius Celsus, libro secundo, capite septimo, [Mulieri grauidæ; line

modo, fusa aluus, elidere partum potest.]

Narrat Hippocrates, libro de natura pueri, abortum saltatricis cuiusdam ex septem saltaibus: ideo libro de acre, aquis, & locis, [Si(inquis) hyems australis siat pluuiosa, & clemens: ver autem boreale, & siccum, & tempestuosum: primum quidem mulieres quæ vterum gestant, & partus ipsi, qui ad ver instant abortum sacturas esse verisimile est: quæ verò etiam pepererint, impotentes, ac morboso, pueros parere: ita vt, aut statim pereant, aut tenues, debiles, ac morbosi viuant.]

Rursus sectione quinta, Aphoris. 31. [Mulier vterum gerens, secta vena, abortit, & magis si maior sucrit socus.] Aphoris. 44. [Quæcumque præter naturam tenues existentes vterum gestant, abortiunt, priusquam crassescant.] Aphorismo 15. [Quæcumque vtero habentes à febribus corripiumur, & fortiter attenuantur sine manifesta occasione, difficulter pariunt, & periculose, aut abortum facientes, periclitantur.]

Denique Aristoreles lib.7. Politicorum, cap. 16. [Sicut quæ gignuntur è terra(inquit) sic fœtus ex prægnante matre, bonam, malámque valetudinem contrahunt.] Et Hippocrates libro de genitura fœtus: præter suos (inquit) matris
labores participat, qui locus optimum interpretem nactus est Federicum.]
Bonauentura libro octauo de octomestri partu, cap. 17.

Atque hæc quidem incommoda fœribus eueniunt à matribus : matres verò propter fixeum non minora sube un vita discrimina. [Mulierem vterum gerentem

gerentem (inquit Hippocrates sect. 5. Aphorismorum 30. ab aliquo activo morbo corripi lethale est.] & Aphoris. 43: [Si mulieri prægnanti ignis sacer in vtero siat, lethale est.] [Præterea euenit (inquit Aristoteles libro septimo, de historia animalium, cap. 4.) vt mulieres à conceptu corpus totum grauentur. & oculorum caligines, & dolores capitis moueantur; quæ aliis maturiùs, & ferè die decimo accidunt; aliis seriùs, prout magis, minusve ex materia superuacua tentantur; nauseæ item, & vomitus plurimas capiunt, & præcipuè, quibus purgationes constiterint, necdum ad vbera transcant.]

Ita matres afficiunt suos fœtus, hisque morbis, & molestiis à fœtu afficiuntur matres, quæ omnia ex matrum tolerantia, ex Medicorum solertia, ex obstetricum sedulitate, ex adiacentis aëris temperatione, ex aliorum consilio, & imperio pendere nemo non videt. Quid igitur agunt concepti sœtus præsides stellæ? Artem fortasse, & diligentiam Medico, aut obstetrici inspergent, qua ab his morbis prægnantem eximant? trahent Medicum, aut obstetricem ad prægnantem? curabúntne, vt vocati adsint mature, & cum remediis opus est, dirigentne earum manus, ne quid palpando vacillent? Facient, vt mater patienter serat Medicorum opem, præstabunt, ne dominus præcipiat ancillam saltare, auertent prægnantium insanas cupiditares, senibunt graues curas ani-cularum næniæ.

Agedum, videntne Astrologi ca, que in matribus, ex matrum affectionibus, fœtibus contingunt in pueri, an in matris stellis? Si in pueri, indigné ferent natales stellæ matris , suum partum alienis vexari syderibus ; si in matris , silij horoscopus vacat: arbitraberis matris, & filij syderalem configurationem similem esse, at filij, & matris dissimillimum est vitæ, mortisque genus. An existimabis matrem diuexari à filij stellis quoties sunt validiores; rursus filium lequi matris altra, quando firmiora funt fuis: At qua igitur imprudentia è stellis natalitiis matris, de eius vita, morte, matrimonio, & liberis diuinas? spectandi tibi erat fœrus,priulquam aliquid prominciares de matre. Addo,ante quain de fœtu vaticineris, expendendum tibi, & qui ex eo filij prodituri : eoru enim stellis aliquando est exagitanda; si verò in matris horoscopo qui fortior est, & vincet infantis stellas, Cernis quid fœtui euenturum, quid non euenturum sit, vnde nosti vtrius horoscopus matris an fœtus cessurus sit alteri. Si matris filique ais te stellas conferre, & earum vires expendere, fatendum tibi erit è stellis que conceptui president nihil posse de fœtu certo statui, nisi consulantur, filiorum, nepotum, & omnium futurorum seculorum stella, quod nullus Astrologorum solet, aut potest facere.

#### CAPVT DECIMVM.

## Monstra non posse ad astra reuocari.

ONSTRORV M rationes, vt aliarum rerum omnium, è cœlo deducunt Mathematici. Ptolemæus lib. 3. de prædict. Aftrolog. [In his (inquit) luminaria frequentiùs inueniuntur remota, vel ab ascendente depuncta, e quod ab infortuniis anguli continentur, cùm hoc igitur sic inuentum suerit, conuenit, si hoc, illud fortè contigerit, quod in miseris, e infortuni

natis natiuitatibus multoties cuenite dicitur. Et si natiuitates illa monstruofarum figurarum non fuerint, vt præteritam coniunctionem, vel prætentionem obseruemus; quantus coniunctionis, vel præuentionis, necnon loci luminarium natiuitatis hora, dispositores planetas deprehendamus: quoniam si loca corum in natiuitatibus, & locus Lunz, vel ascendentis. Itetum omnia, scilicet, vel plura loca conuentionis, vel præuétionis non alligentur, erit natus forme monstruole. Hec autem, si sic fuerint, & cum hoc in quadrupedibus, vel feralibus fignis, luminaria reperiamus, fueríntque infortunæ in angulis existentes, non erit natus ex hominibus, si qua verò fortunarum, cum luminaribus testimonium non habuerit, sed eis infortunæ testificatæ fuerint; natus non erit domesticus, eritque natura ipsius ex ferarum impedientium naturis. Quòd si Iuppiter, aut Venus luminaribus testificetur: erit natus ex animalibus domesticis, vt sunt canes, furones, & his similia; si Mercurius autem testificetur: natus erit ex animalibus, quibus opus habent homines, & vtuntur, vt ex Gallinis, Porcis, Bobus, Capris, & his similibus: At si luminaria mouentur in signis, quorum imagines sunt hominis, omniaque similiter fuerint: natum ex hominibus, vel ex iis, quæ cum hominibus conuersantur fore non dubitamus, nisi quod cum monstruosam formam habere dicemus.]

Item Cardanus, [Perspicuum est (inquit) quòd Sol, & cæteri planetæ, cùm sunt in Piscibus, decernant surditates, & mutitates: Pisces enim parum audiunt, & voce carent.]

Iulius ctiam Firmicus lib.7. cap.6. [Luna (inquit) si in contortis, vel ferinis fignis fuerit inuenta, hoc est, in Tauro, Cancro, Scorpione, Capricorno, vel Piscibus,nec dominus eius signi cum Luna sit partili societate coniunctus: & alia ctiam maleuola stella ipsam, aut diametra, aut quadrata radiatione respiciat, aut cum ea sit pariter constituta; secunda verò maleuola stella in anaphora sit horoscopi, & dominum fortunæ respiciat, quadrupes de quadrupede nascetur: præsertim si dominus horoscopi, & dominus fortunæ in iis signis, in quibus diximus, fuerit inuentus. Si verò dominus fortunæ, aut dominus horoscopi in humano signo fuerit constitutus, & in sexto ab horoscopo loco, czteris omnibus, sicut diximus, constitutis: nascetur ex homine portentum. Si malcuole ftellæ in cardinibus partiliter fuerint collocate in cardinú anaphoris: Sol verò, & Luna in cardinibus positi, diametra se radiatione percutiant: benenolæ autem stellæ, neque in cardinibus sint positæ, neque in anaphoris cardinum: sed sub radiis sint Solis absconsa: aut quadrupes nascerur, aut monstrum. Si verò Mars, aut Sol, aut Luna, aut horoscopus, quadrata aut diametra radiatione respiciat, & fuerit natus quadrupes, sacrificiis publicis destinabitur. Si verò cæteris sic, vt diximus, ordinatis, Iupiter, & Venus extra ordinem politi, aut Solem, aut Lunam, aut horoscopum viderint; quadrupes quod natum fuerit aut coletur ab hominibus, aut templorum, & simulacrorum confectationi destinabitur.

Item capite octauo, [Sol(inquit) si in horoscopo suerit inuentus, & Luna in medio cœli, maleuolæ verò ambæ ita sint diuisæ, vt vna Solem, altera Lunam, anaphoram teneat, & ab iis aliæ sint beneuolæ stellæ, cæcos efficiunt, aut siminibus vitiatos. Sed si Luna cum Sole, synodica radiatione coniuncta fuerit: & sit in anaphoris, aut epicataphoris cardinum constituti, & Saturnus, & Mars in cardinibus sint partiliter collocati: oculis vitium cæcitatis infertur. Semperautem

autem generaliter, si in maleuolarum anaphora Sol sint, & Luna constituiti, vitium oculis faciunt inferri.] Hæc Genethliaci de monstrorum causis.

Mihi verò hæ causæ promendæ sunt ex officinis Physicorum, & obiiciondæ iis,qui spectant & admirantur astra: præterea nihil. Et Aristoteles quidem lib.2. Physitext.82. Monstra dicit esse peccatú illius, quod propter aliquid agit, quo frustratur, aliquo corrupto. Empedocles apud Galenum libro de historia philosophica docuit, oriri monstra, si plus iusto fuerit semen, sin minus, si di-uulsum, si euanidum, si inordinato motu emissum.

Tria verò monstrorum genera sunt. Quædam enim à progenitoribus differunt specie. Mulier (auctore Plinio lib.7. naturalium historiarum, capite 3.) Elephantem enixa est; & inter initia Marsici belli serpentem peperit ancilla quædam; & Hippocentaurus in Thessalia natus dicitur. Quædam verò eamdem cum parentibus retinent speciem, sed non eadem membra, vel non codem ordine.

Franciscus Valeriola libro quarto Observationum Medic.observa. 2. narrat, Auenione à se visum puerum duplici corpore ab imo ventre ad pectus, vno capite, prægrandi, quatuor cruribus, totidem brachiis, septem in singulis pedibus digitis non satis distinctis, sex in manibus singulis. Et sanctus Augustinus lib. 6. de civitate Dei, cap. 8. [Ante annos (inquit) aliquot, nostra certe memoria, in Oriente natus est homo duplex superioribus membris, inferioribus simplex, duo erant capita, manus quatuor, venter vnus, pedes duo, & tandin vixit, vt multos ad eum videndum fama traxerit.]

Quædam denique sunt ex duabus, vel pluribus speciebus composita, quæ refert Aristot. 2. Phys. tex. 83. bouigena, viriprora, vitigena, oleoprora. Marcus Varro, hæc monstra bigeneres vocauit. Apud Aristotelem Agnus capite bouis, vitulus capite pueri, puer capite ranæ inuenitur, lib. 6. de historia, cap. 23. Apud alios Cynocephali leguntur canis capitibus latratus edere, bestiis similis, ma-

gis quam hominibus, de quibus Solinus, Diodorus Siculus, & alij.

Hæc funt monstrorum genera: nunc caulas inquiramus, quas quatuor numero faciunt Peripatetici lib.2. Physic. tex.82. vel 64. Themistius, Auerroes, Simplicius, S. Thomas, Augustinus, Nyphus, Ferrariensis, Dominicus Soto, Franciscus Cardinalis, Toletus, Benedictus Pererius lib. 9. de principiis, cap. 10. materiam qua formatur viuens, hæc enim si deficiat, si redundet, si commixta & confusa sit, monstri causa existit. Agens aut principale, aut instrumentale, aut vtrumque huiulmodiest vis formatiua fœtus:& accidentia illa quæ in Philosophorum scholis totics audiuimus in virtute substantia producere substantiam. V terum & locum in quo formatur viuens, nam auctore Hippocrate libro de genitura ficut cucumer adhuc cucumerario coharens recipit figuram vasis in quo alitur, & crescit, ita fœtus habet formam vteri in quo formatus fuit; tunicam denique qua fœtura obuoluitur: nam ficut ouum continetur cortice, ita genituram complectitur tunica quædam, quæ secundina vocatur, teste Hippocrare libro de genitura.Itaque auctore Aristotele libro quarto de generatione animaliu, capite quarto, ex ouis, habentibus duo vitella, si desit membrana qua ea differminet, nascitur pullus vel biceps vel quatuor pedibus, irarupta secundina qua feetura continetur monstrum aliquod sieri necesse est: Ita sine stellarum ope monstra procreari existimant Peripatetici, sed quid eorum Princeps & Magister Aristoteles ? Proximum (inquit lib. 4. de generatione

autem pater, materve in conceptu affecti fuerunt, ita partus evariant : cætera verò animantia omnia, aut certè plurima rei tantum ipfi intendunt. Et Hippocrates, auctore Cœlio Rodigino lib. 11. lectionum antiquarum cap. 15. [Cum Æthiops, quæ pulcherrimum filium ediderat, suspecta esset adukterij; iussit spectari, quid artis Pictoriæ in eius cubiculo ellet, repertisque egregiis fignis, omni eam suspicione liberauit.] Marcus item Tullius libro primo Tusculanarum quæstionum ita scribit: Similitudo magis apparet in bestiis, quarum animi funt rationis expertes: led in his quoque phantasmata suam vim habent. Id quod Iacob etiam intellexit Genes. cap. 30. tollens enim virgas populeas virides, & amygdalinas, & ex platanis, ex parte decorticauit, detractifque corticibus in his, qua spoliata fuerant, candor apparuit: illa verò, qua integræ fuerant, virides permanserunt, atque in hune modum, vbi color effe-Etus est varius, posuit vir magnus virgas in canalibus, vbi effundebatur aqua, ve cùm venissent greges ad bibendum, ante oculos haberent varij coloris virgas, dum concuberent, fact úmque est, vt in ipso calore coitus, oues intuerentur virgas & parerent maculata, & varia, & diuerlo colore respersa. Neque verò, vt hæc argumentatio magis, ac magis in Genethliacam vanitatem exacuat, pigebit me, hic adscribere Plinij verba, libro septimo naturalis historiæ, capite 12. qui varia huius rei exempla recenser. [In Lepidorum genere (inquit) tres intermillo ordine obducto membrana oculo genitos accepimus, fimiles quidem alios auo, & ex geminis quoque alterum patri, alterum matri, annoque post genitum maiori similitudine, vr genitum quosdam sibi similes semper parere, quosdam viro, quosdam nulli, quosdam fæminam patri, marem sibi. Indubitatum exemplum est Nicei nobilis Pictoris Byzantij, geniti, qui adulterio Æthiopis matre : nata nihil à cæteris colore differente , & iple auum regenerauit Æthiopem. Similitudinum quidem in mente reputatio est, & in qua creduntur, multa fortuita pollere visus, auditus, memoria, honesta que imagines sub iplo conceptu, cogitatio etiam vtriuslibet animum subitò transuolans effingere similitudinem, aut miscere existimatur; ideoque plures in homine, quam in cæreris omnibus animantibus differentiæ, quoniam velocitas cogitationum, animíque celeritas & ingenij varietas multiformes notas imprimit, cum cæteris animantibus immobiles funt animi, & fimiles omnibus fingulifque in suo cuique genere Antiocho Regi Syriæ, è plebe nomine Artemon, in tantum fimilis fuit, vt Laodice coniux Regia, necato iam Antiocho, mimum per eum commendationis, Regnique luccessionis peregerit. Magno Pompeio Vibius quidam è plebe, & Publicius etiam seruitute liberatus, indiscreta propè specie fuère similes, illud os probum reddentes, ipsúmque honorem eximiæ frontis. Qualis caula patri quoque eius monogenis coci cognomen impoluit. Tum Strabonis à specie oculorum habenti vitium imitata, & in seruo Scipioni Scrapionis, is crat fuarij negotiatoris vile mancipium eiuldem familiæ Scipioni; post eum cognomé Salutio Mimus dedit; sicut Spinter secundarum, tertiarumque Pamphilus collégio Lentuli, & Metelli coss. in quo perquam importune fortultum hoc quoque fuit duorum fimul Confulum iln feena imagines cerni. E diuerío Lucius Plancus Orator histrioni, Rubrio cognomen impoluit; rurlus Curioni patri Burbulcius; itemque Messale Censorio Monogenes perinde hiltrioues, Suræquidem proconfulis, etiain rictum in loquedo, contractionenique lingua, & sermonis tumakum ston sinaginem modo Piscator

Piscator quidam in Sicilia reddit. Cassio Scuero celebri Oratori, armentarij Mirmidonis obiocta similitudo est. Toronius M. Antonio iam triumviro eximios formæ pueros, alterum in Asia genitum, alterum trans Alpes, vt geminos vendidit, tanta vnitas erat; postquam deinde sermone puerorum detecta fraude à furente Antonio increpitus est, interalia magnitudinem pretij conquerente, (nam ducentis mercatus erat sestertiis) respondit versutus ingenij Magno, ob id spsum se tanti vendidisse, quoniam non esset mira similitudo in vslis, eodem vtero editis, dinersarum autem gentium natales tam concordi segura reperiri, supra omnem esse admirationem, adeóque tempestiuam admirationem intulit, vt ille proscriptor animus, modo & contumelia surens, non aliud in censu magis, & fortuna sua duceret.

Probent nunc Astrologi, omnes Philosophos in re hac allucinatos esse, omnes scriptores deceptos; se solum verum vidisse. Errassent autem, si in parentes siliorum similitudinem retulissent, quæ à stellis, stellarúmque consiguratione est. Doceant, cur grauissimi viri nullam stellarum mentionem secerint si existimarunt sœtus consirmationem, à constitutione cœli pendere. Dicant, cur sub quacumque constellatione formatur sœtus, si mas fortior est, si magis robustus, si præcipuas in generatione partes egit. Patri similis prodeat puer. si verò prædominatur mulier cur hæc, quæcumque esfulgeant stellæ, cur reddat sibi partum similem? & quam obsecro vim hac in re exercent stellæ conceptui præsides? nullam planè. sed & illud quæso, si quod ius astra in sœtu habent cur patri potius, quam vlli alteri virorum similem essingant silium? Saturnus quidem, & Sol, qui patribus præsunt, Socrati potius, quam Platoni non fauent: Luna & Venus omnibus matribus adsunt. Vnde igitur similitudo cum hoc pa-

tre?cum hac matre, potiùs quàm cum aliis?

State of Bullion

Sec. 20.7 East 1. W.

Rursus cum eodem temporis momento, sub iisdem stellis Gemini seminetur, cur vnus aliquando patri, alter matri fimilis prodeat, explicare oportet Astrologos. Præterea respondere cosdé oportet, cur omnes, quæ codem tempore vtero concipiunt (concipiunt autem plurimæ) similes patri, vel matri, vel alteri maiorum liberos non fundant. Ad hæc, eur quædam semper sibi, quædam marito,quædam nulli maiorum, quædam mares sibi, fæminas viro similes edant. Item Niceius Nobilis Pictor, ex adulterio Æthiopis matri nihil à cæteris differente natus, auum Æthiopem cur regenerauit? Cur in Lepidorum genere tres intermisso ordine obducta mébrana oculo geniti fuerint? Postremò, cur cognitio, quæ sub ipso conceptu parentum, animos commouer effingat, aut misceat similitudinem? Expediant Genethliaci hos nodos, si postunt; si non postunt audiant Marcutti Tullium, de dininatione libro 2. [Quis non vider (inquit) & formas, & mores, & plerosque status, ac motus effingere à parentibus liberos? quod non contingeret, si hoc non vis, & natura gignentium efficeret, sed temperatio Lunz, coelique moderatio.] abiectifque Aftrolabits, redeant aliquando ad fe : redeant ad veritatis caftra : redeant in gratiam cum Philosophis, cum Medicis, cum genere humano, quod nimium ditt fub stellarum iniquo dominatu ingemiscit.]

The second secon

#### CAPVT SEPTIMVM.

## De sexus dinersitate.

RIMARII sexus (inquit Ptolemæus libro primo de iudiciis c. de stellis) masculinis & semininis, duo sunt: masculinus, & semininus conferenda ex suprà dictis naturis humiditas ad semininum, quòd illa in hoc sexu abundet, reliquæ verò ad masculinum apponentur. Proinde conuenienter traditur Venus & Luna seminini sexus: Sol verò, Saturnus, &

Iupiter, & Mars, masculini.]

Et infrà: [Cæterùm ipfæ etiam stellæ masculinas, fæmininásque vires suscipere dicuntur, pro eo, atque erga tales se habuerint, masculescere quidem matutinas, antecedentes; Vespertinas, a sequentes esseminari.] Ita sexuum diuersitatem distinguit Ptolemæus, tum eo loco, tum libro tertio, cap. sexto, quæ reliqui Astrologi tanquam oracula è cælo delapsa impensè venerantur. At Philosophi & Medici haud paulò meliùs diuersitatem sexus deducunt ex parentum habitu, & constitutione, quorum, vt magna potestas, ita mira varietas.

[Si ab vtrisque parentibus (inquit Hippocrates libro & 2000, id est, de genitura) semen fortius prodierit, partus erit masculus; si verò debile, sœmina nascetur.

Vtrum autem multitudine, ac copia prænaluerit, iuxta illud ipfius partus nascetur; si enim multò plus fuerit debilis seminis, quàm fortioris, superatur forte, & debile, permistum in fœminam transit, si verò plus fuerit fortis seminis qu'am debilis, superatur debile, & in marem transit, quemadmodum si quis ceram, & adipem misceat, & de adipe tamen plus coniiciat, eáque ad ignem liquefaciat, quamdiu quidem liquida fuerint, non apparet, vtrum tandem horum superet, vbi verò congelata fuerint, tunc iam conspicuum est, quòd adeps ceram copia superet. Sic habet etiam masculi & sæminæ gcnitura: quòd verò in fœmina, & in viro genitura fœminina sit, & masculina, ex factis manifestis coniectare licet; multæ enim mulieres iam fæminas pepererunt ex propriis viris, verum ad alios viros transgressa, masculos genuerunt; & viri illi ipsi, ad quos mulicres fæminas pepererunt, ad aliarum mulierum mixturam progressi masculos genuerunt. Atque hæc sanè ratio declarat, tum virum, tum fœminam, & fœmineam, & masculam genituram habere, nam apud quos viros fœminas pariebant, superabatur fortius, tamen à copia debilioris, & gignebantur mares.

Idem libro de natura pueri, quòd fæmina posteriùs conformatur, & coarticulatur, causa hæc est, quòd genitura fæminea debilior est ac humidior, quàm mascula; & iuxta hanc rationem necesse est, posteriùs conformari fæminam, quàm masculum, atque ea gratia etiam purgatio diuturnior est in fæ-

mina, quầm in masculo.

At non semper iidem parentes eodem modo affecti sunt, ideoque non semper ex iisdem simile semen procedit, nec iidem semper mares aut sominas generant, sed nunc marem, alias sominam fundunt.

[Non

Non semper (inquit Hippocrates libro de genitura, ab codem viro genitura fortis, sed neque semper debilis, sed aliàs alia, arque sic etiam in muliere res habet, vt minime mirandum fit, easdem forminas, costdemque viros sobolem masculam, & scemininam producere. ] Hippocratis doctrinam cumulate explicauit Galenus libro decimoquarto de vsu partium, capite fexto, copioseque ostendit, tam in viro, quam in fœmina fortiorem partem esse dexteram, calidiorémque non solum, quòd secus à sinistra nutriatur, sed quòd plus ab hepate in illam caloris redundet; hepar enim cum ad dexteram partem fitum sit, partes quæ ad hepar propiùs accedunt necessariò calore maiori perfunduntur. Et quoniam masculus fœmina calidior est, fœtum, qui in dextera parte matris formatur, vel ex dextera patris latere decisus est marem esle oportet, contingere quidem potest, vt semen adeò forte sit, vt etiam in sinistra parte mas generetur, vel adeò debile, vt in dextera fæmina gignatur, sed cæteris paribus dextram partem contendit Galenus maribus, sinistram fæminis aptiorem esse formandis. Quare subdit : [Potest ramen accidere, vt interdum à caloris, qui semini inest, vi subacta, masculum pro sœmina sœtum sieri permittat, hoc certè est rarum magnoque eget excessu; vt plurimum autem maículus in dextera, fœmina in sinistra parte inuenitur.]

Nec Aristoteles generationis diligens, & accuratus peruestigator, rem hanc silentio præteriuit, nam libro quarto de generatione animalium, capite primo. [His (inquit) ita subiectis apertius fortasse iam fuerit, qua de causa alterum mas, alterum semina siat: cum enim principium non superat, neque concoquere potest, propter caloris inopiam, neque ducit in suam formam, sed tantisper superatur, mutari in contrarium necesse est, contrarium autem maris semina est, & cum facultatis sua virtutis differentiam habeat, instrumentum quoque habet auersum, itaque in tale mutatur. Parte autem aliqua opportune mutata, constitutio tota animalis multo discrepat forma. Licet hoc perspicere in spadonibus, qui vna parte truncati, tam à pristina forma discedunt, parúmque à semina specie distant, cuius rei causa est, quòd partes nonnullæ principia sunt, principio autem mutato, multa ex iis, qua

lequuntur, mutari, & dimoueri necelle eft.]

Adhuc capite secundo eiusdem libri: [Nouella & senescens ætas magis quàm florida seminas generat, in altera enim calor nondum perfectus est, in altera deficit. humidiora etiam, & esseminatiora corpora seminam potius gignunt, & semina humida magis, quàm spissa hoc idem faciunt; hac enim onnia euenium caloris naturalis inopia, statibus irem Aquiloniis, magis quàm

Austrinis mares gignuntur.]

Infrà: [Pastores aiunt interesse ad maris, ac fæminæ pecoris fæturam, non solum, si ita accidit, vt initus Aquiloniis, Austrinisque statibus siat, sed etiam, si cum pecus coit, spectat ad Aquilonem, aut Austrum. Ita minimo interdum momento, causa datur caliditatis, aut frigiditatis; hæc verò causam complent generationis.] [Ita sexuum discrimina ex imbecillitate, vel robore parentum, ex multiplici variaque viri, ac sæminæ temperatione, ex alimento quo sit genitura, deducunt viri doctissimi: sed, quid adhæc Genethliaci, negabunt debiles, qui sunt maritos sulgentibus masculinis stellis, posse ad vxores accedere suas sumos vendunt. An dominantibus virilibus astris, fatebuntur gigni seminam: ruit tota Genethliaca disciplina. An sæminas tunc concipere posse

inficiabuntur? quo id modo, si omnia ad conceptum necessaria parata, & expedita sint? quid? quando nocte eadem, eadémque noctis hora, addo etiam momento, matres plures concipiunt: pariunt autem mares aliæ, aliæ seminas: obdormiúntne stellæ, & stertunt? Iterum perit omnis Astrologia, quæ è syderum dominatu sexuum diuersitatem deducit, agunt, vímque suam etiam tunc exerunt, cadem ergo stella seminam, & marem generat. Ciziceni stateres, ex Cybele, & Leone, quid adhuc cœlo hæremus? An respondebunt non eodem loco dare procreationi operam plures parentes, pro locorum autem, vel minima diuersitate, etiam intra eamdem ciuitatem diuersos, immò & contrarios esse syderum aspectus. Sit ita; at si, vel minima commutatio loci contrarios facit astrorum aspectus, quæars, quæ disciplina, observauit, quid vnaquæque stellarum intra eadem mænia in hac domo esse solera valeat: Turdus sibi suum creauit malum,

Consulant Astrologi suas stellas, rogent que qua se ratione valeant è tot angustiis expedire; sed frustra consulent: nulla enim tanta est syderum vis, quæ eos ex his laqueis educere possit. Nos verò tanquam mutos pisces nassas, & retia, vndique pertentantes relinquamus: & ad alia transeamus.

# CAPVT OCTAVVM.

ுக்க சால்வந்தாக்கை ஒள்ளி குற்ற

to the leading to the engineering above the lead

# Fætus ab alimento potius quam à stellis pendet.

pocrates libro de sterilibus, & sect. 5. Aphoris. 63. Aristoteles libro 7. de historia animalium, capite primo, & libro secundo de generatione animalium, cap. 5. & 6. In quos quando incidunt prolificæ stellæ vim omnem amittunt; sed gratia breuitatis ad alimentum transgredior.

Matris sanguine ali fœrum in viero quamdiu est, docet Hippocrates libro primo, de natura pueri, Aristot libro septimo de historia animalium, capite secundo, Galenus libro septimo, de vsu partium, capite octavo. Multum autem interest quanto, qualive sanguine pascatur. [Cum vitium (inquit Galenus loco citato) aliquod fœtui ipsi acciderit eiusmodi, vt non amplius alimentum, quod fatis fit, trahere queat; aut cùm în mulieris corpore delictum huiufmodi contigerit, vt non fatis fanguinis fuppeditare amplius possit, eo casu operum naturæ ordo confunditur;ac perturbatur, contrariis autem affectibus maximè comprehendantur necesse est: impleantur quidem lacte ante tempus cum fœtus est imbecillis, gracilescant autem postea, cum matres alimenti penuria laborent. Vnde Hippocrates dicebat:Mulieri in vtero habenti,fi lac ex mammis fluxerit copiosum, fætus redditur imbecillis, nempe quod superfluum est. Omne furfum ad mammas afcedat, quod fœtus in venis reliquit, cum ipfe præ imbecillitate, quantum fibi ad moderatam nutritionem fatis effet, trahere nequit. Quando verò rursus, inquit mulieri in vtero habenti, si mammæ graciles! repente fiant oborti, & tunc færum quidem fortem esse putandum est, sed copiolum ei alimentum deesse, nam primum quidem ex venis matrici communibus,

quinto.

munibus, sanguinem trahit, atque interim mammæ gracilescunt: Non ita autem multo post sit abortus, cum scilicet nutrimentum omnino desecit.] Hatc Galenus.

Nos vt à penuria alimenti ordiamur, cùm fœtus ex sanguine, qui matri redundat, nutriatur: oportet fœtui deesse pabulum, quoties matri nihil redundat alimenti, sed absumit totum, eo, quòd siccioris sit temperamenti; vt de auibus idem Galenus tradit ibidem, cap. 14. quam ob causam etiam pingues rarò fœcundas esse sentit Aristoteles libro secundo, de generatione animalium, capite

Incidat itaque stellarum serax concursus in huiusmodi mulièrem; curabitne illas annon? si non seraces stellæ sœtui saris non sunt, sed inhiberi iuuarique possunt aliis causis, immò, & casibus, qui euenturi ne sint, & quado euenturi, & quibus de causis, & quamdiù duraturi; cùm ignorari soleat; frustra
Astrologi sollicitant cœlum, vt de suturo sœtu responsa reddant. Si curabit,
mutabitne repente aridiorem mulierem in humidiorem? aut pinguem in gracilem? Quis vidit vnquam momentaneas hasce commutationes? An sensim
potiùs & paulatim? At momentaneus est stellarum aspectus: & quod vna
constellatio inchoauit, alia superueniente destructur: superuenire singulis
momentis nouas, & contrarias stellarum formas Genethliacum axioma est.

Nec illud quærere omittam, an hæc matrum curatio, quam stellæ conceptui præsides serunt, pertineat vllo pacto ad natales stellas, sub quibus matres natæ sunt: si nihil pertinet, plus obtinuimus quam peteremus: habemus enim frustra à Genethliacis observari natales stellas matrum: si pertinet quidquam. Primò pugnare stellas maternas cum stellis sœtus necesse est; & ad Genethliacæ artis destructionem decertare.

Deinde si qualis quæque sutura sit, aut quales procreatura liberos; ex suis, & parentum pendet syderibus: non satis erit stellas, quæ conceptui præsunt, inspicere: matrum etiam natales stellas rimari te oportet, sidque per auos, & atanos eundo ad primum vsque hominem, atq; adeò ad mundi exordium per-ueniendum.

Rursus si mater abundè suppeditet alimentum sœtui, sed sanguis, quo infans in vtero alitur, sit impurus, malignus, & incoctus: eligant quodcumque voluerint Astrologi; vel huiusmodi sanguinis improbitas manat à syderibus natalitiis matris, vel infantis etiam, vel ab aliis causis. Si aliunde quàm è coclo, cur desœtuum euentis canunt responsa de coelo? Si non syderum vi, sed aliis de causis, sanguis quo puer nutritur, impurus est, omnisque sœtus ratio è nutrimento pendet, quod ex astris præsagire de sœtura possit, Astrologus habet nihil.

At si matris natalitia sydera elaborant, nutrimentum soctui matris; potiùs quàm soctus illi spectandæ sunt stellæ; qui de soctu vult vaticinari. Quid matris dixi? Auiæ, proauiæ, atauiæ, tritauiæ, & omnium, quæ matrem antecesserunt.

Denique si fœtus Genitalia sydera apparant alimentum, inuadunt alienam dictionem, sanguinem enim matris elaborant, quæ sub alio stellarum congressu genita, sub aliis stellis, quam fœtus degit, quantum erit dissidij inter matris, & filij horoscopos? quanta dissensio & pugna inter vtriusque cœlum: quanta in prægnantis vtero perturbatio? aliis buc, aliis illuc sanguinem auertentibus astris,

astris, & tandem subeundum est illud incommodum, vr de fœtir siat iudicium: conserenda esse matris & sœtuum sydera: & expendendum quæ quibus præstent.

#### CAPVT NONVM.

# Qua matri vtero gerenti accidunt, afficiunt & fætum.

C c 1 D V N T gestantibus vtero plerique casus, à quibus nec fœtus potest esse immunis. Scribunt Aristoteles libro 7. Historiæ animalium, cap. 4. Paulus Ægineta libro primo rei Medicæ capite primo, Plinius libro primo historiæ natural. capite 6. alisque grauissimi viri, grauidis incessere dolores capitis, vertigines, fastidium, in cibis, appetitus absurdos, languores plurimos, oculorum molestias, & tenebras: ad bonum autem habitum & valetudinem: vitámque fœtus refert, primum hæc curare remediis, quæ præsertim perscribit Paulus Ægineta loco citato, & prudenter cauere ab iis quæ officiunt embryoni: [Adeóque (inquit Plinius loco posito superius) incessus, & quidquid dici potest in grauida refert, vt salsioribus cibis vsæ, carentem vngulis partum edant, & si respirauere, dissiciliùs enitantur. Oscitatio quidem in enixu lethalis est; sicut sternuisse à coitu abortiuum.

Et capite septimo. [Plerumque (inquit) abortus causa sit odor à lucernarum extinctu.] Hippocrates sect.5: Aphorismorum, Aphoris.24. [Mulieri vterum gestanti, si aluus multum suxerit, periculum est, vt abortiat.]

Er Cornelius Cellus, libro secundo, capite septimo, [Mulieri granidæ, line

modo, fusa aluus, elidere partum potest.]

Narrat Hippocrates, libro de natura pueri, abortum saltarricis cuiusdam ex septem saltibus: ideo libro de aëre, aquis, & locis, [Si(inquir) hyems australis siat pluuiosa, & clemens: ver autem boreale, & siccum, & tempestuosum: primum quidem mulieres quæ vterum gestant, & partus ipsi, qui ad ver instant abortum facturas esse verisimile est: quæ verò etiam pepererint, impotentes, ac morboso, pueros parere: ita vt, aut statim percant, aut tenues, debiles, ac morbosi viuant.]

Rursus sectione quinta, Aphoris. 31. [Mulier verum gerens, secta vena, abortit, & magis si maior sucrit sortus.] Aphoris. 44. [Quæcumque præter næturam tenues existentes verum gestant, abortiunt, priusquam crassescent.] Aphorismo 15. [Quæcumque vero habentes à febribus corripiumur, & fortiter attenuantur sine manisfesta occasione, dissiculter pariunt, & periculase, aut abortum facientes, pericultantur.]

Denique Aristoteles lib.7. Politicorum, cap. 16. [Sicut quæ gignuntur è terra (inquit) sic fœtus ex prægnante matre, bonam, malámque valetudinem contrahunt.] Et Hippocrates libro de genitura fœtus: præter suos (inquit) matris
labores participat, qui locus optimum interpretem nactus est Federicum.]
Bonauentura libro octauo de octomestri partu, cap. 17.

rò propter factum non minora sube unt vita: discrimina. [Mulicrem vecrum gerentem

gerenrem einquit Hippocrates sect. 5. Aphorismorum 30. ab aliquo actito morbo corripi lethale est.] & Aphoris. 43: [Si mulieri prægnanti ignis sacti in vtero siat, lethale est.] [Præterea euenit sinquit Aristoteles libro septimo, de historia animalium, cap. 4.) vt mulieres à conceptu corpus totum grauentur, & oculorum caligines, & dolores capitis moueantur; quæ aliis maturiùs, & ferè die decimo accidunt; aliis seriùs, prout magis, minúsve ex materia superuacua tentantur; nauseæ item, & vomitus plurimas capiunt, & præcipuè, quibus purgationes constiterint, necdum ad vbera transeant.]

Ita matres afficiunt suos fœtus, hisque morbis, & molestiis à fœtu afficiuntur matres, quæ omnia ex matrum tolerantia, ex Medicorum solertia, ex obstetricum sedulitate, ex adiacentis aëris temperatione, ex aliorum consilio, & imperio pendere nemo non videt. Quid igitur agunt concepti sœtus præsides stellæ? Artem fortasse, & diligentiam Medico, aut obstetrici inspergent, qua ab his morbis prægnantem eximant? trahent Medicum, aut obstetricem ad prægnantem? curabúntne, vt vocati adsint mature, & cum remediis opus est, dirigéntne earum manus, ne quid palpando vacillent? Facient, vt mater patienter serat Medicorum opem, præstabunt, ne dominus præcipiat ancillam saltare, auertent prægnantium insanas cupiditates, senibunt graues curas ani-cularum næniæ.

Agedum, vidéntne Astrologi ca, que in matribus, ex matrum affectionibus, fœtibus contingunt in pueri , an in matris stellis? Si in pueri , indignè ferent narales stella matris, suum partum alienis vexari syderibus; si in matris, filij horoscopus vacat: arbitraberis matris., & filij syderalem configurationem similem esse, at filij, & matris dissimillimum est vitæ, mortisque genus. An existimabis matrem diuexari à filij stellis quoties sunt validiores; rursus filium lequi matris altra, quando firmiora funt fuis? At qua igitur imprudentia è (tellis natalitiis matris, de eius vita, morte, matrimonio, & liberis diuinas: spectandi tibi erat fœtus, priusquam aliquid pronunciares de matre. Addo, ante quam de fœtu vaticineris, expendendum tibi, & qui ex eo filij prodituri : eorū enim stellis aliquando est exagitanda; si verò in matris horoscopo qui fortior est, & vincet infantis stellas, Cernis quid fœtui euenturum, quid non euenturum sit, unde nosti utrius horoscopus matris an fœtus cessurus sit alteri. Si matris filiique ais te stellas conferre, & earum vires expendere, fatendum tibi erit è stellis quæ conceptui præsident nihil posse de fætu certo statui, nisi consulantur, filiorum, nepotum, & omnium futurorum leculorum stella, quod nullus Astrologorum solet, aut potest facere. 🗀

#### CAPVT DECIMVM.

# Monstra non posse ad astra reuocari.

Onstrao, e cœlo deducum Machematici. Prolemæus lib. 3. de prædict. Aftrolog. [In his (inquit) luminaria frequentiùs inueniuntur remota, vel ab ascendente depuncta, & quod ab infortuniis anguli continentur, cùm hoc igitur sic inuentum fuerit, conuemit, si hoc, illud fortè contigerit, quod in miseris, & infortunatis

natis nativitatibus multoties euenite dicitur. Et si nativitates illa monstruofarum figurarum non fuerint, vt præteritam coniunctionem, vel præuentionem obseruemus; quantus coniunctionis, vel prauentionis, necnon loci luminarium natiuitatis hora, dispositores planetas deprehendamus: quoniam si loca corum in natiuitatibus, & locus Lunz, vel ascendentis. Iterum omnia, scilicet, vel plura loca conuentionis, vel præuétionis non alligentur, erit natus formæ monstruosæ. Hæc autem, si sic fuerint,& cum hoc in quadrupedibus, vel feralibus fignis, luminaria reperiamus, fueríntque infortunæ in angulis existentes, non erit natus ex hominibus, si qua verò fortunarum, cum luminaribus testimonium non habuerit, sed eis infortunæ testificatæ fuerint; natus non crit domesticus, eritque natura ipsius ex ferarum impedientium naturis. Quòd si Iuppiter, aut Venus luminaribus testificetur: erit natus ex animalibus domesticis, vt sunt canes, furones, & his similia; si Mercurius autem testificetur: natus erit ex animalibus, quibus opus habent homines, & vtuntur, vt ex Gallinis, Porcis, Bobus, Capris, & his similibus: At si luminaria mouentur in fignis, quorum imagines funt hominis, omniaque fimiliter fuerint: natum ex hominibus, vel ex iis, quæ cum hominibus conuerlantur fore non dubitamus, nisi quod cum monstruosam formam habere dicemus.]

Item Cardanus, [Perspicuum est (inquit) quòd Sol, & cæteri planetæ, cùm sunt in Piscibus, decernant surditates, & mutitates: Pisces enim parum audiunt, & voce carent.]

Iulius ctiam Firmicus lib.7. cap.6. [Luna (inquit) si in contortis, vel ferinis fignis fuerit inuenta, hoc est, in Tauro, Cancro, Scorpione, Capricorno, vel Piscibus, nec dominus eius signi cum Luna sit partili societate conjunctus: & alia etiam maleuola stella ipsam, aut diametra , aut quadrata radiatione respiciat, aut cum ea sit pariter constituta; secunda verò maleuola stella in anaphora sit horoscopi,& dominum fortunæ respiciat, quadrupes de quadrupede nascetur: præsertim si dominus horoscopi, & dominus fortunæ in iis signis, in quibus diximus, fuerit inuentus. Si verò dominus fortunze, aut dominus horoscopi in humano signo fuerit constitutus, & in sexto ab horoscopo loco, czteris omnibus, sieut diximus, constitutis: nascetur ex homine portentum. Si malcuole (tellæ in cardinibus partiliter fuerint collocate in cardinú anaphoris: Sol verò,& Luna in cardinibus positi, diametra se radiatione percutiant : beneuolæ autem stellæ,neque in cardinibus sint positæ, neque in anaphoris cardinum: fed fub radiis fint Solis abfconfa: aut quadrupes nafcetur, aut monftrum. Si verò Mars, aut Sol, aut Luna, aut horoscopus, quadrata aut diametra radiatione respiciat, & fuerit natus quadrupes, sacrificiis publicis destinabitur. Si verò cæteris sic, vt diximus, ordinatis, Iupiter, & Venus extra ordinem politi, aut Solem, aut Lunam, aut horoscopum viderint; quadrupes quod natum fuerit aut coletur ab hominibus, aut templorum, & fimulacrorum confecrationi deftinabitur.]

Item capite octauo, [Sol(inquit) si in horoscopo sucrit inuentus, & Luna in medio cœli, maleuolæ verò ambæ ita sint diussæ, vt vna Solem, altera Lunarn, anaphoram teneat, & ab iis aliæ sint beneuolæ stellæ, cæcos essiciunt, aut suminibus vitiatos. Sed si Luna cum Sole, synodica radiatione coniuncta sucrit: & sit in anaphoris, aut epicataphoris cardinum constituti, & Saturnus, & Mars in cardinibus sint partiliter collocati: oculis vitium cæcitatis infertur. Semperautem



autem generaliter, si in maleuolarum anaphora Sol sint, & Luna constituiti, vitium oculis faciunt inferri.] Hæc Genethliaci de monstrorum causis.

Mihi verò hæ causæ promendæ sunt ex officinis Physicorum, & obiiciendæ iis,qui spectant & admirantur astra: præterea nihil. Et Aristoteles quidem lib.2. Phys. text. 82. Monstra dicit esse peccatú illius, quod propter aliquid agit, quo frustratur, aliquo corrupto. Empedocles apud Galenum libro de historia philosophica docuit, oriri monstra, si plus iusto suerit semen, sin minus, si di-uulsum, si euanidum, si inordinato motu emissum.

Tria verò monstrorum genera sunt. Quædam enim à progenitoribus differunt specie. Mulier (auctore Plinio lib.7. naturalium historiarum, capite 3.) Elephantem enixa est; & inter initia Marsici belli serpentem peperit ancilla quædam; & Hippocentaurus in Thessalia natus dicitur. Quædam verò eamdem cum parentibus retinent speciem, sed non eadem membra, vel non codem ordine.

Franciscus Valeriola libro quarto Observationum Medic.observa. 2. narrat, Auenione à se visum puerum duplici corpore ab imo ventre ad pectus, vno capite, prægrandi, quatuor cruribus, totidem brachiis, septem in singulis pedibus digitis non satis distinctis, sex in manibus singulis. Et sanctus Augustinus lib. 16. de civitate Dei, cap. 8. [Ante annos (inquit) aliquot, nostra certe memoria, in Oriente natus est homo duplex superioribus membris, inferioribus simplex, duo erant capita, manus quatuor, venter vnus, pedes duo, & tandin vixit, vt multos ad eum videndum fama traxerit.]

Quædam denique sunt ex duabus, vel pluribus speciebus composita, quæ refert Aristot. 2. Phys. tex. 83. bouigena, viriprora, vitigena, oleoprora. Marcus Varro, hæc monstra bigeneres vocauit. Apud Aristotelem Agnus capite bouis, vitulus capite pueri, puer capite ranæ inuenitur, lib. 6. de historia, cap. 23. Apud alios Cynocephali leguntur canis capitibus latratus edere, bestiis similis, ma-

gis quàm hominibus, de quibus Solinus, Diodorus Siculus, & alij.

Hæc funt monstrorum genera: nunc causas inquiramus, quas quatuor numero faciunt Peripatetici lib.2. Physic. tex.82. vel 64. Themissius, Auerroes, Simplicius, S. Thomas, Augustinus, Nyphus, Ferrariensis, Dominicus Soto, Franciscus Cardinalis, Toletus, Benedi aus Pererius lib. 9. de principiis, cap. 10. materiam qua formatur viuens, hæc enim si deficiat, si redundet, si commixta & confusa sit, monstri causa existit. Agens aut principale, aut instrumentale, aut vtrumque huiusmodi est vis formatiua foctus: & accidentia illa quæ in Philosophorum scholis totics audiuimus in virtute substantiæ producere substantiam. Vtcrum & locum in quo formatur viuens, nam auctore Hippocrate libro de genitura ficut cucumer adhuc cucumerario cohærens recipit figuram vafis in quo alitur, & crescit, ita fœtus habet formam vteri in quo formatus fuit; tunicam denique qua fœtura obuoluitur: nam sicut ouum continetur cortice, ita genitufam complectitur tunica quædam, quæ secundina vocatur, teste Hippocrate libro de genitura. Itaque auctore Aristotele libro quarto de generatione animaliti, capite quarto, ex ouis, habentibus duo vitella, si desit membrana que ca difterminet, nascitur pullus vel biceps vel quatuor pedibus, itarupta secundina qua sectura continetur monstrum allquod sieri necesse est: Ita fine stellarum ope monstra procreari existimant Peripatetici, sed quid eorum Princeps & Magister Aristoteles ? Proximum (inquit lib. 4.de generatione anima

animalium capite quarto) ab iis quæ iam explicatimus, est yt causam de monstris reddamus: ad extremum enim cum morus soluatur & materia non superetur, remanet quod maxime est vuiuersale, id est, animal. Jam puerum ortum capite arietis aut bouis referunt, idémque in cæteris membrorum nominant animalis diversi: vitulum capite pueri, ouem capite bouis natam asseuerant. quæomnia accidunt quidem causis prædictis, sed nibil jis quæ nominant est quamuis similitudo quæda generetur, quod enenit etiam non in Monstrorum peruersis. Quamobrem sæpenumero per conuitium nonnulli deformes assimilantur, aut capræ ignem afflanti aut arieti peculeo. Physiognomon quidam omnes ad duorum aut trium animalium formas redigebat; & dicédo plerumque persuadebat. Sed enim impossibile este, ve tale monstrum gignatur, id est alterum in altero animal, tempora ipsa grapiditatis declarant que plurimum discrepant in homine & cane, in oue, & boue, nasci autem nullum, nisi suo tempore potest. Partim igitur hoc modo, dicuntur monstra, partim quòd forma prodeant multimembri,scilicet multis pedibus, aut multis capitibus, sed ptofe&ò rationes monstrorum,& oblæsorum animalium propinquæ,& similes inter se quodammodo sunt. Monstrum enim oblasso quadam est. Democritus verò monstra fieri ea de causa scribit, quòd duo subeunt semina:alterum ante, alterum postea; quæ cùm in vtero confundatur, quenit yt membra coaleicant, atque dissideant. auibus verò quoniam coitus agitur crebrò, ideireo semper & oua, & colorem cuariare autumat; sed it ita sit at ex uno semine, codémque coitu, plura generentur: quod patet: præstat non circuire, via omisla breui, & facili, iis enim tunc maximè id accidere necesse est, cum semina non distinguuntur, sed simul subeunt, quòd si semini maris causa tribuenda est, hoc modo dicendum sit, sed enim ex toto potius, causam in materia, constituendisque conceptibus esse censendum est. Quamobrem, monstra huiusmodi rarò admodum fiunt in iis, qua fingulos pariunt, sed crebriùs, in iis quorum partus est numerolus:non modò quòd sape pariant, vt columbæ, yerum etiam quòd multos simul conceptus intra le continent, & temporibus omnibus cocunt. Hinc gemina pariunt etia plura:cohærent enim conceptus, quoniam in propinquo alteri alter est, quomodo interdum fructus arborum complures: quòd si vitella distinguuntur, membrana, gemini pulli discreti, sine vlla superuacua parte generantur; sed si vitella continuatur, nec vlla interiecta membrana disterminantur, pulli ex iis monstriferi prodeunt; corpore,& capite vno, cruribus quaternis, alij totidem, quoniam superiora ex albumine generantur, & priùs, vitellum enim cibo iis est, pars autem inscrior postea instituitur, quamque cibus idem indiscretusque suppeditatur. Iam serpens etiam biceps visus est, videlicer eadem de causa, nam id quoque genus oua parit, & multa numero, sed rarius in eo monstri institutio euenit propter vteri formam, porrecta enim inuerlum copia ouorum continetur pro vteri longitudine. Nec verò in genere apum, aut vesparum tale quid accidit, cellulis enim discretis partus eatu continentur; at in gallinis è contrario sit. Vnde apertum est, causam quentorum huiusmodi in materia esse putare oportere:vt enim in iis, quæ plura pariunt, magis: sic in iis quæ pauciora, minus id accidit, quocirca homini minus: singulare enim perfectimque parit, nã & homini locis, quibus mulieres prefæçundæ lunt, magis id euenit, vt in terra Ægypto. Capris verò & ouib. magis: y foecundioribus accidir, at que etiam magis multifidis, mul-

tisem enim id gehus animalia sunt. nec partu perficiunt, ve canis; cœcos enim magna corú pars solet parere, quod quam ob causam accidar, & quam ob rem pariat multos:postea emplicabimus. Sed enim hæc propensiora sunt suapre naeura ad monstrifică portionem, quando non similes sibi generant, sed imperfectos nam & monstrum quid dissimile est, quamobrem iis quibus talis natura est, faciliùs casus hic obuenit, in iis enim potissimum, & que metachæra appellantur, confiitunt, quæ aliquatenus labe monstrifica sunt affecta:ná deesse, aut Superelle quidquam monstruolum est: monstruolum enim est res præter naturam, led præter eam, quæ magna ex parte lit, nam præter eam, quæ lemper, & necessario est, nihil sit: verum in rebus iis, quæ magna quidem ex parte ita fiunt, sed aliter etiam possunt sieri: euenit, quod præter naturam constat. nam & inter eas ipsas, quibus accidit quidem, præter hunc ordinem, sed nunquam quolibet modo, minus monstrum esse videtur: quoniam quod præter naturam sit, idem etiam secundùm naturam quodammodo elt, cùm naturam materiæ natura formæ non superat, quamobrem, nec ea monstri nomine appellantur, neque vbi fieri aliquid solet, vt in fructibus. Vitis enim quædam est, quam aliqui capneum vocant, quæ cùm vuam albam soleat ferre, si nigram tulit, monstrum id esse non putant: quoniam Expissime id facere ea solet, causa est, quòd sua natura inter albam, & nigram est:itaque non longè disceditur, nec præter naturam ferè : non enim, in aliam naturam transicur.

Has tradunt monstrorum causas Peripaterici & Peripatericorum Princeps Aristoteles.

Strato verò Lampsacenus apud Plutarchum libr. 5. de Placitis Philosophorum cap. 8. in semine omnes monstrorum causas vidit, quas vidit & Empedocles inter Poetas; summus Philosophus, inter philosophus princeps Poeta, apud Galenum, libro de historia philosophica, Monstra (inquir) nascuntur fi mukum fuerit femench parum h diuulfum h cuanidum h inordinatum 🏳 🗀 Nec Philosophi modò, sed & Medici omnes has faciunt monstrorum caufast; quotum fententias paucis sed lectissimis verbis complexus est. Franciscus Valeriola ille quem Gallia suspicit vniuersa libr. 4. Medicarum observatiosum observatione secunda, Ludibria (inquit) hæc sunt ludentis naturæ, quæ vel ad materiæ copiam, aut defectum, aut ad situs in vtero, peruersionem, aut ad formatricis naturæ vitium, & impotentiam, aut ad locorum virium, flentram, politionemque, autrad impedimentum, quod in illistit, refesends func. for a reality files made and in the radio of the real terms of the , zi Acque beze de monstromm causis, Lapientistimi vini Philosophi & Mediei | quæ & naturæ iphus certifimis: confirmata indiciis; & quotidianis vomprobata experimentia, & eximia quadam veritatis luce conspicua cum sim; nulli in dubiam, aut ambiguam fidem vocare licet. Fingant itaque fibi Aftrologi quantam velint syderum behignitatem, si vterus distortus, si aliqua parce mancus, si duriog, si mollior, si laxus; quid agent stellæ, ve fœtus aptè formetur? An materiam aliquam alinnde comportabunt, eique qualitarem 1 & figuram veeri induent i aliffque partibus longe recedere julit, prio: ti viero nonam materiam affuent 21. Si minus fivi semirlis, quam formando fœtum satis sit, vnde illud astra:componabunt? si redundet, quo: uam modo montrum impedientili dilimpra lecundina, qua ratione continebunt tinebunt fœtum, ne diffluat? perturbato aliquo quopiam casu somine, quo pacto formabunt membra suo loco con arentia?

Rurlus fingant monstrifica astra, quæcumque volunt, si parum in vtero sit materiæ, vnde illa essingent, plura capita, plures pedes, plura membra, quam natura sætus postulet: vtero, membranis, semine, ex naturæ præscripto rite di-

spositis, quomodo astra fingent monstrum?

Hac expediant Genethliaci si possunt, qua st ex astris deduci no possunt, verè no possunt, cedat sydera proximis causis, fateamur, quod res est, nihil illis intis esse in formandis monstris, nihil in procreatione foctus, sed omnia sibi vendicare materiam, vterum membranas, vim formatiuam, & catera huius

generis.

Illud præterea libenter quæsierim, ex Genethliacis, An redeant aliquando eædem stellarum configurationes, an non? Si redeunt, cur eadem non procreantur Monstra? cur certis statisque temporibus eadem monstra non redeunt quemadmodum redit æstas, & hyems, poma, & fruges, auium nidificatio, procreatio pecudum? quæ omnia è syderum congressu Astrologorum sententia pendent? si non redeunt, ynde norunt monstrificam, yt ira loquar, yim stellarum? Præterea monstra esse per accidens, & sibro 2. Physicorum tex. 80. Idem Aristoteles, & sapientum senatus decreuit, omnium mortalium suffragiis. At id, quod à constitutione cœli, & ordinatissimis cœlorum motibus prosicititur, non est per accidens, sed per se intentum; pugnantia itaque hæc sunt: esse monstrum, & esse à cœlo/essectore.

Deinde cùm multi simal procreantur, doceant cur nunquam plura: immò ne duo quidem monstra simul gignantur; & si gignuntur: cur nunquam simi-

liz plane gignantur?

Addo quo die monstrum nascitur, aut gignitur, nasci & procreari plures integros, & omnibus partibus absolutos cur ita? curstellæ per id tempus præsides non omnes ad inustratam formam traducunt? Quid in hunc plus iuris habent, quàm in illos? Integri qui formantur à quo quæso formantur: à stellis? At illæ eo tempore, eóque die in signis contortis sunt, in quibus Astrologorum sententia, yt vidimus, non possunt integros conformare: An à vi formatiua seminis, & proximis causis? fatendum erit, stellas nullam vim in conformatione sœtus exercere; quod si Astrologia dimittant: & illud tandem admittendum erit, è stellarum configuratione nihil de sœtu decerni posse, aut cognosci.

Quid illud, mediocris ne stuporis, actarditatis est, quod ait Cardanus, quãdo Planetæ sunt in piscibus, nasci filios mutos, quia pisces voce carent; aliæ credo stellæ fari possunt quod ait Ptolemæus: si luminaria mouentut in signis, quorum imagines sunt hominis: natum futurum menstruosum quidem, sed ex hominibus, si in siguris brutorum: suturum ex brutis; stane stellæ generant sibi simile?

Ad extremum sapientissimi viri, Aristoteles in primis, qui de monstrorum causis diserte & accurate disputarunt, cur nullam astrorum métionem secerút? An ignorarunt ea, que Pictoribus, Fabris, Architectis, Sutoribus perspecta sunt? nó ita, sed quod ad omnia natura arcana auditum sibi fecit singulare Aristotelis ingenium Astrologica non attigit, non quod assequi non potuerit, sed quod sictitia, nullaque ratione constare intellexit.

Denique, qui monstra aiunt, è stellis proficisci: omniane, an aliqua aiunt es-

se à stellis? non omnia: quia sub quocumque stellatum schemate coë ant animantes, diuersorum generum, monstra prodire; per quotidiana experimenta didicimus. qua de causa, Deus Leuitici cap. 19.11.19. præcipit, [Iumentum tuum non facies coïre cum alterius generis animantibus.] Si aliqua, quæ est causa, cur hæc potiùs cœlum auctorem habeant quan alia?

#### CAPVT VNDECIMVM.

# Ratio qua secundum Astrologos sætus stellis respondet.

O N præteribo quæ Astrologi de fætu docent, apud Conciliatorem differentia 49.fermè extrema.[Talem (inquit ) Planetarum ordinem & modum in embryonis ducatu adinuenit: in vnoquoque mense dominantium. Poluit namque mense primo, super conceptionem Saturnum dominari:frigidum, & siccum, tunc enim semen aquosum est & fluxibile, & indiguit aliquo, quod ipsum sisteret, constringeret, & fixaret. Secundo quoque mese super ipsum Iupiter dominatur, fortunans, calidus, & humidus, augmentatiuus est, namque virtutis crescentis origo. Tunc enim conceptus eget calido dilatante, ipsius materiam, & humiditate, ad extensionem dilatante. Reliquo menle, Mars accurrit, qui fua caliditate iam finientem embryonem calefacit, & desiccat. Mense autem quarto superuenit Sol, vt cœli, mundique princeps, qui sua caliditate viuifica in tantum perficit embryonem, vt spiritus in ipsum gradiatur rationalis: Quinto verò mense, Venus ordine superoccurrit, frigiditate,& humiditate contemperas, quod calidum Martis & ficcum, ac Solis, carnémque augmentat.Reliquo nimirum menfe aduenitMercurius humida exiccans, superfluo contemperantiam inducendo. Luna quoque septimo adiicitur mense, carnem & pinguidiorem sua humiditate infantem nutriens. (cum ipsa virtutis naturalis sit origo) denique mense octauo reuertitur Saturnus.

Quam vellem hæc conficta esse à Conciliatore in odium Mathematico-rum, quàm vellem non legi apud Cardanum, apud Albumalar, apud Maternum, aliósque Astrologiæ Magistros; Ergo vbicumque sit Saturnus, siue in Oriente, siue in Occidente, siue in medio, siue in imo corlo, in quacumque domo, in quocumque signo, & in quocumque gradu signi, quomodocumque sit, cum aliis astris constitutus. Primo mense soctui præsidet: & quocumque tandem tépore ille concipiatur. & vbi sunt Astrorum congressus; configurationes, anguli, aspectus, ascensus, descensus, domus, antiscia, ortus, occasus? In nihil reciderunt hæc omnia. O pudenda mendacia, & inter se pugnantia principia!

# CAPVT DYODECIMVM.

# Egregium Astrologorum figmentum.

quit Iulius Firmicus libro fectu egregia fabella concludere. Explicar. (inquit Iulius Firmicus libro fecundo Meteororú c. 27.) debemus duodecim figna, quos partes humani corporis teneant, hoc enim, & ad apoteleima

telesinata, veluementissimè proficit, præsertim cùm locum valetudinis, vel vitij voluerhnus inuenire, caput hominis in signo Arietis est, ceruix in Tauro, humeri in Geminis, cor in Cancro, pectus & stomachus in Leone, venter in Virgine, renes, & vertebræ in Libra, natura in Scorpione, formora in Sagittario, genua in Capricorno, tibiæ in Aquario, pedes in Piscibus, & sic per hæc signa, tota membra hominis dividuntur.] Hæc ille.

Quis audiuit tantam fingendi licentiam? quid est fabula, si hæc est disciplina? cur non ponunt cor in Leone? cur ceruicem potiùs in Tauro, quàm in Piscibus collocant? cur cor in Cancro, pectus in Leone est? nonne pectore continetur etiam cor? obliti sunt hepatis præcipui membri in homine, cerebri, cui principatum tribuunt Medici. O licentiam iocularem? Hæc ludibria habent

fidem apud homines?

Prouoco ad Ptolemæum Mathematicorum Principem: qui libro 1. cap. 8. ex Arietis stellis alias facit Iouias, alias Martias, alias Saturninas, alias alterius naturæ. [Stellæ in capite Arietis(inquit) essectus habent commistos ex viribus Martis, & Saturni, quæ in ore sunt: idem possunt quod Mercurius, & non nihil quod Saturnus, quæ in posteriore pede Martiæ, quæ in cauda, Venereæ sunt.] Nego igitur harum stellarum vires esse miscendas, nego ad vnum membrum omnes posse trahi: pudeat egregios vates, tam sædi vesanique erroris, non in Philosophiam, & in Medicinam solùm, sed multò turpiùs in Genethliacam, quam prositentur, peccant, & exigunt à nobis sidem: tenerent saltem Astrologica dogmata, & non ossenderent ad prima Astrologiæ principia, loquerentur salsa, sed cohærenter, haberemus fortè illis sidem: nunc verò qui possumus pugnantia quæ sunt, vera existimare? Miseram Genethliacam? Nullus hossis plura aut magis lethalia tibi vulnera imposuit quàm amasij tui. hi te omnibus ludibrium secerunt.



IN



# IN ASTROLOGOS LIBER TERTIVS

De natali, E partu.

PROOEMIV M.



A, quæ ad conceptum & fætum spectabant, iam auspice Deo, exegimus: satisque videmur ostëdisse, quàm multis causis, ac modis lubricum, ac fallax sieri soleat, Astrologorum iudicium de sætu: sequitur iam alterum quod ferre solent de Partu, & nato puero, ex Natalitiis Astris, in quæ cuiusque ortus incidit, & quidem facilius

fuerit, ex materni vteri ergastulo eductum, a libero apertóque cœlo fruentem húc illúcque pro voluntate, pro eupiditate, pro ambitione, pro studio, pro timore, pro amore, pro iracundia, pro honestate, pro commodo, pro incommodo, liber è vagantem hominem à
syderum dominatu eximere: quàm aluo inclusum & extrinsecis cau
sarum factionibus impeditum: nihil, ex se, & per se agentem.

Sed priusquam natalitias stellas exagitare ingrediar, non abs refuerit paucis humanam libertatem asseree, quam etsi hac tempestate, metu nimirum publicæ potestatis, non audent Genethliaci aperto Marte oppugnare, occultis tamen cuniculis eam petere non dubitant.

M a

CAPVI

## CAPVT PRIMVM.

# Liberum arbitrium ex omnium gentium consensu.

MNIA quidem, quæ Astrologi è stellis denunciant, perstringunt, nec leuiter humanæ voluntatis libertatem, sed ea, quæ à natalitiis stellis euenturæhomini iam nato, in omni vita pronunciant: apertiùs syderali necessitati nostras mentes subiiciunt. Quamobrem huius secundi libri principio humanis voluntatibus cam inesse libertatem ostendendum est, vi quò, aut vnde voluerint, possint se, & convertere, & auertere ita planè, vi nulla fati, aut necessitatis sege renemtur, ex quo essicitut mini mortalibus à natalitiis astris, ab Astrologorum prædictionibus, magnopere timendum, sperandumve esse.

Ne verò argutiis potiùs, se à nobis circumueniri, quàm veritate premi A-strologi existiment, omnium gentium, omnium seculorum, omnium disciplinarum consensu, contra eos agenrus, humanis enim mentibus insitam libertatem, in vtramque partem agendi facultatem, omnes ætates, omnes nationes, omnes doctrinæ agnouerunt.

Agnouerunt primum Theologi, quibus quotidie Spiritus sancti numen, Vatum oracula, Apostolorum literæ, Conciliorum decreta illam inculcant.

Agnouerunt Patres Græci, S. Irenæus libro 4.c. 71.72. Clemens Alexandrimus, lib. Stromipag. 65. Origenes lib. 2. cont. Celsum. pag. 780. lib. 3. de principiis, cap. 1. Eusebius' Cæsariens s lib. 6. de præparatione Euangelij, cap. 52. A-thanasius serm. de passione, & cruco Domini, S. Basilius serm. de libero arbitio, & in oratione quò di Dess non sit auctor malorum, S. Gregorius Naziázenus primo Apolog. sermè in initio, Greg. Nazianz. lib. 9. Philosophiæ, c. 3. S. Ioannes Chrysoltomus homisia 60. in Matthæum, & serm. secundo de sato. S. Epiphanius hæresi 16. S. Cyrillus Episcopus Alexandrinus lib. 2. in Ioannem c. 54. lib. 9. c. 10. S. Ioannes Damascenus lib. 2. de side, c. 26.

Agnouerunt Patres Latini. Tertullianus libro 2.aduersus Marcionem, circamedium, S. Cyprianus libro primo epistolarum, & ad Cornelium Optatus Mileuitanus libro septimo in Parmenianum, S. Hilarius Ps. 2. S. Auileo Psal. 40. S. Hieronymus epistola ad Ctesiphontem extrema, & in cap. 26. Hierom. S. Augustinus lib. 5. de ciuitate Dei, cap. 10. sib. 12. cap. 6. lib. de prædestinat. Sanctorum, c. 8. lib. quæst. q. 29. si. de Gratia & libero arbitrio, toto, S. Leo serm. 16. de Passione, Prosper Aquitanus in responsione ad sextum responsionum Gallorum, S. Bernardus libro de Gratia & libero arbitrio.

Agnouerunt Philosophi, qui de moribus scripsorunt, Aristoteles in primis libro 3.86 6.qui de consilio, de electione, de gnome, de synesi, copiosè disputans, totam vim, ac rationem virtutis & vitij in eligendilibera facultate collocauit.

Agnouerunt Physici, Philosophorum Princeps libro primo vel 3. de anima,tex.57.[De anima sensitiua (inquit ) imaginatio, sicut dictum est, & in aliis anima enimalibus inest, deliberatiua autem in rationalibus: vtrùm enim aget hocana doc, iam rationis est opus, & necesse est vno mensurare, maius enim persequitur, quare patet vnum ex pluribus phantasmatibus facere, & causa hac est, quòd opinionem non videtur habere, quoniam ea, quæ est syllogismo non habet: hac autem illam. Quapropter deliberantium non habet appetitus, vincit autem aliquando, & mouet voluntatem, aliquado autem illa hunc: sicut sphara appetitus, appetitum, cum incontinentia sacta est, natura autem semper superior, principalior est, & mouet, adeò vt tribus lationibus i a moueatur.

Agnouerunt Metaphysici. Quare Aristoteles lib.9. Metaphysitexeto. [Quoniam(inquit) quod potest aliquid potest, & aliquando, & aliquo modo, & quacumque alia necesse est adesse, in definitione, & quadam quidem ratione, possunt mouere: & potentia eorum cum ratione, quadam verò irrationabilia, & potentia irrationabiles, & illas quidem necesse est in animato esse, hai us modeles, huius modi quidem potentias necesse est, ve cum quo ad possent, actiuum, & passi uum approximent, hoc quidem faciat, illud verò patiatur: illas verò non est necesse. Ha enim omnes, vna vnius factiua, illa verò contrariorum.
Quate simul ne faciat cotraria, hoc verò impossibile est. Necesse est igitur, aliquid quidda esse, quod dominetur. Duo aute siue appetitu, siue esectione: quodcuque n. appetat, principaliter hoc faciet, cu quo ad possi approximet passius.]

Agnouerunt Medici. Cur enim vel præscribit Hippocrates, tribus libris vitus rationem, si non possumus nobis ipsis temperare? vel Galenus suadet paruæ pilæ exercitationem, si liberum non est, qua re se quisque velit exercere? vel Cessus sanxit canones de sanitate tuenda, si eius præcepta sequi penes nos nequaquam est? vel alij omnes morbo cuique medicinam parant, si necessitas nullum prudentiæ socum reliquit? Agnouerunt surisconsulti, qui, si malè retéve viuendi facultas in nobis no esset, per summam iniuriam tantam segum pænarumque varietates constituissent, ad hominum libidinem reprimendam, æ quidem longè aliter, quam bruta soleant, aut homines mente capti coërceri.

Agnouerunt Principes, qui non animaduerterent in ciues, nisi integrum illis esset, perturbationibus, quibus incitantur quoties perperam agunt, imperare.

Agnouerunt Rhetores, quorum inanis omnis ad persuadendum apparatus esset, si inflexibilis necessitas aures animósque audientium occupasset.

Agnouerunt ipsi etiam Mathematici. Ptolemæus libro primo de iudiciis, cap.3. [Neque(inquit)in iis rebus quæ necessariò accidunt, ignoramus subitis & inopinaris aduerstatibus, animos percelli, & successibus extolli, sed præuisio futurorum animum componit, & moderatur: meditatione absentium, túmque præsentium, & præparat ad percipienda ventura, cum tranquillitate, & constantia.]

Post pauca quæcumque à prima causa, vel in vniuersum, vel sigillatim mouentur, hec inuariabili modo procedere, cur illa insuperabilis sit, & omni contra nitente vi præstantior, quæ autem se aliter habeant, corum quibus contrariæ assectiones contigerint, facilè esse conuersionem, quibus verò desuerint, illas primas causas sequi: hoc verò sit in scientia hominum; non illarum necessitate, & potentia.

Idem in centiloquio canone si potest qui sciens est, multos stellarum esfectus auertere, quando naturam carum nouerit, & se ipsum præparare.

M 3 Iulius

Iulius item Firmicus libro primo Matheseos, capite 3. [Inuocemus (inquit) suppliciter Deos, & religiosè promissa numinibus vota reddamus, vt confirmati animi nostri diuinitatem, ex aliqua parte stellarum violentis decretorum potestatibus resistamus; hoc debere nos facere vir diuinæ sapientiæ Socrates docuit. Nam cum quidam ei de moribus suis cupiditatibusque dixisset, quos ille simili ratione collegerat. Tum, inquit, vt dicis, agnosco, consiteor, & cur prudentissimus latentia corporis vitia facili consessione detexit? Sed hæc inquit omnia à me prudentia, ac virtutum auctoritate superata sunt, & quidquid vitij corpus ex praua concretione habuerat animi sibi bene conscia, diuinitas temperauit.]

Rursus Albumazar iis qui Astrologiam inutilem esse obiiciunt, respondet, percommodam esse: [Nam qui conscius (inquit) est futurorum euentuum, poterit sibi præcauere mutando bonum, in quo futura est passio, poterit etiam aliquando totum à se malum repellere, & futuram infirmitatem, aut hostium

inuersionem deuitare.]

Agnouerunt denique Gentes vniuerlæ, populi, nationes, omnésque ætates, quæ quotidiano vsu & experimento vident, nos odisse, quod aliquado amauimus; amare, quod maximè auersabamur, quod sugiebamus sequi, sugere quod

sequebamur.

Huic constantissima veritati omnium populorum, omnium disciplinarum consensu firmata, quos Genethliaci inuexerunt, syderum ductus, & dominatus aduersari nemo non videt. Iactant illi quidem, salua libertate se diuinare sutura: sed suas prædictiones, tam sirmas ac ratas esse volunt, quàm, qua ineuitabili necessitate eueniunt. Si quid in Astrologicis denunciationibus deprehendatur fassum, id in Astrologium, non in Astrologiam referendum esse contendunt. Hinc Ptolemæus libro primo de iudiciis, capite primo: [Primum quidem intelligendum (inquit) multa errata eorum, qui parum accurate in re magna, & multiplicis considerationis versentur, derogare sidem scientiæ, & facere, yt fortuita videantur etiam, quæ veritatem complectuntur, quod non rectè sit: nam hæc imbecillitas non est scientiæ, sed prosessorum.]

Nullam possunt Genethliaci suz disciplinz conciliare sidem, nisi irretita, ac vincta humana voluntate, & illi quidem nostrarum mentium libertatem in speciem acriter tuentur; re, & factis sunditus euertunt, quantum enim suz arti sirmamenti ac certitudinis astruunt, tantum ex liberis voluntatibus detrahant necesse est: quz si liberz sunt, vt verè sunt, nó ex cœli przsscripto, sed suo arbitratu viuere debent, nihil enim liberz voluntati aduersatur, magis quàm alieno imperio, & ducatu hûc, & illûc circumserri, aut certis przdictionibus magis repugnat, quàm humanz mentis inconstantia, & lubricus euentus.

Et quid agent prædictiones, post liberam voluntatem? voluet illa, ac reuoluet pedes, quò nunquam putatum est, recta procurret, deslectet in sinistrum latus, apparebit, in dextro latebit, in mæandris desiliet repentè in lucem, eludet

omnes prætentiones, Astrologorumque observationes.

Atque ne vllus reliquus siat dubirandi locus, Astrologorum verbis solum retinere liberum arbitrium, re & sactis negare, plerique omnes Astrologi veteres ex quibus initia vel incrementa sumpsit hæc ars, impudenter docuerunt nullam esse humanæ voluntaris libertatem, sed homines veluti muta pecora agi stellarum vi. Id Arabes, quorum adhuc libri leguntur, tradidêre: id Chal-



dzi,quos Marcus Tullius lib.2.de diuinatione refellit: Id omnes Genethliaci, qui per Augastini, Basilij, Chrysostomi, Cyrilli, Theodoreti, Gregorij, tempora storuerunt, qui eo nomine potissimum ab his Patribus consutantur, quòd humanæ mentis libertatem euerterent, negabant illi quidem infringere voluntatis libertatem, sed sapientissimi viri rectè intelligebant, non posse cum prædictionibus, & astrorum vi, quas astruebant, liberum arbitrium consistere.

#### CAPVT SECVNDVM.

# Humanas mentes syderum potestati non rette subiici.

V M A N Æ mentis liberam in vtramque partem agendi potestatem satis iam videmur commonstrasse omnium Gentium testificatione, nunc liberas voluntates à syderum dominatu vendicare aggredimur.

Ac primum naturam omnibus, quibus inest, rationis, & ordinis causam esse, vt confessam iam rem, & manifestam pronunciat Arist.lib.8. Phys. t. 15. li3. cœli,tex.13.& 24.quin lib.2.de cœlo,tex.69.non aliá reperit rationé,cur supremo orbiastra multa, singula inferioribus infixa sint, nisi quia cum natura æqualitatis, & ordinis auctor sit, vni conuersioni stellas multiplices, vni verò stellæ multiplices couerfiones attribuit, vt ordine quodam paria faceret omnia. Iam verò quid à recto ordine cogitari potest abhorrentius, quàm incorporeas animaru naturas syderalibus, & corporatis necessitatibus subiicere? [ Natura (inquit Aristoteles lib.3. de anima, text.57.) superior, semper principalior est, & mouet.] Et Ptolemæus libro primo de iudiciis, cap.3. [Semper (inquit) minor caula maiori succumbit. ] In omni sanè causarum genere cernimus, regi, gubernarique à perfectioribus imperfecta, ab imperfectis perfectiora, nulquam præstat elementis cœlum: propterea ex necessitate ait Aristot.lib.1. Meteororum,cap. 2. continuus quodammodo hic mundus inferior est, supernis lationibus, vt omnis iplius virtus inde gubernetur: vnde enim motus principium omnibus inest, illam causam putandum primam.

Dignitate nos superamus animantes cæteras, ideireo & iis imperamus, isseque vtimur, omniúmque finis sumus: id quod docet Aristoteles lib.2. Physic, text. 24.

Quid in artibus? audiamus eumdem libro primo Ethicorum, capite primo. [Quæcumque artes huiusmodi sunt, sub vnam aliquam facultatem, & potentiam reducuntur: quemadmodum sub equestrem frænorum essectrix, aliæque omnes, quæ equestria instrumenta essicit, atque hæc, omnisque demum actio bellica, sub militarem, atque eodem modo sub aliis aliæ, atque in iis omnibus sines earum, quæ Architectonicæ habentur: magis quam reliqui omnes, aliarum, quæ subiacent expetendi sunt:nam illos quoque horum causa sectamur.]

Quò pertinet & illud ex proæmio Metaphysices: [Quare, & eos, qui in vnaquaque re architecti sunt honorabiliores, & doctiores, ac eis, qui manibus operantur sapientiores putamus. quoniam causas earum, quæ siunt sciunt: illi verò sicut & quædam inanimata faciunt quidem, sed nescientia faciunt ea, quæ faciunt: vt ignis comburit, sed inanimata natura quadam horum singula faciunt,

faciunt, manibus laborantes, propter consuetudinem, tanquam sapientiores sint, non prout actio sunt: sed prout rationem habent causasque cognoscunt.

Quid în virtutibus?nónne idem lib.3. Ethicorum, cap.1. iustitiam, quam inter ceteras virtutes Hesperum & Luciferum facit, ita cum lege coniungit et legitima omnia ex iustitia etiam assirmet esse, ideóque iustitiam virtutibus cæ-

teris imperare vnà cum lege?

[Lex (inquit) præcipit, & id quod fortis viri opus est, vt non descrere ordines, non fugere, non abiicere arma. Et id quod est temperatis, vt non committere adulterium, non contumeliosè se gercre, & id quod est mansueti, vt non verberare, non maledicere, simili modo quoque secundùm alias virtutes, & vitia, alia iubet, alia prohibet.] Rursus lib. 6. capite octauo: cum prudentiam dinisistet in familiarem legum latricem, & ciuilem, cuius altera pars consulat, altera iudicat eam, quæ cæteris antecedit, nempe legum latricem, facit ctiam aliis præsidere, instar Architectonicæ. Quid inscientiis & habitibus? in rerum contemplatione petitis, sapientia vt præstat, ita & præst reliquis, quam Aristoteles scribit libro primo Metaphysices, cap. 2. principaliorem, quam es subministrantem, potiùs sapientiam esse: non enim vt sapienti præcipiatur, sed vt ille præcipiat: nec vtile ab altero, sed vt ab eo minùs sapienti suadeatur docet,

Rodem pertinet illud li.6. Ethicorum, cap. 7. vbi cum prudentiam virtutum Principem, & Aurigam fecisset, subdit ad finem capitis vltimi. [At verò pru-- dentia, neque præsidet sapientiæ, neque melioris, quam ipsa partis est, quemadmodum neque sanitati medicina, neque enim ipsa vtitur, sed vt siat prouidet, quocirca illius causa præcipit, non autem illi. Simile præterea illud est, si quis ciuilem propterea, quòd de omnibus præcipit, quæ in ciuitate sunt, Diis præesse, ac dominari etiam diceret. Exercitui mundum comparat lib.12. Metaphysices, text.52. [Quemadmodum(inquit)exercitus, etenim bene esse eius in ordine,& dux iple est, ac magis ipse: non enim ipse propter ordinem, verùm ordo propter iplum est: cuncta autem coordinata quodammodo sunt; verùm non similiter,& natantia,& volatilia,& plantæ, nec ita se habent, vt sit vllum alteri ad alterum, sed sunt ad quippiam; ad vnum namque coordinata sunt omnia: verum quemadmodum in domo, liberis quidem minime licet quodeumque facere, sed ea omnia, aut plurima, quæ ordinata sunt, mancipiis verò & bestiis parum, quoad commune conferat, sed vt plurimum, quodcumque contingit, tale namque principium cuiusque corum natura est.]

His planum fit, eum rerum naturis ordinem inditum esse, vt præstantjora dominentur, ignobiliora deseruiant: propterea nihil peruersum, nihil præposterum, nihil à naturæ consilio magis alienum, singi aut cogitari potest, quàm humanas mentes cœlestibus orbibus subiicere; hoc est, incorporales substantias corporatis, impartibiles, & simplices partibilibus, & coneretis, rationis, &

fapientiæ participes, ratione & fapientia catentibus; fentientes, mutis, ac furdis; motrices fui, & aliorum, iis quæ motoris indigent: virtutum, & beatæ vitæ capaces, expertibus virtutis, & beatitudinis famulari.

CAPVT

#### CAPVT TERTIVM.

#### Altera ratio ex fine.

LLVD etiam libenter quæsiuerim, cui nam bono sit, si nostris voluntatibus sydera moderentur: nam si nulli, frustra id esse oportet: Deus autem, & natura, quod frustra sit, faciunt nihil, auctore Aristotele libro primo cœli, tex. 32. lib.2. text. 59. cui inquam id bono est? An syderibus? Egregiam verò laudem syderibus affigunt, si in ea reiiciunt causam tot vitiorum, quæ inter homines grassantur. Neque sanè aliunde morum innumeras pranitates, & corruptelas, quam à rectissimis ordinatissimisque cœli conuersionibus proficisci decuit : scilicet à sempiternis, & à Deo constitutis orbibas manare debuerunt peruersæ, & immanes multorum naturæ, Neronis, Claudij, Heliogabali, & cæterorum eiusdem ordinis. An bono est humanis mentibus? At per huiulmodi altrorum dominatum omni solertia, sapientia, virtutis laude spoliantur; nullus erit in pretio labor, cessabit in edomandis animi perturbationibus studium,languescet omnis ad virtutem conatus ; quin etiam, si qui modò rectam rationem colunt, abiicient eam curam, nec aduersùs fyderum vim,niti audebunt, fracti multis difficultatibus, quas obiicit virtus ; abiecerint mortales omne recti, honestíque studiú; & orbis terrarum, qui ex fabulofo illo chaos emerferat, in verum iam chaos, ideft, in fummam rerum omnium perturbationem prouoluetur.

An denique id rerum vniuersitati conducibile est, vt quid in ea præclarum &illustre fuerit, si tot mundi partium apparatus omnis, ac splendor eò solùm fpe&et,vt omnia astris obtemperent? Certè cùm duo quædam bona in deliberationem, atque optioné veniunt, amplectitur, & perficit natura id quod melius est; quod vidit & Aristoteles libro primo de Generatione animalium, capite quarto. Si mundum igitur omnem in vnum aliquid referri oportuit, optimum id ac præstantissimum fuisse necesse est. Vtrum autem præstantius quid fit, humana mens, intelligendi fapiendíque potens, an cœlum nullo fenfu, folertiáque præditum, qui non videt, videre quid possit, haud video. Aristoteles qualis auctor lib.12. Metaphylices, tex.51. de primo entium loquens. [Si non intelligit(inquit)non erit optima substantia; si quidém eò quòd intelligit, ei honorabilitas inest. ] & lib.1.de Anima, text. 82. [Dubitabit autem vtique aliquis, & quid est, vnum faciens ipsa:materiæ enim similia sunt elementa, principalissimum enim est illud, quod continct quodcumque est: anima autem aliquid esse melius, & præstantius impossibile est: impossibilius autem adhuc intelle-Au:rationabilissimum enim esse hunc,antiquissimum,& dominum secundum naturam.] Non erit igitur nostra mens, propter cœlum, sed cœlum in nostrum vium, & commodum: semper enim habet rationem optimi, id cuius gratia aliud est, ait Arist.lib.2.Physic.tex.23.lib.5.Metaph.tex.3.Intellectu autem nihil melius, aut præstatius; vt. idé testatur lib.1.de Anima, t.82. & lib.12, Metaph.t.39.

Nonne ad Sapientiam nos, pietatémque nati sumus? At Sapienti auctore Aristotele, libro 10. Ethicorum, capite 7. & 8. samulantur omnia, tanquam alteri Deo. Propter quod idem Aristoteles libro primo Metaphys, cap. 2. iure indignatur Simonidi, quod sapientiam no humana, sed diuinam possessimonem

жa .

ita fecerat, vt ab ea deterreret homines. [Si quid (inquit) Poëtæ dicunt secundum Prouerbium, multa mentiuntur, nec aliam quam huiusmodi decet honorabiliorem putare: quæ enim diuinissima, eadem etiam honorabilissima est: ] & lib. 12. text. 39. [Illud magis (inquit) quam illud est diuinum, quod intellectum videtur habere, & speculatio optimum, & maximè delectabile est. Si igitur ita bene se habet Deus semper, vt nos aliquando, admirabile est, quod si magis adhuc, admirabilius est.]

Item lib. 10. Ethicorum, cap. 7. de sapientis fœlicitate disputans, [Talis (inquit) vita præstantior esset, quam homini conueniat snon enim quatenus homo est , ita viuet , sed quatenus diuinum quid , in ipso inest : quantò autem id præstat composito, tantò quoque eius operatio ab operatione distat, quæ ex virtute alia existit. Si igitur intellectus diuinum quid est, si ad hominem respiciamus, sic quæ ex intellectu traducitur, si humanæ vitæ comparetur, diuma etiam ipla est : neque verò oportet quemadmodum nonnulli monent, vnumquemque cum sit homo, humana, & cum sit mortalis, cogitare mortalia; sed quatenus licet immortalem se reddere, omniáque efficere, vt ex præstantissimo omnium,quæ in iplo est,vitam traducat ; Nam licet id mole sit parum : vi tamen & pretio omnia longo interuallo antecellit.] cap.8. [Dei (inquit) operatio cum beatitudine excellat, contemplatiua erit, & ex humanis ea erit fœlicissima, que huic maxime est cognata: argumento illud est, quòd cetera animalia, quæ tali operatione penitus carent, expertia fœlicitatis quoque funt. Diis enim beata fola vita est, hominibus autem eatenus, quatenus similitudo quædam ciusmodi operationis, in ipsis inest.] Et infrà: [At qui ex intellectu operatur, húncque extollit, atque optime afficit, is esse Deo charissimus videtur: nam si aliquam humanarum rerum curam Dij habent, sicut videtur, confentaneum est ipsos re illa, quæ optima est; atque ipsis maximè cognata, dele-Ctari, qui est intellectus, cósque qui cam maxime amant, & honorant, remunerari: vtpote, qui eorum, quæ iplis lunt amica, curam habeant, rectéque & honeste agant; hæc autem omnia sapienti maxime inesse obscurum non est; igitur est Deo charissimus. ] I nunc, & homines sapientiæ compotes cœlo fenfu carenti fubde tota reclamante natura.

#### CAPVT QVARTVM.

## Tertia ratio ex dominatu mentis in corpus.

C C E D I T his, quæ superiori capite disputata sunt, quòd criam si deceret maximè sieri: tamen non posset, vt humana mens syderum ductu, ac vi agatur, in ea, quæ appetit, aut molitur, non enim sydera mentem afficiunt, per se, sed per corporis immutationes, vt tradit Ptolemæus libro primo de iudiciis, capite primo, & secundo: Metienda igitur, atque existimanda est syderum potestas, ex statu corporis nostri: tantum itaque illa valere possunt ad incitandam mentem, quantum impressione corporali, cuius nostrum corpus sit capax, humana mens præcelli potest, aut persici.

Experimus autem, ita se corpus ad animum habere, vt primò quædamanimus, aut facere non possit, aut non nisi mutilè & præposterè flaccessente cor-



pore: deinde, vt animus impulsus quosdam imprudens, ac nolens patiatur ex insolentia corporis & sensus, subditur enim illi politico, non positiuo vel de-

spotico iure; Aristot.lib.1.Politicorum,cap.3.

Nunquam porrò ea est horum impulsuum vis, vt ei nostra mens, sit modò sui compos, nequeat obsistere. Huic rei sidem faciunt tum vsus propè quotidianus, tum naturalis, ac subitus angor conscientiæ in animo se ipsum incufante, quod cesserit cupiditati, quod libidini non restiterit, clarissimum sanè naturæ testimonium, quod potuisset non cedere, tum voluntatis natura, quæ id solum appetit, quod ei bonum videatur, & quia minus bonum, si cum maiori conferatur. Ratione mali suscipi potest quoduis bonum: potest habere studio melioris si velit: & quoniam quodcumque bonum sit, ad quod corporalis appetitus impellat, corporale esse necesse est: quo longe præstantius est incorporale, consequens sit quodcumque bonum motus corporalis menti obtendat respui ab ea posse, boni præstantioris amore, quod obiicit, rectaque ratio neque vlla syderum vi, inhiberi potest, ne abiiciat, si quidem stellæ nullam exercent, non nisi in corpus, bonum autem rationis, & honestum in sola ratione residet, & astra sanè, vel organum phantasiæ ita deprauarunt, vt ad liberum vlum rationis ineptum plane sit: & tune non vitio, sed morbo tribuendum est quidquid homo efficiat: vel non tanta est organi perturbatio, quin menstruo munere fungatur: & tunc nisi animus aliò sponte cogitationem intendat : fieri non potest, quin animaduertat, quale sit id ad quod incitatur à sensu: quantò Int illo meliora, quæ recta ratio obiicit, cùm enim apto vtatur organo, nec sit impedita: résque ex iis sit quæ cadunt in humanam mentem; cur cæcutiat media luce, nihil omnino est causa, offundere sape tenebras solet sensus, per quas animus nequit rationes omnes dispicere, sed per suam ignauiam passus est sibi eas offundi: quas discutere poterat, & sponte, ac libens in eas se coniecit angultias:vt quid agat clarè non videat, ideoque eius impotentiæ crime in ipsum iure recidit:quod earn caliginem, cùm adhuc sui iuris esset, & discutere posset, noluit. Id quod Aristoteles lib.3. Ethicorum, cap.5. declarat his verbis. Quod si quis dixerit, omnes id appetunt quod bonum esse ipsis videtur, visionis autein dominium habet nemo: sed talis vnicuique finis apparet, qualis quisque est: verum si vnusquisque habituum sibi quodammodo in causa est, visionis quoque quodammodo erit: sic iudicij caligantis errores in nostra posuit potestate Aristoteles.

Quod fit ex prano habitu, contingere etiam potest ex assectus vehementia: ratio tamen initio perturbationis, saltem & agnoscere, & reprimere potuisset grassantem libidinem: declarat id Aristoteles exemplo incontinentis libro scriptimo Ethicorum, cap.3. Nostráque culpa sieri quidquid ex huiusmodi errore sit, docet idem libro tertio de anima, text. 46. Amplius & præcipiente intellectu, & dicente ratiocinatione, sugere aliquid, aut prosequi: non mouetur, sed secundum concupiscentiam agit, vt incontinens: & omnino videmus quòd qui medendi artem habet, non medetur tanquam aliud quidpiam principatum obtineat agendi per scientiam, sed non scientia. At verò, neque appetitus huiusmodi dominus est: continentes enim, appetentes, & concupiscentes, non operantur ea, quorum appetitum habent, sed sequuntur intellectum. Constat itaque priusquam libidine mens absorbeatur, penes eam esse iudicium quodammodo illecebrarum, & altioris boni cuiusdam appetitum, quod sensui opponere

ponere potest, ac debet: quod nisi faciat ipsam sibi causam elle ruinarum.

Si ergo in eo posita est omnis stellarum facultas, ve corpus titillent, ac moueant, nullam autem commotionem possunt inferre menti, quæ præstare se potest superiorem omnibus corporis commotionibus, in quibus incitandis, valent stellæ, si tamé valent quidquam: vnde Astrologus noster vaticinari possit, suspensa adhuc mente, ac paribus in veramque partem momentis librata, nihil habet ex astris. Sapientes certè viri, S. Thom.1.p. quæst.1.4. art.13. Scotus in quodlibeto 39. quæst.1. Durandus, & alij, ne Deum quidem ex causa libera, & ad verumque æquè parata agnoscere posse contendunt: quid surur, vel non sururun sit, & probabilis omnis prædictio, quæ non temere, non sortuitò seratur, ve plurimum saltem sortiatur effectum oportet, at agentibus stellis integrum est voluntari sequi, vel respicere earum ductum: euentúsque est ad verumlibet, ac liber, ac denunciamus adhuc amicitias, conmubia, peregrinationes, magisterium, mercaturam, opisseium, militiam, religionem, aliáque in-

numera, quæ scribit Ptolemæus libro quarto de iudiciis, capite 3.

Non pigebit me iterum inuictam mentis nostræ potestatem confirmare, aduersus corporis impulsum in quod cœlum agit, quod agit. In confesso namque est iure animum corpori, appetitui rationem præesse, cui rei non solum sidem facit Aristoteles, & in Ethicis passim, & libro primo Politicorum, cap.3. lib.1. de Anima, textu 82. lib. 3. textu 46. fed & naturalis ratio: nam [ quod mente potest prospicere, natura imperat] ait Aristoteles libro 1. Politicorum, capite primo, quodautem non potest hoc facere, paret natura, & seruit: & cap. tertio. [Imperare(inquit) & parere non solum necessariorum sunt, sed etiam vtilium: ac statim ex generatione quædam distincta sunt, aliaquidem ad imperandum, alia verò ad parendum, & species multæ, & imperantium, & parentium funt, & semper melius imperium meliorum parentium est, ceu hominis, quam bestiz; nam, quod à melioribus proficiscitur, melius est opus. ] Et post pauca: [ Animus quidem in corpus dominicum habet imperium, mens verò in appetitum ciuile, ac regium.] In quibus clarum est, secundùm naturam, & vtilitatem imperari ab animo corpori, & ab ea parte, quæ habet rationem ei parti, quæ subiacet perturbationi; æqualitatem verð ac vicissitudiné omnibus nocere. Quin etiant ex eadem causa deducit ibidem Aristoteles, quosdam natura seruos esse, quòd imbecillæ mentis sunt; quosdam dominos, quòd ratione præcellant, & illorum intersit subesse prudentioribus. Neque vllus obiiciat, Expe appetitu imperare rationi, quia vt idem docet Aristoteles, oportet considerare naturam, non in corruptis, led in integris; Quocirca eum hominem, qui & animo, & corpore optime dispositus sit, inspiciendum, in quo certè id manifestum est: nam prauorum quidem, aut praue dispositorum sæpe inuenietur corpus imperare animo, sed ex co, quòd peruerse, & præter naturam se habeat.

Ex quibus perspicuum est, mentiu esse corporibus imperare, animorumque in corpora naturale ius esse; neque hoc quale quale ius esse, sed tale, quod illa, &c exerceat passim, & pro arbitratu vtatur. qualis enim ordonatura esset, dominari mentem debere, sed non posse sensum sibi subiteere, etiam si maximè conetur? Nonne illud in naturam caderet, quod est apud Aristotelem libro primo cceli, textu 72. [Frustra calceamentum dicimus, cuius non est calceatio.] Quadraret, & illud, quod idem Philosophus libro 2, cceli, textu 50. probat, si vis motrix inesset astris, & organa motus desutura non suisse. [Irrationabile

eft/inquit) nullum organum ipsis præbuisse naturam ad motum, nihil enim, vt contingit, facit naturam, neque curam quidem animalium habuille, quæ autem tam pretiola sunt, despexisses sed videtur tanquam ex industria abstulisse omnia, per quæ cótingebat progredi per le ipla, & quam plurimum le mouisse ab iis,quz organa ad motum habent. ] Quadraret,& illud, quo plantis sensum, & motum deesse,idem libro 3.de anima,tex.44.& 45.0stendit, quia carent instrumentis sensus, & motus:natura autem, sicut nihil facit frustra, ita nec desicit in necessariis.

Atque hinc liquet, si naturale est imperium mentis in corpus, & sensum, que rationem lemper spectat, coërcétque corporales commotiones: nihil Mathematicos habere certi ac constituti, immò nec verisimilis, aut probabilis ex stellis & astrolabiis, quæ si quam nactæ sunt vim, eam omnes in solum corpus exercent, cui mens præsidet, ac moderatur pro consilio, & arbitratu suo.

#### CAPVT QVINTVM.

## Postrema ratio ex Dei providentia.



CCEDAT postremò diuinæ mentis prouidentia, quam quia mundi totiúsque ordinis causam dixerat Anaxagoras, sobrium illum appellat Aristoteles, primo Met. summ. 2.c. 2. comparatum ad antiquiores vana dicentes.

Prædicat mirificè Dei admirabilem sapientiam in dispositione vniuers, idé Auctor lib. 12. tex. 52. [Quemadmodum exercitus bene esse in ordine, & dum iple cst, ac magis iple: non enim iple propter ordinem, verum ordo propter ipfum est:cuncta autem ab co ordinata quodammodo sunt. Verum non similia, & natantia, & volatilia, & plantæ, nec ita se habent, vt sit vnum alteri ad alterum, sed sunt ad quidpiam, ad vnum namque ordinata sunt omnia. Verùm, quemadmodum in domo liberis quidem minime licet quodcumque facero, fed ea omnia, aut plurima, quæ ordinata funt : mancipiis verò & bestiis parum quoad commune conferat, sed, vt plurimum quodcumque contingit:tale namque principium cuiulquam earum natura est. ]& tex.sr.cum accurate, ac subtiliter peruestigasset rationem, ac principium totius ordinis quo mundus omnis continetur, subiicit ad finem libri : [Entia nolunt malè gubernari ; non est bonum pluralitas principatuum, vnus ergo Princeps, arque huius quidem fapientillimi Principis gubernationem, ei enim quod optimum est connenit sapientis nomen,vt idemlauctor est libro primo Metaphysices capite 2.& l.6.Ethico= rum cap. 7. Si quam optimam, & numeris omnibus absolutam esse oportet, quis putet ab illo vitam hominum in syderum potestate collocatam? vnus est omnium finis vltimus; cuius vnusquisque capax, & appetens est, vt probat Aristoteles libro primo Ethicorum capite 1.& 2.& illum quidem actionibus no-Aris omnibus præpolitum elle oportuit, vtidem docet, codem libro, capite 2000; in has porro actiones, quibus ad fœlicitatem peruenitur, si vllú ius aftra haberent, multa incommoda pateremur. Primò rem optimam Deus & diuinisfimam stellis sensu carentibus commissser. An non melius est hominem spó-N

re sua fœlicem, infœlicém que fieri quam cæco stellarum impulsu?

Præterea, multi quibus nascentibus parum benignæ stellæ affulserunt, quanto bono innocentes, & inuiti fraudarentur? Denique quid ab ordinis ratione magis aberrat, aut à Dei prouidentia magis est alienum, quam stellas facere auctores bonarum malarumque actionum, quæ nec malæ malos, nec bonæ bo-

Mitto iam, quod ad Astronomicæ vanitatis cumulum nó parum facit, morbos, pestilentias, bonorum iacturam, monstruosos partus filiorum, interitus parentum, mortem, exilia, carceres, inopinatos obitus, non rarò Dei optimi maximi ira solitos immitti: id quod non modò diuinis literis traditum est, sed & Gentilium historiis. Na propterea Capitolinus in Maximo & Balbino, Liuius libro 4.& 7.ab Vrbe condita, Valerius Maximus libro 2.titulo de institutis antiquorum, perhibent institutas suisse expiationes, & sacrificia, quibus placato Numine auertantur morbi, quod Poetæ quoque scribunt, Homerus Iliadum lib.primo, Hesiodus de opere & diebus, denique Virgilius noster Æneidos libro duodecimo, si quando lethum horrificum, morbosque Regum Rex molitur. Num ergo expectare debet Deus Astrologorum horoscopos, quando hæc molitur? An præter ordinem agitare cœlum?an nullam oportuit esse stellarum vim, cui singulis diebus Deus vel cogeretur, si quæ esset suam gubernatione attemperare, nec pro suo arbitratu, sed pro syderum influxu, & exigentia: rebus humanis consulere, aut cum singulis ludificare, in Astrorum contemptum, & ludibrium Astrologorum?

## CAPVT SEXTVM.

Astrologos ignorare stellas que conceptui presunt.

ATIS exlibero arbitrio, ex Dei prouidentia & gubernatione videmur labefactasse Astrologorum prædictiones ; nunc ex ipsius Astrologiæ principiis, quæ omnes Genethliaci recipiunt, huius artis vanitatem efficere placet. Nam Ptolemæus libro 3. capite secundo duo sancit pronunciata, quibus vti qui velit, tabellis agit signatis in Astrologos. vnum quidem, omne corporis temperamentum, ac constitutionem, omnémque qualitatem, quæ puero accedit ex cœli configuratione pendere, ex hora conceptus, neque mutare à natalitiis, vel aliis quibuscumque stellis, sed potius quidquid ab his ad infantem descendit, trahi in rationem, iam constitutam, per priores opifices stellas, que corpus efformarunt. Alterum pronunciatum Ptolemæi est tempus, quo concipitur fœtus, ignorari ferè in coniugibus, præsertim, quorum freques coniunctio nullum relinquit argumentum, in quam potissimum horam conceptus inciderit. Quare Hippocrates libro de natura pueri, & Aristoteles 4. de generatione animalium, capite septimo, libro 7.de historia animalium, cap.4. monent non raro falli mulieres, opinantes se concepisse, cùm non conceperint, falli verò mense vno interdum, cóque amplius: itaque libro 3. Apotelesmatum, Ptolemæus principium seminale inquit, maxima ex parte ignorari, & non posfe, nisi aut casu, aut observatione deprehendi; casu, inquit Græcus interpres, quando contingit mulierem sentire conceptionem; observatione, quando consultò vir abstinet à coitu, vt notare possit conceptus tempus. Itaque Ptolemæus loco citato, cùm inquit, hora conceptus ignorabitur, sicut multories e-uenire compertum est, initium, quod est in infantis exitu necessario conuenit observare.

Juan-

none

ictic

: bo-

101-

pa-

na-

ď

Ex his pronunciatis colligi potest, huiusmodi syllogisinus. Tota corporis & animi constitutio, quæ pendere potest ex syderum vi, ingeneratur puero, sub eius conceptu: nec variatur postea à puerperij stellis, sed harum facultas, ac vis ab eo quod per se valeret: transfertur ad prosequendam constitutionem, quam genitalia astra inchoarunt: Sed tempus conceptus, & cœli consiguratio, sub qua sœtus formatus suit, ignoratur: Ergo Astrologos ignorare necesse est, quali syderum asslatu imbutus sit puer, & quidquid in eius corpus, aut animum dessuxt, ex stellis.

Hic syllogismus ita angustè contortus, mirum quatum diuexat Astrologos, qui propterea labentem Genethliacam suam pluribus adminiculis sulcire nituntur. Aiunt enim, ortus & conceptus stellas sibi conuenire, & ita correspondere, vt ex illis hæ, & ex his illæ colligi possint, natales autem stellas observare posse, haud magno negotio, genitales quoque propterea haud difficile esse, inuestigare. Cæterùm vim huius syllogismi, niss me mens egregiè fallit; nondu elapsi sunt; siquidem Ptolemæus ait, natales stellas transferri à sua naturali vi, & impulsu, trahsque aliò longè à genitalibus, ad prosequendum id, quod genialibus astris inchoatum fuit: At quænam fuerint genitales stellæ, scire nullus potest: Nullus igitur intelliget, quò natales stellæ translatæ, quidve sacturæ sint: præter naturam enim suam agent quidquid agent; sed quid illud tandem sit, ignorari necesse est.

Quod denique aiunt locum Lunæ in natiuitate eumdem esse, qui in conceptione suit, disertissimè refellit Picus Mirandulanus, libro nono, cap. 3. 4.5. multa enim esse, quæ partuum tarditatem, aut sestinationem faciunt, nemo i-gnorat:morbi, diarrhææ, ac renum, calculi dolores, sebres, corporis gracilitas, infantis habitus, situs, robur, moles, errata denique omnia, quæ in sex rebus no naturalibus admitti possunt, & solent. Quare ridiculi sunt, quicumque, aut ex nouilunio, aut plenilunio, quod natalem horam proximè antecessit, & ex planeta, qui eo tempore plus virium obtinet, inquirunt natalis horam, non solum quia hanc sycophantiam Mathematicis rationibus reiecerunt, Abraham Iudæus, Alchibitius, Henricus Butensis, aliique Astrologiæ Magistri: sed etiam quia, cum multa præter astra, accelerare, aut remorari possint partum, vt diximus: frustra ab astris petitur natalis hora, quæ à proximis, & coniunctis cau-

fis continetur, & nihil stellis debet; procedat horumratio, aut commentum, quando partus obstetricantibus stellis, prodit in lucem, & quando aliis agentibus causis funditur, insania est à cœlo repetere natiui-

tatis tempus.

CAPVT

## CAPVT SEPTIMVM.

## Astrologos ignorare veram natalis horam.

NTER conceptus, & natiuitatis horam, perbellè ludunt cœli cura-tores, & nunc ex natali hora, tempus conceptus, nunc ex hora conceptus, natale tempus, pudenda circulatione, colligunt: ponunt enim, tanquam exploratissimum, Ptolemæi præsertim testisscatione, in centiloquio, numero 51.locum,quem Luna tenet,quando infans prodit in lucem, esse horoscopum conceptus; contrà verò locum in quo Luna fuit tempore conceptus, esse horoscopum natalis. Quare si interroges, qua ratione natalem horam cognolcant? respondent parentum & obstetricum relatione: incertam totam hanc rem aio, quæ est totius genituræ fundamentum, & magnis erroribus expositam, propterea quod horologia semper fallant aliquid,nec ea,quæ inter horarum terminos innumera cadunt, momenta , indicent , & nostra vulgara horologia, quibus Italia vtitut, ab occasu Solis ducant initium, incertum admodum, & anceps; vbi præsertim horizon non est liber, & quando nubilo cœlo obseruare accurate nonlicet, occasum Solis, & quoties post Solis ableessum, horologium non ex æquo dividit temporis intervalla,& quando his omnibus, accurate notatis obstetrices observare non possunt illud transuolantis temporis leuissimum momentum, quo primum infans trahit spiritum,& quando primum ab astris afflatur. Sed non est necesse causam vrgere rationibus, vbi reus fatetur, Astrologi ipsi fatentur, incertá hanc horam, ideoque eam vocant horam existimatam, siue suspectam, esque nihil sidendum palam docent: sed methodum se adinuenisse iactant, qua sine errore ortus hora reperiatur. Mentiuntur in caput suum. Nulla iniri potest ratio, qua ostendatur quo momento temporis ortus sit ille, qui quolibet oriri potuit, quolibet autem tempore nasci posse homines,& verè nasci desipiat, qui vocet in dubiu, rem per se perspicuam sapientibus, vulgi docebimus exemplo. Dicatur à parétibus Cardanus natus prima hora noctis, hæc hora existimata vocatur ab Astrologis, nonvera, quare, aut serius aut citius, ille in lucem venit, fi dicas, citius, sciscitabor, an possit quisque serius nasci, si potest; quare negas Cardanum serius ortum, si non potuit aliquis nasci post primam horam noctis? fatendum erit, non quolibet tempore nasci posse mortales: si serius, quæram cur non respondeas citiùs?& reponam eamdem quæstionem quæ priùs fuit.Iterum si quamethodo inuestigare potes horam, quam parentes Cardani natali adsignarunt, non esse veram, vel ea hora potuit Cardanus, aut alius quispiam nasci, aut non; si potuit: qua methodo deprehendes illam existimatam esse horam, non veram, si non potuit, nec quolibet tempore liceret coire coniugibus, nec quacumque hora possent homines nasci, nec Genethliaci docerent, ex qualibet cœli constitutione dicere mortalium sata: si confugiant ad horam conceptus, & ex ea deduci posse contendant, veram partus horam, meminerint eildem incommodis subesse horam etiam.

etiam conceptus: si quidem conceptus etiam hora alia est existimata, alia vera, qua methodo internosces, inter veram & existimatam, redibis ad natale tempus, ex sartagine in prunas, ex prunis ad sartaginem.

#### CAPVT OCTAVVM.

# Ea, que à pluribus transiguntur, non posse ex vnius horoscopo coniici.

O N possunt Astrologi perspectas habere conceptus stellas, que subita, que momentanea sunt: sed faciamus eas notas esse, & probè notas: adhuc aio nullam eos posse ex huiusmodi Astris coniecturam

facere: idque ex earum principiis ineuitabili ratiocinio concludo.

Ex iis enim, quæ nobis in lucem editis accidunt, nihil ferè est, quod ab vno, & in vno tantùm homine confici possit: quódque ad plures non pertineat pro-spera, & aduersa valetudo, coniugium, filij, amicitia, negotia, mercimonium, magisterium, dignitas, omnia, quæ Astrologi præsagiunt; vel præsagire prostentur; plures sine dubio attingunt.

Ea, quæ à pluribus hominibus peraguntur, à genitalibus singulorum astrispendere, in confesso est Astrologis, quo igitur modo ex vnius horoscopo deducere queunt, quæ quisque in omni vita facturus, vel non facturus sit?

Syderum, oro, quorum quædam vnius,quædam alterius genefim fecerunt, quales funt vires? An tales, quæ non oppugnent se, nec iuuent? at quomodo ad vnum,& éumdem effectum conuenient, constituendum? peribunt, quæ de contrariis stellis, angulis, quadratis, hexagonis, tetragonis, docent Genethliaci. Ptolemæus libro primo, docet quidem aliqua esse astra, inconiuncta, sed pauca: reliqua omnia coniuncta, & pertinentia esse tradit. An contrariæ mutuoque pugnantes vincent fine dubio fortiores? fed, quæ fint fortiotes, Aftrologus ignorat : nisi omnium , qui ad vnum aliquod negotium conueniunt genitales, & natales stellas inspexerit. An cognatæ & amieæ? Primum acriùs in vnum aliquod conspirabunt inscio Astrologo: deinde id non placet Astrologis, & Ptolemæo præsertim, libro primo, capite de diurnis, & nocumis stellis. [Si stellis (inquit) bonæ constitutionis similia applicata fuerint, augentur vires bonitatis illarum : sed exitialibus admista dissimilia coercent vehementiam malitiæ illarum; qua de re frigidam Saturni stellam attribuere calori diurno, ac Martis ficcam humiditati nocturna: hoe enim modo vtroque ad temperatam conditionem accedit, postquam à contraria constitutione correpta, moderationem adepta fuerit.]

Rursus capite sequenti: [Neque ignorandum vires, tum Lunæ, tum trium stellarum, Saturni, Iouis, & Martis, intendi, autremitti, desigurationibus erga-Solem: Luna enim ab Oriente vsque ad primum incrementum, cum quasi dimidiata apparet, efficiens est, humiditatis maximæ. Inde verò vsque ad plenilunium caloris: hinc aliam, atque iterum, ad dimidiationem siccitatis, atque etiam hinc, ad interlunium vsque frigiditatis, & stellæ: quas diximus, mutua-

Digitized by Google

toriæ

toriæ vsque ad proximam stationem, humoris plurimum habent, à prima veto, statione, vsque dum oriantur de nocte, magis calefaciunt. Hinc etiam vsque ad, secundam stationem magis desiccant: à qua quidem, donec occultentur, magis frigefaciunt. Atque has singulas vires in vniuersum quidem in consuso, cælum nobis exercet, quibus præualentibus varietates, constitutionum plurimæ existunt, ex commissione diuersarum stellarum, coercente semper contraria natura, vniuscuiusque effectuum vehementium.]

Item capite de genere euentuum: [Sed multis (inquit) sibi dominationem vindicantibus, propter æqualitatem respectus, ad vtrumque locum, præponatur resiquis, vel cardinalior, vel potentior, vel qui magis conditionis, sectæq;

fuerit.]

Denique nihil est apud Genethliacos magis certum, & exploratum, quàm stellas inter se pugnare: se præpedire, ac inhibere, hinc terum omnium varietatem, hinc huius artis dissicultatem, hinc pugnantes, & contrarios essectus illi deducunt.

Ex quibus necessario fit, quidquid inter plures homines transigitur, prædici non posse, ab Astrologis suturum, ne sit omnino, aut non suturum; quantum, aut quale, aut vbi, aut quando suturum sit, niss perspectis, & inter se diligenter collatis, earum omnium stellis, quæ ad huiusmodi negotium conuenire debent. At non posest Astrologus ire per omnium ciuium horoscopos; quid ciuium, dixi? Omnium potius mortalium, qui tempore eodem viuunt; quibuscum vnicuique negotium aliquod esse potest; nullus enim hominum tanta est locorum intercapedine seiunceus, qui non possit ad alium accedere, cum eo agere, contrahere, loqui, pati, essecre. Quid hinc sequitur aliud, niss ineptire omnes Astrologos, qui aliis amplos pollicentur honores; à multorum stellis pendentes, aliis fortunatos amicos, aliis seates, aut sorores, aliis denunciam intersectiones, & neces serinde as sex vnius stellis res pendentes quam denunciant, desipere omnes, qui huiusmodi Zingaris habent sidem.

Atque hine paret Aftrologorum error, vel poriùs fraus maxima: qui si confulantur de re quapiam, inter Socratem videlicet & Platonem transigenda, dum Platoni potiùs interroganti respondent, ex Platonis Genethliaco rem totam metiuntur; perinde ac si Socratis astra nihil agerent. Posted verò si contingat eadem de re interrogari à Socrate, in Socratis dumtaxat horoscopum, mentem, & cogitationem omnem desigunt, perinde ac si Platonis sydera nihil in Platonem virium habetent, & quod magis mirari soleo, quoquo modo consulant horoscopos, sinte ex Socratis, sinte ex Platonis Genethliaco

dent selponfa, prædictionem fostiri volunt eamdem veritatem.

in communionem & locistatem trahiclux efficientia, rem omnino ablurdissimam & locistatem trahiclux efficientia, rem omnino ablurdissimam & locistatem trahiclux efficientia, rem omnino ablurdissimam & Alkrologicis principiis repugnantem: nam alix stellx, yt Astrologi tradunt, aliis officiunt, alix prosunt aliis, alix officiunt partim, & partim prosunt. Id Ptolemzus logis, paulò superius positis docet, id scribit Cardanus libro de Judiciis, cap. 6, id tradunt, quotquot Astrologiam via, & ratione tradiderunt, Sed, si Platonis genitale sydus ad Socratem etiam persinet & sursus Socrates Genethliacum persinet ad Platonem: vincit autem fortius quod suericis pugnant, si conuenium efficacius agunt. Vnde tandem Astrologus intelliges yerius sydus sociais situatius sursus poteste.

autem inspicere, ve planum liet, capite sequenti, cum sepe accidat, ve vnius horoscopus dum speciatur, nondum natum, aut conceptum esse illum, cum quo negotium transigendum est. An censent illius, de quo consuluntur, sydus adcò essicax esse, semper ve nihil referat perspicere, quale sit alterius sydus. Quid vanius cogitari potest, in tam varia præsertim, & multiplici syderum, & configurationum conversione? Quid magis Astrologiæ præceptis repugnans? quæ nunc hæc, paulò pòst illa astra dominari tradit, & imperij iura exercere?

## CAPVT NONVM.

## Nec plures horoscopos satis esse ad pradicendum.

V о R v м, quos ad opus aliquod oportet conuenire, aliqui funt na-turaliter definiti, ac certi, vt ij, quorum vnum patrem, alium filium fecit generatio naturalis; aliqui verò indefiniti, & quodammodò arbitrarij, quos voluntas potiùs , quàm natura copulat : vt fi duo focij fint in negotio, in pugna, in studio literario, in itinere, & huiufmodi aliis. Et quidem indefiniti cum sunt, antequam ad opus conueniant, genitales corum stella nequeunt observari: ignoto enim co, cum quo Platoni res futura sit, qui posfunt sciri eius natalitia astra? An naturalem spectabunt sympathiam? ex hac enim propensio magna est vnius ad alterum: at quorum sympathiam obseruabunt? omniumne hominum? opus est supra vires humanas. An cinium solùm?Oportet igitur perspectas habere omnium,non modò qui sunt, sed etiam qui futuri aliquando funt,naturas ; & nosfe,cui magis,cui minùs,cui ferè nihil natura Platonis consentiat. Id verò vnde cognoscent? ex stellis? quis omnium ciuium, qui sunt, qui fuerunt, qui futuri sunt, horoscopos peruestigare potest ex aliis causis? nihilo facilius, immo longe difficilius quis potest observare omnium ciuium mores, consuerudines, appetitiones, procliuitates, propensiones, studia, cibos, somnia, potus, labores, vires, excrementa, & alia sexcenta, quæ loquacem percensendo defatigarent Homerum.

Atque hinc patescunt ineptiæ Mathematicorum, prædicentium aliis amplas hæreditates ex alieno tostamento: aliis honores,& dignitates ex aliorum electione: aliis victorias ex militum concertatione, & virtute: aliis amicitias principum virorum: aliis selicem nauium appulsum: aliis institutores, educatoresque egregios: aliis denunciant odia, inimicitias, æmulationes, insidias, contentiones; lites, probra, vulnera, neces filiorum, fratrum, consanguineorum, & alia huiusmodi, quæ non magis ab ipsis, de quibus agitur, quam ex aliis, quibuscum res est sutura, pendent: & ab aliorum magis interdum. Hinc tam multos tam crebrò in spes erigunt vanissimas, & quidem pretio emptas non exiguo, coruum nimirum deducunt hiantem, murem proleone, vt ait Synesius, ostendume. Sed thesaurus, vt est in prouerbio, carbones erant. Quid enim poterant ex stellis coniectare, quas ignorabant? Vel singulis suas præsidere volunt stellas: & fatendum est, quando non possum omnium, quibuscum agen sum est, horoscopi in calculum vocari, nullam è cælo Astrologos suturorum habere cognitionem. Vel aliqui sunt à syderum potestate exempti, &

frustrà sollicitantur Astrologorum cortinz.

) 2 Obser

Observent itaque, si possunt, omnium horoscopos hominum explorent. quis à quo vincendus sit, quis à quo dissideat, quis quibuscum consentiat, qui cui sit occursurus, priusquam de viro aliquo aliquid pronuncient: omnium hominum dixi?nimis multum. Ciuium saltem?cum iis enim frequentiùs,quàra .cum exteris verlamur. Quid ciuium?nimium etiam est. Vicinorum saltem? aut consanguineorum, cum quibus quotidiana ferè est vitæ consuerudo, & rerum communio, genituras inspiciant: quorum si genitales stellas explorare se posse desperant. Illud ratum, ac firmum sit, cum incidit quæstio de euentu quopiam, qui plures neceffariò requirat : nihil de eo certi posse pronunciari : quid certi? nec probabile quidem. Nam huiusmodi res, vel non minùs pendet à Socrate, quàm à Platone; & constat rem illam ex Socratis tantum astris non posse probabiliter cognolcialed fortuità prædici; quidquid prædicitur, vel magis pendet à Socrate, quam à Platone, & tunc quidem id exigitur, quod de suo Plato deberet opponere, incertum est, an appetiturus sit, resque manet anceps, ac dubia.Incertum autem oportet esse, si Plato quæcumque agit, agit ex syderum impulsu: & Platonis ignorantur astra genitalia. Iam verò, cum nullum fermè negotium lit, quod multorum, & diuerlissimorum hominum operam non requirat, requirit mercimonium, requirit magistratus, requirit matrimonium, requirit procreatio, requirit literarum studium, requirit seruitus, requirit dominatus; sequitur necessario, omnia ferme, quæ in humanam vitam cadunt, à Genethliacorum notitia esse extranea.

Sin ij, quos ad rem, aliquam faciendam conuenire oportet, certi funt, & natura definiti, vt pater, & filius; fratres, & sorores; si quis ab hoc homine genitus fuit, ab alio procreari non potuit: vel ex horoscopis filiorum vaticinantur, de parentibus & descendendum illis erit per omnem posteritatem, vsque ad vltimum mortalium : cur enim de Platonis vita decernunt è stellis Calliæ filij, & de Callia non pronunciabunt ex filij horoscopo? Item quando plures quis suscepir filios, ac liberos, fortunatos, vel infortunatos, mercatores, aulicos, Religiosos, milites, cuius stellas spectabimus? vel è stellis patris de filio iudicant; id verò nibilominùs lubricum, & inconstans est. Primò, vnde coniicient illum, qui pater est futurus, matrimonio copulandum?id enim multorum requirit consensum, quorum stellas ignorari necesse est, ve vidimus paulò antè: si id norunt, vnde norunt, quam sit ducturus vxorem, quam ad rem duas oportet concurrere familias, loco sæpe remotissimas, cognitione alienas, conditione dispares; non duas tantum, quæ conuenient, nosse oportet, sed omnes; quæ conuenire possunt: vt statuatur quæ potior sit in horoscopo. Magnum opus, nec Astrologorum diligentia par, vel si id quoque sciatur. Vnde intelligent, an hac foecunda sit? si foecunditas constat, an cum hoc viro gignere queat?si hoc compertum sit, an alere possit fœtum?si & id teneatur, an ab aliis, quos inter agit, ac viuit, molestias passura sit, quibus suprà diximus fœrus intra materna viscera frequenter elidi. Nihil igitur de filio statui potest ex paterna genesi, neque ex materna, iisdem de causis : oporteret enim scrutari omnium genituras, inter quos mater victura est: longæ ambages, quæque Ægyprium, Cretenles, Lemnium, Elulinum, labyrinthos superent.

CAPVE



Police Of the second war in

#### CAPVT DECIMVM.

## Qua de coniugiis effingunt Astrologi pugnantia.

I c locus monet me, ne silentio præteream quæ de coniugiis docent diciis, capite 4. [In masculorum itaque coniugiis (inquit) lunares qua-Genethliaci, & Genethliacorum princeps Ptolemæus libro 4. de Iulitates, hora, nativitates, viri, nos subtiliter inspicere non est inconveniens: primitùs enim obseruandum est, si in altera duarum quartarum Orientalium Luna permaneat, tunc in iuuentute matrimonium faciet, vel post suorum annorum plenitudines, iuuenculam in vxorem accipiet: si autem in altera duarum Occidentalium extiterit, tardè vxorabitur, vel yetulam ducet. Quòd si sub radiis fuerit, & in figura cum Saturno societatem habuerit, nunquam vxorabitur. Post hæcautem observabimus, si in vnius siguræ signo Luna suerit, vel si ad vnum solum Planetam Ietasal habuerit, vni tantům vxorabitur : sed si in figno duorum corporum , vel multarum figurarum permanferit , & in eodem figno plufquam ad vnum Planetam Ictafal habuerit, fibi quamplures defponsabit. At si Planetz, cum quibus ex conjunctione, vel aspectu Ietasal habuerit, fortuna fuerint sua sponte convenientes erunt, & apta: si autem infortuna fuerint, erit contrarium. Nam si ad Saturnum Ietasal habuerit, erit eius vxor laboriola, & ipsius qualitates erunt ferales: si verò ad Ionem Ietasal habuerit, eonueniens erit,& idonea : si ad Martem, animosa erit,& indomita : si ad Venerem, erit formola, valdéque iocola: si ad Mercurium, erit boni intoliectus. ]

Hæc de virorum coniugiis. Quid de mulierum? [In fæminarum (inquit) matrimoniis solares qualitates, hora natiuitatis fæminæ sunt observandæ:nam cum Sol in altera quartarum Orientalium fuerit, scilicet in figura, in iuuentute viro desponsabitur, vel in senectute virum iuuenem accipiet: at si in altera duarum Occidentalium extiterit, tardè marito ligabitur, vel iugabitur, vel in prima iuuentute seni marito desponsabitur: quòd si in signo vnius sucrit siguræ, & in eo Planetam matutinalem inuenerimus, vni tantum viro tradetur: & si in signo duorum corporum, vel plurium sigurarum extiterit, aut in sigura plusquam vni matutinali Planetæ suerit associatus, multos maritos habebit. Item si in sigura Solis Saturnus associetur, erit suus vir probus, & sustus, & laboriosus: si verò cum Ioue Sol societatem habuerit, humilis erit, & magnanimus: si auté ca Marte, erit crudelis, & nullius dilectionis, nec humiliabit se: & si cum Venere, erit probus, & formosus. Hæc Ptolemæus. Eadé Cardanus, & alij.

Sic Lunam marito, sic Solem vxori præsiciunt illi, qui libro 3. capite 4. Solem, & Saturnum Patribus; Lunam, & Venerem matribus præsidere docuerant. Oportuisset mendaces esse memores; sed liceat istis ex quolibet facere quodlibet, sigere, resigere, signa dare, & adimere stellis dominatum, pro arbitratu, pro libidine, pro ludibrio. Faciamus, quæso, vxorem sub iis stellis genitam, quæ plures postulat maritos; virum item genitum sulgentibus astris, quæ plures illi vxores destinant, quid siet? Vterque primas nuptias celebrauit, vtrique stellæ secundum coniugium pollicentur, an dissoluet matrimonium? Inter Christianos non licet. Decedet vxor, euanescet vis stellavam, quæ illi portendebant secundas, & tertias nuptias. Monetur marinus, redit idem incomendem.

modum: superabunt eius stellæ, quæ fuerint sirmiores. Quis metiri potest astrorum vires? quis omnium horoscopos ad calculum vocare? Quid si maritus Saturni beneficio ortus sit? cur non potest ducere vxorem iracundam? formosamt instabilem? quis experitur huiusmodi dissicultates in contrahendo matrimonium? Quid in tanta syderum pugna nugaris, Astrologe, vnam de quamplurimis causis vidisti, si vidisti, camque nec præcipuam, nec stabilem, sed in varias partes comutabilem; & vaticinaris adhuc in perniciem, & exitium multorum, quos nunc vana spe accendere, nunc falso timore exanimare ludus tibi est.

#### CAPVT VNDECIMVM.

## Alter Astrologorum error.

fortuna cuiusque, qui ad Principis alicuius aulam, obsequiumque proficiscitur, interrogantur, solent vtriusque horoscopos comparare, & ex sympathia vtriusque, & consensione stellarum fœlicem euetum, & obsequium denunciare. Consulant sanè astra Principis, quid indescur non perpendunt aulicorum insidias, criminationes, odia: quoties his deiicitur ille, quem in excesso, atque islustri loco Princeps collocarat? At non cadat è Principis tutela; sed quid si Princeps prius moriatur, quàm illo familiariter vti queat? vel antequam adsit opportunitas, aliqua euchendi ad magnam dignitatem, quem samiliarem habet? Sic diu Princeps superstes, quid si ab aliis pluribus iam sit occupatus, eorumque arte diuinitus obsequiis, quos dum muniscè prosequitur, non multum redundat in nouos homines? Verum non sint illi plurimi, quid si vnus genesim habeat magis Principi amica? Adhæc, quid si adscito iam aulico in Principis familiaritaté, calamitas aliqua sic Principis opes atterat, vt in multos annos ab aliis subsidia ipse porius imploret, quàm exhibere queat?

Quid si bene educatus Princeps horoscopum emendauit, vel bonum deprædauit, malè institutus? vel iratus repente dissoluat amicitiam, vel desiccett

vel amicum occidat? quod Alexandro Magno vitio datum fuit.

Accidit tandem aulicis in Principum palatiis, quod in vrbe Roma veterum candidatos pati solitos scribit Tullius: [Ciuitas ex nationum conuentu constituta, in qua multa insidia, multa fallacia, multa in omni genere vitia versantur, multorum arrogantia, multorum contumacia, multorum maleuolentia, multorum superbia, multorum odia, ac molestia perferenda sunt: ad qua nulla stellarum virtus pertingere potest.]

#### CAPVT DVODECIMVM.

Nec veplurimum eueniunt que sunt ex astris.

STENSVM iam est ex rebus humanis, si quæ in astrorum potestate positæ sunt, ea, quæ nonnisi à pluribus transigi, & consici queunt, cuinsmodi sunt cunnia, de quibus Astrologi respondere solent, lene, nonniss ex multorum genituris cognosci posse, probatum prætered est, non posse vnius, nedum multorum genitalia astra observari propter incertam generationis horam; denique docuimus Astrologorum sententia, natales stellas vim omnem, & esticientiam mutuari denitalibus, quas Genethliaci ignorant: ex quibus esticitur, eos non posse ex astris mortalium constitutionem, aut temperamentum cognoscere. Nunc etiamsi, notatis astris, hominum temperamenta perspecta haberent, lubricum adhuc, ac temerarium eorum esse iudicium, ex naturali temperamento desumptum probare aggredimur: ídque proptered quòd multis, magnis, frequentibus, necessariis, diuturnis, essecissimis, variis, ineuitabilibus causis, hominum temperationes subinde commutari soleant.

Fingamus enim Socratem stellarum vi nasci, vel iracundum, vel ad Venerem pronum, vel pecuniæ cupidum, vel honoris appetentem, vel aliter affectum, aio non posse adhuc Astrologos Socratis euentus præsagire : ad hæc enim ferè prodire non solet quisquam, nisi præstentalij vel occasionum momenta, vel exequendi opportunitatem, vel adiumentum aliquod, vel confilium, vel consensum, vel opem, vel laudem, vel tolerantiam, vel inscientiam: nihil ergo è stellis Astrologi perspicere possunt, nisi iracundia incitandum Socratem, si habuerit occasionem, adepturum honores, si alij ei obtulerint; multum collecturum pecuniæ, si opportunitas sese obtulerit; ad scientiam peruenturum, si studuerit; ducturum vxorem, si nihil difficultatis obstiterit; victurum in multos annos, iifi priùs fuerit mortuus; vel moriturum breui, nisi superstes fuerit; si quid præsentire possunt è cælo. Hæc solum possunt Astrologi, quæ nulli ignorare licet. Verumenimuerò è quamplurimis causis, quæ ad efficiendum aliquod necessariò requiruntur, vuam dumtaxat Astrologi norunt; si norunt, cælum, cuius vis omnis, & facultas à causis sublunaribus, vel eluditur plane, vel trahitur in contrarias partes. Quid igitur cognoscere possunt aliud, nise esfectum futurum: si nulla cæterarum causarum defuerit? præclara verò ratiocinatio, profundum oraculum, quis nescipollam vnam esse de causis conuiuij, quoties quis ollam viderit in amici domo, opiparum statim inde vaticinabitur conuiuium? dormire cogetur incœnatus, & argumentationis lux fallaciam fame cruciante cognoleet, quicumque hoc modo desipiat.

## CAPVT DECIMVMTERTIVM.

Omnia, de quibus Astrologi vaticinari solent ex syderum ductu, pendere à causis sublunaribus.

Onvis, quæ iam natis infantibus contingunt in omni vita, duplex est genus: vnum quidem eorum, quæ natiuum corporis temperamentum syderali, vel alia vi coagmentatum conseruant, seu quadamtenus immutant: cuiusmodi commutatio non parum valet ad

vitæ breuitatem, seu longitudinem ad rerum agendarum facultatem, seu dissicultatem, ad essectus animi varios.

Alterum,

Alterum eorum, quæ proprie spectant ad rationem morum, humanarúmque actionum. Hæc duo rerum genera posthac nobis expendenda sunt, probandúmque illorum euentum pendere nihilominus, immò multò magis à sublunaribus causis, quàm à cælestibus, quæ cum sexcentis modis in singulas horas, in singula horarum momenta variari soleant, totam penè Astronomicæ prædictionis vim exussant.

Nihil est autem, cur respondeant Astrologi, ipsis quoque sublunaribus causis motionem omnem, & modum præscribi, à certo quodam statu cæli: nam à
quo statu? à proprione singulorum, an ab aliquo communi multis? non à communi: deducendæ enim causæ sunt ad certos, & definitos essecus, non ad communes; id præstare non possunt communes insluxus stellarum. [Essecus singularis (inquit Philosophus lib. 2. Phys. tex. 33. singularis adsignanda est causa non
communis, non à proprio: obstat enim quòd singulis causis suæ sunt stellæ, nec
vllus horoscopus inuadere potest dominatum alterius; & si inuadat, deturbata
passione, reus sit ab aliis.] In qua stellarum inter se certantium pugna, planè
caligat Astrologorum acies.

Age igitur, ostendamus sublunarium causarum vi mutari, vel aliò trahi quidquid in conceptu, vel partu syderales causa infantibus indidère equod vt planius siat, à primo genere causarum, qua variare solent natiuum corporis temperamentum, exordiamur, percurramus verò plurimas, si non omnes, vt innotescat, quot modis natura sudiscare soleat vim, & conatus syderum, quibus auctoribus Genethliaci tam multa, tam certò, tam constanter denunciant

mortalibus.

#### CAPVT DECIMVMQVARTVM.

Parentum, & obstetricis sedulitate mutari temperamentum, quod puer è stellis hausit.

EMPERAMENT V M nihil est aliud, quàm certa quædam qualitatum, humorúmque symmetria, & proportio, quæ si integra sit, sanitas existit; sin minùs, sebres, morbi, mors. Immò sanitas ipsa non est aliud, quàm huiusmodi temperamentum, auctore Galeno lib. 1. de disserentiis morborum, & lib. & initat. [Temperantia, (inquit) seu symmetria calidi & frigidi, sicci & humidi, naturalis est sanitas.] Receperunt id omnes Medici, receperunt omnes Philosophi, recepit Hippocrates lib. 1. de diæta, & sect. 2. Aphorism. 51. recepit Auicenna can. 1. sen. 1. doct. 3. c. 1. post proæmium: recepit Speculator eodem loco: recepit Conciliator differentiarum, 65. & 77. & alij Medici, quos Conciliator citat: recepit Diocles apud Stobæum, c. 98. dicens morbos ab inæqualitate prouenire: recepit Alcmæon, vt scribit Plutarchus lib. vlt. de placitis Philosophorum: recepit Plato in Timæo, vt refert Galenus lib. de elementis: recepit Aristoteles lib. de sanitate, & morbos & lib. 4. Meteororum: receperunt omnes Philosophi.

Hinc planum fit, quæcumque momentum aliquod habent ad lanitatem, ad morbum, ad vitam, ad mortem, valere ctiam ad temperamentum tuendum, corroborandum, minuendum, dissoluendum.

Interest autem temperamenti non parum qua cura solettiáque recèns natus

infans



infans foueatur, præsertim ex octimestri partu, qui rarò vitalis est, de quo Hippocrates libro de octimestri partu ita scripsit. [His infantibus alimenta, ae respirationes periculosæ mutantur: si quid enim morbidum inducunt, per os, & per nares inducunt.] De remediis, quibus infantes huiusmodi adiunari possum, scribit Aristoteles libro septimo de historia animalium, capite quarto, plura verò Hippocrates libello de octomestri partu, & is, qui nostras commentationes commendare solet, Federicus Bonauentura, aureo illo volumine eiusdem tituli. Vniuersim de omnibus infantibus multa tradit Galenus libro primo de tuenda sanitate. Auicenn. capit. Ferrarius 3. doctri. cap. 1. Sed de obstetrice priuatim hæc Aristoteles libro septimo, de historia animalium, capite 10. [Iam verò obstetricis officium pars ingenij, perspicacisque intelligentiæ est: non solum enim difficultati partus opportunè expediteque succurrendum est, sed etiam contra ea, quæ accidunt, protinus agendum ingeniose; & in secando, deligandóque vmbilico infanti prudentia requiritur, & peritia.]

In nutrice verò quantum momenti est invtramque partem: emittere dentes etiam maturiùs infantes, quorum nutrices lac habent calidius, prodit idem Philosophus libro septimo de historia animalium, cap. 10.8 capite 12. Solent(inquit) pueri plurimum conuulsione excipi, præcipuè corpulentiores & lacte vescentes copiosiore crassioréque, & nutricem lactentes succi plenam, corpulentam, nocet etiam ad hoc morbi genus, vinum, magisque nigrum, quàm album; & quod minus dilutum est, atque etiam in cibis qui instat plurimi obsunt, si aluus substiterit, nociuum est, plurimi ante septimum diem intereunt, vnde sit vt nomina septimo die imponantur, tanquam saluti iam

pueri magis credamus.]

Quàm multa de lacte parentum, & nutricum, Galenus libro 14.de víu partium? sed præstat hac de re audire Hippocratem libro 4. de morbo ferè extremo. Cæterùm(inquit) calculi morbus principiú habet à lacte, vbi puer lac impurum sugit.lac autem in nutrice impurum sit, si pituitosis cibis, ac potibus, & alimentis impuris vtatur, conferunt enim omnia in ventriculum illabentia in ipla lac: habet autem se res hocmodo: si nutrix sana non fuerit, sed biliofa, aut aquola, aut pituitola, lac etiam puero morbum generat: cólentiunt enim corpus & ventriculus, plurimum verò ipfi ad lac cedit de co quod ipfa plurimum in se habuerit, & puer si de nutrice lac non purum suxerit, at vbi suxit lac non purum, sed biliosum, vel, vt dixi, morbosus fit ac debilis puer, & in presens maxime affligitur, quamdiu lac impurum, ac morbosum suxerit, at vbi suxit lac non purum, sed terreum ac pituitosum, & habuerit puer venas de vétriculo ad vesicam cadentes amplas, ac attrahentes, procedit autem & quod bibet nutrix, & lac in ventriculum pueri tale quale trahit à ventriculo, de lacte in totum fimiliter, prout venæ ad ventriculum detrudere possunt. Si quid sanè in lacte non purum fuerit, id quo vesica fruitur lapis sit tali modo, veluti in aqua non pura in calce aut in vase æneo turbata,& rursus sedata, fæx conseruatur, fit in medio.

Rursus libello de aëre, aqua, & locis, ex lacte calidiori, & bilioso calculum in pueris procreari tradit.

Observatum est quemdam, vt Martinus Vratislaviensis scribit comment, de Monstris cap. 15. capræ lacte nutritum cùm adoleuislet; semper saltare soli-



tum, plantásque, vt capræ solent, abradere petulanter.

Alium suillo sanguine pastum cœno semper delectatum.

Docent & Medici, eos qui à senescentibus iam nutricibus lactantur, citius senescere, quam qui à iuuenibus sugunt. Faustina Marci Antoni imperatoris

& Philosophi vxor, cùm sanguinem gladiatoris cuiusdam, cuius amore peribat, calidum bibisset, & cum marito statim coiisset, Commodum Imperatorem peperit ex eo concubitu hominem crudelem, gladiatorem potiùs, quàm Princi-

pem.

Consentiunt Galenus, & Auicenna multò salutarius esse lac maternum, qua nutricis, quod & Plutarchus libro de liberis educandis confirmat his verbis. [Oportet, vt mihi profectò videtur, vt matres filios educent, eí sque vbera porrigant, quoniam maiori cum charitate,& impenía magis diligentia nutrient, vt quæ natos ex intimo, &, vt dici solet, ex cordibus ament. Nutrices verò & alumnæ luppolitam quamdam,& arreptitiam beneuolentiam habeant , vtpote mercedis gratia diligentes, quod matres eos quos progenuerunt nutrire, aleréque conueniat, ipla etiam natura demonstrat, vnicuique etiam animantium generi, que pariunt, ideireo fimul & lactis alimenta suppeditauit, eius quoque fapientem fuille prouidentiam constat, quæ duplices mulieribus mammas dedit, vt ii gemellos peperifie contigerit, duplices adalendum fontes haberet. Præterea vt maiore in eos, quos procrearat amore beneuolentiaque foueret, quod medius fidius haud iniuria factum est, victus enim cibíque sodalitiu, quoddam beneuolentiæ, & amoris incrementum existit. Nam & belluæ dum à fociis pastus auellunt,magnum præ se ferre desiderium videntur.Danda prefertim opera, vt matres, quemadmodum enarratum est, filios educent, iisq; v-

bera porrigant.]

Plutarchus quidem moralem nimis disputationem instituit. Phauorinus apud Aulum Gellium,libro 12. Noctium æftiuarum è Philofophiæ penitioribus principiis caindem rem conficit. Quod est(inquit)hoc contra naturam imperfectum, atque dimidiatum matris genus peperille, ac statim ab se abdicasse sluisse in veero sanguine suo nescio quid quod non videret, non alere nunc suo lacte quod videat iam viuentem, iam hominem, iam matris officia implorantem? An tu quoque putas naturam fœminis mammarum vbera,quasi quosdam næuos venustiores, non liberorum alendorum, sed ornandi pectoris causa dedissersic enim, quod à vobis scilicet abest, pleræque prodigiose iste mulieres, fontem illum lanctillimum corporis, generis humani educatorem, arefacere, & extinguere, cum periculo quoque auersi corruptique lactis laborant: tanquam pulchritudinis sibi insignia deuenustet; quod quidem faciunt eadem væcordia,qua quibuldam commentitiis fraudibus nituntur, vt fætus quoque ipfi in corpore fuo concepti aboriantur, ne æquor illud ventris irrugetur,ac de grauitate oneris,& labore partus fatilcat.Quod cùm fit publica deteftatione, communique odio dignum, in ipsis hominis primordiis, dum fingitur, dum animatur, inter iplas artificis naturæ manus, interfectum iri; quantulum hinc abest, iam perfectum, iam genitum, iam filium proprij, atque consueti cognati languinis alimonia privare? sed nihil interest, (hoc enim dicitur) dum alatur, & viuat cuius id lacte hat. Cur igitur iste qui hoc dicit, si in capessendis naturæ sensibus, tam obsurduit, non id quoque nihil interesse putat, cuius in corpore, cuiulque ex languine concretus homo & coalitus lit? An qui à spiritu mul-

t0,&

to, & calore exalbuit, non idem sanguis est nunc in vberibus, qui in vtero fuit? Nónne hacquoque in resolertia naturæ cuidens estiquod postquam sanguis ille opifex in penetralibus suis omne corpus hominis sinxit, aduentante iam partus tempore: in supernas se partes profert, & ad souenda vitx, atque sucis rudimenta præstò est, & recens natis notum, & familiarem victum offert. Quamobrem non frustrà creditum est sicuti valent ad singendas animi, atque corporis similitudines, vis & natura seminis, non secus ad camdem rem, lactis quoque ingenia, & proprietates valere. Neque in hominibus id folum, sed in pecudibus quoque animaduerfum. Nam si ouium lacte hoedi, aut caprarum agni alerentur, constat ferme in his lanam duriorem, in illis capillum gigni tenuiorem.In arboribus etiam,& frugibus maior plerumque vis, & potettas eft, ad earum indolem, vel detrectandam, vel augendam aquarum atque terrarum, quæ alunt, quam ipfius quodiacitur feminis. Ac fæpe videmus arborem lætam & nitentem in locum alium transpositam deterioris terræ sueco deperiisse. Quæ(malum!) igitur ratio est, nobilitatem istam nati modo hominis, corpusque, & animum benignè ingenitis primordiis inchoatum, infitiuo, degeneríque alimento lactis corrumpere? præfertim si ista, quam ad præbendum lac tunc adhibebitis, aut ferua, aut feruilis, &, vt plerumque folet, externæ atque barbaræ nationis, si improba, si informis, si impudica, si temulenta est. Nam plerunque fine discrimine, quæcumque id temporis lactans est, adhiberi solet: Patiemurne igitur infantem hunc nostro perniciolo contagio infici, & spiritum ducere in animum & corpus suum ex corpore, & animo deterrimo. Id her cle ipfum eft quod sæpenumero miramur, quosdam pudicarum mulierum liberos, parentum suorum neque corporibus, neque animis similes existere. Scitè igitur & perite noster Maro, cum versus illos Homeri consectaretur.

όυκ άρα σοίχε σατήρ ἥν Ισπότα πηλεύς ὀνδὲ θέτις κήτηρ χλαύκη δές ἐπιτεθάλαοσα πέτραι,τ' ηλίβατοι ότι τοῦ νόος ἐπιν ἀπεινής.

Non partitionem solam támque illam, quam ille sequebatur, sed alituram quoque seram, & sæuam criminatus est: addidit enim serè de suo:

Hircanaque admorunt vbera tygres:

Quoniam videlicet, in moribus inolescendis, magnam ferè partem ingenium altricis & natura lactis tenet, quæ à principio imbuta paterni seminis cócretione ex matris etiam corpore & animo recentem indolem configurat. Et præter hæc autem quis etiam illud negligere, aspernareque possir, quod quæ partus fuos deferunt, ablegántque à le, & ali is nutriendos tradunt; vinculum illud, coagulúm que animi atque amoris, quo parentes cum filis natura confociat,interscindunt,aut certè quidem diluunt,deteruntque? Nam vbi infantis aliorfum dati,facta ex oculis amolitio est, vigor ille maternæ fragrantiæ sensim atque paulatim extinguitur, omnisque impatientissima sollicitudinis strepitus confilefcir. Neque multo minor amandati ad nutricem aliam filij, quam morte amissi obliuio est. Ipsius quoque infantis affectio animi, amoris, consuetudinis, in ea sola vnde alitur occupatur,& proinde vt in expositis vsu venit, matris, quæ genuit, neque sensum vllum, neque desiderium capit : ac propterea obliteratis, & abolitis natiuæ pietatis elementis, quidquid ita educati liberi amare patrem, atque matrem videntur, magnam ferè partem non naturalis ille amor eft, sed civilis, & opinabilis. ] Hæc Phauorinus Græca oratione, quæ nobis Aulus Gellius Latinis literis repræsentauit.

Vnde Astrologus nouit, quæ ex tanta lactentium multitudine ascissenda sit puero nutrix, vnde inuestigat, quæ se obtrusura sit quæ ab aliis sit parentibus præ cæteris laudanda, que commendatione aliis anteferenda sit? Qua fronte definiet quo nutrix eduliorum genere vsura sit, an indultura cibis pituitosis, slatuosis, terreis, aquosis, an coitura cum marito? Rimetur horoscopos, quantum velit, vertet Astrolabia omnia, si hæcignorat, quæ nosse non potest, siet insans nihil illo tale cogitante calculosus, valetudinarius, morbosus ac debisis; & cui præsagiebat diuturnam vitam, integram valetudinem, sirma latera, vel ipso vitæ ingressu extinguetur, vel inter viuos hominis cadauer aget.

#### CAPVT DECIMVMQVINTVM.

A victu magis quàm ab astris temperamentum pendere.

I H I L esse, quo naturale temperamentum soueatur magis, aut dissolutarur, quam victu, testatur Hippocrates tribus de diæta libris, quibus etiam luculenter prosecutus est singulorum eduliorum vim, ac naturam, vt quibus quæque noceant quæve vtilia sint edoceret. Fecit idem alter Medicinæ Magister, & de hominum salute optimè meritus Cornelius Celsus, libro 2. capite 18. & aliis sequentibus. [Adea (inquit) veniendum est, quæ nos alunt, id est, cibum, & potionem. Hæcautem non omnium

Cornclius Celsus, libro 2.capite 18.& aliis sequentibus. Ad ea (inquit) veniendum est, quæ nos alunt, id est, cibum, & porionem. Hæcautem non omnium tantum morborum sed etiam secunda valetudinis communia præsidia sunt, pertinétque ad rem, omnium proprietates nosse. Primò vt sani sciant, quomodo his ytantur, deinde vt exequentibus nobis morborum curationes liceat species rerum, que assiduò necessarie erunt subiicere, neque necesse sit cas subinde singulas nominare. Scire igitur oportet omnia legumina, quæque ex frumentis panifica sunt, generis valentissimi esle. Id valentissimum voco, in quo plurimum alimenti est. Item omne animal quadrupes dominatum omnem grandem feram, quales funt capræ, ceruus, aper, onager; omnem grandem auem quales funt anter, pauo, & grus, omnes belluas marinas; ex quibus cœtus oft, quæque his pares sunt. Item mel & caseum, quo minus mirum est opus pistorium, valencissimum este, quod ex frumento, adipe, melle, caseo constar. In media verò materia numerari ex oleribus debere ea, quorum radices, vel bulbos assumimus, ex quadrupedibus leporem, aues omnes à minimis ad phænicopterum. Item pisces omnes, qui salem non patiuntur, solidive saliuntur. Imbecillimam verò materiam esse omnem caulem oleris, & quidquid in caulico nascitur, qualis est cucurbita, & cucumis, & capparis, omnia poma, oleas, cochleas itémque conchylia: sed quamuis hæc ita discreta sunt tamen etiam quæ sub eadem specie lunt, magna discrimina recipiunt; aliaque res alia valentior est, vel infirmior, si quidem plus alimenti est in carne quam in vllo alio; firmius est triticum quam milium, id ipsum, quam hordeum, & ex tritico firmissima siligo, deinde simila, deinde, cui nihil ademprum est, quod 2176wuper Græci vocant. Infirmior est ex simila, deinde cum polline infirmissimus cibarius panis; ex leguminibus valentior fabula, vel lenticula, qua pifum: ex oleribus valentior rapa, napíque, & omnes bulbi, in quibus cæpam quoque & allium numero, quam pastinaca, vel quæ specialiter radicula appellatur, tum firmior brassica, beta, & porrum, quàm lactuca vel cucurbita vel asparagus. At ex fructibus surculorum valentiores sunt yux, ficus, nuces, palmulx, quàm que poma propriè nominantur. Atque ex his ipsis firmiora quæ succosa, quàm quæ frigida lunt. Itémque ex his auibus, quæ in media specie sunt valentior ea, quæ pedibus quam quæ volatu magis nititur,& ex his quæ volatu fidunt, firmiores funt quæ grandiores aucs, quàm quæ minutæ funt, vt ficedula, & turdus, atque ea quoque quæ in aqua degunt leuiorem cibum præstant, quàm quæ natandi scientiam non habent : inter domesticos verò quadrupedes leuissima suilla est, grauissima bubula : itémque ex feris, quo maius quodque animal, eò robustior ex eo cibus est, pisciúmque eorum qui ex media materia sunt, quibus maximè vtimur, tamen grauissimi sunt, ex quibus salsamenta quoque sieri possunt, qualis lacertus est, deinde qui quamuis tenuiores tamen duri sunt, vt aurata, coruus, scarus, oculata, tum plani post etiam leuiores lupi, mulíque & post hos omnes saxatiles.

Item Galenus, tertium medicinæ & lumen, & columen, libro primo de facultatibus alimentorum. [De facultatibus (inquit) alimentorum, plerique præstantissimorum Medicorum præcipuo studio in eam speculationem conuersi conscripserunt, quòd omnium quæ sunt in medicina ea propemodum sit vtilissima: nam aliis præsidiis non omni tempore vtimur, sine alimento autem ne viuere quidem neque secunda, neque aduersa valetudine possumus. Meritò igitur præstantissimorum Medicorum plurimi facultates, quæ eis insunt diligenti magnòque studio peruestigarunt.]

Idem libro de tenui victus ratione. [Cùm victus (inquit) attenuans ratio plerisque diuturnis morbis adeò conferat, vt sola ea sine vllo alio medicamento sublati sæpe suerint, operæpretium suerit, aliquid de ea præscribere, sunt

enim quos præstiterit sola victus ratione, sine medicamentis persanare.] Rursus libro de cibis boni, & mali succi. Annonæ (inquit) caritas assidua, quæ non paucos ab hinc annos multas nationes Romano Imperio subditas afflixit, iis, qui non omnino rudes sunt, planè significauit, quantum vitiati corporis succi ad gignendos morbos vim habeant:nam qui intra vrbes degebant sicuti moris est, dum sibi æstate pararent quæ in proximum annum victui suffectura effent, vniuerfo ex agris fruméto, hordeóque, fabis, lentibúlque afportatis; cereales reliquos fructus, quos legumina, & chedropa appellant, eorum etiam parte in vrbes aduecta agricolis relinquebant, quæ cùm illi per hyemem consumplissent, mali succi alimentis toto vere vesci coasti sunt: teneris namque fructibus arborúmque germinibus & extremis ramulis, tum bulbis, & mali fucci plantarum radicibus alebantur agrestia quoque olera, & quidquid lors illis vberiùs attulerat vt pote herbas ferè omnes virentes decoctas, quas nemo vnquam priùs degustauerat ad satietatem edebant. Ea propter cernere erat nonnullos vltimo vere, sed ferè omnes ineunte æstate multis, varissque modis per cutem vlceribus laborantes, ex his namque alia erysipelatode, alia erant phlegmode, alia ad herpetis similitudinem serpentia, nonnulla impetiginem, vel scabiem, quasi & lepram referre videbantur, sed ex his, quæ se mitissimè per cutem extulerunt, vitiosos humores ex visceribus, & imis corporis

partibus extraxerunt.

Nec omiserim quæ Paulus Ægineta libro primo, capite 23. scribit. [Senectus (inquit) cùm sicca frigidaque existat per calesacientia, & humectantia corrigi debet, imbecilliores ter die cibo resici debent, ad tertiam quidem horam panis exiguo cum melle Attico, septima verò hora vbi frictionem exercitationésque ipsis congruas & balneum fuerint experti, primum sanè quæ aluum emolliunt assumant; deinde pisces, aut auiculas. Hinc in cœna quæ optimi succi sunt, & ægrè corrumpuntur, non prohibeo tamen vinis ex melle præparatis vti, præcipuè quibus de calculo in renibus creato, aut etiam de podagta suspicio est quando petroselinum vino rectè iniicitur; At si quando pituita in ventriculo collecta necessitas est, aliqua quæ eam incidant deligere, protinus ad humectantem victus rationem digrediendum est, ac sicus maturæ ante alium cibum ipsis exhibeantur. Per hyemem verò cassia, si nullum in dextro præcordiorum symptoma accedere sentiat.]

Idem capite 53. describit victus rationem pro singulis anni temporibus, cap. 54. iis qui labore exercentur, cap. 55. iis qui iter agunt, cap. 56. iis qui nauigant cap. 71. [Inter frigidas (inquit) intemperies, tres numerantur differentiæ; ex quibus sicca est deterrima, quod enim successu temporis senescentibus obuenit, id statim ab initio hos affligit. Itaque humectare eos, & calefacere oportet quod commodè siet exercitiis mediocribus, cibo humido, & calido, vini calidioris potu.] Cap. 73. [Cùm de alimentorum facultatibus pars sit operis, quo de sanitate tuenda præcipitur, proximum est dictis, vt eum subisciamus, vbi priùs quàm particularia prosequamur, pauca quædam prælibabimus: quæ igitur attenuandi virtutem habét meatus aperiut, viscera adhærentia abstergunt, crassa incidunt, quòd si diutius in cibum ea adhibeas serosa, biliosaque contrahes excrementa, ac si vberiùs ingeras, sanguis ater, & vitiosus redditur.]

Quorsum Medicos grauissimos viros in re certissima fatigamus? ipsi etiam Poctæ intellexerunt, quantum in ratione victus momenti sit. Horatius lib. 2.

Saryr. 2.

Accipe nunc victus tenuis, qua quant dque secum Adserat. In primis valeas bene; nam varia res Vt noceant homini credas: memor illius esca, Qua simplex elim tibi sederit, at simul assis Miscueris elixa, simul conchylia turdis, Dulcia se in bilem vertent, stomachoque tumultum Lenta seret pituita: vides, vt pallidus omnis Cæna desurgat dubia?

Et Iuuenalis in suorum temporum ingluuiem acerrime inuehitur, Satyra secunda, & enumeratis quibusdam eduliis, quæ nullis sunt ornata macellis, subdit:

Hac olim nostri iam luxurio sa Senatu, Cæna fuit, Curius paruo qua legerat horto Ip se focio brenibus ponebat holuscula, qua nunc Squallidus in magna fastidis compede fossor, Qui meminit calida sapiat quid vulua popina.

Vertant



Vertant Genethliaci sua astrolabia, spectent sydera, rimentur abditas astrorum vires, observent stellarum configurationes, quanam è specula prospicient, quo quisque alimentorum genere sit vsurus? quanta in his diversitas pro natura locorum, pro anni temporibus, pro ætate, pro copia, vel inopia, pro eorum quibus cum quisque viuit conditione, pro valetudine, pro Medicorum confilio, pro palato, pro patriæ consuetudine, pro vsu domestico, pro subita, ac fortuita necessitate, pro amicorum inustatu, pro propria libidine, pro familiarium arbitratu, pro proprio appetitu, tantúmne causarum in vno syderum schemate videtur? Si hæc omnia non vident, nihil vident, sed temerè efficiunt, quidquid efficiunt de hominum temperamento: quantò meliùs de temperamento, & temperamenti causis disputant Hippocrates, Celsus, Galenus, Paulus? hos audire malumus quàm Astrologos.

#### CAPVT DECIMVMSEXTVM.

Plus labores valere ad tuendum vel mutandum corporis temperamentum quàm Astra.

ENTIANTV R astrorum internuncij, in stellis videri vniuscuiusque victum & cibaria, adhuc non viderunt eius remperamentum cuius vident genesim : magnam enim vim ad sanitatem vel tuendam vel labefactandam habet exercitatio & labor. [Oportet(inquit Hippocrates libro 1. de diæta) scire quomodo ciborum fortium natura vim detrahere oporteat, & quomodo debilibus robur per artem addere oporteat, prout fingulorum occano lele obtulerit, & si relata iam etiam cognouerit nondum sufficiens est hominis curatio, propterea quòd homo edens sanus esse non potest, nisi etiam laboret : contrarias enim inter se vires habent cibi & labores, verùm inter se mixtis conferunt ad fanitatem , labores enim ea quæ infunt confumere folent, cibi autem & potus ea quæ euacuata funt explent; oportet autem, velut par est, laborum vim pernoscere tum naturalium, tum eorum qui per vim fiunt, & qui ex ipiis carnem in augmentum properant , & qui in defectum ; & non lolùm hæc, sed etiam mensuram ac proportionem laborum ad multitudinem ciborum, & hominis naturam, & corporum staturas, ac ætates, & ad tempora anni & ad mutationes ventorum, & ad fitus regionum in quibus degunt, &. ad anni constitutionem ac statum.]

Ecce quam multa nosse astrorum consiliarios oportet, si volunt de nostro

temperamento vaticinari.

Rursus idem Hippocrates eodem libro. [Cursibus vtendum est velocibus, quo & corpus humore euacuetur & humor amplius siccetur, luctis autem, & fricationibus, & huiusmodi exercitiis vti non conducit, ne meatus cauiores redditi repleantur, à talibus enim animæ motum grauari necesse & Conserv & deambulationibus vti, his verò neutrum sæpe sieri oportet, sed sæpius alterutrum pro corporis natura, post hæc paulum conquiescere opus est.]

Galenus quoque libro primo de sanitate tuenda. [Nutricibus (inquir) tribus iasantibus excogitata dimotio est in cunis, in lectulis penderibus, in suis ipsa-

Digitized by Google

rum vlnis, vbi iam hoc aliud quoque nobis æstimandum oritur ad sanitatis tutelam vel in primis necessarium. Cum Asclepiades plane aperteque exercitationes damnet, Eralistratus verecundius timidiúsque decernat. Cæterum idem cum Asclepiade sentiat, reliqui verò Medici non solùm ad bonam corporis habitudinem, sed etiam ad sanitatem eas prædicent. Porto exercitationum tria faltein prima notantur genera, vtique quot motionum differentia, quippe aut à nobis ipsi mouemur, aut ab aliis, aut à medicamento. Horum tamen tertia species ad sanos nequaquam pertinet, sed qui ab altero præstatur motus, nauigando, equitando, vehendo, atque ve paulò antè dictum est, in cunis, lectulis, vlnísque objtur, recenter tamen nati puelli tam valentem motum, quàm qui vehiculis, nauigiis, equisque præstatur, adhuc non desiderant. At qui iam tertium, aut quartum annum agunt, hos vehiculo, nauigióque modice agitare licet, septemni verò etiam valentiora exercitia tolerant, ita vt equitare iam assuescăt. Per se verò moueri tunc primum cuiuis licet, cum iam repere cœperit, magisque etiam cum ingredi; immature verò omnino cogendi non sunt, ne crura eorum pondere vitientur. Sanè vel hac ætate facile declaratur quanta sit naturæ nostræ cum exercits societas cum pueros, ne si concluseris loco aliquo prohibeas quominus discurrant, ac pullorum vitulorumque ritu lasciuiant. Quippe sua cuique animanti natura satis est ad proprias conuenientésque excitandas appetitiones, quibus sanitatem, salutémque tueatur. Verùm Asclepiades nihil horum cogitans, per magnum otium captiunculas texit, quibus docere conatur nihil ad bonam valetudinem exercitia conferre. Verùm huic postea, quod par est, respondebitur, ceu garrulitate ad finem potissimum taxanda, est enim nobis hoc loco propositum, non Sophistarum nugas refellere, sed quod ad sanitatem conducit præcipere.

Idem libro de exercitatione paruæ pilæ. [Quantum (ait) ad valetudinem tuendam exercitationes conferant, & quod opus sit vt illæ cibos præcedant cùm veterum multi, & Philosophorum, & Medicorum optimi diligenter sint executi, nullus tamen, ô Epigenes, hactenus quantò hæc, quæ parua pila sit exercitatio, reliquis præstet satis exposuit. Quare núc licere nobis arbitror de ea, quatenus eius cognitionem habemus disserere sub te præsertim omnium in hacarte exercitatissimo sudice, quæ porrò & in aliorum dicta erunt vtilitatem quoscumque huius tu libelli participes esse volueris. Ego igitur sic sentio eas omnium esse vtilissimas exercitationes, quæ non corpus solum exercere, verum etiam animum oblectare possunt; vnde sapientes mihi humanæque naturæ probè periti susse videntur illi, quicumque venationes, & alias animalium capturas laborem voluptate, oblectatione, laudis cupiditate temperantes primi inuenerunt, adeò enim potentes sunt, qui in ca siunt motus animi, vt multi morbis suerint delectatione liberati.]

Rursus capite 3. eiusdem libri multis nominibus commendat exercitationom paruæ pilæ. Immò reuera id solùm est (inquit) quòd omnes corporis particulas cum iustitia mouet, du enim procedimus, aut recedimus, aut nos in obliquum transferimus, alij atque alij nerui, ac musculi plus satigantur quicumque est vno motionis genere, crura mouet, quemadmodu qui sine ratione cursitat, sic quoque non secus, quàm qui crebrò sese in obliquum transferunt partes inæqualiter exercent; verùm quemadmodum cruribus, sic & brachiis exercitatio hæc summa cum iustitia mouet, propriúmque partitur opus, siquidem in omni omni figura pilam excipere consueuerunt. Hic enim necesse est figurarum varietatem, alios, atque alios musculos vehementiùs tendere, adeò vt omnes vicissim laborantes, intermissionem his habeant æqualem; qui, dum alij operantur, quiescunt: atque ita vicissim omnes operantes, & quiescentes, neque segnes omnino relinquuntur, neque soli laborantes, lassitudine corripiuntur. Quòd autem & oculos exercere oporteat, hinc videre licet, si animaduertimus, quòd nisi quò vergat pila, diligenter præuiderit, quominùs eam attingat, ipsum aberrare necesse est. In hoc autem & consilium æquale, sollicitudini par, & opus est, tum illam ne humi in cassum deiiciat, tum vt versantem in medio eamdem assequi prohibeat, vel ipse transmissam rursus accipiat. Atque sollicitudo quidem corpus sola extenuat, cuipiam verò exercitio, ac laudis desiderio commissa, vtpote in lætitiam desinens, ad bonam eorporis valetudinem, atque animi prudentiam plurimum confert. Illud autem exercitium non modicum præstiterit, quòd ambo, corpus videlicet, & animum, pro sua vtriusque virtute iuuare possit.] Hæc Galenus, multáque alia de vsu paruæ pilæ.

Cornelius verò Celsus non sanis modò, sed ægris etiam corporibus exercitationes vtiles esse putauit. [Gestatio (inquit lib. 2. cap. 24.) longis etiam, & inclinatis morbis aptissima est, vtilisque & his corporibus, quæ ex toto sebre carent; sed adhuc exerceri per se non possunt, & iis, quibus lentæ morborum

reliquiæ remanent, nec aliter eliduntur.

Asclepiades etiam in recenti, vehementique sebre, præcipuéque ardente, ad excutiendam eam gestatione dicit vtendum esse; sed id periculose fit, meliúsque quiete huiusmodi impetus sustinetur: si quis tamen experiri velit, sic experiatur, si lingua non erit aspera, si nullus tumor, nulla durities, nullus dolor visceribus, aut capiti, aut præcordiis subierit. Et ex toto nunquam gestari corpus-dolens debet, fiue id in toto, fiue in parte est. Si tamen solis neruis dolentibus, neque vnquam in recenti febre, sed in remissione eius. Genera autem gestationum plura sunt adhibenda, quæ sunt pro viribus cuiusque, & pro opibus,ne aut imbecillum hominem nimis digerant,aut humili obsint. Gestationum leuissima est nauis vel in portu, vel in flumine, vehementior alto mari naui, vel lectica, aut scamno, acriorè vehiculo, atque hæc ipsi intendi, & remitti possunt; si nihil eorum est, suspendi lectus debet, & moueri; si ne id quidem est, certè vni pedi lecti subiiciendus funiculus est, atque ita lectus huc illuc manu impellendus: & leuia quædam genera exercitationum infirmissimis conueniunt; vehementiora verò iis, qui pluribus iam diebus liberati sunt; aut iis, qui granium morborum initia sic sentiunt, vt adhuc febre vacent, quod & in tabe, & in stomachi vitiis,& cùm aqua cutim subit,& interdum in morbo regio fit, aut vbi quidem morbi, qualis comitialis, qualis infania est sine febre, quamuis diu maneat, in quibuldam affectibus, ea quoque genera exercitationum necelfaria funt, que comprehendimus eo loco, quo quemadmodum fani, neque firmi homines se gerant, præcepimus. ] Hæc Celsus.

Sicut porrò moderata, & tempestina exercitatio salutaris est; ita nimia, vel intempestina noxia censetur. Itaque Plutarchus lib. de liberis educandis, [Perinde (inquit) ac in cella quadam reservandus est corporis labor, vt ne fragiles, leuitérque cedentes, ad doctrinæ studia fatigati succumbant: hostes enim disciplinarum, vt à Platone dictum est, sunt labores, atque somni. Quid his tam infistorcum ad id, quod dictum, longè principalius explicandum summo ducar studio;

studio: militaribus namque certaminibus pueros exercere conueniet, vt in iaciedis hastis, tractandis arcubus, venationibus, magnopere cotendant, victores eorum, quos bello deuicerint, bona ipsis præmia esse proponant, bellum educatam in vinbra corporis habitudinem repudiat. Macilentus autem miles, bellicis assucus certaminibus, pugiles, & structas prælio acies propulsar. Quid agis, dicit quispiam, tu, cùm de ingenuoru educatione liberorum daturu te præcepta spoponderis; mox inopes, ac populares ita videris prætermissse, vt solis institutionem locupletibus exhibere cogites: Quibus occurrere haud certè difficile est: ego namq; hanc ipsam institutionem communem omnibus, ac vtilem esse maximè velim: verùm si propria laborantes indigentia, meis vti comonesactionibus nequiucrint, fortunam, non auté me cosulentem accusent; enitendu itaq; pro viribus, vt optima pueris, vel etia ipsis pauperibus siat educatio; sin minus possibili saltem vtendu erit. Et ista quidem, quæ grauiter in sermone obiici poterant, adduxi, vt quæ ad rectam iuuenum institutionem non ferunt, adiungam.

Illud igitur allero, ad honesta pueros exercitia non plagis, aut verberibus, sed monitis, ac rationibus adduci oportere: omitto enim ea magis seruos dece-Je, quàm liberos, qui durati rigescunt, & ad labores sustinendos, nunc ob plagarum dolores, nunc ob contumelias horreant; liberalibus autem pueris maiorem laudes, ac vituperia, quam verbera, afferunt commoditatem : illa enim ad honesta incitant, hæc à turpitudine cohibent, mixtim verò, & alternis vtendum erit obiurgationibus, & laudibus; postquam vehementer obiurgarint, pudorc agendum erit, rursusque laudibus reuocabunt, issque imitandæ nutrices erunt, quæ vbi infantes lugere coëgerint, vbera denuò ad cos solandos admouent. Cauédum autem erit, ne immodicis elati laudationibus intumescant, quoniam nimiis demoliti laudibus frangūtur. Plerosq; iam ego patres vidi, quibus amor nimius ne amarent causa extitit: quid enim est, quod dicere velim, vt exemplo luculétior fiat oratio?nam cùm hi festinent, vt filij in cunctis ocyùs antecedant, immensos illis labores adiiciūt, sub quibus defessi corruut, & alioquin pondere molestiaru oppressi, doctrinam minus cosuete percipiut. Plantæ enim cum modicis alutur aquis, tum multis suffocantur: eodem modo animus, cùm mediocri vegetatur labore, sub nimio demersus opprimitur. A cotinuis igitur laboribus danda quæda pueris respiratio:reminisci enim oportet,omnem nostram vitam in remissionem, ac studiú esse ciuisam; quocircà non vigiliam modò, verúetiam fomnű esse repertum; non bellű solùm, sed & pacem; non hyemem, tátùm, sed & æstatem, nó operosos, sed & festos dies; &, vt generatim eloquar, laboris códimentu est otiu,idq; non in animatibus modo,sed etia in iis,quæ anima carent, colpicias: arcus enim, lyrálq; remittimus, vt tédere possimus, ac súmatim corpus quide indigétia,& repleméto, animus verò remissione, atq; labore coseruatur.

Tanta cùm in exercitationibus, & laboribus vis sit, ad valetudinem conseruandam, vel affligendă, quis ferat Astrologos omnia è syderu positione metientes, an mentientes? Quid hoc genere magis liberu otiosis magis incertu liberis hominibus quid magis necessariu indigentibus quid magis fortuitu vniuersis quid erramus per astra, & è cælo querimus causas humanarum actionu nónne & genus, & modum exercitationis imponit multis necessitas, aliis voluptas, comitatus aliis, aliis contubernium, aliis eorum imperium, quibus subsunt, aliis euentus varij, qui fallunt Astrologos, fallunt sapientum prudentiam, fallunt beatarum mentium intelligentias, vnius Dei solum præsensioni subsunt.

Digitized by Google

CAPVT

#### CAPYT DECIMVMSEPTIMVM.

Sedes, & domicilium magis, quam astra, afficiunt temperamentum.

VID cæli temperies?parúmne promouet corporis vires,& fanitatem? Hippocrates lib.de aëre, aquis, & locis: [Quare (inquit) si quis ad vrbem sibi incognitam perueniat, circumspicere oportet aëris situm, quomodo scilicet ad vétos, & Solis exortus iaceat: non enim equales vires sunt ad Septentrionem fitæ, & vergentis ad Austrum, neque eius, quæ Solem exorientem,& quæ eumdem occidentem spectat.Hæc igitur diligéter oportet perfcrutari,ac fimul quomodo fe habeant circa eam aquæ, num paluftribus vtantur, & mollibus, aut duris, & ex sublimi loco prolabentibus, & scaturientibus ex petris, siue salsis, & crudis. Terra etiam ipsa cosideranda, nudane sit, & aquis carens, aut densa, & aquosa, & an concaua sit, & æstuosa, vel alta, & frigida. Hominum insuper dieta perquirenda, qua maxime capiantur, an bibuli sint, & lurcones,& otio dediti,aut exercitiis variis vtentes, & tolerantes laborum, ciborúmq; plus appetentes,quàm poculorũ:ex his enim fingula funt inuestiganda. Nam qui hæc omnia probè, quatum fieri potest, cognouerit, aut horu plurima, eum non latêre possunt, cum in vrbem etiam ignotam peruenerit, neq; morbi regioni peculiares, & patrij, neq; communis regionis natura, quæcumque tandem ea fuerit, vt non possit in cognoscendis morbis dubius hærere, aut errare, sicubi ad morború curationem adhibeatur. Quæ ambo illis euenire solent, qui non priùs prouidi hæc diligenter cognouerunt. Quare qui ea studiosè rimatus fuerit, vniulcuiulque temporis, ac anni futuri constitutionem prædicere poterit, qui videlicet morbi comuni affectione ciuitatem sint inuasuri, tum æstate, tum hyeme,& quæcumque pericula vnicuique sint timenda,ex dieta,& victus immutatione.

Aristoteles lib.7. Politicor. c. 11. [Vrbes autem, quæ terræ, marísq; participes esse debent, & quod ad totam regionem similiter debet esse comunis, quantum sieri potest, dictú est priùs. Ipsus auté ad seipsam optandú est positionem sortiri ad quatuor respicientes: primum ad sanitatem: ad Orientem enim Solem conuersæ vrbes, & ad eos ventos, qui inde persiant, salubriores sunt, secundo loco quæ sunt secundùm Boream sitæ: hæ namque sunt ad hyberna potiores.]

Iterű infrà: [Cùm oporteat de sanitate habitantiú curam habere, hoc autem sit primű in situ, & qualitate loci, secundű in aquarum salubriű vsu, in ea quoq; re est diligentia meritò adhibéda: quibus enim plurimùm, & frequétissimè vtimur ad corpus, ea plurimùm important ad sanitatem; aquarű autem, & vétorum potétia talem habet naturá. Quapropter in ciuitatibus, quæ rectè sapiút, distinguédus est aquarű vsus, si non omnes sint pares, nec abúdantia sit earú aquarű, vt aliæ seorsimaquæ ad cibű, & potum, aliæ ad aliam indigétiam deputentur.]

Vitruuius lib.1.c.4.[In ipsis verò mœnibus ea erunt principia:Primò electio loci saluberrimi,is autem erit excelsus,& non nebulosus,non pluuiosus, regionésque cæli spectans neque æstuosas, neque frigidas, sed temperatas. Deinde se euitabitur palustris vicinitas:cum enim auræ matutinæ cum Sole oriete ad oppidu peruenerint,& iis ortæ nebulæ adiugentur, spiritus pestiaru palustrium Q 2 yenenatos

venenatos, cum nebula mistos, in habitantium corpora flatus spargent, efficient locum pestilentem. Item si secundum mare erunt mænia, spectabúntque ad Meridiem, siue ad Occidentem, non erunt salubria; quia peræstatem cælum meridianum. Sole exoriente calescit, Meridie ardet. Item quod spectat ad Occidentem, Sole exorto tepescit, Meridie calet, Vespere feruet. Igitur mutatione caloris, & refrigerationis, corpora, quæ in iis locis sunt, vitiantur.]

Et post pauca: [Licet etiam considerare hæc ita esse, quòd æstate non solùm in pestilentibus locis, sed etiam in salubribus, omnia corpora calore siunt imbecilla; & per hyemem etiam, quæ sunt pestilentissimæ regiones, essiciuntur salubres, ideò quòd à refrigerationibus solidantur. Non minùs etiam quòd quæ à frigidis regionibus corpora traducuntur in calidas, non possunt durare, sed dissoluuntur: quæ autem ex calidis locis sub Septentrionem regiones frigidas non modò non laborant in mutatione loci, sed etiam confirmantur.

Infrà:[Hæc autem vitia efficit feruidum à certis partibus cælum, cùm infidet in apertas venas plus, quàm patitur è mistionibus naturali temperatura corpus. Item si humor occupauit corporum venas, imparésque eas fecit. Item ex refrigerationibus humoris ventorum, & aurarum, infunduntur vitia corporibus,

non minùs quàm aëris.

Denique post pauca: [Itaque etiam atque etiam reuocandam censeo veterum rationem: maiores enim è pecoribus immolatis, quæ pascebantur in iis locis, quibus aut oppida, aut castra statiua constituebant, inspiciebant iecinora, si i erant liuida, si vitiosa; prima talia immolabant, dubitantes an morbo, an pabulo læsa essent, cum pluribus experti erant, se probabant integram, se solidam naturam iecinoris ex aqua, se pabulo, ibi constituebant munitiones; si autem vitiosa inueniebant, iudicabant humanis corporibus pestilentem suturam, nascentem in iis locis aquæ, cibíque copiam, se ita transmigrabant, se mutabant regiones, quærentes omnibus rebus salubritatem.]

Cornelius item Celsus lib.2. cap.1. [Vbi (inquit)est æqualitas, saluberrimi sunt sereni dies, meliores pluuij, quàm tantum nebulos; optiméque hyeme, qui omni vento vacant; æstate, quibus Fauonij perstant. Si genus aliud ventorum est, salubriores septentrionales, quàm subsolani, vol austri sunt: sic tamen, vt in hæc, interdum regionum sortes mutentur: nam serè ventus vbique à mediterraneis regionibus venions, salubris; à mari, grauis est: neque solum in bono tempestatum habitu certior valetudo est, sed priores morbi quoque, si qui inciderunt, seuiores sunt, & promptius siniuntur. Pessimum ergo cælum est, quod ægrum facit, adeò vt in id quoque genus, quod natura peius est, in hoc statu salubris mutatio sit.

Inter summos hos viros Marcum Tullium mihi videor numerare posse, cuius alij dicendi, ego doctrinæ etiam copiam admirari soleo lib. de sato: [Inter locorum naturas (inquit)quantum intersit videmus: alios esse salios pestilentes, in aliis esse pituitosos, equasi redundantes, in aliis exsiccatos, atque aridos; multáque sunt alia, quæ inter locum & locum plurimum disserunt. Athenis tenue cælum, ex quo acutiores etiam putantur Attici: crassum Thebis, itaque pingues Thebani, ex valentes.]

Quid ad hæc astrorum clientes faciunt, ne homines vasa Samia, quæ domicilium mutare non possint? aut lotophagos, loco, quem semel inscderunt, inseparabiliter adhærescentes, deserunt illi solum frequenter; idque



non agentibus stellis, sed variis de causis, nunc è proximo, nunc de longinque petitis.

Ad bellum, ad celebres Academias, ad Principum aulas, ad lites, ad nundinas, ad exilium, ad vsuperitiam rerum, ad amicos, ad familiares, ad salubritatem, ad voluptatem, ad alios innumeros vsus, pro temporum, ac personarum, pro rerum vicissitudine, pro negotiorum opportunitate, pro rei publica, vel prinata ratione, qua omnia, vt stulte ducutur ex solo calo, sic valetudo, cui ex domicilio accedit, receditque, non parú prorsus inepte ex solis stellis petitur.

## CAPVT DECIMVMOCTAVVM.

Quid consuetudo & vsus aduersus Astrorum vim possint.

B s s T prætered plurimum valetudini, & naturali temperamento eorum, quibus quis assucuerit, repentina commutatio, & ab extremis ad extrema transitio. Quare Galenus lib. r. de sanitate tuenda: [Videtur (inquit) in his tria deinceps pari inter se iure potuisse, morbum, ætatem, consuetudinem. Atque in morbo quidem contrarij adhibendi, indicationem accipit ab ætate, & consuetudine similium: febri namque, ceu morbo calido & sicco humida coueniunt: puellis, & quibus ea ætas, non morbus, sed secundum naturam sit; id maxime est vtile, quod plane est simillimum. Pari modo consuetudine, vtpote quæ adscititiam, acquisicamque naturam in corporibus gignit contraria, in primis dedisse est noxium; atque hæc merito: quæ enim corpora secundum naturam se habent, iis conservari, custodiríque suum habitum decet; quæ morbo aliquo premuntur, iis contra alterari, & ad contrariú habitum trahi expedit, ac servatur quidem similibus vnúquodque, alteratur autem cotrariis.]

Cornelius etiam Celsus lib.1.c.3. [Neq; verò(ait)ex multa fame nimia satietas, neq; ex nimia satietate fames idonea est, periclitaturq; & qui semel, & qui bis die cibum incontinenter contra confuetudinem assumit. Itémque ex nimio labore lubitum otium,neq; ex nimio otio lubitus labor line graui noxa est:primò, cùm quis mutare aliquid volet, paulatim debebit affuescere, omnem autem laborem faciliùs vel puer, vel senex, quàm insuetus homo sustinet. Atque ided quoq; nimis otiosa vita vtilis non est, quia potest incidere laboris necessitas; si quando tamen infuetus aliquis laborauit,aut multò plus quàm folet:etiä is,qui assueuit, huic ieinno dormiendum est; multò magis si etiam os amarum est, vel oculi caligant, aut venter perturbatur: tum enim non dormiedum tantummodò ieiuno est, sed etiam in posterum diem permanendum, nisi citò id quies sustulerit:quod si factú est, surgere oportet,& lentè paululum ambulare;& si somni necessiras non fuit, quia modicè magis aliquis laborauit, tamen ingredi aliquid eodé modo debet. Infrà: [Si assidua (inquit) fatigatio vrget, inuicé modò aqua, modò vinum bibendum est,raróq; balneo vtendum,leuátq; lassitudinem etiam laboris mutatio; eúmq;, quem nouum genus laboris pressit: id quod in consuetudine est, reficit, fatigato quotidianum cubile tutissimum est, insolitum contrà laxat:quod enim contra confuetudinem est,nocet,seu molle,seu dutum.]

Idem qui suprà Galenus lib. de curandis animi morbis, neque ast deterreri quempia oportet, ne seipsum conetur meliorem efficere, etiass factus quinquagenarius sit, quinetia omni ratione conabitur ipsu corpus in melius restituere, Q 3 quamuis

quamuis compertu habeat se nunqua Herculeam valetudinem consecuturum. Infra: [Omnium autem maxime tui ipsius te pudeat, quod quidem si feceris, poteris quandoque expertem illam tationis vim, qua excandescimus, quasi feram quamdam mitigare, ac mansuefacere; alioquin absurdum admodum sit, viros equitandi peritos, vbi equos acceperint, breui eos ad parendum idoneos reddere, te autem, qui non aliquid extrinsecus animal acceperis, sed rationis illam expertem vim, quæ in tuo ipso animo est, & cum qua semper meditans, ratio simul habitat, non posse itidem mitiorem reddere, & quamuis non ita continuò, at longiori saltem spatio.] [Infra: Adhuc delige optimum vitæ genus, id iucundum essiciet consuetudo.]

Ac de mutanda ratione victus, hac Hippoerates scribit apud Galenum libro de consuctudinibits, cap. 1. [Atque facile addici potest, quod vitiosa dicta comessionis, & potionis ipsa sibi ipsi semper similis, tutior vi plurimum est ad sanitatem, quam si quis repente magnam mutarionem faciat, ad aliud melius, quandoquidem & iis, qui bis cibum capiunt, in die, & iis qui semel cibum capiunt repentina mutationes, noxas, infirmitates que inferunt; & ij sane, qui prandere non consueuerunt, si pransi fuerint statim insirmi siunt, & toto corpore graues, & imbecilli, & tardi, si verò etiam supercoenauerint, acidum, ructantes, quibusdam etiam sputile, hocest, humida deiectio aduenit, quando præter consuetudinem onere grauatus est ventriculus, solitus supersiccari, &

non bis intumescere, neque bis elixare cibaria.]

Idem de eadem re magis laborauerit, si ter in die cibum capiat ad saturitatem, & adhuc magis si pluries, quamquam sanè multi sunt qui facilè serunt ter in die cibum capientes, ad satietatem, si sanè ita fuerint assueti; quin & qui bis cibu in die capere consueurunt, niss pransi fuerint, imbecilles, & infirmi siunt, & ad omne opus timidi, & cardialici, pendere enim videntur ipsus viscera, & mingut calidum & viride, & stercus comburitur. Sunt & quibus os amarescit, & oculi cauantur, & tempora saliunt, & extrema frigescunt; & plurimi quidem corum, qui pransi non sunt cœnam comedere non possunt; si verò cœnauerint ventriculum grauant, ac multò magis ægrè cubant, quàm si pransi fuissent. cùm ergo talia sanis eueniant ob dimidij diei mutationem, diætæ præter consuetudinem, neque addere commodè videtur, neque detrahere. Si igitur hic qui præter consuetudinem cibu capit, semel tota die exinanitis vasis cœnauerit quantum solebat, verisimile est ipsum multò magis grauari, si verò longiori adhuc tempore exinanitis vasis, derepentè pòst cœnauerit, magis vtique grauabitur.

Cibos etiam, quibus quis assuetus est, quamquam minùs salubres Hippocrates ibidem commendat. Multi (inquit) facile ferunt esculenta, quibus assueti

sunt, etsi non sint bona natura, similiter autem & poculenta.]

Galenus verò libro de consuetudinibus, citato cap. 2. docet cur quis facilius concoquat cibos, quibus est assuetus, quicumque illi tandem sint, quia cibum in qualitatem nobis familiarem redigi oportet, vnus autem cibus vni familiaris est, alteralteri: [Aliud enim nutriens (inquit) alij corpori familiare est, ideóq; animantes ad familiaria nutrimenta, à nullo docta, sed à natura impulsa accedunt, iumenta quidé ad herbas, paleam, fœnum, & hordeum, leones autem ad carnes; sicuti etia pardales, & lupi. Quemadmodu igitur animalibus secundum genus non parua differentia familiarium vnicuiq; nutrimentoru est, sic etiam, & secundum speciem in generibus reperiuntur differentia magna, cum alij ne gustare

gustare quidem vinum possint, alij autem phurimum innoxiè bibat, alij boum & hircorum, & arietum carnes cum delectatione comedant innoxiéque concoquant, alij nec odorem iplarum lustineant, nec elum, & si per alterius escæ penuriam, vt in fame fit, huiusmodi carnes ingerere cogantur, cocoquere ipsas nequeunt citra nocumentum, ac appetitu ex ablatione subuertunt, grauanturg; derepentè, si quis nutus ipsis superueniat, nec ipsum quoq; innoxium tolerat. Quoniam autem hæcita se habere cospiciuntur, primum quidem illius meminisse oportet, homines assumere, que suauiora sunt, alios alia secundum natura familiaritatem, accedere ad talium elum libentiùs, tanquam ea fibi ipli concoctu faciliora vila sint esse, auersari auté, & sugere quæ insuaia sunt, cócoctug; difficiliora, ita ve consuetudo signum sit, familiaritatis naturalis. Quod autem & vt causa sæpenumero siat, constat ex iis, quæ in principio quidé in suauitate, aut nocumento, à quibuldam ingestis afficiuntur, si autem ipsis paulatim assuescere sustinuerint in suauitate, aut nocumento, non ampliùs afficiútur; causa autem & huius rei talis est, sicut vnumquodq; eorum, quæ comeduntur, & bibuntur, secundùm aliquam qualitatem alterantur, ita & ipsum quodámodo afficit id,quod alterat;licet autem huius rei euidens capere argumentum ex humorum ab vnoquoq; cibario genitorum differentia: namalia quidem melancholicum gignunt sanguinem, alia pituitosum, vel qui pallidam slauamq; nominatam bilem, non paucam habent, sicuti nonnulla purum sanguinem; differentiam ergo aliqua eorum quæ nutriuntur inter fe,necesse est sieri,secundùm nutrientis fanguinis ideam; euidens autem argumentu affimilationis nutrientium ad id, quod nutritur est, ipsa plantarum, & seminum trasmutatio co vsg; ſæpenumero facta, vt quæ maximè nociua in alia terra erat, si in alia transplantata fuerint non folùm innociua, sed etiam vtilis fiar, frequens enim est horum experiétia apud eos, qui de agricultura, & de platis comentarios copoluerunt, quemadmodum & trasslationis secundum regiones facte apud cos, qui de animalium historiis scripserut. Quoniam igitur non solum alteratur id quod nutritab eo quod nutritur, led & iplum aliquo modo exigua quadam alteratione alterat, necesse est exigua hanc alterationem, tractu temporis notabilé fieri, ita vt ad æqualé vim cum familiaritate naturali veniat ea, quæ ex diuturnis cosuctudinibus fit ac in iis quide, quæ comedutur, & bibuntur inuenta mihi videtur caufa facultatis, cófuetudinu. Hæc ille. [Tanta est confuetudinis vis, vt ne praua quidem tutò omittatur,nec cófuetudines ipfæ (inquit Galenus lib.5.de fanitare tuenda,c.11.) tametli prauæ lunt displiceribus,adhuc sibi corporibus mutandæ non sunt, quin nec per summă sanitatem semper id tentandu, sed tunc cu iscui mutáde funt à ciuilibus curis vacat &c.]Legătur,que li.9.de methodis e.4.idé narrat, de adolescéte, qui per trigintadies exercitationé, cui assueuerat, omiserat.

Longior sim, si adferam quæ Galenus li.de consuerndinibus a.3. disputat de vi consuetudinis, ex alteratione externa, cap: 4. de consuetudine exercitiorum corporis, & animi. Quare à Meditorum cheoriis, ad Poëtanum amœnitatem animi caus à transgrediamum non enim Medici solum rigescere & emollescere nostra corpora consuetudine, vsúque contra genitalium, nataliúm que syderum vim viderunt, sed Poëtæ quoque experti sunt, à quibus discere poterant Astrologi consuetudinis vim: nam Ouidius 3, libro de Ponto:

Ductus



Ductus ab armento taurus detrectat aratrum, Subtrahit & virgo colla nouella iugo. Nos, quibus assuents fatum crudeliter vei,

Ad mala iam pridem non summ vlla rades.

Idem libro 3. de Tristibus:

Quig fugax rerum, securag, in otia natu, Molli, & impatiens antè laborie eram.

Vlsima nunc patier, nec me mare pertubus orbum, Perdere diuerfa nec potuêre via.

Suffecitý, malu animus, nam corpus ab illo Accepit vires, vixý, ferenda tulit.

Idem libro s. de Tristibus:

Pone metum, valeo, corpusq, quod antè laborum Impatiens nobu, inualidumg, fuit,

Sufficit, atque 1pso vexatum induruit vsu. An magu insirmo non vacat esse mihi.

Idem libro 4. de Tristibus:

Tempore ruricola patiens fit taurus aratri, Prabet & incuruo colla premenda iugo.

Tempore paret equis lentu animosu babenu, Et placido duros accipit ore lupos.

Tempore sauerum compescitur ira leenum, Nec seritas animo, qua suit antè, manet:

Quag, sui iußis obtemperat Inda magistri Bellua, seruitium tempore vieta subit.

Tempore ve extentu tumeat facit vua racemu, Vixá, merum capiant orana, quod intus habent,

Vixá, merum capiant grana, quod intus habent. Tempus & incanas semen producit aristas,

Et ne sine tristi poma sapore facit. Hos dentem tenuat terram renouantis aratri,

Hoc rigidas silices, & adamanta terit. Hoc etiam sauas paulatim mitigat iras, Nos minuit luctum, mæstag, corda leuat.

Cuncta potest igitur tacito pede lapsa vetustat, Praterquam curas attenuare meas.

Idem libro 4.de Ponto:

Gutta cauat lapidem, consumitur annulus vsu, Et teritur pressa vomer aduncus bumo.

Idem libro primo de Arte amandi:

Ferrem aßiduo consumitur annulm vs.
Interit aßidua vomer aduncm humo.
Quid magis est durum saxo, quid mollim vnda?
Dura tamen molli saxa cauantur aqua.

Quæ exempla desumpta sunt ex Lucretio, libro primo de natura ferum.

Quin etiam (inquit)multum Solis redeuntibm annis, Annulus in digito subter tenuatur habendo,

Stillicidi

Stillicidij casus lapidem cauat, vncus aratri Ferreus occulto decrescit vomer in aruis.

Idem lib. 2.

Nam leuiter quamuis quod crebro tunditur ictu, Vincitur in longo spatio tamen, atque labascit, Nonne vides etiam guttas in saxa cadentes Humoris longo in spatio persodere saxa?

Quid Propertius noster libro secundo?

Ac veluti primo taurus detrectat aratra, Mox venit assueto, mollis ad arua iugo.

Claudianus quoque libro secundo in Ruffinum:

— Iam nulli, inquit, flebile damnum, Sed virtus folemnis erat, campúfque furori Expositus fensúmque mali detraxerat vsus.

Hinc tandem sapienter Marcus Tullius libro secundo, de divinatione: [Illúdne(inquit) dubium est, quin multi cùm ita nati essent, vt quædam contra naturam depravata haberent, restituerentur, & corrigerentur à natura, cùm se ipsa
revocasset, aut arte, aut medicina? aut quorum linguæ sic adhærerent, vt loqui
non possent, ea scalpello resectæ liberarentur? Multi etiam naturæ vitium meditatione, atque exercitatione sustulerunt, vt Demosthenem scribit Phalereus,
cùm Rho dicere nequiret, exercitatione fecisse, vt planissimè diceret.]

At cuius tandem horoscopi tanta lux esse potest, qua Astrologi præuideant aliquando, quibus de causis, quo auctore, cuius suasu, quo consilio, qua occasione, quo casu, quo incitamento, cuius imperio, aut vi, qua spe, quo metu, consuetudinem aliquam quis sit suscepturus in victu, in exercitatione, in studiis, in otio, in somo in sin suscepturus in victu, in medicinis, in cessatione, & in sis omnibus, quæ in humanam vitam cadunt, aut cadere possumt: nimirum quantum sibi arrogant, qui hæc omnia in stellis inspicere se posse considuant? supra humanas vires spondent, qui tot rerum præsensionem nobis pollicentur.

#### CAPVT DECIMVMNONVM

Medicamentorum vim, & Medicorum peritiam cum astris pugnare.

worem? quam multa pharmacis vitia temperamentorum corriguntur? resecantur exuperantiæ, replentur inanitates, debilia corroborantur, effræna cohibentur; souetur memoriæ domicilium, vegetantur sensus, corpus tandem animo tanquam equus indomitus, facilior, promptior, aptior redditur. Quoties impendentes morbos seduli Medici auertunt? quoties vitiosum corporis habitum emendant in melius? quoties oppressas morbo vires sublemant? quoties lapsas confirmant? quoties propè fugientem animum remorantur ac sustinent? adeò eorum opera illustris aliquando fuit, ve mortuos etiam

ad vitam reuocatos Antiqui existimarint, vt refert Plinius libro septimo, capite septimo. Non quòd vita sunctos reddiderint luci, sed quòd morti proximos & letho adiudicatos, atque etiam quosdam, qui mortui putabantur, cùm non essent, sanitati reddiderunt. Quo in genere scribit Cornelius Celsus libro secundo, cap. 6. Asclepiadem celebrem Medicum, cùm in funus incidisset cuiusdam, quem imperiti nonnulli Medici extinctum putabant, & intellexisset eum viuere qui efferebatur, à sepultura ad lectum reuocasse. Ab aliis claris Medicis scribit Apuleius libro quarto Floridoru, sepe animam in corporis latibulis delitescentem medicamentis prouocatam suisse: sed hæc alij viderint. Nos ostendamus, medicamentorum vi, naturale temperamentum quod è natalitiis, vel genitalibus stellis hausimus, si ramen hausimus, commutari solere, adeò frequenter vt Astrologi, ne corporis quidem constitutionem, & habitum è stellis, quantalibet arte polleant, cognoscere possint.

Quamcumque temperiem, quam ex vtero materno corpus humanum tulerit, medicamentis corrigi, & aliò conuerti posse ambigit nemo. Hinc Galenus
lib.7. Methodi, cap. 10. [Calida (inquit) intemperies refrigeranda est, frigida verò calefacienda: similiter humida siccanda, & sicca humectanda. Quòd si per
copulationem aliquam duarum qualitatum intemperies consistat, miscenda
amborum consilia sunt: ac quæ humida, calidaque, siccanda & refrigeranda,
quæ verò humida, & frigida, siccanda, & calefacienda; ad eumdem modum,
sicca, & frigida humectanda, & calefacienda, sicca verò, & frigida humectanda, & refrigeranda. Scire autem licet harum omnium potissimum esse, inter

simplices siccam, inter compositas siccam & frigidam.

Idem lib.3. de temperamentis, cap. 3. [ Illud fortasse (inquit) dissonare videbitur, quod ex iis, quæ vt nutrimentum comeduntur, aliqua cuti impolita, hanc erodunt, atque exulcerant, sicuti sinapi, muria, allia, cæpæ. Verum hæc quoque cum politis à principio hypothelibus concordant:etenim fit, propterea quòd mutantur, alteranturque, dum & in ventre coquuntur, & in venis in sanguinem vertuntur, propterea quòd vno loco non permanent, sed in multas partes diuisa quoquo versus feruntur: adde & quod non solum multis succis miscetur, sed etiam cibis, cum quibus sumuntur. Adhæc, quòd celeriter eorum concoctio, & partium separatio conficitur, ita vt quod conueniens in eis est, assimiletur; quod superuacaneum est acre, per aluum, vrinam, & sudores excernatur. Propter hæe inquam omnia, quod foris impositum exulcerat, id comestum non exulcerat: & si vnum quodlibet istorum illis accederet, satis esset ad ea, quæ foris funt integra conferuada: verbi gratia, mutatio ipfa prima, fi namque non maneat sinapi, quale extrinsecus fuit, còm est assumptum, manifestum est,nec vim eius manere, quod si tum dirimuntur eius partes, tum sparguntur, multò vtique magis sic censendum est. Iam satis erat, quòd non eodem loco remaneret, cum nec circa cutem aliquid efficere posse videatur, nisi diutius immoretur, sed nec mixtio ipsa, cum multis cibis parum momenti habet; si enim id citra alium cibum solum assumas, facile intelliges quantum molestia, & mordicationis ventriculo afferat incommodi. Cùm igitur prædictorum vnumquodque per se satis prohibere possit, quominus sinapi, quod foris facit in cute, idem facere intus possit, multo arbitror magis, vbi omnia simul conueniunt: nam & coquendo alteratur, & fecernitur, & expurgatur, & cure multis aliis milcetur,& variè distributum in omnem partem fertur,nec in vlla moratua

moratur, quod autem si acrimoniam suam seruaret interna quoque omnino exulceraret, cum iis, quæ sponte accidunt vlceribus intelliges: gignitur enim non rarò aliis ex vitiolo cibo, aliis ex quapiam in iplo corpore corruptela, & putredine, viscosus succus, quam cacochymiam vocant: his aliquando interiorum quoque aliquid exulceratur: magna tamen ex parte cutis, quoniam in hanc excrementa, quæ habitu corporis colliguntur, natura expellit multis, & assiduis viceribus, afficitur, quippe cancri, phagedænæ, herpetes, erodentes, carbunculi, multaque alia vicerum generationes, ab huiusmodi cacochymia nascuntur. Nec igitur talium quidpiam est dubitandum, sed nec cur medicamentorum nonnulla cum nihil nos extrinsecus offendant intrò assumpta, magnum adferant malum, alia rurfus intrò assumpta aliquando lædant, nonnunquam conferant, aliqua non folum intrò assumpta, sed etiam extrinsecus applicata offendant, quippe vt semel dicam nihil foris, intúsque garem agendi facultatem habet, neque enim, aut viperæ venenum, aut rabidi canis spuma, aut aspidis virus ( quæ tamen si extrinsecus corpori occurrant offendere creduntur) parem vim habent, vel soli cuti applicata, vel intrò assumpta; sed nec illud est mirandum, si cæterorum medicamentorum vis ad profundum non peruenit, neque enim necesse est, vt omnia parem habeant vim, quòd si ex iis, quæ initio sumuntur non pauca certo tempore, & certa quantitate, & in mixtura cum cæteris accepta conferunt, intempeltiuè autem, & largiùs, nec cum aliis admista lædunt, ne id quidem dubitationem vllam disputationi pariat, si quidem id tum cibis, tum igni, tum verò omnibus, vt sic dicam, quæ corpori occurrunt accidere folet: nam & mediocris nobis flamma nonnunquam opus est, eáque vsi plurimum ex ea iuuamur, cum tamen immodica flamma nos vrat ; ad eumdem modum & frigida potio , quæ mediocris est, confert, quæ immodica est, maximam adfert læsionem.]

Quàm multa de ratione siccitatis & humoris supersiui, emendanda tradit Galenus libro tertio de sanitate tuenda, capite duodecimo, de regendis corporibus, quæ calidiorem naturam fortita funt libro fexto eiufdem operis, capite tertio, de fouendo corpore, natura frigidiore, capite 4. de lassitudine emendanda, libro tertio, capite octauo, de corporibus lapsis reuocandis, libro quinto, capite secundo, de gracilitate, aut procuranda, aut tollenda, libro sexto, cap. 18. de totius corporis optimo habitu restituendo, libro sexto, capite 13. Hæc quidem generatim fingula præterea membra libro septimo de Methodis, capite 3. Idem Galenus docet medicamentorum vi alterari, & huc illúcque inflecti. [Quoniam(inquit)vnaquæque animalis particula propriam actionem edit, qua tantum ab aliarum actionibus differe, quantum ipla particula ab aliis, que illas edunt est diuersa, qui tueri actionem valt, hic temperamentu earum custodiat oportet, custodiet autem, si id, quod ad calidius est conuersum, refrigerabit, quod ad frigidius est inclinatum calefaciet. Pari modo, si quod ad siccius est alteratum, humectabit, & quod ad humentius est versum siccabit. Rursus quoque si siccabit, ac calefaciet, quod humidum est redditum, ac frigidum siccabit pariter, & refrigerabit, quod humidius fimul, & calidius eualit, & in reliquis duabus coniugationibus ad portionem; semper enim pro eo quod exuperat inducendum est eousque contrarium, quoad particulam in symmetriam vendicauerimus.]

[Nihil attinet referre, quæ de temperanda ventriculi nimis calida vel nimis R 2 frigida frigida complexione scribit Galenus tum lib.7. de Methodis, c.4.5.6.7.8.9.10. tum lib.6.de sanitate tuenda,c.10.de educendis humoribus,qui ventriculu afficiunt lib.7.de Methodis, cap.11.12. & 13. de custodiendis iis qui renum calculo laborant, lib. 6. de sanitate tuenda, cap. 1 I. de inhibenda capitis effluxione ibidem cap. 9. 12. 13. de curandis iecinoris affectionibus lib. 8. de compositione medicamentorum secundum locos cap. 7. lib. 5. de locis affectis, cap. 7. de humoribus cerebrum infestantibus arcendis,lib. 3. de locis affectis,cap. 7. de memoriæ & rationis curatione, libro tertio eiuldem tituli, capite quinto, de cephalæa, capite 9. de apoplexia, & neruorum resolutione, libro tertio, de locis affectis, capite sexto & decimo, de affectibus oculorum, aurium, linguz, lib.4. capite 2. libro 5. capite 5. de medulla spinali, libro 4. capite 3. & 4. de cordis & pericardij cura, libro 5. cap. 2. de sanando thorace, libro item quinto, cap. 3. de intestinis, lib. 6. cap. 2. de vesica, cap. 4. Sed præterire non debeo quæ idem. lib.9. c.2. de compositione medicamentorum secundum locos habet. [Ex horum(inquit)genere est lien qui ex hepate veluti fæcem sanguinis trahit,quemadmodum vesica ex hepate bilem,& renes vrinam; si igitur præ imbecillitate huiulmodi sanguinem ad se trahere non potest vitiosus humor vniuerso cor-. pori affricatur; ob id naturalem iplius firmitatem cultodire opórtere, quo conueniens sibi alimentum trahat per quam actionem vniuerso corpori ad humorum bonitatem confert; & generata in iplo recrementa in ventrem dimittere potest vnà cum eiborum recrementis excernenda, ea gratia valde amara medicamenta illi offerimus, quædámque iplis ex aufteris milcemus, quædam verò ad materia commoda, ad cæteroru videlicet malagmatu, præparationem. apponimus; quale pharmacum est cera, resina, pix, bitumen, & quæcumque alia huiusmodi;iuxta primamautem rationé, & acetű & mulsum misceri commoda funt yt pote ficcare,& attenuare crassos humores potentia citra calefactione.]

Rursus lib.6. de locis affectis. [Cùm splen (inquit) multa habeat accidentia cum hepate cómunia, illa nulla re differre videntur, nisi quòd quædam magis, queda verò minùs alterutro euenire solent:nam quod ad caloris rationem pertinet, vniuersum corpus, vt splen imbecillitate affectus est, magis nigrescere videtur:nam hoc ei natura ossicium dedit, vt melancholicu sanguinem ex hepate ad se trahat, quo ipsum ali destinatum est; igitur attrahendi facultate illi facta imbecilliori, sanguis in vniuersum corpus impurus transmittitur; quo circa color nigrior euadit, quinetiam hepatis exemplo sæpenumero excrementa ex se reiicit, ita vt & vomitione, cui nausea quoque accedit, melacholicu sanguinem aliquando excernat; qui interdu per inferiora quoque decidere videtur, ac citra huiusmodi euacuatione athymias, id est, animi desectiones, & dithymias, id est, moestitias melacholicas facit: ac nonnunqua ciboru vehemetissimas appetitiones, precipuè quado exquisitè acetosu est, id quod ad vetre fertur excrementu.

[Non solum immutare possunt medicamenta, tum totius corporis, tum singulorum membrorum temperamentum, sed planè etiam dissoluere. Quare Galenus lib.3. de medicamentorum facultatibus, capite 18.8.19. contendit medicameta frigida solum quantitate interimere; quin etiam lib.3. de temperamentis, cap.3. quædam esse medicamenta tradit, quæ corpus ipsum erodant & absumant, & lib.3. de simplicium medicamentoru facultatibus, cap.21. [Quoniam (inquit) de iis etiam medicamentis, quæ erosione, ac putredine interimere sunt mata, dicturum me, quod tempore perniciossora reddantur, & ipso genere na-

turam

turam nostram corrumpere possint, non vt refrigerantia dumtaxat, multitudine, sum pollicitus, tempus est nunc promissis satisfacere.]

Iterum capite 22. Cæterum(inquit)quæ nos contactu,aut per putredinem, aut per erosionem, interficiunt, ea quidem recta ratione humanæ naturæ deleteria existimanda sunt, toto genere: nam vt frigefacientia dumtaxat quantitate,&cc.]Tanta cùm lit medicamentorum vis, in vtramque partem à Medicis poriùs, quam ab astris repetendam esse, humani corporis constitutionem nemo non videt: hi enim medicamenta tractant, & pro peritia, aut imperitia, pro viu, aut insolentia, pro timiditate, aut audacia: in contrarias habitudines nostra corpora conuertunt, & ab eo temperamento deiiciunt, quod à nativitate obtinuerunt. Quare Galenus libro 4. Methodi, capite 4. cùm salutarem in primis esse emissionem sanguinis, vsque ad animi deliquium docuisser: in tempore factam; idque certissimis experimentis comprobasset. [Ex sanguinis(inquit)emissione,quem vsque ad animi defectum faciendam paulò antè diximus, non paruum fubsequetur incommodum, nisi opportuno tempore, aut debita mensura fiat : duos namque in ipsis Medicorum manibus perire vidi,qui postquam animo linquerentur, nusquam reuixerunt; multi-verò etsi non protinus, at postea propter virtutis infirmitatem perierunt, quos si quis citra resolutionem euacuasset, minime periissent: quin etiam alij in morbos inciderunt longos, postquam immodica inanitione resoluta vis naturalis fuit: aliis cùm immodicæ vacuationis noxam refarcire non potuillent, in omne reliquum vitæ tempus, totius corporis temperamentum redditum est, trigidius. Quid hîc agunt astra Quidquid illa astruunt, destruit Medicus; & obtruduntur adhuc Astrologicæ prædictiones. At quibus?iis nimirum qui Medicorum ope quotidie tentant, aut hepatis, aut ventriculi, aut renum, aut capitis intemperiem naturalem, castigare, aut coërcere.

Duo sanè Galenus in Medico requirit; doctrinam, & experientiam, cui alterum desit, illum grassari in genus humanum, soluere natiuum temperamentum, labefactare nostra corpora. Faciamus aliquem benignis ortum stellis in huiusmodi Medicum incidere, quid aget cœlum? quò se vertet?an repentè ex rudi faciet expertum? an docebit illum sine magistro? an patefaciet ei lecretiora Medicinæ arcana? cur Medicos potius doctrina, & fama inclytos adhibemus, quàm rudes & bardos? Non est expertus huiusmodi stellarum vim ille, qui apud Galenum commento primo, in Prognosticon Hippocratis zgrum incipientem sudare dimisit in balneum, tum autem sudoris copia affluéte Medicinæ tyro gauisus est, tanquam exquisité opportunum tempus conie-Chasset; paulò post mortuoægro à familiaribus tanquamægrum interemisset accusatus fuit. Deplorat Galenus libro octavo de compositione medicamensorum secundum locos, capite primo Medicorum imperitiam, & tarditatem, qui contraria medicamenta adhibentes multorum temperiem resoluunt, multólque interimunt. [Quod iplum (inquit) vel maxime circa affectiones oris, vétriculi, videre cótingit, præfertim, cú fuerit inflámatú: eius enim itémq; iecinoris inflămationes astringentiu coplexa opus habet, si năq; per relaxantiu medicationu ductu, citra admixtione facultatis robur addetis curentur, periculu incurrut de ipla vitasatq; hoc ipsuscu omnes empirici Medici per experietia edo chi fint, & omnes dogmatici, in ipfis artis operib. obseruet, no pauci tamé huius téporis Methodici(neg; enim de omnib, dico) innumeros ftomachicos in ánimi HT. CL

deliquium inducunt, omnes verò hepaticos occidunt: nullum enim ego vidi

fanatum ex his, qui in huiusmodi Medicum inciderunt.]

Idem libro de præcognitione ad Posthumum,cap. 1. [Si vulgares Medicos (inquit) audiamus, quæ singulis morbis euentura sunt,ægrotantibus præcognoscere non possumus:nam ex quo numerus corum, qui videri potius, quam esse volunt, non solum in Medicina, sed in aliis etiam artibus maior esse cœpit neglecta sunt quæ in disciplinis erant pulcherrima, dataque est opera, vt ea dicantur, & fiant quibus vulgi gratiam ineant; & ab eis approbentur; dico autem quibusuis adulari quotidie, salutare, diuites per vrbem comitari, Principes domum reducere, in conuiuiis discumbere, atque in eis tum ministrare,tum iocos,& facetias ferere; quidam verò non hæc modo faciunt, fed pretiolo quoque vestitu, & annulorum ornatu, magnoque subsequentium comitatu, & argentea spicillorum supellectile populo persuadent, se dignos, qui beati,& amabiles ab omnibus habeantur; atque cùm partim illecebris,partim ostentatione, iudicium illorum, qui res veras iudicare nesciunt, perstringant; multa vt ipli putant, bona consequuntur, vt ego sentio, veris omissis, falsa bona arripiunt: & tales cùm sint, in cæteris quoque Medicinæ præcepta trasgrediuntur, qui minimo etiam tempore, se docturos polliceantur: magnum discipulorum numerum contrahunt, per quos, plurimum ipsi possunt in vrbibus in quibus versantur.]

[Rursus libro quinto de sanitate tuenda, capite 11. Quò magis (inquit) de Medicis omnibus mirari cuipiam licet, quicumque nullo priùs sacto naturarum discrimine, de sanitate tuenda scribere sunt aggressi, sicut enim sieri
non potest, vt vnum calepodium ad omnes homines, sutor accommodet, ita
nec Medicus vnam omnibus vitæ speciem quæ conducat. Hac igitur de causa quidam saluberrimum esse affirmant abundè quotidie exerceri, quidam
nihil obstare, quominus in quiete prorsus degatur, & sunt quibus lauari maximè salutare esse videatur, aliis minimè, & c. ] Et cap. 1. eius dem lib.

[Est verò illud veluti elementum(inquit)totius artis, quæ valetudinem tuetur, quod numerolæ funt hominum naturæ, prout in confesso est omnibus tu Medicis, tum Gymnastis, quorum tamen plurimi, ita de valetudine tuenda scribunt, quasi de vno homine agant, ídque ne vno quidem ostenso quem priùs iuuerint, quamquam non vnum led multos, quos morbis priùs assiduis implicatos, ipsi postea multis annis in sanitate sua opera seruassent, indicasse, ac sic ad scribendum accessisse par erat. At nos ipsis rerum esfectis id ostendimus, & iis qui priùs assiduis premebantur morbis, inde adeò quòd sanitaris præceptis paruissent, in omni integritate seruatis, sic demum de ipsis scribere sumus ingressi quippe alios exercitari in totum vetuimus, ac solis vita actionibus contentos esse, suasimus, alios de multitudine exercitationum demere aliquid iussimus, ve totum ad minimum contraheretur, aliis qualitatem totam, aut ordinem, aut tempus, alios vniuersam speciem mutare iniunximus. Æquè verò de balneis præcipientes, vtique, quod aut omnino ab his superfedendum effet, aut læpius quàm antè vtendum, aut rariùs, aut ante cibum tantùm, aut etiam post cibum, aut calidioribus, quàmante, aut magis tepidis, aut frigidioribus, prorlus omnis morbi expertes, multis annis reddimus: at nihil horum facere licuisset, si neque naturales corporum differétias, compertas habuissem, neque debitam cuique salubrem victus rationem.]

Dupli

Duplici exemplo quantum Medici solertia valeat, declarat idem auctor, li.9. de Methodis, c.4. Duo erant, (inquit) adolescentes, alter liber, & palæstræ peritus, alter seruus, haud inexercitatus ille quidem, caterum in palastra parum vehemens; prior vbi febricitare prima hora noctis coepisset, postridie eum manè circa horam diei tertiam, vidimus, cum autem inuenissem febrem admodum calidam, sed pulsus æquales, maximos, celeres, frequentes, vehementes, tum caloris qualitatem, quæ tactum minimè morderet, iam verò & vrinas, tum crassitudine, tum colore à naturali habitu, non multum alienas; audiens præterea hominem, circiter triginta dies exercitationis consuetudiné intermilisse, pridie tamen exercitalle se vehementiùs, cæterum non multum, fumplisse autem solitos cibos, atque eos concoxisse, quamuis tarde & ægre, vtpote cum febris vespere occupasset, cum interim rubicundus plenusque homo appareret, atque plenitudinis sensum se percipere diceret, faciente intetim quodam eorum,qui aderant, de vena fecanda mentionem,vifum est nobis eius auxilij confiderationem, in aliud tempus reiicere, simul vt certiùs sciremus cuius generis febris esset, simul necessariò propter eam, quæ præcesserat euacuationis tarditatem; cum autem vesperi similem vigorem, tueri febris est visa, ceu nihil sensibiliter remittens, suspicio iam erat synochon esse, hancque ex obstructione sanguinis, & abundantia, præ carnis copia; & cùm parem magnitudinem febris, per totam noctem seruasser, postero die visum est, Medicis omnibus, qui inuiferant, sanguinem esse mittendum, discordia verò orta de tempore, & vincentibus iis,qui id in sequentem diem differendum suaderent, febris per totam eam diem visa est, suum vigorem augere, mox tertia lequente nocte, alia quidem accessio minime incidit, quæ primæ ad portioné responderet, erat tamen æstus ipse laboranti intolerabilis, vrgebátque eum tétio totius corporis, tum capitis pulsatio, atque ob hægrauis vigilia, iuuene se in aliam, & aliam figuram coartante, atque cùm vltrà ferre non posset, hora noctis octaua, mittit ad me ministrum,rogátque vt ad se omnino veniam:ipse annuo, atque ab co, inuenió que febrem calidifimam, pulíum qualem prædixi, quoniam autem neque in hac, neque in lotio, neque in ipsa caloris qualitate indicium aliquod humorum putrelcentium apparuit, optimum factu vilum est, venam incidere, antequam putredo inciperet; aufero itaque ab homine de industria eousque sanguinem, quoad animo linqueretur, maximum planè vbi valentes vires lunt, continentis febris remedium, id, quod tum ratione, tum experientia didici: primò namque in contrarium, statum agitur corpus, celerrimè ex animi defectu refrigeratum, hoc verò nemo inuenire potest, neque quod iplis ægris, neque quod naturæ, quæ animantes gubernat, iucundius vtiliusque sit;postea in huiusmodi corporibus necessariò superuenit alui deiectio, nonnumquam etiam bilis vomitus, quas res statim à toto-corpore sudores, madorélq; excipiunt quæ omnia cùm hîc quoque contigissent: protinus sebrem extinxerunt, vt quidam ex iis qui aderant, iugulasse me sebrem per iocum dicerent. Verum quo narrationem omnem absoluam, nihil mali erit pauca quædam addidisse, post duas namque à sanguinis emissione horas, paulum nutrimenti dato, ac iusso quiescere, discessi. Quinta hora reuersus tam profundo somno indormientem inueni, vt tangentem me pulsum, non sentiret. Cùm verò & ministri altum adeò illi somnum fuisse dicerent, vt nec cum madores eius abstergerent, expergisceretur, suasi ita facerent, esse namque homi

hominem lam prorsus à febre liberum; reuersus autem, & decima rursus hora, ctiam tum dormientem inueni, egressus autem iterum, ad alios visendos ægros, redeo hora prima noctis, non tamen, vtantè tacens, sed voce de industria sublata, quo ægrum à somno excitarem quod cùm ita accidisset, vbi solo prisanæ cremore ipsum nutriui discessi; cuius modum postero die iniungens, terrio leuatum dimiss. Ac quæ ad hunc pertinebat infirmum, ita sunt gesta, que verò ad alterum nunc dicam.

Is cum toto die multum laborasset, deinde lauatus paucula comedisset, cœpit nocte febricitare, totum etiam continuans sequentem diem. Nuc nos post secundam noctem vidimus, in cæteris quidem omnibus, iam dicto iuueni fimiliter affectum, verum putrescentiam humorum euidentes præbentem notas.Iraque venam huic quoque protinus incidimus,& víque ad animi defectú euacuauimus; post id modico interposito spatio, cibauimus primo, multa deinde, vna interpolita hora ptilanæ cremore, atque hæc omnia, intra quintam acta funt horam, cum autem similis sibi perseueraret febris, synochon eam fore ex putredine expectauimus; quippe cùm eam fecunda noctis hora pari magnitudine cerneremus, tertiæ diei accessionem, futurane esset, an secus diligenter observare volebamus, cuius in septimam horam noctis suspicio erat. Itaque cum summo mane superuenissem, inueni quod expectaram: nam nec tertiana inciderat accessio, febrisque remissior paulum, quam vesperi erat. Vt autem rursus hominem meridie vidi, eratque iam certissimum, & febrem decreuisse, & synochon febrem elle, sed assiduè decresceret, sanius visum est, tunc quoque hominem similiter nutrire; quarta verò exacta nocte, manifestè minor quarto die erat, quo rurlus ad eunidem modum, homine cibato, aduertimus tumillo die toto, tum que hunc secuta est, quinta nocte, magnitudinem remittere, sie vt quinto die, liquidò appareret, minorem esse febrem. Itaq; ad portionem minuentis febris, vrinæ quoque concoctio, præcesserat, erátq; haud obscurum septima die, quod factum est, finiendum. Hanc quoque igitur planè continenté, ex humorum putredine febrem, que assidue decresceret, vidimus. ]

Nec minori aut solertia, aut diligentia vsus est, idem Galenus libro quarto de locis assectis cap. 5. [Cùm viderem hominem, integra valetudine (inquit) huissinoid cruorem euomentem, hoc est, tenuem & sanici similem, interrogaui qua victus ratione antea suisset vsus, ille verò inter alia, quæ narrauit hoc quoque addidit, quò de cùm nocte quadam sitiret, misso puero qui aquam afferret ex immundo sonte bibisse, quibus auditis sciscitatus sum apparuissente aliquando sanguisugæ in ipso sonte, qui cùm id quoque sateretur, apposito subinde idoneo pharmaco hirundinem vomitione reiecit: Porro cùm alius quispiam huiusmodi cruorem emungeret & expueret, ipso narrante, audiui eum rure æstatis tempore in stagno quodam cum cæteris iuuenibus iuuenili ludo, qualem adolescentes in aqua ludere solent, exercitatum, tunc ego sciens in huiusmodi stagno sanguisugas esse, duxi laborantem ad splendorem, conuersoque directè ad Solis radios narium foramine, in eo loco, vbi nasus ad oris regionem persoratur, hirundinis in meatu latentis caudam aspexi.

Comburamus iam omnes Medicinæ libros, deleamus omnia Medicorum monumenta, omnia decreta sanè viuendi euellamus, abrogemus certissimis quotidianisq; experimentis sidé, condemnemus omnes viros doctissimos, & de genere humano optimè meritos, Hippocraté, Galenu, Asclepiadé, Celsum, aut igno

Digitized by Google

changranteur produktionem: Hine vacura

ignorantiz, aut fraudis, aut stultitiz, irrideamus vniuersum hominum genus, qui in extremo vitæ periculo, Medicorum potiùs, quàm Astrologorum operam implorant, eisque omnes vitæ rationes committunt: fateamur delirare ciultates, que magno propolito stipendio è remotissimis etiam regionibus Medicos fama, & arte inclytos conducunt : demus desipere gymnasia sapientiæ, & publicas Academias, in quibus à celeberrimis viris traduntur Medicinæ præcepta? contemnamus Medicos, tanquam vanos, & futiles dicamus errare Philosophiam, & omnes scientias, non habeamus sensibus sidem vllam, nobis ipsis non credamus. Nam si nobis credimus, si stat Medicina, si Medici pro experimento, pro doctrina, aut quæ natura frigidiora sunt calefaciunt, aut calidiora castigant, aut coercent redundantia, aut debiliora confirmant, aut caduca sustinent, aut noxia subducunt, aut inducunt salutaria; vno verbo, si ex vno in aliud permutant natale,& si Deo placet è stellis petitum temperamentum nihil de eo ex astris aptè cognoscere Astrologi possunt, omnis illa quam Genethliaci profitentur de vniuscuiusque temperamento è cœlo hausta cognitio deperit. Si enim Medici pro peritia, pro solertia, pro vsu, nunc refoluunt, nunc huc, nunc illuc conuertunt naturale temperamentum, omnes Astrologiæ prædictiones labascunt : quarum vnum est fundamentum, vt initio huius operis dicebamus, quòd animi mores sequantur corporis temperamentum,& corporis temperatio dependeat à natalitiis astris.

# CAPVT VIGESIMVM.

# Casum non coherere cum Astrologorum presagijs.

О м с у м esset percensere casus hominum multiplices, quosdam fortunatos, alios voluntarios, quibus valetudinis, & temperamenti ratio variatur quàm maximè & quàm frequenter.

Primum quidem, quam multis mortalium vita exposita sit casibus, docet

Horatius Flaccus libro 2.carminum, ode 13.

Quid quisque vitet, nunquam homini satis

Cautum est, in horas nauita Bosphorum

Pænus perhorrescit, neque vitra

Caca timet aliunde sata:

Miles Sagittas, & celerem fugam, home Parthi, catenas Parthus, & Lealum
Robur, sed improuisa lethi
Vis rapuit rapiétque gentes.

Innumeris hocipsum docere possem exemplis, sed vnum sit satis:nam Octavianus Augustus, instar omnium esse potest is qui ad Imperium orbis terrarum peruenit, is de quo Pocta:

Augustus Casar diuûm genus, aurea condet

Sacula, qui rursus Latio regnata per arua

Saturno quondam, supra Garamantes, & Indos

Saturno quondam, jupra Garamantes, & I: Proferet imperium.

Digitized by Google

In

S

In Octavio quoque Augusto (inquit Plinius libro septimo capite quarto) quem vniuersa mortalitas in hac censura nuncupat, si diligenter æstimentur, cuncta magna sortis humanæ reperiuntur volumina: Repulsa in Magisterio equitum apud auunculum , &contra voluntatem eius prælatus Lepidus, proscriptionis inuidia in collegam, collegium in Triumuiratu pessimorum ciuium, ne æqua faltem portione, fed prægraui Antonio Philippenfi prælio, morbo, fuga,& triduo in palude latebra ægrotanti: &, vt fatentur, Agrippa, & Mœcænas aqua subter cutem fusa, turgida latera, naufragia, Sicula, & alia, ibi quoque in spelunca occultatio, iam in nauali fuga vrgente, hostium manu preces Proculeio mortis admotæ, cura Perusinæ contentionis, sollicitudo Martis Attiaci, Pannonicíque belli ruinæ pontis, tot seditiones militum, tot ancipites corporis morbi, suspecta Marcelli nota, pudenda Agrippæ ablegatio, toties petita infidiis vita, iniustæ liberorum mortes, luctúsque non tantùm orbitate triftes , adulterium filiæ, confilia patricidæ palàm facta, contumeliosus priuigni Neronis secessus, aliud neptis adulterium, iuncta deinde tot mala, inopia stipendij, rebellio Illyrici, seruitiorum delusus, iuuentutis penuria, pestilentia vrbis, fames sitisque Italia, destinatio expirandi, & quatridui inedia, maior pars mortis in corpus recepta: iuxta hæc Variana clades & maiestatis eius fœda suggillatio, abdicatio posthumi Agrippæ post adoptionem, deliderium post relegationem, inde suspicio in Fabium, Archanorúmque proditionem. Hinc vxoris, & Tiberij cogitationes suprema eius cura, in summa Deus ille cœlúmque nescio adeptus magis, an meritus herede hostis sui sfilio excessi.

Que Plínius de Octaviano Augusto commemoravit refricarunt mihi Publij Ventidij Bassi Asculani memoriam, quo haud scio , an ex omni vetustate proferri possiti illustrius exemplum ludentis fortunæ. Hunc Asculi in Picæno humili loco natum, Pompeius Strabo Magni Pompeij pater, bello sociali, quo & Asculanos subegit, vnà cum matre cepit, & ætate adhuc impuberem, in finu matris , triumpho fuo populi Romani oculis fubiecit , puer adhuc in opulentissima vrbe sordidam paupertatem expertus, postremæ fortunæ specimen dedit; vbi adoleuit comparandis mulis, & vehiculis iis,qui in prouincias proficifcebătur victum fibi quæfiuit; quo in quæftu forte fortuna Iulio Cæfari in Galliam proficiscenti innotuit, & à mulionum, ad clarissimi Imperatoris familiaritatem euectus,ciuili bello,mandata fibi à Cæfare pleraque impigrè,ac strenuè fecit, proptereaque in amplissimum ordinem adlectus est, mox Tribunus quoque plebis creatus fuit, deinde præturam etiam accepit, mirantibus stabulis, quæ fæpius emundarat, post Cæfaris necem, cum Marco Antonio Reipublice hostis iudicatus, sed coniunctis postea partibus raro fœlicitatis exemplo, non folum pristinam dignitaté recuperauit, sed etiam Pontificatú adeptus est, vidítq; vrbs Romana facrorum custodé, quem stabulariú vidit, neque hic fœlicitatis finis, Consulatu quoq; obtinuit; enimuerò indignè id populus Romanus tulit, qui Ventidiu Bassum meminerat curădis mulis victitasse, necferre poterat mulione in ea vrbe Consulatu gerere, in qua M. Cato, Cecilius, Metellus, Æmilius Paulus, repulsam passi sunt, quare per vias vrbis versiculi proscripti sunt.

Concurrite omnes Augures, Aruspices, Portentum, inustratum, constatum est, recens, Nam mulos qui fricabat, Consul satus est.

Aliud

Aliud maius portentum Romanorum oculis subiecit fortuna, ille Ventidius, qui inter vilissima mancipia in triumpho à Pompeio Strabone ductus fuerat ex Parthis, quos tribus præliis sudit, triumphum duxit amplissimum, & in sublimi curru triumphantem Romani spectarunt, quem in maternis vlnis captium ante Strabonis currum conspexerant: tandem vita functus, publico funere elatus est, Pompeij Magni cadauere, in Ægypti littore, marcidis piscatoriæ nauiculæ resiquiis exusto.

Quæ potest esse in tanta rerum inconstantia, constans & semper eadem corporistemperatio quis neget in tanta vicissitudine vices temperamenti? Æncus ille sit oportet, qui tantis motibus non frangitur, mutari non potest, si in tan-

tis mutationibus humani corporis constitutio non mutatur.

Deinde verò permagnam esse vim huiusmodi rerum, quæ casu & fortuna agitantur, ad commouendam corporis constitutionem, declarant turbidi animi motus, quos concitare solent. [Sunt porrò (inquit Galenus libro 12. Methodi, cap.5.) assectus animi, timor subitus & vehemens, præterea quæ contraria huic timori est voluptas maxima: scimus enim malorum occasione periisse quosdam. Iam reliqui quoque magni timores quosdam, & cum his maximè voluptas, etsi non pullulat, at certè facilè resolubilem infirmúmque spiritum reddunt, tristitias verò & anxietates, & ira, & cura, eo genere sunt noxiæ,

quo frequentes vigiliæ, quoniam vires resoluunt.]

Rursus, libro 3. de locis affectis capite 7. [Etenim summis tum Medicis tum Philosophis in confesso est, humores, & omnino corporis temperaturam, animæ actiones inalterare.] Et lib. s. eiusde operis, capite primo. [Mori(inquit) contingit nonnullos vehementi dolore,& timore graui,& voluptate maxima. Iterum, [Quibus vitale robur infirmum est, animi verò affectiones ob imperitiam fortes, his animæ essentia facilè dissolui potest, atque aliqui ob mœstitiam perierunt; sed non illico. Iterum libro de paruæ pilæ exercitatione, capite primo, [Tantum(inquit)in ipsa potest motio animæ, vt multi præ sola lætitia morbos eualerint,multi etiam præ mœrore ægrotauerint,neque ylla tam vehemens est corporis passio, vt affectiones animi vincat; non igitur parui pendere oportet, huius mutationes, qualésnam sint, immo verò longè magis, quàm corporis motus observare, tum aliis de causis, tum quòd corpore dignior sit anima. I Item libello de incantatione, cap.1. (si tamen est Galeni.) [Ex timore (inquit) tristitia, lætitia, stupore, non solum corpus in colore mutatur, sed etiam in multis aliis rebus, vt in ventris solutione, siue constipatione, vel nimia defectione: ego autem vidi ista sanitatis, & diuturnarum passionum fuisse causas, maxime illarum, quæ corruptiones sunt mentium, in sanis autem fuêre infirmitatis caulæ hæc eadem : Vnde Socrates, incantationes inquit, verba funt, decipientia, rationales animas, fecundùm fpei aut fecundum timoris incensionem. Libro præterea 1.de crisibus,cap.13. [Hæc (inquit) communia ligna sunt omnium febrium ephemerarum, propria verò singulis, quæ à me dicta funt, etiam in primo libro, artis curatiuæ, ad Glauconem, nunc verò inchoabo sermonem ab affectibus animæ, à cura, à timore, ab ira, tristitia, siquidem remanentibus adhuc animi affectibus consideratio fiat, ex pulsibus maximè tentandum est facere dignotionem, quemadmodum in libris de pulsibus scriptum est: post autem etiam ex aliis innestigandum; quòd si illi quidem affectus sedati fuerint, dispositio verò remanlerit, manserit, debile quidem & hic in pulsibus iudicium inuenies illarum, quæ febrem antecesserunt passionum, tibi etiam sine pulsibus reliqua omnia sufficient, communiter enim omnibus vrinæ rufiores, adest autem iis, qui ob tristitiam febricităt, acritudo potius, quam multitudo caloris, sicuti iis, qui ob iram, contrario modo, sed & sanitas corporis in iis, qui tristitia, quàm in iis, qui cogitationibus vexati sunt, manifestius apparet & oculoru cocauitas, & quædam infolita decoloratio, & hæc quide cómunia funt etiam aliorum, qui quacumq; ratione cogitationibus impliciti sunt, iudicia, sed præcipuè ex oculis sunt cognoscendi, licèt enim ex his etiam in sanimi affectum coniicere, in ægris autem manifestissima signa sunt ei, qui inspiciendi habet facultatem: si quidem illos, qui propter disciplinarum, aut propter meditationem aliquam cogitauerunt, ab iis, quos tristitia corripuit, discernere oportet, eos autem qui nimiùm vigilarunt distinguit, decolorationis modus: nam subhumida ipsis facies est,& oculorum motus manifesti:vix enim attollunt palpebras.Ita cùm pédeat corporis constitutio, ab animorum constitutione, & ea quæ casu, & fortuna in hominum vitam quotidie veniunt, nunc debilitare metu, nunc liquefacete futili lætitia nunc vrere desiderio, nunc affligere molestiis, nunc inflammare odio, nunc iracundia incendere, nos soleant; quis non videat, quantum corporis constitutio, & status pendeat à quotidianis casibus, & fortuitis euentis? At cuius horoscopi tanta lux esse potest, vt non dico rariores, sed propè quotidianos, neque hos omnes, sed paulò frequentiores, non multorum, sed vnius hominis casus demonstrare possit vt mihi quidem facilius videatur esle, frondium, fluctuum, arenarum, atomorum numerum inire, quàm tot calus tam varios, tam inopinatos, tam inexcogitabiles, tam præter omnium hominum opinionem in calculum vocare? Disertissima M. Tullij Ciceronis libro secundo de diuinatione, de hac re disputatio merita est: vt hoc loco describatur. [ Potest ne (inquit) earum rerum, quæ nihil habent rationis, quare futuræ fint, vlla esse præsensio? quid est enim aliud sors, quid fortuna, quid casus, quid euentus, nisi cum sic aliquid cecidit, sic euenit, vt vel non cadere, vel non euenire, vel aliter cadere, atque euenire potuerit? quomodo ergo id, quod temere fit cœco casu, & volubilitate fortunæ præsentiri & prædici potest? Infrà: [ Qui potest prouideri quidquam futurum esse, quod neque causam habet vllam, neque notam cur futurum sit? Solis defectiones, itémque Lunæ prædicuntur in multos annos ab iis, qui syderum cursus & motus numeris persequuntur: ea enim prædicunt, quæ naturæ necessitas persectura est. Vident ex constantissimo motu Lunæ, quando illa è regione Solis facta incurrit in vmbram terræ, quæ est meta noctis, vt eam obscurari necesse sit: quandoque eadem Luna subiecta Soli, atque opposita nostris oculis, eius lumen obscuret: quo in signo quæque errantium stellarum, quoque tempore futura sit, qui exortus quoque die signi alicuius, aut qui occasus futurus sit. Hæc qui antè dicunt, quam rationem sequantur, vides. Qui thesaurum inuenturum; aut hæreditatem venturam dicunt, quid sequuntur? aut in qua rerum natura inest, id futurum? quòd si ea, quæ sunt eiusdem generis, habent aliquam talem necessitatem, quidest tandem quod calu fieri, aut forte fortuna putemus?]

Quid enim est turpius, quam sortis, & casus è cœlo ducere rationes? quæ si rationem haberet, non essent neque sors, neque casus. Quare, aut non intelligimus, gimus adhuc quid temerè, & cæco casu fiat: aut ea, quæ casu euenium, astrorum fatali necessitate soluta, & libera existimamus.

#### CAPVT VIGESIMVMPRIMVM.

Vitia,qua obsunt valetudini, obstare stellarum propensionibus.

V 10 de vitiis dicam? quibus, vt nihil voluntarium magis, ita à syderali necessitate nihil magis liberum, ac solutum. Non negabunt, opinor, Genethliaci illa officere plurimim corporis incolumitati. Siquidem Hippocrates libro de flatibus, multipliciter eos, qui gulæ indulgent, docet peccare in sanitatem. [Primum quidem (inquit) cum quis plures cibos liquidos, aut siccos ingerit in corpus, quam vt ipsum corpus ferre queat, neque laborem saltem aliquem ciborum multitudini adiungir, deinde cum varios, & dissimiles inter se cibos assumit: seditionem enim mouent, quæ sunt dissimilia, aliaque citiùs, aliaque difficiliùs coquuntur.] Et libro 1. Aphorismorum, aphorism. 14. [Cibus varius morbos generat: turbulenta enim, & inæqualis est eius concoctio.] Quò sine dubio spectauit Quintus Horatius libro 2. Satyra 2. scribens:

At fimul afis
Miscueris elixa, simul conchylia turdis,
Dulcia se in hilem vertent stomachog, tumultum
Lenta feret pituita. Vides, vt pallidus omnis
Cæna desurgat duhia?

Sed lectiffima sunt, & digna, que hoc loco ponantur, que idem Hippocrates libro eodem de flatibus, scribit: [Quando igitur corpus cibis (inquit) expletum est, ac spiritus quoque multitudo vehementer excellit, dum cibi in ventre diu immorantur, & inferior venter, vel aluus ipsa sit obturata, per vniuersum corpus permeant flatus, sanguinéque plenas corporis partes, maximè patentes frigefaciunt, frigefactis autem his locis, vnde fontes, & radices sanguinis prodeunt, per vniuersum corpus horror consequitur: vniuerso autem sanguine frigefacto, totum corpus horret. Que ratio est, cur primum horrores ante sebres corpus concutiant, quantóque maiore impetu multitudinis, & frigiditatis ipsi flatus præcelluerint, tanto maior sit horror, & à plusibus videlicet, & frigidioribus sortior, à paucioribus, & minus frigidis minus fortes, cum horroribus & tumores corporis accidunt.]

Non recensebo verba, quibus docet, nimio cibo præfocari naturalem calorem. Eos, quorum vita sagina est, nec diu, nec sanè viuere. Legimus apud Cœlium Rhodiginum libro 13, variarum lectionum, cap. 25, morbo articulari, e podagra saborantes, bonorum proscriptione ad simplicem, tenuémque vitam redactos conualuisse.

Veneris porrò vsu corporis robur imminui quis ignorat? Id intellexerunt prisci athletæ, quorum multi ab hoc ludibrio penitus abstituterunt, quos nominat Plato dibro 8: de legibus. Intelligunt & Turcæ lustatores hodie, qui tuendarum virium studio. Veneris omnem vsum sugiunt cuius rei causatu reddit Medicinæ magister Hippocrates libro de genitura: [Quia id, quod

Digitized by Google

Venere excernitur, robustissimum quid est. ] Et libro 4. de morbis: [ Non minima, (inquit) nec debilis pars Venere excernitur. ] Et Aristoteles sect. 4. problemate 6. quærenti cur maximè animantium omnium homo post concubitum languescat, & dissoluatur? respondet, proportione sui corporis plurimum emittere seminis. Video equidem non satis constitutum esse apud Medicos sítne omnis vsus Veneris corporis noxius, an immoderatus solum: nam referunt Aulus Gellius libro 19. cap. 2. Macrobius libro 2. Saturnalium sub finem, auream Hippocratis sententiam, coitum partem esse morbi teterrimi, quem nostri comitialem dixerunt: quam sententiam dignam per thalamos omnes scribi. Clemens Alexandrinus libro 2. Pædagogi, cap. 10. Democriti auctoritate confirmat: & Galenus libro 3. Epidemiorum, commento 1. textu 4. Sabini testimonio tradit: Theophrastus sibro 2. de causis plantarum, animalia fœcunda citissimè senescere scribit : Hippocrates lib. Epidemiorum, lect. 6. eos, qui casti sunt, diutiùs ait viuere. Nec Iulius Cæsar Scaliger exercitatione 269. aduersus Cardanu, eorum probat iudicium, qui existimant retentum semen prohibere concoctionem, augere melancholiam, proptereà quod exonerari solet natura, vbi oppressa est, per somnia, & vigilantibus defluere possit sine sensu, quando redundat; sed quomodocumque se res habeat, luxuria vitium valetudini valdè perniciolum esse in confesso est apudomnes; vitia verò voluntaria esse à syderum potestate aliena, Genethliaci etiam profitentur: velint ergo, nolint, necesse est corporis constitutionem non pendere à calo, sed à multis prætereà causis, nec de eo quidquam ex astris illis constare posse.

### CAPVT VIGESIMVMSECVNDVM.

# Prouidentiam diuinam eludunt Astrologorum pradicta.

O N vitia modò, sed etiam vitiorum pænæ solent corporis temperationem afficere: pestilentias enim, ægritudines, morbos, Dei Optimi Maximi de nostris sceleribus iustam pænam sumentis ira immitti solitos, non modò diuinis monumentis traditum est, sed etiam Gentilium historiis proditum, Poëtarum carminibus decantatum, Philosophorum disertissimis disputationibus stabilitum, omnium gentium consensu receptum. Horatius libro 3. Ode 6.

Di multa neglecti dederunt Hesperia mala luctuosa.

Et infrà:

Fæcunda culpa facula nuptias Primùm inquinauêre & genus, & domos, Hoc fonte deriuata clades, In patriam, populumá, fluxit.

Quos autem caduceatores Astrologi ad diuinam prouidentiam delegabunt, que cum fatali syderum necessitate implacabile bellum semper gessitaut quo sequestro vtentur Dei Opt. Max. liberrimi motus, qui rerum momenta nunc huc, nunc illuc conuertunt, naturalis astrorum vis in vnam partem determinata est; & quamuis eludi possir, non potest tamen in contrarium secti? Non consugient,

confugient, opinor, Genethliaci ad vulgarem cantilenam, vtplurimum astra suos sortiri essectus, séque, si non perpetuò, vtplurimum saltem vera præsagire: Dei enim prouidentia, quæ pugnat cum astrorum vi, & nisu, non ytplurimum, sed semper sinem suum assequitur, nec quædam astrorum administrationi concedit, alia sibi seponit, sed attingit à sine vsque ad sinem fortiter, & disponit omnia suaniter; nihil mundo toto euenit, quod Dei consilio non eueniat, quod eius essugiat imperium. Nulla ergo potest esse alia astrorum vis, quàm generalis quidam instuxus, ex quo nihil certum, & singulare, aut definitum esse, vel cognosci possit.

Denique, ne quis reliquus fiat Christianis dubitandi locus de Astrologorum mendaciis; plerique omnes Aftrologi veteres, ex quibus initia, vel incrementa sumpsit hæc ars, impudenter negauerunt diuinam prouidentiam, omniå fatali necessitate euenire docuerunt. Id Arabes, quorum adhuc libri leguntur: id Chaldzi,quos M. Tullius,quos Aulus Gellius referunt:id vniuersi Mathematici,qui per Augustini, Basilij, Chrysostomi, Cyrilli, Theodoreti, Gregorij tempora sloruerunt, professi sunt. Et quid magis aperte prodere poterat horum mendacia, quam quod eorum scita, & dogmata sectantur, qui diuinam prouidentiam è medio sustulerut:Et quidem qui laborant rationum magna inopia,Genethliaci experimentis suam artem partam esse contendunt, experimenta autem facta aiunt à priscis Chaldæis, & Ægyptiis, qui Dei prouidentiam nullam agnouerunt. At quomodo fub experimentum venit, quod cum fide orthodoxa pugnat? Euentis igitur, experimentisque, ais, sidei dogmata refelli, Christiani videre vo-Iumus, & corum experimenta admiramur, qui Christianz Religionis firmamenta euertunt ; & credimus vlla elle,aut reperiri polle experimenta aduerlus ca,quæ Christiana veritas docet?

Hæc pauca, multis aliis, quæ in eamdem sententiam proferre poteram, missis, fatis esse existimatui ad siangendam Mathematicorum considentiam, ex suis lineis, triangulis, exagonis, sexagonis, quadratis; tamquam Clotho, Lachesis, Atropos, vitæ nostræ, & valetudinis pensa deducunt, & aliarum ignari causarum, quæ frequentes, & propè quotidianas inuelaunt in vitam, varietates toti è stellis dependent, sola astra contemplantur, prætereà nihil, agant aliquid astra, assent spiritum pueris, assiciant corporis temperamentum, quod anceps adhucest, & dubium valdè. Quid tum scintillam expressam è silice vidisti incendium orbis dices inde futurum? O ridiculum caput, extingui illa potest, vel impediri innumeris interuenientibus causis, multoque pluribus & frangi, & retundi, & præpediri potest astrorum vis omnis, & fæcultas. Quid ergo de vita, de morte, de sanitate, de morbo, de temperamento corporis, de incolumitate, de integritate membrorum, ex genitura aut præsentire, aut prædicere potes?

### CAPVT VIGESIMVMTERTIVM.

Quo tria Mathematicorum effugia præcluduntur.

R 1 A hoc loco pro sua Genethliaca respondere possunt Mathematici.
Primum, astra esse causas principales, inferiora omnia esse eorum instrumenta, instrumenta verò nihil moliri, nihil agere posse, nisi quatenus mouentur

mouentur à principe causa:ideò ex astris aprè deduci posse ea omnia, quibus in vita variari potest natiuum temperamentum. Secundò, non solum astra, & cælum se spectare quando vaticinantur, sed alias etiam omnes causas, quas à cap. 14. huc vsque numerauimus, & ex omnibus capere coniecturam eorum, que prenunciant. Terriò, Genethliacam artem esse coniecturalem, & opinabilem, quæ etsi aliquando fallit, id quod declarant ea, quæ hactenus disputauimus, vtplurimum tamen ad veritatem dirigit. An Medicina ars non putanda est, quæ multis obluctantibus causis non semper finem assequitur suum? an proptereà nulla est Reipublicæ gerendæ ràtio, atque prudentia, quia multa eam quotidie fallunt? Sed hæc omnia superioribus libris abundè consutata non funt amplius in quartione reponenda. Primum quidem, inferiores causas non este cæli instrumenta, neque ita omni esticiendi vi destitutas, vt à cælo expectent omnem impullum, & motum, quo agant, cumulate docuimus libro 1. cap. 7. Hoc quoque libro 3. cap. 13. incluctabili ratiocinio euicimus non moueri à cælo sublunares causas, tamquam instrumenta, neque astra proximis causis præscribere posse agendi modum. Deinde non eam esse vim genialium astrorum, vt possint suis effectibus inferiores omnes causas aptare, vt illa satis fit Astrologo spectare, vt vaticinerur, nec vlla habenda sit ratio aliarum caufarum, tradit Ptolemæus lib.1.de Iudiciis, cap.2.& 3. cuius verba nos descripsimus lib.2. c.3. Prætered recipiunt omnes Astrologi ea, quæ inter plures transigenda funt, & à diuersis gemituris dependent, non posse ex vnius solum horofcopo cognolci. At ea , de quibus nos hactenus disputauimus, & quæ naturale temperamentum mutare solent dependent à pluribus, à nutrice, à parentibus, à domesticis, ab amicis, ab inimiçis, à seruls, ab ancillis, à Medicis, à ciuibus, & huiusmodi aliis : non postunt igitur aptè ex vnius genesi deduct , nec horum omnium Astrologi cognoscere poslunt horoscopos. Egregiè ergo falluntur, qui hac omnia aiunt ex genitalibus astris prauideri posse. Ad hac recipiunt Mathematici, Cardanus in primis lib.de temp.& motu, cap. 11. non omnes, fed principales actiones ex genitura prospici: non enim an sis iturus ad balneum, an fricaturus barbam,& id genus alia,astra demonstrant; sed pleraque eorum, quibus docuimus mutari constitutionem corporis, pendent ex leuissimis animorum motibus, ex appetitione cibi alicuius, ex balneo, ex ludo, ex víu, ex fualu alicuius,ex exemplo eorum,quibulcum degimus: non poslunt itaque ex genesi hæc præuideri. Denique prositentur Astrologi hominum arbitria libera esse à stellarumiure; at omnia, que hactenus commemoranimus, à liberis hominum confilis proficicuntur, non pollunt igitur ex confitutione aftrorum præuideri.

Secundum porrò, quod aiunt non folum astra se spectare, quando vaticinantur, sed omnes proximas etiam causas, ex omnibus sumere coniecturam, discussimus lib.2. cap.4. planúmque fecimus eos neque id facere, neque facere posse: a verò, de quibus hoc terrio libro à cap.14. disseruimus, ostendimus luce clarius esse huiusmodi, quæ nullus hominum, immò nullus Angelorum prævidere, nedum expendere, e in calculum vocare possit, quando Astrologus genituras interpretatur.

Denique neque vtplurimum posse esse vera Mathematicorum vaticinia diferte docuimus lib.2, cap.3.& lib.3. cap.12. quoties enim pluribus causis opus est, vt aliquid siat, earum vna si desideretur, vel præpedita sit, constat non posse quod quod intendebatur perfici ad tuendum naturale temperamentum:nonsatis est astrorum vis, opus est præterea causis proximis & coniunctis, quas superioribus capitulis percensums. Qui igitur solum exsum spectar, ignoratis aliis causis à quibus constitutio naturalis per singula fermé momenta variatur, qui potest de temperamento corporis vera vt plurimum prædicere? fortuito ille aliquando & imprudens in verum aliquod incidet, ex arte susquam veritatem artinger.id quod experimentum confirmat:quis enim non experitur multò plura falsa este Astrologorum præsagia quàm vera? Illa, quæ aut temere aut astutè vera dicunt, (inquit Phauorimus apud Gell, lib. 14.c, 1,1) præ cæteris quæ mentiuntur, pars non sit millessma.

# CAPVT VIGESIMVMQVARTVM.

Quid hactenus disputando effectum, quid in posterum efficiendum sit.

X duobus Genethliaez artis firmamentis, quod animi mores sequantur corporis temperamentum, & quod corporis temperamentum, & quod corporis temperamentum multis admotis machinis iam euertimus, tum quod ad conformationem hominis stellæ non iam tum quod multis aliis interuenientibus causis, & quidem potioribus,

veniant, tum quòd multis aliis interuenientibus causis, & quidem potioribus, quas ignorare Astrologos oportet, nihil è stellis de nostro habitu corporis denunciari possit, tum quòd natitum corporis temperamesitum, multis módis, in vita, & immutetur, & labefactetur, & soluatur. Nunc alterum aggredimur, An animi mores lequantur corporis temperamentumi: Imalci propensionem quamdam animo ex constitutione, habituque corporismon inficiamur, sed à multis aliis causis, cam frangi ac cocrecci contendimus, cum enim nihil liberam voluntatem cogat, sed instigent quædam & incitent tantum, certo prædici non possunt voluntatis motus, sed probabiliter solum, & quoniam hac probabilitas sita est, in causis, ad impellendas voluntates idoneis, voluntatem autem permouere solent non solum corporis temperamentum, sed multa preterea alia, horum impulsuum, expeudenda sunt momenta, vt'appareat, quam Mathematici prædicendo sequantur probabilitatem;nam cumanimum impellant astra (vt Genethliaci volunt) eundémque alia causa alià trahant, si has & plures esse, & vehementiores euicerimus, arcem sinc dubio Astrologia encrtimus; effectum enim erit nullam Astrologos prædicendo sequi probabilem rationem; sed temere denunciare, quæcumque denunciant: quis enim proba-

biliter illum vaticinari dicat, qui ex variis causis, qua ad ren constituendam concurrunt, catteris omnibus ignoratis vnam
dumtaxat spectauit, eamque infirmissimam omnium & inconstantissimam.

T CAPVT

## CAPVT VIGESIMVMQVINTVM.

## Gentium mores facere contra Astrologos.

E moribus Gentium disputat Ptolemæus lib. 2. de iudiciis, cap. 1.2.& 3. [Vt enim(inquit capite 3.) in prædictis constitutionibus aëris, & iis, quos generaliter calidos, frigidos, temperatos esse perhibuimus, certorum quædam sunt proprietates locorum ac regionum, vbi illa generalia intenduntur remittunturve, vel ob positus sui naturam, vel altitudinem, vel humilitatem, vel propter etiam vicinitatem: itaque cùm alij equestres sint propter campestria suæ patriæ loca, alij nauigatores, ob vicinitatem maris, necnonmitiores aliqui, ob soli bonitatem.] Infrà: [Britanniæ; Galliæ Bracatæ, Germaniæ, Bastarnæ incolæ sunt communiter seroces, peruicaces, truces: at Italiæ, Apuliæ, Siciliæ, Galliæ togatæ incolæ, præstantiæ, benignitati, amicitiæ student: Thyrreni verð, & Celtæ, Hispanique libertatis, simplicitatis, munditie sunt amatores.]

Iulius præterea Firmicus libro primo, capite primo. [Quædam gentes sunt sic formatæ, vt propria sint morum quodammodo vnitate perspicuæ: Scythæ soli immanis seritatis crudelitate grassantur; Itali siunt Regali semper nobilitate præsulgidi; Galli stolidi; leues Græci; Aphri subdoli, auari Syrij, acuti Siculi, iniuriosi semper Asiani, & voluptatibus occupati; Hispani elatæ iactantæ,

animolitate præposteri.]

Denique Marcus Tullius libro secundo, de diuinatione. [Quid (inquit)dissimilitudo locorum? Nónne dissimiles hominum procreationes habet? quas quidem percurrere oratione, facile est. Quid inter Indos & Persas, Æthiopes, & Syros disserat corporibus, & animis, vt incredibilis varietas, dissimilitudóque sit? Ex quo intelligitur, plus terrarum situs, quàm Lunæ tractus ad nascen-

dum valere.]

Quid ad hæc Genethliaci? Quæ genti, vel regioni alicui conueniunt ex astris eriam esse repetenda. [ Nam nostræ terræ(inquit Ptolemæus lib.2. cap.2.) quæ iacet in vno Aquilonari quadrante, incolæ qui subiecti sunt Australibus paralellis, id est, iis qui describuntur ab Æquinoctiali, vsque ad tropicum Articum, cùm lupra verticem eorum feratur, quali vstulatis,nigrisque corporibus videntur,& capillo esse crispo,& denso,facie etiam contracta, & statura contorta, natura ferè calidi, moribulque feris, propter magnitudinem æftus, in locis suis, quos Æthiopes vocare consueuimus, qui & ipsi ad expositum modú se habent,& aëris ibi talis constitutio est,omnesq; animantes ac quæ nascútur è terra, cum his congruere reperiuntur. At qui subsunt Aquilonaribus paralellis, ho e est, sub Septétrionibus posita loca incolūt, cùm eorum puctus verticalis à fignifero, & Solis calore longe ablit, ideo etiam frigore & humiditate abundant in qua cum alimenti copia infit, non exhauritur ipfa à vicino calore. Ibi funt igitur colore albo homines, capillo prolixo, statura proceri, & boni habitus, natura fubgelidi, sed & ipsi moribus feris, propter frigoris in illis locis vim,& conueniens cum his accidit hyemis magnitudo, & è terra nascentiuin

tiú granditas,& animantiú fæuitia;hos vocamus generaliter Scythas.Qui auté locatement interiecta, inter Tropicum articum, & Septemtrione, quia neque supra verticem illorum Sol fertur, neque inde longissimè ab austro recidit, in aere degunt valde illo quidem temperato, & singulariter, sed frigoris estusque differentie admodum parux, notantur. Quapropter & medio quodam colore, & mediocri statura, & natura temperata sunt habitationibus coniuncti, & moribus manfucti, harum autem propiores Austro, ingeniosiores, & calidiores, & rerum diuinarum periti magis elle confueuerunt, quod punctus ipforú verticalis propinquior fit cum fignifero, cum errantibus sub illo stellis, pro quarum quali familiaritate,& ipli animos habent promptos,& faciles in comprehenfione,ac inueftigatione rerum,vel artium,maximéque earum,quæ Mathemata vocantur. Præterea Oriétales harum viriliores funt, & animis firmis, nihilque celantes.Orientem enim verè Solaris naturæ esse dixerimus, proinde & pars illa diurna, & virilis, & dextera putanda, cernimus autem in animãtibus quoque dextra effe magis valida,& robusta,contrà Occidentales effœminatiores funt, & molliores, & occultatiores, nam hæc pars Lunæ debetur, que ab Occidente semper post interlunia se conspiciendam præbet, atque ob hanc caulam, & nocturna & linistra, vt opposita Orienti traditur.]

Hæc Astrologoru Antistes Ptolemæus, in quo constantiam primò requiro: nam initio capitis tertij docuerat hominum morcs, oriri ex locorum, & regionum proprietate. [Vbi (inquit) illa generalia intenduntur, remittunturque, vel ob politus loci , & regionis naturam, vel ob altitudinem, vel humilitatem, vel propter etiam vicinitatem. Itémque cum alij equestres sint, propter campestria sua patria loca, alij nauigatores ob vicinitatem maris, necnon mitiores aliqui ob foli bonitatem,locorum igitur natura , & politus fuperat stellarum peruicaciam. Postea sui oblitus, & nescio qua mendace stella vrgente, diuersos hominum mores ad astra reuocat per summam imprudentiam. Deinde Britannos, Gallos, Bracatos, Germanos, Bastarnos idem facit; ibidé feroces, peruicaces, truces, ex dominatu Arietis, & Martis. Atqui apud eos multi nascuntur, etiam præside Venere, vel Ioue, stellis beneuolis, ac mitioribus, vt idem docet, libro item 2.capite octauo. Quas stellas sequemur pronunciando Natalitias, mitem ac benignum illum esse dicemus, cui Ioue, vel Venere, præside gigni, aut nasci contigerit, nationales, & regionis ferocem, ac truculétum, eum dé esse pronunciabimus. O delirationem incredibilem: Non enim omnis error ( ait, Tullius libro 2.de diuinatione)stultitia est dicenda.] Denique, [Et Græcorŭ leuitas(vt ait Iulius Firmicus li. 1.c.4.)frequenter modestæ grauitatis pondus accipit,& effrænata Scytharum rabies quandoque humanitatis clementia mitigatur,& in finibus Galliarum populus sapientiæ prudétia conualescit, Aphrorúmque subdolas mentes honestæ fidei ornamenta códecorant, & à plurimis Hilpanis iactantiæ vitia deleruntur,& Syrorum auaritiam mutauit repentina profusio, nec est inter acutos Siculos stultos inuenire difficile, & ab Italis frequenter dominationis imperia translata sunt, nec huius rei longè tibi, aut ex antiquis libris proferemus exempla.

Vbi est igitur nationalium syderum, quam prædicatis, potestas? in nihilum recidunt quæcumque Ptolemæus lib.2 capit.3. scribit de moribus gentium; ex triangulis, Barrolybico Austro, Solano Notholybico, Subsolano, de dominatu Arietis, supra Britanniam, Galliam, Celesyriam, Palæstinam, Idumæam, Iudæā,

Tauri

Tauri super Parthiam, Mediam, Cyclades intulas, insulam Cyprum, aliorum-que Zodiaci signorum supra alias regiones. Perir altera Astrologiæ pars, quam in generalibus prædictionibus collocat idem Ptolemæus lib. 2. cap. 1.

Scripfit quidem Ptolemaus lib.2.cap.1.concurrentibus generalibus singulatibus aftris, vincere efficaciores, infirmiorésque subici, generales autem plus habere virium, quamparticulares, ideireo spectato regionis habitu, Astrologos sine habitu, quamparticulares. [Cum autem (inquit) pradictiones Astronomica in duas potissimum, a propriè partes diuidantur, quarum vna, a prior totas gentes, regiones, vrbes, generaliter, quam nominant vniuersalem; altera particularis singuloru hominum sata coplectatur; qua dicitur à genituris Genethliaca, conueniens videtur, de vniuersalibus priori loco disputare, quando hac quidem maiore vi quadam, a efficacioribus causis mouentur quam particularia. Ia cum necesse sit submitti imbeciliores naturas, valentioribus; atq; adeò particularia vniuersalib, si quis singularium rerum pradictionibus opera dare velit, non possit sine comprehensione generalium, este ad illas instructus. Sed adhue non emersit è salebris; nam primò cedo, quana decempeda metiédu sit quantum horoscopo particulari decedat vel accedat ex generalibus astris.

Deinde, quod ait Iulius Firmicus li.t.c.4. nec inter acutos Siculos, difficilo esse bardos aliquos inuenire, nec apud Scythas deesse aliqua humanitatis exéplu; velit, nolit Ptolemeus, extorquet generalia astra, interdú particularibus sub mittere fasces, interdum particularia cedere generalibus. Mitigantur itaque generales stellæ a particularibus, & particulares à generalibus, at quotics vivis quando: quantum: Hæc enim sicut ad rem maxime pertinent, ita sugiunt omnem Astrologorum diligentiam, peritiam, sedulitatem: dicat enim Genethliacus serociam cuius dam Basternæ, sub Ioue nascentis, fore cæteris paribus minorem, quam cartos orum illius gentis hominum; non intelligat tamen quatò minorem, quo nam modo, quid, quando, vioi, quoties, quantum, acturus, vel passurus sit. Bastarnæ definior, definire porrò debet: quoties aliquid certi, & definitidenunciat.

Quin & in cadera regione, alia vnius oppidi, alia alterius facies est, quæ non parum valet ad codi salubritatem; & ad variandum corporum habitum, morésque incolarum, teste Ptolemæo libro secundo c. 3. sed, & in eadem vrbe aliæ partes aliis salubriores, cultiores, potentiores, altiores, humiliores, atque ita de aliis, quæ non exiguam tribubus, viciniis, familiis, inspergunt morum dissimilitudinem, eósque aperti erroris arguunt, qui à cœlo circumstante descendere gentium mores contendant.

Quid dicam de crebra morum mutatione sub eodem cœlo? parumne illa virium habet aduersus Astrologos, & Ptolemæum præsertim, qui libro secundo, capite terrio, omnia ex astrorum triangulis, vt suprà retulinas; meritura Quanto nunc maior est Germanorum cultus, & vrbanitas, quàm eorum, quià Cæsare & Strabone, scribuntura a Cæsare dixi, & Strabone, songè petitum, qua eorum, quos S. Bonifacius Germanoru Apostolus Christianæ Religionis præceptis excoluit, qui legant, quæ Ouidius de Getaru seriente, & barbarie tradit, mo esedes codem loco, munc degene Polonorum vrbanitate inclytam gentem. Quam multi in eastem gente ritus, & consuetudines, subinde exolescunt & oriuntum? quæ ante quinquaginta annos ndamnabantur, quinci renascuntura qua ante vigasimum annum vsurpabantur, cinane dessons cuntualiant. numa Astrolo

Astrologi, subiiciant certis astris singulas regiones, & inde earum mores descendere affirment: frustra huic belluæ multorum capitum, huic Proteo in varias se formas transformanti stellarum certos laqueos intentant, si hi ritus, & consuetudines è cœlo dessuint cum iisdem regionibus, eædem semper stellæ, auctore Ptolemæo libro secundo, capite tertio præsideant, cur non semper iidem slorent mores? Vnde est tanta vicissitudo? cum tanta cœlestium motuum constantia yt cohæret hæc rituum inconstantia?

Denique nondum assecuti sunt Astrologi vim illius axiomatis, Animi mores sequuntur corporis temperamentum, qui indiscriminate semper, & vbique habere veritatem arbitrantur. Et boni Auctores ita-illud interpretantur, vt animum velint sequi temperationem corporis, quoties nihil obstat: obstant autem vtplurimum mores, ritus, vsus gentium, multaque alia de quibus paulò postea disseremus. Hinc igitur Mathematicorum frequentes ineptiæ, sudificationes quotidianæ, sæda mendacia.

#### CAPVT VIGESIMVMSEXTVM.

Educatio & domestica exempla sape obstant astris.



V 1 s non videt (inquit Marcus Tullius, libro secundo de diuinatione) & mores, & plerosque status, ac motus esfingere à parentibus liberos? | Hinc & Ouidius:

Pyrrhus Achilesdes animofus imagine patris.

Et Virgilius Æneidos lib.j.

Et quid in antiquam virtutem animosque viriles, Et pater Aneas, & auunculus excitat Hestor?

Iuuenalis Satyra 6.

Scilices expettas, vt tradat mater honeflos, Aut alsos mores, quàm quos habet?

Item Satyra 14.

— Expectas, vt non sit adultera Larga
Filia, qua nunquam maternos dicere mœchos,
Tam citò, nec tanto poterit contexere cursu,
Vt non ter decies respiret?-----

Item Horatius libro secundo Carminum, Ode 4.

- Neque sic fidelem,

Sic lucro auersam, potuisse nascii

Matre pudenda.

Non solum Poëtas, sed etiam Oratores huius veritatis lux perculit M. Tullius oratione pro Roscio Comædo. [Nemo ex improbo patre probum filium nasci posse existimat.] Et Fabius Quintilianus libro quinto de argumentis docet [sepe a persona, & genere sumi argumenta, ptopterea quòd similes parentibus filij moribus esse creduntur.] Et Aristoteles in Rhetorica: [Nemini est obscurum, qui ex bonis, & claris parentibus nati sunt eos consentancos sieri suis maioribus.] & lib. 3. Rhetoricorum ad Theodestem. [Verisimile est probum ex probis, & bene educatum in probum virum etassise.] Diogenes Cylnicorum princeps cum ebrium in foro vidisset. [Illius (inquit) patrem oportei

fuisse ebrium. ] Nec sine magna causa Martialis miratur libro sexto Epigrammatum: ad Tibullum ebriosi filiam bibere aquam:

Miror, quod Brasi filia potat aquam.

Inde Prouerbium: Effluxit malum ouum ex malo coruo. Plutarchus libro de liberis educandis: [Vbi impudens est senectus, ibi & inuerecundos esse iuuenes necesse est ad comparandam filiis modestiam, danda est opera, ve omnia pro rerum conuenientia perficiantur. ] Et Galenus libro de curandis animi morbis. [ Mihi (inquit) ingenti fœlicitate contigit, vt patrem ab omni iracundia alienum, iustissimum, frugalissimum, humanissimum haberem vt matrem vsque adeò iracundam, vt etiam interdum morderet ancillas, semper autem & vociferaretur,& contéderet cum patre, & longè quidem odioliùs,quàm Xantipe illa cum Socrate. Mihi itaque intuenti bonitatem honestatémque paternorum officiorum, quæ vitiofitatem maternorum affectuum, in proximo collocatam quasi è regione respiceret, venit in mentem cum illam amplecti, & amare, tum verò hanc alteram fugere, adeóque profequi. Vt autem in his ipfis maximam cernebam parentum meorum dissimilitudinem: sic item in hoc agnoscebam patrem meum quidem ex nullo damno dolorem concipere, matrem verò etiam ob res minimas oppidò quàm mœstam euadere. Porrò nosti tu quoque pueros,quæ vehementer attenderint, ea imitari (olitos, quæ autem iniucunde,& cum molestia inspexerint,ab his longe fugere consucuisse.]

Cur Poëtas, Rhetores, & Philosophos potius huius veritatis testes adhibemus, quam Iurisconsultos, qui filios tradunt eiusdem præsumendum esse affectus cum patre, l.si operarum iudicio, st. de oper. liber. Sic Bartholus tractatu de Guelphis & Gibellinis, col.3. versic.circa quartum. Ita Bald.noster l. liberti. col.1. versu opp. 3. C. eodem & Alb. Gand. tract. malef. tit. de præsumpt. & indiciis dubitatis, col.4. vers. præsumptio enim naturæ est, monet eius, qui accusatur parentum mores inspiciendos. [Nam qui bonos (inquit) habuit parentes, bonus; qui malos, malus præsumitur.] Et Angelus, l. sugitiui, C. de seruis sugitiuis. [Ex eo (ait) præsumendum aliquem transiuisse ad hostes, quòd natus est ex patre eo nomine infami.] Quam coniecturam laudat Borbosa cons. 34. col. 18. versic. modò sacratissimus, lib. 2. & Imperatores Arcadius, & Honorius, l. quisquis, C. ad legem Iuliam, Maiest. 5. filij. [In quibus (inquiunt) paterni, hoc est, hæreditarij criminis exempla metiuntur,] in quam sententiam Gloss. l. si quis militibus, 6. quæst. 1. citat vulgarem versum,

Infequitur leuiter filia matris iter.

Quin & lanctus Ambrosius libro secundo de Virginibus. [Quid potuit (loquitur de Herodiade) filia (inquit) de adultera matre discere nisi damnum pudoris?] Denique, ne vllus superesset ambigendi locus, interposuit Deus ipse auctoritatem suam, Ezechielis cap. 19. [Sicut mater (inquit) ita & filia.]

Tandem quid ego de educatione loquar? Plato dialogo 4. de Republica. Quippe(inquit)educatio, eruditió que bona feruata, ingenia quo que bona efficit: rur sus fue bona ingenia educationem huius modi consecuta, meliora etiam

quàm priùs euadunt.]

Laudat iure Plutarchus libro de pueris educandis, Euridicem his verbis: [Imitemur autem potissimum Euridicem, quæ quamuis Illyrica & barbarissima foret mulierum, ad erudiendos tamen liberos, quamquam in ætate iam prouecta studium, ac disciplinam attigit. Quantam verò in eius silios indulgentiam

gentiam habuerit, vel illud abundè, quod Marti dicauit, epigramma, declarat Hyropolitana Euridice, postquam doctrinæ, ac eruditionis desiderium coepisset, hunc Martis titulum consecrauit, pubescentibus enim liberis, matre iam grandæua studiorum, atque virtutis monumenta, & literas ingenti cum labore perdidicit.]

Idem & codem libro, [Nutrices (inquit) non viles aut aduentitias, verum quam maxime idoneas, probasque suscipiendas esse censeo. Primum quidem moribus instructas patriis: sicut enim infantium membra simul ac nati sunt formari componique debent, vt recta minimeque obliqua siant, ita puerorum mores principiò, aptè concinneque singere conuenit: illa namque nouella actas ad singendum facilis, ac tenera est, & ipsorum animis dum molles adhuc extant, disciplina melius instillantur; difficilius autem qua dura sunt molliuntur: quemadmodum enim sigilla mollibus imprimuntur ceris, ita & doctrina dum puerilis adhuc animus est, insculpuntur aptissime. Igitur diuinus ille Plato nutrices admonuisse videtur, vt ne friuolas, aut turpes pueris fabellas narrent, ne illorum animos ex initio stultitia, & corruptis induant moribus. Pulchrè igitur Phocylides Poëta monuit:

Dum tener est gnarus, generosos instrue mores.]

Eadem fermè Galenus libro de curandis animi morbis, vbi plurimam esse vim educationis, multis ostendit, licet in quibusdam aliquando fructus tenuis sit, sicut in arborum satione.

Postquam Aristoteles libro secundo Ethicorum, capite primo docuit virtutem assutudine comparari, subdit ad finem. [Non igitur parum refert, sícne an sic statim ab adolescentia consuescar aliquis, sed quamplurimum: immò to-

tum in eo penitus consistit.

Discant iam Mathematici tantis Magistris pueros non sequi syderalem propensionem corporis, sed parentum exempla, educationem, & doctrinam, mores, consuetudines, virósque ex educatione, & consuetudine, à pueritia parta operari potius quam ex instinctu natalium astrorum, & intelligant aliquando, quamuis naturalem corporis propensionem: in stellis tanquam in speculo intuerentur adhue non posse se cognoscere, quid acturi, passurive sint qui in hac lucem veniunt: naturales enim propensiones, & si placet, syderales coguntur vincere & edomare, nullus enim est, qui naturalibus propensionibus vim afferte non cogatur. Maritus frangit suas cupiditates, in gratiam vxoris, liberorum, domesticorum; vxor elidit quas naturale temperamentum excitat appetitiones, vt gratiscetur marito, soccro, agnatis, maioribus, filius singit se ad imperium patris, matris, pædagogi, auunculi, seruus studio obtemperandi compescit animi vehementes motus; Princeps regnandi libidine, & simulare multa, & dissimulare cogitur, etiam inuita Minerua.

Sed redeamus ad Aristotelem, qui lib.10. Ethicorum, cap.10. [Fieri (inquit) bonos alij natura, alij consuetudine, alij doctrina existimant; & quod ad naturam quidem attinet in nobis non esse manisestum est, sed ex quadam diuina causa iis, qui reuera fortunati sunt: ratio verò, & doctrina videndum est, nunquid non in omnibus vim habeat, sed opus sit, vt præcelsus auditoris animus sit ad rectè gaudendum & odio prosequendum, non secus, ac terra, quæ semen sit nutritura: non enim audiret orationem dehortantem, neque intelligeret, qui ex perturbatione viuit, qui autem ita affectus est, dissuaderi qui potestinon

enim

enim omnino orationi, sed vi, cedere perturbatio videtur. Oportet igitur mores priùs virtuti elle accommodatos, vt, & honestatem dihgant, & abhorreant turpitudinem: vt autem à pueritia quis institutione recta ad virtutem instruatur disticile est, nisi sub talibus legibus fuerit educatus: nam temperanter, tolerantérque viuere plerisque, & præsertim adolescentibus, viuendum non est: quocirca est opus, vt educatio, & studia constituta legibus sint: ita enim siet, vt consuetudine tractata molesta esse desinant.

Rursus infrà: [Scriptæne sint leges (inquit) an non scriptæ, interesse nihil videtur, neque vnúsne, an multi per cas instituantur, quemadmodum neque in musica, & exercitatoria, cæterísque aliis studiis: sicut enim in ciuitatibus legum institutores, & leges valent, ac mores: quin & ob cognationem & beneficia etiam magis, quippe cùm affecti erga parentes iamdudum atque obtemperantes natura sint: adde quòd priuatæ educationes à politicis disserunt: non secus atque in medicina: cur enim vniuersaliter sebricitanti inedia, & quies conserat, alicui tamen sortè non ita conducit, vt pugillandi artisex non omnibus sortalle camdem pugnam impònit, videntúrque magis exactè absolui singula, si priuata cura adhibeatur? magis enim, quod accommodatum est, sibi

vnusquisque consequitur.]

Si pueri, qui perturbationibus maxime aguntur, & animi impulsibus resiftere, & naturæ procliuitates coërcere, vincere, ac domare à parentibus, à magistris, à domesticis coguntur, quid faciant alij in quibus ratio dominatur? Si viri in vltimam vsque senectutem retinét mores, & consuetudines adolescentiæ, & quæ senel est imbuta recens seruabit odorem testa diu, vt ait Horatius libro primo epistolarum, qua Dialectica astrologi, ex sy derali corporis temperamento, deducunt humanas omnes actiones? qua considentia ex habitu corporis genitalibus, vel natalitiis stellis indito, de humanæ vitæ actionibus pronunciant nónne omnium gentium vsu, & experimentis compertum est, quouis sub sydere veniant in lucem infantes eos parentibus nutricibus, magistris domesticis similes esse moribus? nónne ex ratitate vituperantur degeneres? Quis igitur non fateatur omni syderum impulsu essicaius esse quod parentes filiis indiderunt, procreando, vel docuerút educando, vel ostenderunt viuendo?

Ego verò, dicet aliquis, non quid quis facturus sit, denuncio, sed quid faeturus sit astrorum vi, & impulsu: & nist ab aliis causis natalium stellarum essicacitas præpediatur: nam & Ptolemæus syderum impulsus impediri posse

Scribit lib.1. cap.2. lib.3. cap.4.

Egregia verò vaticinatio. Fingis tibi hominem qui non sit inter homines educatus, qui nullum vinquam hominum viderit, nullum à parentibus, à dome-sticis hauserit aut virtutum, aut vitiorum exemplum, qui nullum audierit de virtute, aut vitio disserentem, & in hunc tua vaticinia cadere vis: at cùm nusquam huiusmodi reperiantur homines, consequens est non cadere in hanc, quam nos degimus vitam, Astrologorum prædicta.

Respondent aliter alij, educationem bonam paucorum esse, ideo plurimos sequi id ad quod syderali vi propendent: sed huius responsionis duplex est vitium: prius quòd si quid scire possunt, in genere dumtaxat possunt Astrologi: solùm enim intelligunt plurimos agi stellarum impulsu, quia non multi solent bene educari. At quoniam, qui sedulos, qui ignauos habituri sint educatores incertum est, nil possunt certò desinire plures sanè Parisis, sint ciues,

qui

qui negligenter, quàm qui diligenter liberos educant; aliqui tamen diligenter parentis munus obeant. Sit causa exempli, quarta pars ciuium, vel sexta, vel, si ita vis, decima, cùm in arbitratu parentum positum sit, velintne de paucorum, an de multorum numero esse: quantalibet sit paucitas eorum, qui accurate siberos educant; quia tamen indefinita res est: lubricum omnino, & anceps iudicium Astrologorum sit, necesse est.

Alterum huius responsionis vitium est, quod incattè cælo derogant, quod ei maximè volunt arrogare. Hæc enim negligentia parentum in educandis liberis, è cælone habet ortum, an aliunde? Si aliunde, iam cælum spoliant dominatu magno in res humanas. Nam si tanta est bonæ, malæve educationis vis, vt ad eius normam, vt suprà comperimus, totius vitæ cursus dirigatur, erepta è stellarum imperio,& potestate, liberorum educatione, reliqua quoque viuendi ratio tota tamquam è manibus stellarum eripitur: sin educationis quoque sedulitatem, vel negligentiam cælum sibi vendicat, quærendum est quodnam? An genethliacum,& particularerat non esset commune malum, nec ad multos hæc corruptela pertineret, an communis cæli status? at nullus in educandis liberis sedulitatem haberet, an gentis, vel ciuitatis vnius horoscopus, nullus in ea gente, vel ciuitate hoc vitio vacaret? an indefinitus cæli habitus? cur hos potiùs, quàm illos sedulos, segnés ve facit?

#### CAPVT VIGESIMVMSEPTIMVM.

## Conatus, & consuetudinis vis aduersus astra.



V. 1 B v s educatio fœlix defuit, studio, bonáque consuetudine proficere posse ad virtutem, multis docent duo Medicinæ, & moralis Philosophiæ lumina, Galenus, & Plutarchus. Et Galenus quidem libro de curandis animi morbis: [Scire(inquit) cos oportet, progressu tem-

poris non similiter idem habituros difficile: quo enim maius rationalis animi nostri pars in huiuscemodi exercitationibus, ac studiis incrementum acceperit, (quatenus scilicet superabuntur, minuenturque vitia) eo facilius obsequium, ac perfectiorem obedientiam obtinebit. Nam cum ea, quæ maxima sunt, ratio nondum exercitata superauerit, haud dubium est, quin vbi duplicem excellentiam spatio temporis adepta sit, facilius sit superatura: etenim ex iis, in quibus ipsa se exercuerit, multo extat generosior, quam prius: sic etiam illis, quæ minora aliquanto euaserit, abunde sussiciet.]

Nec ad bonum tantum, sed ad malum etiam consuetudo valet quamplurimum. Itaque idem Galenus: [Quod quidem (inquit) tantò est amplius excandescentis animi vitium, quantò magis diuturnum: altera est, quæ ad id, quod ipsi iucundum, suauéque visum sit, præceps fertur, antequam vtiléne sit, atque honestum, an noxium, & turpe cognouerit: hanc igitur, quæ vehementissima est, cohibere priùs oportet, quàm vbi incrementum acceperit, viribus inuictam, inexpugnabilémque se præbeat: runc enim etiams volueris, eam vitrà compescere non poteris; ac tunc demùm id dices, quod olim quemdam amantem audiui dicere, yelle se quidem desinere, sed non posse, frustraque me aduocabis, quemadmodum & ille quondam, vt tibi supplicanti opem feram, vitiúnique huiussmodi

huiusmodi excidam: nam corporis etiam nonnulla vitia propter magnitudinem infanabilia sunt, quod ipsum fortasse tu, ne cogitasti quidem vmquam ante hoc.

Quid Plutarchus? quam subtiliter hac de re disputat? ne longior sim, satis fuerit aureum eius locum ex libro de liberis educandis hîc exferibere, vbi hunc ipfum tractat locum, quem præ manibus habemus, eos, quibus minus commodà educatio fuit, studio adhuc compescere posse prauos mores, vel motus. [ Quòd si quis (inquit) haud idoneum existimat ingenium, postquam doctrinam, & rectam ad virtutem nactus est exercitationem, ingentes naturæ defectus, vt fieri potelt, non remittere magnum incommodum, immò verò prorsus errare se sciat: socordia enim naturæ vires perimit, doctrina tollit ignauiam, facilia quoque iplos fugiunt negligentes, difficilia quoque cura, & diligentia capessuntur, quam expeditissima, quam esticax sedulitas, pariter ac labor existat, compluribus in rebus facile, si conspexeris, disces. Aquarum enim guttæ lapides cauant; ferrum, & æs manuum tractibus obteruntur. Carpentorum rotæ summis inflexæ viribus, haud vllo pacto pristinam rectitudinem reparate possunt: curuatas histrionum virgas nullo dirigere modo licer. Quin factus præter naturam labor, naturæ vim superauit. An hæc dumtaxat diligentiæ potestatem indicant? minimè: immò verò & infinita cætera. Si quod fertile natura folum incuriæ datur, fqualet incultum; quódque natura præstantius est, ed magis si per otium, ac negligentiam omissum erit, perditur. Estne quispiam infoecundus, & supra modum asperior ager? at cultus generosos edet fructus. Quænam arbores sunt, quæ datæ neglectui non fimul & tortæ pullulent, & steriles perstent, cum cædem rectum assequutæ patrocinium fructuosæ sint, & magnopere fertiles? Quæ corporis fortitudo non obtunditur, & propter incuriam, mollitiem, & malam valetudinem, siue habitudinem non perit? Quæ autem imbecilla adeò natura, quæ per exercitationes, atque certamina ad maximas non augeatur vires? Qui verò equi à primis bene domiti annis, suis non obsequuntur selloribus; qui autem indomiti perstant, nonne circuire durissimi, & animis feroces euaserunt? Et quid admirari cætera opus est, cum truculentissimas feras laboribus mitigari, mansuesterique plerumqué cernamus? Bene Thessalus ille, qui cum interrogaretur, quinam abicotiffimi Theffalorum effent? qui bellicarum rerum quietem agunt, inquit. Et quid multis opus est verbis? consuctudo est, quæ longæua permaneat. Si quis proprias, familiaresque ex consuctudine virtutes agar, is nullo aberrare posse modo videtur. Qua in re vnico vsus exemplo, ampliùs de hisce rebus prolixiora narrare desinam. Lycurgus ille Spartanorum legislator geminos ex iisdem parentibus catulos suscipiens, haud similibus educauit moribus: alterum enim helluonem, luxuriáque solutum; alterum indagine sagacem, & venationibus idoneum reddidit. Posteà cùm aliquando Lacedæmonij vnum in locum conuenissent, Ad parandam (inquit) virtutem, viri Lacedæmonij, ingens est momentum, consuetudo, disciplina, doctrina, & vitæ institutio, quæ vobis illicò manifesta vehementer esse faciam: duos subinde catulos adducens, cum ollam in medio, leporémque coram eis posuisset, alter quidem in leporem, alter in ollam magno erupit imperu. Cum autem Lacedamonij nondum quidnam id sibi vellet coniectarent, aut quemadmodum catulos oftentalfet, Hi ambo, dixit, iisdem orti parentibus.

rentibus, cæterum diuersam consuetudinem vitæ assequuti, alter gulosus, alter venator euasêre.

Ita quas in lucem egressi hausimus animi propensiones, vsus, & consue tudo euellere, & funditus tollere consueuit.

Postremò Marcus Tullius libro secundo de diuinatione: [Illúdne (inquit) dubium est, quin multi ita nati essent, vt quædam contra naturam deprauata haberent, restituerentur, & corrigerentur à natura, cùm seipsa reuelasset, aut arte, aut Medicina, aut quorum linguæ sic inhærentes, vt loqui non possint, ca scalpello resecta liberarentur; multi etiam naturæ vitium meditatione, atque exercitatione sustulerunt, vt Demosthenem scribit Phalereus, cùm Rodicere nequiret, exercitatione secisse vt plenissimè diceret.

Quam multa oppugnant naturæ propensiones, quibus omnis Astrologia innititur; immò quam multa eas superant, vel elidunt, penitusque abradunt? Quid igitur mirum, si omnes Astrologorum prædictiones nutant? Vsus, consuetudo, exercitatio, studium, conatus, ars, disciplina, educatio, patrij mores, ciues externi, sublunares omnes res, earum fundamentum vocant in ruinam. Qui stare potest præsagium aduersus omnes sublunares causas, quarum, vel vna satis est, euertere omnes Mathematicas machinas.

### CAPVT VIGESIMVMOCTAVVM.

## Exempla eorum, quibuscum viuimus, eludunt astrorum vim.



E c vsus solum pugnat contra Astrorum vim, sed etiam exempla eorum, quibuscum degimus, quorum vim supra omnem cæli potestatem esse declarat Plato libro secundo de legibus, his verbis: [Vtrum probabile, an potius necessarium hoc ipsim esse, sicut cum quis cum prauis improborum hominum

moribus conuersatur, nec eorum mores adit, sed delectatur, & indulget, & tamen veluti per iocum reprehendit, quasi per sommium, in seipso percipiens eorum malitiam; tunc prosectò necesse est, ve similis euadat illis, quid bus gaudet, etiamsi laudare vereatur.

Et Plutarchus libro de dignoscendo vero amico ab adularore, scribit; [tantam habere vim assiduam consuetudinem, vt imprudenter exprimamus vitia eorum, cum quibus agimus; sic familiares Platonis expressisse contractos ipsius humeros, sic Aristotelis amicos eius balbutientem linguam imitatos, sic asseclas Alexandri Regis, eius instexam in alteram partem ceruicem, vocísque asperitatem repræsentasse.]

Idem libro de liberis educandis [Generaliter (inquit) liberos nostros slagitiosorum hominum consortio segurgare decebit: eorum enim malignitat
tem reportant; quod & Pythagoras obscuris quibusdam præcepit sermonid
bus, quos hoc in loco positos explanabo; quoniam ad conquirendam virtutem non minimum videntur afferre momentum; quale est illud; Ne gustes
ex iis, quibus nigra cauda est, hoc est, cum hominibus consucrudinem non esse
habendam, quos morum deprauatio denigrat.

V 2 Adfert

Adfert & veterum illud oraculum, Si inxta claudum habitaueris, disces & tu claudicare. Quod prouerbium Pindarus quoque vsurpauit:

Claudo vel vni si propinquus fueris, Disces & ipse claudicare protinus.

Quid Seneca? quam eloquens hac in re est? [Sumuntur (inquit libro 3, de ira) à conuersationibus mores, & vt quædam contactu in corpus vitia transiliunt, ita animus mala sua proximis tradit. Ebrietas conuictores in amorem vini traxit, impudicorum cœtus fortes etiam viros emollit, auaritia in proximos virus suum transtulit: eadem è diuerso ratio virtutum est, vt omne, quod secum habent, mitigent. Nec tam valetudini profuit vtilis regio, & salubre cælum, quam animis parum sirmis in turba meliorum versari. Quæ res quantum possit, intelliges, si videris feras quoque conuictu nostro mansuescere, nullíque immani bestiæ vim suam permanere, si hominis contubernium diu passa sit.

Idem libro de tranquillitate vitæ: [Serpunt (inquit) vitia,& in proximum quemque transiliunt,& contactu nocent. Itaque sicut in pestilentia curandum est, ne corruptis iam corporibus, & morbo fragrantibus assideamus, quia pericula inde trahemus, assidatuque ipso in proximo laborabimus; ita amicorum legendis ingeniis dabimus operam, vt quàm minimè inquinatos assumamus.]

Idem libro ad Lucilium, non dubitat asserer, nullam rem magis pertinere ad serendos bonos mores, proborum consuetudine. Acriùs idem vrget

epistolâ sextâ.

Philo quoque Iudzus libro de prouidentia: [Non facilè (inquit) poteste euadere, qui degit in regione pestifera, ac veluti cùm magna vis pluuiz descendit, nisi sub tecto sis; necesse est etiam, si sapiens sis, imbrem perferre; cúmque frigidissimus Boreas perstat, frigore premi, & zstatis ardore calesieri te oportet. Eodem modo si cum iniustis vitam agis, necesse est multa inde mala perpeti.]

Idem Philo apud Eusebium Cæsariensem, libro 8. de præparatione Euangelica, cap. 4. loquens de Essæis: [In civitatibus (inquit) non habitant, existimantes, vt contagionem aëris corporibus, sic conversationem animo no-

cere.

71.

Et Eusebius Cæsariensis libro 6. de præparatione Euangelica, cap. 5. In hoc ipso argumento versatur, & ostendit multis de causis animum corporis incitamentis resistere, ac de aliorum consuetudine sic ait: [Illi, quibuscum viuimus, voluntatem plerumque nostram rationibus, aut quouis alio modo ad suam conuertunt, & alios meliores, alios deteriores essiciunt: solet enim conuersatio praua nocere, sicut è contrario bona prodesse; bonos quippe mores conuersatio mala corrumpit, velut etiam praui mores proba conuersatione corriguntur: sic igitur rationalis animæ virtus huc, illúcque ab exterioribus sertur.]

Iuris porrò cossiltus legadiles. st. de ædikedicto.præstandu censet domino, si in aliena familia sevuus deterior factus sit; hoc autem, quòd deterior seruus sacrus sit, inquir non solum ad corpus, sed etiam ad animi vitia referendum est, viputa si imitatione conservorum apud emptorem talis estectus est caleator, vel vinarius, vel erro. ] Et causa vigesimaoctaua, quæstione; prima, capite, sæpe legimus: [Sæpe malorum consortia etiam bonos corrumpunt.]

Claudat



Claudar agmen Marsilius Ficinus lib. 3. de triplici vita, cap. 23. [Memento (ait) familiaritatem eorum inire, quibus gratiz cœlestes assluant, quod ex bonis animi, fortunz, corporis perpendes: sicut enim odor ex muscho, sic ex bonis boni non nihil exhalat in proximum, ac szpe perseuerat insusum, miriscus autem feret cœtus, trium sœlicium, vel duorum, inter se moraliter redundantium; memento denique esfrenatos, & impudentes, & malignos; ac insælices procul sugere: hi namque malorum pleni dæmonum, vel radiorum malesici sunt, & tanquam seprosi, pestilentésque non solùmtactu nocent, sed & propinquitate etiam, & aspectu. Sanè propinquitas ipsa corporum animatorum, putatur esse contactus, propter esse autem pestilens erit slagitiosorum familiaritas, atque crudelium.

Non exéplo modò, sed & consiliis, ac suasionibus plurimum familiares apud familiares valent, qua in re plurimus est Galenus, lib. de curádis animi morbis, totámque ferè spéemendationis eorú, quæ peccamus in sido, & sapiente amico collocauit; qui seuerus index ac iudex sit, corum quæ deliquímus, quia duplicem, inquit, vt Æsopus aiebat, manticam è collo suspensam gerimus; alteram quidem ante pectus alienorum; alteram verò à tergo nostrorum ex quo sit, vt aliena spectemus semper, propria autem nunquam intueri possimus. Quam quidem narrationem, cum omnes probent, vt veram, tum Plato dat causam cur id siat, nobísque exponit. [Quidquid enim amat (inquit) cæcum est erga eam rem quam amat, itaque si nostrûni quiuis seipsum maximè omnium diligit, vnusquisque nostrûm ad se ipsum maximè cæcus sit, necesse est: quomodo igitur propria mala inspiciet? aut quomodo se peccantem intelligat, nisi altero admonente?] Profert exemplum cuiusdam Cretensis insigniter iracundi, quem ipse suis monitis secit mitiorem.

Quam numerosum exercitum conscripsimus, aduersus Astrologorum apotelesmata! quam libenter, omnes, qui doctrina pollent, huie militia dant nomina quanto impetu Philosophorum omnium manus irruunt, in Genethlia-corum vanitatem? Innumeras alias acies educere poteramus sapientum aduersus Mathematicorum castra, sed non suit necesse; hi satis, supérque frangunt eorum audaciam, qui ex solo corporis temperamento omnes vitæ rationes deducunt: nam si ex corporis temperamento insuperabilis quædam necessitas, quæ omnia complectatur, innascitur, quod prædicant sapientes viri de exemplorum vi, & essicacia in vtramque partem suite est, & inanesse familiarium consuetudo euincit propensiones corporis, quod Astrologus præsagire certò possit, ex constitutione corpus, è cœlo hausta habet nihil.

### CAPVT VIGESIMVMNONVM.

## Obiectorum prasentiam plus habere virium quam Astra.

I HIL est quod aquè in veramque partem valentae obiectorum pratientia, cuius vi solere pertrahi ad bonum malumve pletique omnes experimur. Hinc laudat Aristoteles Troianorum proceses, qui Helenam, ne cius caperentur specie, suglebant. Hinc prohibuerunt Graci in V 3 certami

tertaminibus, & ludis Olympicis, nudare corpora, vt legere est, apud Homerum libro 23. Iliados, vbi Euryali, & Epei certamen describit: & lib.18. Odyssew, vbi Vlyssis, & Iri luctum refert: hinc iidem vbi inoleuit mos, corpora nudandi, in ludis Olympicis (cuius rei primam originem recenset Tzetzes Historicus chiliade prima capite 23. & Philostratus in Apollonij libro 6.) lege vetuerunt, huiusmodi ludis, mulieres se insercre, quò spectat & illud Statij Thebaidos lib.1.

Exclusa expectant pramia matres.

Et illud Valerij Maxim.lib.8.c. 16. Berenicis non vulgaris honos, cui soli omnium fœminarum Gymnico spectaculo interesse permissum est. Et illud Menandri Rhetoris, [In quibusdam (inquit) Panegyricis conuentibus non sere visus tur mulieres.] Quare Sempronius, vt est apud Plutarchum in Problem. Rom.cap.13. vxorem repudiasse fertur, quod ludos sunebres spectasset; nec Romani fuerunt hac in reminus cauti, quam Græci: Augustus enim (quod leges apud Suetonium in Augusto, cap.44.) sæminis, ne gladiatores quidem, nisi ex superiore loco, spectare concessit. Athletarum verò spectaculo, muliebrem sexum submouit. Habes in C. de repudiis, l. consensu, s. vir quoque, licuisse marito, repudiare vxorem, vel sine iusta, & probabili causa, soris pernoctantem, vel Circensibus, vel Theatralibus ludis, vel arenarum spectaculis, inipsis locis, in quibus hæc assolent celebrari, se prohibente gaudentem.

Quod Lactantio libro 7. de vero cultu, cap. 20. satis causæ fuit, vt spectacula cuncta damnaret; quoniam magna sunt irritamenta vitiorum, & ad corrumpendos animos plurimum valent.

Et infrà: [In scenis quoque (inquit) nescio an sit corruptela vitiosior: nam & comicæ sabulæ, de stupris virginum loquuntur, aut amoribus meretricum, & quò magis sunt eloquentes, qui flagitia illa sinxerunt, eò magis sententiarum elegantia persuadent, & faciliùs inhærent audientium memoriæ versus numerosi, & ornati.]

Infrà: [Tragicæ historiæ (inquit) subiciunt oculis parricidia,& incesta Regum malorum; & cothurna scelera demonstrant. Histrionum quoque impudicissimi motus, quid aliud nisi libidines docent, & instigant, quorum eneruata corpora, & in muliebrem incessum habitumque mollita, impudicas sceminas, inhonestis gestis, mentiuntur? Quid de mimis loquar, corruptelarum præferentibus disciplinam, qui docent adulatoria dum singunt, & simulatis erudium vera? quid iuuenes, aut virgines saciant, cum sieri sine pudore, & spectari ab omnibus libenter cernunt, admonentur viique quid sacere posint, & inslammantur libidine, quæ aspectu maximè concitatur, ac se quisque prosexu in illis imaginibus præsigurat; probantque illa, dum rident, & adhærentibus visis corruptiores ad cubicula, reuertuntur, nec pueri modò, quos præmaturis vitiis imbui non oportet, sed etiam senes, quos peccare iam non decet, in talem vitiorum semitam delabuntur.]

Addamus & aurea S. Cypriani verbalib. 2. epistolarum ad Donatum. [Tunc delectat, in mimis turpitudinum magisterio, vel quid domi gesserie recogno-scere, vel quid gerere possit audire, adulterium discitur dum videtur, & lenocinante ad vitia publica auctoritaris masso, qua pudica fortasse matrona, ad spessaculum accesserie, de spectaculo generativur impudica, Ad hac deinde mortum

rum quanta labes ? quæ alimenta vitiorum histrionicis gestibus inquinari? videre contra fœdus iúsque nascendi patientiam incestæ turpitudinis elaboratam, euirantur mares, emnis honor, & vigor sexus eneruati corporis dedecore emollitur, plusque illic placet quisquis virum in fæminam magis flagrarit, quid non potest suadere, qui talis est? mouet sensus, mulcet affectus, expugnat boni pectoris conscientiam fortiorem.]

Tantam vim habent obiecta præsentia ad commouendos animos; vt eorum etiam imagines, incitamenta sint acerrima, ad scelera quoque perpe-

tranda.

S. Augustinus libro 2. de ciuitate Dei expendit locum illum' Terentij in Eunucho, vbi Chærea adolescens suspectans tabulam, in qua Iouis & Danaes concubitus visebatur, in feruentem libidinem exactit.

Quin Propertius lib.2. elegia 4. impudicitiæ veluti originem aferibit picturis obleænis:

Qua manus obscenas depinxit prima tabellas, Et posuit casta turpia visa domo, Ille puellarum ingenuos corrupit ocellos, Nequitiag, sua noluit esse rudes.

Sapienter quidem Azistoteles libro septimo Politicorum cap. 17. monet publicos Magistratus, vt à Republica huiuscemodi tabulas, & signa semoucant.

Lacedæmonij verò non imagines modò, sed & libros etiam Archilochi parum pudicos à sua Republica iusserunt exulare apud Valerium Maximum lib.6.c.3.& meritò quidem:libri enim vehementer libidinem accendunt, quod tradit lasciuiæ Magister Ouidius lib.2.de Remed.amor.

Eloquar inuitue,teneros ne tange Poëtae: Summouco dotes, impius ipse, meas. Callimachum fugito, non est inimicus amori, Et cum Callimacho tu quoque Coë noçes. Me çertè Sappho meliorem fecit amica. Nec rigidos mores Teia Musa dedit. Carmina qui potuit tutò legisse Tibulli? Vel tua, cuius opus Cynthia sola fuit.

Quis potuit lecto durus di scedere Gallo, 🗀 Et mea nescio quid carmina tale fonant.

Quare sanctus Basilius oratione de Poetis cauté legendis Poetas adulteria Deorum impudenter describentes ablegandos censet.

Quid Hiero Syraculanorum Tyrannus?nónne Epicharmum Poëtam comicum multa affecit, quòd vxore fua præfente lasciuum nescio quid protulisset?

Romulique legibus, ve est apud Plutarchum in vita Romuli, qui coram fæminis obscænum aliquid dixisset, non secus quam homicida puniebatur. Quod Iurifconfultus noster æmulatus Litem apud Labeonem §. qui turpibus. st.de iniuriis.iniuriaru voluit teneri, qui cum muliere turpes fermones milcent.

Rectè Tertullianus libro primo ad vxorem:

Bonos corrumpunt mores congresses praus. Et Naumidius Poëra:

Verba bonos visians mulierum turpia meret.

Rurlas

Rursus Pontanus lib. 1. de Amore:

Corrumpunt maledista animum, morésq, verendes.

In veros fensiu sape absêre ioci. Lascinos igitur sensiu, lascinad, verba,

Pignoribus nostris ritè canenda vides.

Mantuanus contra eos qui petulantiùs scribunt:

Verba (inquit) mouent animos,oris lasciusa pectus

Pulfat, & in venas femina mortis agit.

Quare Marcus Tullius non iniuria succensuit Poetis libro primo de natura Deorum. [Nec enim multo absurdiora sunt (inquit) ea, quæ Poetarum vocibus sus , ipsa suauitate nocuerunt: qui & ira inflammatos, & libidine surentes induxerunt Deos: secerúntque vt eorum bella, pugnas, prælia, vulnera videremus; odia præterea, dissidia, discordias, ortus, interitus, querelas, lamentationes essus in omnem intemperantiam libidines, adulteria, vincula, cum humano genere concubitus mortalesque ex immortali procreatos.

Itaque Clemens Alexandrinus libro secundo Pædagogi, capite decimo. [Impudicorum (inquit) verborum & turpium figurarum, meretriciorum osculorum, & huiusmodi lasciuiarum nomina ne sunt quidem memoria tenenda, Beatum sequentibus Apostolum, qui aperte dicit ad Ephesios 5. Fornicatio autem & omnis obscenitas ne nominetur quidem apud vos, sicut decet Sanctos.]

Si tanta est imaginum & verborum vis ad pelliciendos animos, quanta erit rerum ipsarum esticacia? Non est mihi per Romanas aut Græcas historias longiùs eundum, nec commemoranda quæ de Antonio Caracalla & Iulia eius Nouerca natrat Ælius Spartianus, aut quæ de Tyberio voluptatis libidinísque assertore impudentissimo, refert Suetonius in eius vita, aut quæ recenset Plutarchus in Amatoriis narrationibus de Strabone qui Aristocleam formosissimam puellam nudam videns, in eam magno vtriusque malo exarsit. Habenus enim domestica exempla, Susannæ & Seniorum Israel Danielis 13. capite, Dauidis & Bersabeæ libro secundo Regum cap.11. [Neque enim sinquit sanctus Hieronymus) eris vel sanctior Dauide, vel sapientior Salomone, vel Samsone fortior.]

Plorat præterea sanctus Augustinus grauissimos quorumdam, quibus non minus quam Ambrosio & Hieronymo deferebat, lapsus ob incautam mulierum consuetudinem.

Nec propria est hæc Venerei obiecti vis, sed communis: cernimus enim lapsos ferè vniuersos (aliqui enim se continuêre) ex præsentissima ambitionis, furti, cædis, gulæ, adulterij opportunitate. Per quotidiana experimenta videmus accendi iracundiam iniuriis, irritari odium præsentia immici, suscitari consopitas animi appetitiones à vehementi obiecto.

Valet hoc idem in vtramque partem: quoties enim cernimus homines nequiter affectos si in aliquam incidant ciuitatem, viciniam, domum, contubernium, pietatis, modestiæ, sobrietatis, continentiæ, frugalitatis, plenum suorum scelerum pertæsos resipiscere, aut certè perfundi pudore, qui primus est, auctore Galeno, vitæ emendatioris gradus. Ex huiusmodi porro actionibus præsente obiecto conceptis omnes vitæ rationes cum dependeant, sinde enim adulte

An dicent rapi quidem sensus omnes à præsenti obiecto, sed eò trahi quò naturalis procliuitas vergit? sit ita: at nisi vrgeret obiectum, nisi accenderet appetitionem, natura sponte sua non conciperet huiusmodi motus: quid enim faciunt obiecta, de quibus locuti sumus, si tantumdem natura præftaret per se nullo vrgente obiecto,quantum facit instigante obiecto?Iam vero si agente obiecto suscipit cas appetitiones animus, quas suscipit, nullam aut ferè nullam Astrologi ex solo temperamento corporis capere valent coniecturam. De hae ipsa obiectorum præsentia ex temperatione corporis audebunt fortasse vaticinari. Primò infinitam rerum syluam ingrediuntur ex omnium mortalium & immortalium bonorum malorúmque genere coherentem.Nam si quæcumque in omni vita obiicienda sint sensibus, explorari de cœlo posse confidunt, nihil est cur è cœlo cognoscere non possint, quot atomi lucente Sole per aërem volitent, quot & quæ folia bruma adueniente è syluis decidat; quæ maris partes furente Borea dimouendæ sint; quot arenæ in littore maris iaceant: Deinde hæc obiectorum occurfatio à liberis aliorum voluntatibus pendent, quos alterius temperamentum commouere non potest. Denique quæ est ista præpostera responsio? Nos docuimus obiecta iniicere quasi violentas manus fensibus , isti vt exuant difficultatem explicant quomodo à sensibus trahantur obiecta. O ridiculam disciplinam! ô nouam Dialecticam!

adulteria, inde matrimonia, inde cædes, inde rixæ, simultates, perpetuæque inimicitiæ, inde morbi & ægritudines, inde vita & mors) Astrologos iure prohibemus in posterum, de amicitiis & inimicitiis, de matrimoniis & liberis, de principum gratia & beneuolentia, de morbo & morte, de vitæ aut mortis genere ex syderali temperamento præsagire; fortior est enim obiecti præsentia quouis temperamento è stellis delapso, cuius est enim tanta constantia, tam sirmum ac solidum pectus, quod non frangat vehemens & violentum obiectum? Quid respondebunt stellarum internuncij?

## CAPVT TRIGESIMVM.

Ad mores plus valere genus, conditionem, fortunam, quàm astra.

VANTVM ad virtutem aut vitium ponderis habeat externorum bonorum copia vel inopia, Roma testatur, quæ Asiæ quam vicerat victa succubuit, vicerat armis, frugalitate, patientia, victa est opibus, luxu, deliciis. Omnésne priscorum horoscopi viriles suerunt, esseminati recentiorum; parum certè vel nihil ad eam rem pertinuerunt astra, sed mediocritas, tenuitas, opulentia, voluptas, suerunt horoscopis potentiores.

Queruntur boni scriptores de suorum temporum corruptela, priscas commendant ætates sub eodem cœli tractu, & sub eodem climate non diuersos modò, sed etiam contrarios suisse mores tradunt. Vnus instar esse potest mul-

torum Seuerinus Boërius metro 3. lib.2.sic inquiens:

Fælix

X

In Astrologos

Fælix nimiùm prior atas Contenta fidelibus aruis. Nec incerto perdita luxu Facilique sera solebat Iciunia soluere glande, Somnos dabat herba salubres. Potum quoque lubricus amnis, Vmbras altißima pinus, Nondum maris alta secabat. Nec mercibus vndique lectis Noua littora viderat bospes. Odicis neque fretus acerbis Cruor homicida tinxerat arma: Quid enim furor bosticus plla Vellet prior arma mouere, Cùm vulnera seua viderent, Nec pramia sanguinis vila?

Sed libeat Christiano philosopho addere Gentilem Poëtam Iuuenalem qui Satyra vndecima in suorum temporum ingluuiem acerrime inuectus, cum recensuisset veterum escas, subdit:

Hac olim nostri iam luxuriosa Senatus Cana fuit. Curius paruo qua legerat borto, Ipse focis breuibus ponebat oluscula, qua nunc Squallidus in magna fastidit compede fossor: Qui meminit,calida sapiat quid vulua popina.

Quid de copiosis ciuibus, de Dynastis, de Regulis sentit Galenus libro de curandis animi morbis? [Oportet (inquit)qui talia ab amico sit auditurus neque diuitem esse, neque cultu & reuerentia quadam apud ciues suos esse conspicuum: nam si eiusmodi reuerentia insignis fuerit, nemo planè illi vellet vera dicere ob timorem, quemadmodum ne locupletibus quidem solent adulatores lucri gratia: quin etiam si quem istis veridicum aliquis casus obtulerit ad se hunc illicò suosque mores distrahere consueuerunt: si quis igitur sit vel apprimè potens vel opulentus, qui velit in virum egregium ac fragi euadere, ab hoc deponi se ipsum necesse erit, atque his præsertim temporibus, in quibus nullus sit inueniendus Diogenes, qui opulentissimo ac Monarchæ cuipiam sit dicturus veritatem. Illi igitur quod sibi facto opus sit viderint.]

Ibidem: [Cùm audieris in vrbe (inquit) quempiam ex iis, quos sibi neque amore vllo, neque odio prosequendos intelligis, laudari à multis, quòd nullis hominibus aduletur, cùm tu ad illum vbi propiùs accesseris, quò de illo possis ferre iudicium, num sit talis qualis esse perhibetur, huiusmodi periculum sac; primùm, si videas ab homine & diuitum & apprimè potentum, aut etiam Principum ac Tyrannorum ædes frequentari, pro comperto habe te frustra audiuisse hominem omnia vera dicere solete (obsequia quippe huiusmodi mendacium sequi consueuit.) Deinde siue id genus hominum salutantem, siue illis se ipsum comitem exhibentem, conuiuis que illorum ac cœnis inferentem conspicias, quisquis enim huiusmodi generis vitam sibi ipsi sequendam proposuit; non solùm non verax esse consucuit, sed etiam onnem malitiam habere

necessario, quippe qui aut pecuniarum, aut principatus, aut gloriæ, aut honoris sit cupidus, & vel aliquibus eorum scorsim, vel omnibus simul insidietur.

Nec Aristoteles non vidit bona fortunæ secum afferre mores, qui libro secundo Rhetoricorum, capite decimotertio disserit de moribus Nobilium, & capite decimosexto. [Mores autem (inquit) qui diuitias comitantur, facilè omnes perspicere possunt: contumeliosiores namque sunt ac superbi, qui possessime opum perturbantur: nam quasi bona possideant sic afficiuntur, sunt enim quasi pretium aliorum diuitiæ, quibus eorum dignitas æstimatur, & idcirco cuncta videntur emi posse diuitiis, delicati etiam sunt, sibique plurimum arrogantes, illud, propter delicias ac sæsicitatis ostentationem; hoc, quoniam omnes in eo versari soliti sunt quod ipsi amant & admirantur, & quoniam quæ ipsi, ea cæteros quoque putant admirari, nec iniuria sic assectiunt, cum multi sint qui habensium auxilio egeant. Vnde à Simonide quoque de diuitibus & sapientibus ad Hieronis vxorem dictum est, cum interrogasset vtrum melius estet diuitem an sapientem esse; sapientem, inquit: sapientem enim in diuitum ianuis video.]

Plato dialogo quarto de Republica [Ex vtrisque (inquit) tam opulétia quam

paupertate & praua artificum opera, & ipsi artifices praui fiunt.

Rursus infrà loquens de opulentia & inopia. [Illa (inquit) delicias, desidiam, seditiones, rerum nouarum studium parit, hæc autem cum rerum innouatione illiberalitatem & malesicia gignit.]

Meritò sanè Seneca in Hippol. laudat eos qui ruralem vitá degút his verbis:

Non alia magin est libera & vicio carens, Ritúsque melius vita qua priscos colat, Quàm qua relictiu mænibus siluas amat, Non illum auara mentu instammat suror, Qui se dicauit montium insontem iugis, Non ille regno seruit, ac regno inuidet. Spei metúsque liber, aut ilium niger Edax liuor dente degeneri petit, Nec scelera populos atque inter vrbes sita Nocuit, nec omítes consciun strepitus pauet.

Quid Venusinus Horat. lib.2. Sat.2.

— Vides, vt pallidus omnu
Cæna defurgat dubia? quin corpm onustum
Hesternu viciu animum quoque pragrauat vna,
Atque affligit bumo dinina particulam aura
Alter, vbi dicto citius curata sopori
Membra dedit, vegetus prascripta ad munia surgit.

Rurlus infrà.

Rusticus inermis sapiens crassaque minerua
Discite non inter lances mensasque nitentes
Cùm stupet in sanis acies sulgoribus, & cum
Auditis salsis animus meliora recusat:
Verùm bic impransi mecum disquirite cur bos
Dicam si potero malè verum examinat omnis
Corruptus iudex.

Idem

Igem libro 2. Ode 16.

Viuitur paruo bene, cui paternum Splendet in mensa tenui salinum: Nec leues somnos timor, aut cupido Sordidus ausert.

Laudat Ouid. lib. 5. Fastorum veterum moderata conuiuia:

Ante focos olim scamnis considere longis Mos erat, & mensa credere adesse Deos.

Nonne à parentum statu pendent hæc plurimum? An astra in pauperum tuguriis instruent opulentas mensas? an cœlum apparabit cœnas Luculleiáque conuiuia? sed veniamus ad genesim. Nonne ex nobilibus nobiles, ex diuitibus diuites, ex Principibus Principes, opisices ex opisicibus, ex stabulariis stabularij, ex nautis nautæ, serè solent nasci quouis sub cœlo? An genus etiam genitale sydus largitur? Cyparissi fructus? An cœlum principatus largitur? Cur solis Regum silis præterea nulli, in Hispania, in Gallia patris semper silius est hæres imperij? Num Gallorum Hispanorumque Reginæ regales stellas opperiuntur, vt concipiant aut pariant? cur aliæ matres easdem non spectant?

Scitè Plinius lib.7. cap. 49. & breuiter, [Hoc quotidie toto mundo euenit,

vt pariter domini ac serui gignantur, Reges & inopes.]

Quantum verò rusticana vita, labor & quies, quantum vrbani strepitus, & negotia & fastus valeantad morum rationem, quis ignorat? Vulgatissimum est Horatianum illud:

Beatus ille qui procul negotiu, Vt prisca gens mortalium, Paterna rura bobus exercet suis Solutus omni swore.

Neque excitatur classico-miles truci Nec horret iratum mare, Forúmque vitat, & superba ciuium Potentiorum limina.

Vulgatissimum & illud Virgilij Georgicon 2. lib. Fortunatus & ille Deos qui noust agrestes, Panag,, Syluanúmque senem, Nymphasg, sorores. Illum non populi fasces, non purpura Regum Flexit,& infidos agitans discordia fratres, Aut coniurato descendens Dacus ab Istro: Non res Romana, perituráque regna, neque ille Aut deluit miserans inopem, aut inuidit habenti. Quos rami fructus, quos ipsa volentia rura Sponte tulêre sua, carpsit: nec ferrea iura, Insanúmque forum, aut populi tabularia vidit. Sollicitant aly remu freta caca, ruúnt que In ferrum: penetrant aulai, & limina Regum. Hic petit excidis vrbem, miserosque penates, Vt gemma bibat, & Sarrano dormiat ostro. Condit opes alius, defossóque incubat auro.

Liber III. Caput XXX. Hic flupet attonitus roftris, bunc plausus biantomen wie achail content of Per cuneos, geminatus enim plebisg, patrumque Corripuit, gaudent perfusi sanguine fratrum Exilioque domos, & dulcia limina mutant, Atque alio patriam quarunt sub sole iacentem. Agricola incuruo terram dimonis aratro, Hing anni labor, bing patriam, parubsque nepotes ... Sustinet:binc armenta boum, meritosque inuencos. .... Nec requies, quin aut pomis exuberet annus, Aut fætu pecorum aut Cerealia margine culmi, Prouentuque oneret sulcos, atque borrea vincat. Venit hyems, teritur Sicyonia bacca trapetis, 🚗 Glande sues lati redeunt, dant arbuta sylua, Et varios ponit fætus Autumnus, & altè Mitis in apricis coquitur vindenia saxis. Interea dulces pendent circum ofculavati, Casta pudicitiam seruat domus, vbera vacca 1.55 Lactea demittunt pinguésque in gramène lato 🗼 Inter se aduersis luctantur cornibus bædi. Ipse dies agitat festos, fususque per berbam, Ignis vbs in medio , & focij cratera coronant. Vulgarissimum illud Tibulli libro primo elegia decima. Quam potsus laudandus bic est, quem prole parata, Occupat in parua pigra senecta casa. Ipse suas sectatur oues:at filius agnos, Et çaisdam feffo comparat exor aquam. Sic ego sim, liceatg, caput canescere canis, Temporis & prisci facta referre senem. Vulgatisimum denique illud Claudiani: Fælix qui propriu auum transegit in aruis,

Ipsa domus puerum, quem vidit ipsa senem. Qui baculo nitens in qua raptauit arena, Vnius numerat secula longa casa.

Non illum pario traxit fortuna tumultu, Nec bibit ignotas mobilis hospes aquas.

in Non freta mercator timuit, non classica miles, Non rauci lices perculit ille fori.

. Indocilis rerum vicina nescius yrbis, Aspectu fruitur liberiore fori.

Frugibus alternis non Consule computat annum, Autumnum pomis ver sibi flore notat:

Idem condit ager foles, idemque reducits

Metiturque sue rusticus orbe diem.

Ingentem meminit paruo que in gramine queveum,

Equatumque videt consenuiffe nemus. Proxima cui nigris Verona remotior Indis,

Binachumque putat littera rubra lacus: 🔑

Sed

Sed tamen indomita vires firmisque lacertis Ætas robustum tertia cernit auum. Erret, & extremos alter sirutetur Iberos, Plus habet hic vita plus habet ille via. Claudianus item libro primo in Ruffinum: Hac mihi paupertas augustior, bac mihi testa Culminibus maiora tuis, tibi quarit inanis Luxuries nocetura cibos, mihi donat ineptas Terra dapes, rapiunt Tyrios tibi vellera succos, Et picturata faturantur murice veftes. Hic radiant flores, & prati viua voluptas Ingenio variata tuo, fulgentibus illic Surgunt structathoru, bic mollu panditur herba, Sollicitum curis non abruptura soporem Turba salutantem latas tibi prostrepitades, Hic ausum cantus labentis murmura riui.

Quid mihi iam diu nauseanti genitalem horoscopum obtrudis? Plus momenti est in rusticano vitæ genere ab omni cura soluto, libero à forensium causarum strepitu, à ciuium simultatibus, ab insidiis potentum, ab æqualium æmulatione, ab inimicorum fraudibus, à partium contentionibus, quam in stellis quibuscumque doctissimorum hominum sententia: his plus tribuo, & iure, quam nugiuendulis Astrologis.

#### CAPVT TRIGESIMVMPRIMVM.

Maiorem casus in moribus habet vim quam Astra.

Ec infrequenter ratio morum ducitur ex casibus. Quàm crebrò opus vnum aliquod fortuitum plurimorum seminarium est? Dum aliud ex alio trahitur, nocte vna quis patrimonium alea profudit, vertit se statim ad furtum, ad fœnus, ad rapinam, ad seruitium, ad opisicium, & in iis, de quibus nihil antè cogitauerat, consenscit. Lacessitur alius probro, iniuria, maledicto, indignè fert, vulnerat lacessenem. Hinc odia, neces, tixæ, & familiarum perpetuæ simultates. Iter facit adolescens, obuiámque habet mulierculam in cuius amore exardescit, eámque sibi matrimonio poscit, atque iungit, inuitis parentibus, eam ob rem exhæredatur à patre, eiicitur domo, agit longè à suis, viuit ex fraudibus, rapinis, lenociniis, quàm multa id genus in dies videmus?

Sanguinarius vicissim impotens sui, superciliosus, petulans, aleator, blatero, impudicus, iuuenis, diuturnitate carceris, iactura bonorum, morbi grauitate, potentiorum iniuria, sic interdum edomatur, vt ad meliorem frugem conuer-sus, reliquo vitæ tempore temperantiam, iustitiam, modestiam, pietatem colat. Hinc Ouidiana illa libri vndecimi Metamorphoseos:

Aspera crescit byems, omnique à parte seroces

Bella

Bellagerunt venti, fretaque indignantia miscent. Hic votis numen aderat.

Etalia libro 3. Fastorum.

Vincitur ars vento, nec iam moderator babenis Viitur, at votis, is quoque poscit opem.

Quare & Lucretius libro 3. rerum naturalium:

Multéque (ait) in rebus acerbis
Acriùs aduertunt animos ad religionem,
Quò magis in dubiis homines spectare periclic
Connenit, aduersisque in rebus noscere qui sint:
Nam vera voces tum demum pectore ab imo
Eliciuntur, & cripitur persona, manet res.

Syluius Italicus libro 7.

Tanta adeò cùm res trepida renerentia diuûm Nascitur.

Quid nugaris Astrologe circa corporis temperamentum? Præter omnem propensionem, præter inclinationem omnem naturæ, præter voluntatem, immò & præter opinionem sæpenumero accidunt quædam, quibus in aliud longè vitæ genus agimur, quàm natura postulet: vrgét que sæpe repentina necessitas, & susceptum iam vitæ institutum deserere cogimur, eáque relinquere, in quæ magna naturæ procliuitate ferebamur. Age verò, cantu & modulatu morbos curari nónne scribit Plato lib. 4. de Republica, Plinius libro 2. cap. 28. Ammianus Marcellinus libro 16.

[Creditum hoc à plerisque est (inquit Gellius libro 4. cap.13.)& memoriae mandatum, sichiadici cum maxime doleant, tum si modulis lenibus tibicen incinat, minui dolores]. Ego nuperrime in libro Theophrasti scriptum inueni, viperarum morsibus tibicinem recte modulateque adhibitam mederi. Refert & Democriti liber qui inscribitur, (2) λοινών πλογικών κανών, in quo docer plurimis hominum morbis medicinam suisse incetiones tibiarum, tanta prorsus est assinitas corporibus hominum mentibusque, & propterea quoque vitiis aut medelis animorum & corporum. Pythagoras etiam perturbationes animi lyra componebat, vt scribit Seneca libro de Ira.

Et Xenocrates organicis modulis lymphaticos liberauit. Asclepiades quoque phreneticorum mentes sæpe per symphoniam sanitati restituir, vt auctor

est Censorinus libro de die natali.

Scribit & Plutarchus libro de Musica, irarum ardores concentu residere, molliri animi mores: id quod exemplis illustrat Ælianus libro 14. variæ historiæ.

Tu verò Genethliace, si intelligis tam multis variisque causis compesci animi perturbationes à naturali temperamento ortas: si fateris infinitis modiscorporis motus frangi & retundi, qua consequentia ex syderali tem-

peramento deducis omnes vitæ & mortis rationes. Video

Astrologos iam vnco ad scalas Gemonias lethaliter infractos. Ideo ad alia transgredior.

CAPVT

# CAPVT TRIGESIMVMSECVNDVM.

### Principum seueritatem & leges facere plurimum ad morum disciplinam.

T Principum socordia ad omnem morum corruptelam habenas laxat. ita eorum leueritas quamuis effrenem & insolescentem naturam coërcet.Propterea Plato libris de legibus grauiter commendat iis qui cum imperio funt, vt primam operam ponant in sontibus puniendis. Et Aristoteles libro 10. Ethicorum capite vltimo, Si verba ad reddendos homines (inquit) probos sufficerent, multas sanè & magnas mercedes, vt inquit Theognis, afferrent, oporterétque ea comparare. Sed vidétur quidem posse liberales adolescentes hortari atque inuitari, moresque eorum ex virtute sibi obnoxios generosos, ac veræ honestatis studiosos reddere, at plerosque ad probitatem prouocare non posse; non enim pudori sed timori obedire, neque abstinere à malis ob dedecus, sed ob pænam consueuerunt. Nam cum ex affectu viuant, proprias voluptates, atque ea ex quibus existunt persequentur, dolorésque oppofitos fugiunt; eius autem quod honestum ac verè iucundum est, cum id prorfus non gustauerint, ne notionem quidem vllam habent. Eos igitur qui tales funt ad moderationem traducere que oratio posset? sieri enim nequit, aut facile non est, vt quæ ex diutino vsu moribus sunt præoccupata verbis amoueamus, sed satis fortasse est, si quamuis omnia adsint, quibus probi estici videmur, euadere participes virtutis possimus. Fieri autem bopos alij natura, alij consuetudine, alij doctrina existimant, ac quod ad naturam quidem attinet, in nobis non esse manifestum est, sed ex quadam divina causa iis qui reuera fortunati funt, Oratio verò & doctrina videndum est, numquid non in omnibus vim habeant, sed opus sit, vt præculsus auditoris animus sit ad rectè viuendum & gaudendum, & odio prosequendum, non secus ac terra, quas semen sit nutritura: non enim audiret orationem dehortantem, neque intelligeret, qui ex perturbatione viuit. Qui autem ita affectus est, dissuaderi qui potest? non enim omnino rationi sed vi cedere perturbatio videtur. Oportet igitur mores priùs virtuti esse accommodatos, & vt honestatem diligant & abhorreant turpitudinem. Vt autem à pueritia quis institutione recta ad virtutem instruatur, difficile est, nisi sub talibus legibus fuerit educatus: nam temperanter tolerantérque viuere plerisque, & præsertim adolescentibus iucundum non est. Quocirca est opus vt educatio & studia constituta legibus sint ; ita enim set, vt consuetudine tractata molesta esse desinant; neque satis tamen fortasse est, si quando adolescentes sunt homines educationem rectam & curam consequantur, sed cum in viros quoque adulti debeant ipsa hæc exercere, atque alluescere, ad hæc etiam, & omnino ad omnem vitam opus legibus est:plerique enim necessitati potiùs quàm rationibus, & mulctis quàm honestari obediut.Quapropter sunt qui legislatores censcat inuitare ad virtutem, ac prouocare homines honestatis causa debere, eò quòd probi ex có**fuetudine** 

fuetudine præcipuè obtemperaturi fint ; illis verò qui non parent, sunt que naturà inertiores, castigationes, & pœnas irrogare. Qui autem insanabiles sunt, prorsus exterminare: probum enim, & qui ad honestatem viuit, rationi esse obediturum; prauam autem voluntatem appetentem, non segus ac iumentum dolore puniri. Vnde etiam tales dolores exhiberi oportere inquiunt, qui voluptatibus, quæ amantur, maxime aduersentur. Quod si, quemadmodum dictum est, eum, qui bonus futurus est, honeste educatum esse, & assuetum oportet, deinde ita in honestis studiis viuere, & neque inuitum, neque sponte praua agere; id autem fieret, fi ex intellectu quodam, & recto ordine vim habente, vita traduceretur: paterna quidem iussio neque vim, neque necessitatem habet : sícque omnino viri vnius , nisi Rex , aut talis aliquis sit. At lex cum ex prudentia quadam ex mente profecta oratio fit, cogendi vim habet; atque homines quidem, qui appetitionibus aduerlantur, etiamfi recte id faciant, plerique odio profequentur: at lex cum probitatem inbet, odio non est.

Vides quantum legum, Principumque vel ignauia ad malum, vel fedulitate ad bonum homines inflammentur, qualemqualem naturam nacti sint. Si hoc non vides, pudendam prodis rerum ciuilium, & publicarum imperitiam; fi vides, agnosce in homine principatum etiam in sydera, siquidem sapiens domiminabitur aftris. Define in nos agitare cæleftes Leones, Tauros, Capricornos, Scorpiones, Vrsos. Fictis terriculamentis opponimus publicam potestatem, Consulum fasces, & secures, Regum sceptra, & nudatos gladios, Principum fatellitium. Vincentur autem ficta à veris, cedétque volens nolens naturalis

propensio potestati publicæ.

### CAPVT TRIGESIMVMTERTIVM.

Conscientiam etiam obstare prauis corporis propensionibus.

T nullus sit supplicij metus in ipso rationis lumine, ex qua omnis humana actio deducitur, magnum est aduersus corporis prauas propensiones virtutis præsidium, quod vt planum faciamus, paulò altiùs repetendum est exordium. Sunt enim hominis propensiones qua-

the day over the company of the property of th

dam, quæ corpori infident, & ad res corporatas vergunt; quædam contrà non ex corporis temperamento, neque ex syderum afflatu, sed ex animorum nostrorum natura ortum habent, quæ nihil humile, aut abiectum spectant, sed in sublime feruntur. Sicut enim animus noster extrinsecus aduenit corpori, auctore etiam Aristotele, ita defert secum proprietates, & facultates quasdam à corpore alienas: quarum tam valida, & vehemens est natura, vt corporum propensiones sæpenumerò vincat, frangátque eius petulantiam, aut certe labefactet plurimum. Huius generis sunt semina illa virtutum, quæ humanis mentibus infita funt fine ylla disciplina, quæ animorum propensiones ad honestatem, licet dum inualescunt affectus, dum corporales appetitiones insolescunt, tardiores, ac debiliores fint; cum tamen deferbuêre perturbationes, & corporales motus, animusque sibi redditus est, obiicit sese nobis etiam nolentibus lux quædam, & species honestatis, ratioque ipsa, tamquam postliminio in locum, vnde deiecta fuerat, redit, & sanioris consilij sementem facit: ita vt nefarium nefarium quemlibet, licèt obluctante corporis temperamento, ac peccandi libidine, à facinorosis actionibus reuocet. Hinc angores, qui peccantem excruciant, hinc suffusus rubor, & pudor, hinc seipsum increpantis prenitentia, hinc admissi sceleris occultatio, hinc permolesta anteactæ vitæ recordatio.

Quòd si homines (inquit Marcus Tullius libro 1. de legibus) ab iniuria pœna, non natura arcere deberet, quænam sollicitudo vexaret impios, sublato suppliciorum metu? quorum tamen nemo tam audax vnquam fuit, quin aut abnueret à se commissum esse facinus, aut insti sui doloris causam aliquam singeret, desensionémque facinoris à natura iure aliquo quæreret. Quæ si appellare audent impij, quo tandem studio colentur à bonis? Quòd si pœna, si metus supplicij, non ipsa turpitudo deterret ab iniuriosa, sacinorosaque vita, nemo est iniustus, at incauti potiùs habendi sunt improbi. Tum autem qui non ipso honesto mouemur, vt boni viri simus, sed vtilitate aliqua, aut fructu, callidi sumus, non boni. Nam quid faciet is homo in tenebris, qui nihil timet nisi testem, vel iudicem? quid in deserto loco nactus, quem multo auro spoliare possiti, imbecillem, atque solum? Noster quidem hic natura iustus vir, ac bonus, etiam colloquetur, iuuabit, in viam deducet; is verò, qui nihil alterius causa facit, & metitur suis commodis omnia, videtis, credo, quid sit acturus.]

Pleni sunt Philosophorum, Oratorum, Poëtarum libri conscientiæ ango-

ribus, qui nefarios homines diu, noctúque exedunt.

Iunenalis satyra 13.

Exemplo quodeumque malo committitur, ipsi Displicet auctori. Prima hac est vitio, quod se Iudice, nemo nocens absoluitur, improba quamus Gratia fallaci Pratoriu vicerit vrnâ. Quid sentire putas omnes, Caluine, recents De scelere, & sidei violata crimine?

Idem ibidem:

Cur tamén hos tu

Euasisse putes: quos dixi, conscia facti

Mens habet attenitos, & surdo verbere cadit,

Occultum quatiente animo tortore flagellum?

Pæna autem vehemens, ac multò sautor illu,

Quas & Caditim graun inuenit, aut Rhadamanthu,

Notte, dieá, suum gestare in pectore tessem.

Lucanus libro 7. Phars.

Hunc omnes glady, quos vt Pharfalia vidit,
Aut plerix vifura dies stringente Senatu
Illa nocte premunt, hunc infera monstra slagellant.
Heu quantum misero pæna mens conscia donat!

Seneca in Hippolyto:

Quid poena prefens, conscia menti pauor. Animusq, culpaplenin, & timet timens? Scelus aliqua two mults securum subit.

Statius libro 3. Thebaidos:

---- Innigilant animo sceletis (4, patrati

Supplicium

Supplicium exercent cura, tanc plurima versat Pesimus in dubis timor.

Plautus in Milite:

As boc me facinu miserum maccras, Meumg, cor, corpusg, crucias.

Cùm itaq; & animo, & corpori insint propensiones, & vires, & impellant illæ huc, hæ illuc propendeant; vincat autem sæpe recta ratio, diuinis præsertim sirmata præsidiis; quale tandem Astrologus habet vaticinium, quod capiat ex temperamento corporis? Fidit corporeis cupiditatibus, quid si animus præualeat, omnia sine dubio aberrant Astrologica instrumenta. At si conscientiæ voces non audiunt omnes, ita sit, audiunt tamen plurimi; si non audiunt vbique, at alicubi; si non quouis tempore, aliquando tamen, & quidem frequenter, & vt plurimùm; si non in leuibus, at in valdè facinorosis. Itaque cùm ab iis, qui suapte natura placerent, absterreat conscientia, incertum sine dubio, & mendax sit omne iudicium, quod ex sola corporis constitutione desumitur.

#### CAPVT TRIGESIMVMQVARTVM.

Multa pratereà causa, qua efficient, ne quis sequatur syderum impulsum.

VID ego loquar de parentum, liberorum, fratrum, fororum, propinquorum omnium charitate? Quam multa in horum gratiam gerimus, aut patimur,ab iis moribus,& studiis,quænascendo hausimus,abhorrentia ? Quid de coniugibus , quorum primam effe focietatem , & generis humani conseruatricem scribit Aristoteles in Oeconomicis?Quàm innumerabilia funt, quæ quotidie coniux coniugi præstat officia aliena ab iis, in quæ natura fertur sua, cum vnus alteri placere præcupiat, sibi displicere necessariò cogitur? Pleni sunt Platonis dialogi, Lysis & conuiuium, Aristotelis Ethicorum libri duo, 8. & 9. Lælius Ciceronis de amicitia, quæ cogit nos plurima in amicorum gratiam facere, aduersante, & renitente natura. Quid non amicus amici gratia profundit, opes, honores, vitam, cuius amor videtur maximus. Studium prætereà societatis quam aduersetur privatis commodis, intelligi potest ex eo, quòd si articulus aliquis incidat, quo quis vel suæ patriæ euersionem pati, vel iis,quæ priuatim appetit,carere oporteat, nullum reperies,nisi perditissimum. qui parriæ salutem suis rationibus non anteponat, sicut pars quælibet agente natura pro totius incolumitate se vulnerandam exponit.

Vitæ quoque amor siyderali impulsui obstat non rard. Quas non subimus acerbitates, quem lapidem non mouemus, quibus rebus quamquam nostro genio consentaneis, non remittimus nuncium, vt salutis expediendæ vias, ac rationem aliquam ineamus? Nihil hic sibi vendicant astra: nam quocumque cælo nati, quacumque radiante stella geniti homines experiuntur hoc vitæ tuendæ studium, & propensionem.

Vnum aliquod membrum ita diligimus, vt illi æquari posse putemus nihil. [Adrianus Imperator (inquit Galenus libro de curandis animi morbis) cum stylo serui oculum vulnerasset, atque eruisset, ac post illum vidisset

ex eo vulnere factum vnoculum, ad se vocauit, fecitque ei potestatem, vt pro illa calamitate munus à se peteret: cùm autem ille miser taceret, rursus hortatus est Adrianus, vt quidquid vellet peteret; at ille negauit se aliud quidpiam petere, optare verò se oculum, quem amiserat. ] Enimverò quod tandem munus inueniri possit, quo oculus amissus rependatur? Rectè surisconsultus l.ex hac.sff. si quadrupes pauperiem secisse dicatur. & l.cùm liberi. sff. de iis, qui deiccerunt, vel essuderunt cicatricum, & desormitatis. dicit, nullam sieri æstimationem, quia liberum corpus nullam recipit æstimationem. Quare melior Theologorum pars, quos citat noster Leonardus Lassus lib. 2. de iustitia, & iure, cap. 9. dubio 23. docet bona corporis non posse bonis externis compensari.

Honoris prætered, & gloriæ appetentiam ad res agendas maximum esse calcar, testis est Aristoteles libro 4. Ethicorum, cap. 3. & 4. lib. 2. Rhetoricorum, cap. 15. Plutarchus libro de liberis educandis, Plato in Memnone, & in Alci-

biade, primo. Hinc illud:

Excitat anditor studium, landatag, virtus Crescit, & immensum gloria calcar habet.

Ad quos labores, pericula, contentiones, amulationes sua natura licèt dissentaneas abiicit se gloria cupidus? Neque verò hanc ipsam cupiditatem stellarum sementem esse iactent Genethliaci: nam commune omnibus est studium honoris, & animis ipsis insitum, non corporibus. Quàm multos ignominia metus auocat à libidinibus, à surris, inimicitiis, à vindicta, à latrocinio, à stupro, ad qua procliues in primis sunt?

Pone tibi ob oculos quemcumque velis ex iis, quos sub mitissimo sydere genitos aiunt Astrologi, lacesse hunc probro, baculo, verbere, experire an excandescat. Cur ita quia studium honoris tuendi consignatum animo nulla syderum vi deleri potest, quia cupiditas honoris potentior est omni syderum

lenitate.

Agedum, studium sciendi éstne haustum è cælo? [Omnes homines (inquit Aristoteles in proœmio Metaphysices) natura scire desiderant, quacumque nimirum nascantur stella. Et quamuis sicut ingenium, ita & sciendi cupiditas non par sit in omnibus, voluptas tamen partæ iam scientiæ maxima est, auctore Aristotele, libro 10. Ethicorum, cap. 6.7. & 8. libro 12. Metaphysic. text. 39. quæ facilè sapientem abstrahit ab iis, quæ iucunda sunt corpori: multas quidem sateor occupationes alios discendi labor deterret à studio sapientiæ; nullus tamen est, quem sciendi cupiditas non teneat. Varia sunt hominum studia, alios rerum cælestium contemplatio habet, alios Iurisprudentia, alios Mathematicæ disciplinæ, alios Comicorum sabulæ, alios Poëtarum slores, alios dicendi ars, omnes tamen aliqua sciendi cupiditas tenet, & ad ea commoda contemnenda, quorum est natura appetentissima, impellit. Hæcvna cupiditas adeò in humano pectore exardescit aliquando, vt omnes propensiones alias absorbeat, clarescente iam passim Astrologorum ineptia, qui ex corporis constitutione omnia metiuntur, vel potiùs mentiuntur.

Vis alia, quæ, ne quis procliuitatem corporis sequatur, impedimento sunt. Do beatæ prætered vitæ appetitionem, qua nihil communius, nihil minus syderali subiectum imperio, nihil vehementius ad res vniuersas agendas. [Nam si vltimo nos agente sine, vt ait Aristoteles primo Ethicorum, cap. 1. aginus quidquid agimus, constat nullam appetitionem venire posse in disceptationem

cum

cum vitimo fine, sed frustrari oportere omnem zliam propensionem, quæ cum

ea contemnat qua beatitudinem expetimus.]

Audiui aliquem huius farinæ hominem docentem, ea sere sælices opinari cunctos, ad quam vehementiùs ex Genethliaco propendent, cuius improba vox Christiano ferenda non est, vnus enim est omnium sinis æternæ beatitudo, nec Christianus vllus alium vltimum sinem aut agnoscit, aut agnoscere potest. Si Genethliaci propositum habent alium vltimum sinem, viderint ipsi quid de religione sentiant, quid de Christi verbis Ioannis 17. [Hæc est vita æterna, vt cognoscant te Deum verum, & quem missiti Iesum Christium.]

Addo experimento quotidiano compertum esse, plerosque omnes eam religionem lectámque profiteri, ad quam parentum cultu, & víu appulsi sunt, lectas fere omnes vnum præstituere finem animi ex corpore egressi beatitatem, quæ sicut est ab omni corporis concretione seiuncta, ita est supra omnem propensionem corporis. Quis ergo ita desipiat, vt ex syderali propensione potius dicat homines finem præstituere quam ex maiorum decretis, ex religione, ex rationis ductu, ex sapientiæ placitis? Quòd si perditi aliqui homines à Christiana religione dessectunt, vel à vero hominis fine, nonne ad institutum cursum reuocantur cogitatione desertæ religionis, rationis admonitu, viu populi, exemplo meliorum, ex quo fit, vt interpolatis saltem vicibus, recurrant ad vitæ genus quod deseruerant, & ad finem in quem homines conditi sunt à Deo; quod sanè non fieret, si vnusquisque illud vltimum finem sibi constitueret, ad quod syderali temperamento maxime propendet: quilibet enim suo fini adhæresceret, in quem syderum vi & naturali temperatione corporis propellitur: nemo enim recedere potest ab eo, quod tanquam vlrimum finem amplexus est,nisi amore alterius finis.Quare si id vniuscuiulque finis vitimus est, in quod corporis temperatio maxime propendet, aut inde recedere nequit, aut si illud descrere potest, non id solùm est vitimus finis, in quod natura maximè vergit , sed aliud etiam cuius desiderio disceditur ab eo in quod corporalis remperies sponte fertur. Quare in deligendo beatitudinis genere (si eligi potest vltimus finis, in quem ita natura humana fertur, vt ab eo recedere nequeat) rationis magisterium nos sequi potiùs quàm stellarum ductum, ita euidens est, vt id qui non videt, ne stellas quidem aut Solem ipfum videre possit.

Tandem, ne morosior sim, libertas ipsa, quam nullus inficiari potest, corporis propensiones ludificat, Astrologorumque prædictiones ridet essue. Quid enim, licet temperamento suo genioque maxime aduersum, non subit ac perfert vnusquisque ne redigatur in seruitutem? quot vrbium & gentium extremæ clades, studio tuendæ libertatis, sidque sub omni cœlo, & sub quauis potestate stellarum? Tantus est amor libertatis, vt quod placebat, maxime sias si imperetur, ingratum, gratissimum verò quod vetatur, etiam si per se mole-

stum sit; hinc ilsa:

Cui peccare licet peccat minus,ipfa potestas
Semina nequitia languidiora faoit.
Nitimur in vetitum semper,cupimúsque negata,
Sic interdictiu imminet æger aqub.
Nec id ignorauit Seneca in Hercule Oethæo:
Illicita amantur (inquit) excidit quidquid licet.

Y 3

Etiámne



Etiánine hæc ex temperamento corporis? quomodo temperamentum se vertit in omnes partes? quomodo idem placet, quod paulò antè displicebat? quomodo nunc huc, nunc illue propendet eadem temperatio corporis?

Quid quod aggredimur ac molimur aliqua nonnunquam nullo alio fine proposito, nemine suadente, nulla alia vrgente causa, quàm vt libertate noftra fruamur, & videamur omnia posse quæ volumus? Hinc illa S. Augustini querimonia lib.3. Confess. 6. Quid ergomiser in te amaui: ô furtum meum! ô facinus illud meum nocturnum fextidecimi anni ætatis meæmon enim pulchrum eras, cum furtum esses, aut verò aliquid es vt loquar ad te. Pulchra erant poma illa, quæ furati fumus, quoniam creatura tua erat, pulcherrime omnium, Creator omnium, Deus bone, Deus summum bonum, & bonum veru meum, pulchra erant illa poma, sed non ipsa concupiuit anima mea miserabilis:erat enim mihi meliorum copia, illa autem decerpfi tantum, vt furarer, nam decerpta proieci, epulatus inde solam iniquitaté, qua lætabar fruens : nam & si quid illorum pomorum intrauit in os meum, condimentum cibi facinus erat, & nunc Domine Deus meus, quæro quid me in furto delectauerit, & ecce species nulla est, non dico sicut in æquitate, atque prudentia, sed neque sicut in mente hominis, atque memoria, & lensibus vegetante vita, neque sicut speciosa sunt sydera & decora locis suis, & terra & mare plena fœtibus, qui succedunt nascendo decedentibus, non saltem vt est quædam defectiva species, & vmbratica vitiis fallentibus: nam & superbia celsitudinem imitatur, cum tu sis super omnia Deus excelsus. Et ambitio quid nisi honores quærit & gloriam, cum tu lis præ cunctis honorandus vnus, & gloriofus in æternum? Et læuitia poteltatum timeri vult, quis autem timendus nisi vnus Deus, cuius potestati eripi, aut Subtrahi quid potest? quando, aut vbi, aut quo,aut à quo potest? & blanditiæ lasciuientium amari volumt, sed neque blanditius est aliquid tua charitate, nec amatur quidquam falubrius. Illa præ cunctis formosa & luminosa veritas tua, & curiolitas videtur affectare studium scientia, cùm tu omnia summè noueris. Ignorantia quoque ipsa atque stultitia simplicitatis & innocentiæ nomine tegitur, quia te simplicius quidquam non reperitur. Quid te autem innocentius? Quandoquidem opera tua malis inimica funt, & ignauia quasi quietem appetit, que verò, quies certa preter Dominum? Luxuria satietatem, atque abundantiam se cupit vocari, tu autem es plenitudo, & indeficiens copia incorruptibilis suaustatis. Essusso liberalitatis obtendit ymbram, sed bonorum omnium largitor effulissimus tu es. Auaritia multa possidere vult,& tu possides omnia. Inuidia de excellentia lirigat, quid te excellentius? Ira vindictam quærit, te iustius quis vindicat? Timor insolita & repentina exhorrescit rebus quæ amantur aduersantia, dum præcauet securitati, tibi enim quid insolitum, quid repentinum? aut quis à te separat quod diligis, aut vbi nisi apud te strma securitas? Tristitia de rebus amissis tabescit quibus se oblectabat cupiditas, quia ita tibi noller: sicut sibi auferri nihil potest, ita fornicatur anima cum auertitur abs te,& quærit extra te, ea quæ pura & liquida non inuenit nisi cùm redit ad te, peruersè te imitantur omnes, qui longè se à te faciunt, & extollunt se aduersum te, sed etiam si imitando indicant te Creatorem esse omnis creatura, & ideo non esse quo à te omni modo recedatur. Quid ergo in illo furto ego dilexi? & in quo Dominum meum vel vitiosè atque peruersè imitatus sum? An libuit facere contra legem saltem sallacia, quia potentatu non poteram, vt mancam mancam libertatem captiuus imitarer faciendo impunè, quod non liceret tenebrosa omnipotentia similitudine.]

Idem 12. de Ciuit. cap. 6. in finem. [ Si enim (inquit) aliqui duo æqualiter affecti animo & corpore videant vnius corporis pulchritudinem, qua visa vnus eorum ad illicitè perfruendum moneatur, alter in voluntate pudica stabilis perseueret, quid putamus esse causa, vt in illo fiat & in illo non fiat voluntas mala, quæ illam res effecit in quo facta est? neque enim pulchritudo illa corporis, nam eam non fecit in ambobus aquandoquidem amborum non dispariliter occurrit aspectibus , an verò intuentis causa est, cur non & illius? an verò animus cur non vtriusque? ambos enim & animo & corpore equaliter affectos fuisse prædiximus, an dicendum est alterum corum occulta maligni spiritus suggestione tentatum, quasi non eidem suggestioni & qualicumque suasioni propria voluntate consenserit. Hanc igitur consensionem, hanc malam quam malè suadenti adhibuit voluntatem, quæ in eo fecerit res quærimus: nam vt hoc quoque impedimentum ab illa quæstione tollatur li eadem tentatione ambo tentemur, vt ynus ei gedat atque consentiat, alter idem qui fuerat perseueret, quid aliud apparet, nisi vnum voluisse, alterum noluisse à castitate desicere? Vnde, nisi propria voluntate, vbi cadem fucrat in vtroque animi & corporis affectio? Amborum oculis pariter visa est eadem pulchritudo, ambobus pariter institit occulta tentatio. Propriam igitur in vno eorum voluntatem malam quæ res fecerit scire volentibus, si bene intueantur, nihil occurrit: nisi enim dixerimus quod ipse causa fuerit, quid erat ipse ante voluntatem malam, nisi natura bona cuius auctor Deus, qui est incommutabile bonum. Qui ergo dicit eum qui consentit alius ad illicitè vtendum pulchro corpore quod videndum ambobus pariter afficit, cum ante illam visionem ac tentationem similes ambo animo & corpore fuerint, ipsum sibi fecisse voluntatem malam qui bonus vtique ante voluntatem malam fuerit, quærat cur ea fuerit vlus, quia natura est, an quia ex nihilo facta est, & inueniet voluntatem malam non ex eo esse incipere, quia natura est: nam si natura causa est malæ voluntatis, quid aliud cogimur dicere nisi à bono sieri malum? & à bono esse çausam mali, si quidem à natura bona fit voluntas mala? quod vnde fieri potest, vt voluntas bona siue natura bona quamuis mutabilis ante quam habeat voluntatem malam, faciat aliquid mali, hoc est, ipsam voluntatem malam? Hæc

Atque hæc Aftrologorum præsagia ex constitutione corporum è stellisdeducta, euidentissimæ vanitatis conuincunt. Si enim nulla est in temperamento, corporis causa appetitionum voluntatis, omnia autem quæ agimus voluntate imperante agimus, euanuerunt omnes Mathematicorum prædictiones. Rectè quidem Carneades apud Tullium libro de fato, ne Apollinem quidem sutura posse dicere, niss ea quorum causas natura continet. ] Quomodo igitur Astrologus spectans corporis temperamentum videre potest quid agitetur animo? Quomodo in corporis constitutione videt ea quæ nullo temperamento continentur, sed liberis siunt voluntatibus?

Sed audiamus M. Tull. libro de fato. [Similiter ad animorum motus voluntarios non est externa causa requirenda. Motus enim voluntarius cam naturam in se ipso continet, yt sit in nostra potestate, nobisque pareat, nec id fine causa: eius enim rei causa ipsa natura est.] Ex quo ediscere possunt Astrologi motum voluntatis non esse aliam causam, quàm ipsam voluntatem.

Frustra tentas certis prædictionum legibus subricum voluntaris arbitrium deuincere: si enim voluntas suspicari posset à cœlo sibi retia intendi, ne viueret ad cœli præscriptum, toto impetu in aduersa prosiliret, quid vrges? Protei caput vertet se continuò in leonem, in aprum, in draconem, in ignem, in quercum, quid agitis, venaticanes post volubilem vulpem? voluitac reuoluit illa pedes quò non putatis, rectà procurrit, slectit repente in sinistrum

latus, apparet subitò, præter spem delitescit, petit salebras, mæandros, labyrinthos, Clusino Ægyptio Cretensi Lemnio, de quibus Plinius lib.36.c.13.magis implicatos mutat subinde libera voluntas appetitiones, & ne adastrorum imperium reuocari possit, vertit se in omnem partem.

IN





# IN ASTROLOGOS CONIECTORES

LIBER QVARTVS.

Quo Astrologia Astrologicis conclusionibus exagitatur.

#### PROOEMIVM.

A G No illo consilio, quo Antiochus de inferendo Romanis bello cum suis ducibus egit, Hannibalis, qui ad eius sidem, ac præsidiu post euersas Carthaginis opes consugerat, vna atque cadem sententia suit, inquit Liuius Decadis quarte libro 4-ve in Italia bellum gereretur, Italiam, & commeatus, & militem præbi-

turam externo hosti, si nihil ibi moueatur, licearque populo Romano viribus, & copiis Italiæ extra Italiam bellum gerere, neque Regem, neque gensem vllam parem Romanis esse, sibi centum tectas
naues, se millia peditum; mille equites poposeit, ea se classe, primum
Aphricam petiturum, magnopere considere Carthaginenses ad rebellandum compelli posse; si illi cunctentur, se aliqua parte Italiæ
bellum excitaturum Romanis.

Atque hæc, quæ grauiter Hannibal orauit, certissimis antè suerat expertus euentis. Primum namque bellum Punicum, quod longè ab Vrbe suerat consectum, leuioribus Romanos, maximis Pænos cladibus asslixerat. At per initia secundi belli Punici, postquam suas Hannibal copias in Italiam traiecit, multis exercitibus, multis Consultius.

sulibus cæsis, cœperat res Romana ad extremum penè discrimen inclinare.

Quorsum ista inquies? Aduersus Astrologos huc vsque pugnauimus, nec, vt opinamur, infæliciter, longè tamen ab vrbe, atque arce Genethliaca per Medicorum, Philosophorumque regiones vagati sumus, multas quidem ex horum castris auxiliares copias in hostem eduximus, quibus, licet non inauspicatò dimicatum sit, & verò debellatam esse Genethliacam existimabunt non pauci. Verùm quoniam nondum cominus signa collata, nondum consertæ manus è propinquo, nondum irruptio facta in vrbem, nondum perfractæ fores, nec demolitæ sunt arces; periculum est, ne hostes inueteratam adhuc retineant opinionem de firmitate murorum, de vallorum præsidiis, de opum amplitudine, de robore ciuium, de omni Genethliacæ gentis instrumento militari. Nunc in ipsam vrbem arma ferenda funt, in turres, in aggeres, in forum, in ararium, in delubra; flammis autem decertandum est, vt eorum castra tabulis, non saxis munita esse palàm appareat : euertendi recessus, ac latibula, ad quæ se recipere solent, cum nostris armis vrgentur; penetrandum ad ipsas secretiores tripodas; ex quibus oracula populis reddunt, vt artes omnes, fraudésque, ac doli, quibus hæcarssustinetur, patescant, aperiendæ cortinæ, quas Generhliacæ obtendunt: aperienda arcana omnia, & mortalibus vniuersis exponenda; ne quemquam in posterum imprudentem fallant. Minus hoc quam cæteris libris laboris, ac studij erit; aduersarij enim ipsi nobis militabunt; ipsi ferent arma aduersus Astrologiam, ipsi in Genethliacas vineas plateasque agent : ipsi ministrabunt tela, quibus hæc bellua confodiatur; Cardanus contendet cum Ptolemzo de motu Solis, de anni longitudine, de motu Lunz, grauissimisque Astrologiz principiis; cum Cardano

decertabit Bellantius; cum Bellantio Gauxius, duces cum ducibus concurrent, nobis etiam
cessantibus conficietur bellum, delucescet veritas.

CAPVT

#### CAPVT PRIMVM.

## Que sint Astrogie sirmamenta.

VIVS disciplinæ firmamenta primaria duo sunt, experimentum, & ratio.Et quanquă rationibus Astrologi confidunt parum, gloriantur tamen insolenter experimentis. Quare, vt iugulum causæ petatur, ab his ducemus initium quorum examen anceps fanè, & lubricum videtur; propterea quod aduersis virinque certatur exéplis. Proferunt Astrologi, Cardanus in primis, exempla non pauca verarum prædictionum, quæ & priscis experimentis fidem conciliant, & in posteru benè prædicendi spem faciunt. Nos vicissim obiicimus innumerabilium rerum euentus longè alios ab eo, quod Astrologi præfignificauerunt, vt prorsus apud Cardanum ad libr. 1. Ptolemæi de Iudiciis, t. 13. Ioannes Marlianus acerrimi vir iudicij asseuerare non dubitarit, eum, qui diuinare velit, oportere contraria prædicere iis, quæ aut pollicentur, aut minantur Astrologi. [Quam multa (inquit Tullius lib.2. de Divinatione) ego Pompeio, quàm multa Craffo, quàm multa huic ipsi Cæsari à Chaldæis dicta memini. Neminem eorum nisi senectute, nisi domi, nisi cum claritate esse moriturum?vt mihi permirum videatur,quemquam exstare qui etiam nunc credatiis, quorum prædicta quotidie videat re,& euentis refelli. Itaque cum aliqua veræ, innumera fallæ diuinationis exempla proferantur, vtriusque causas quærere solent, qui Genethliaca tractant, & Astrologi quidem veras prædictiones proficifci putant, ex suæ artis, & dogmatum veritate; falfas verò non ex artis vitio, sed ex incuria, vel imperitia artificum, hoc est, Astrologorum, qui quoniam paucissimi sunt, quales oportet esse, idcirco infamia ars ipsa apud multos laborat, creberrimique illi obiiciuntur er-Alijcontra Astrologorum ignauiam, & inscitiam, & agnoscunt, & confitentur, sed addunt præterea artem ipsam inanem esse, nec vllis constare posse preceptis. Horum nos sententiæ euidentissima veritate coacti subscribimus; nihil enim in tota hac arte inuenimus, quod non sit commentitium, & pro arbitrio confictum. Quare ostendendum est, nulla esse huius artis satis præuisa, aut explorata principia, sed diligentissimum quemque Astrologorum, & artis observantissimum oportere labi & decipi vt plurimum. Si quando verò (quod rarò contingit) ad veritatem dirigat, id referendum esse ad humanas coniecturas, ad fortuitum aliquem euentum ( nam & cin. gari multa inter quæ mentiuntur aliquid, diuinant)ad malorum dæmonum occultiorem afflatum, ad corum vafrum fallaxque ingenium. Torus igitur

huius cause status positus est in præuestigandis causis cur Astrologi bene nonnumquam, perperam verò quotidie prædicant, cuius rei duas esse causas ostendemus, Astrologorum imperitiam, Astrologiæ va-

nitatem.

Z 2 CAPYT

## CAPVT SECVNDVM.

## Aftrologorum imperitia.

T Astrologorum quidem imperitia, non ab aliis quam ab Aftrologis ipfis difecre volumus; fanè vnaquæque difeiplina rudes aliquos, & imperitos alumnos patitur, ipla tamen apud ingenio præstantes, & folertes sua retinet dignitatem. Non fuerunt Philosophia probro Bernardini Thelefij deliramenta, quia illa in Aristorelis libris omnibus ornamentis splendescit; at Astrologiæ magistri, qui sunt, & familias ducunt, ipsorum etiam Aftrologorum teftimonio, grauiffimis tenentur erroribus. Et in leuioribus quibuldam decipi, nonnunquam, humanæ eft imbecillitatis, at fi probatum fuerit, Astrologorum principes & antesignanos in primis ipsis principiis, è quibus omnis Genethliacæ dilciplinæ ratio pendet , longiùs aberrasse à vero, non folum declarata fuerit Astrologorum incuria, & væcordia, sed ipsius etia Astrologiæ vanitas. At vnde lumemus tatæ rei principium? Ab ipso Astrologiæ exordio. A Chaldæis igitur,& Ægyptiis ad reliquas gentes Astrologiam defluxific omnibus compertum, & exploratum est. Chaldæos verð, & Ægyptios in observatione stellarum, in metiendis earum motibus, in dispositione tabularum, in constituendo omni spatio, alissque pluribus, quibus præsensiones Astrologica, & experimenta qua hanc artem pepererunt innituntur, deceptos esfe, & Ptolemæus, & Albumazar, & Alchibitius, & Cardanus & Alphófinx tabulx,& Astrologoru natio vniuerla,& recipit,& profitetur.Ab his quot proseminati postea fuerint errores, disticile est assequi coniectura. Astrologi omnes Principe Claudio Ptolemæo Alexandrino gloriantur, eique Astrologia iplam acceptam referent, quem laplum læpius coultar, & circa Aftrologia principia, quibus Genethliaca omnis disciplina continctur, dectrasse in confes-10 est; nam permutatione absidum auctore Cardano Sect. 1. Aphor. 17. Regna & regiones, & religiones mutantur. Errores Ptolemæi de Solis abside describit idem Cardanus lib.de restitutione temporum, & motuum çælestium cap. 6.Præterea Astrologiam constare scientia motuum cælestium exquisita, vt docet idem Card.lect.1.Aph. 33.at errationes manifestas, Prolemai circa motum Lunæ, Martis, Saturni, leges apud Card.lib.de rest, temporum & mothu.c.7 & 8.vt mirum omnino lit, elle vllum Aftrologorum, qui Aftrologicas fanctiones) & precepta veterum experimentis confirmata elle allerat; cùm confier veterum observationes longe diversas elle ab iis, quæ nunc emédato syderum curfu sub alia astrorum constitutione contingunt.

Denique sect. Aphor, 71. hæc de Ptolemæo habet Card. [Quatuor sunt ex quibus contingit errare, falsa ratio, falsa computatio, falsa observatio, falsa temporum enumeratio, his duobus vitimis Ptolemæus erranit, aut altero corum.]

Proximum à Ptolemæo locum apud Astrologos obtinuit Albumazar, qui familiam ducit non solum inter Arabes, sed inter Latinos etiam, quippe qui & magnarum reuolutionum auctor fuit de quibus infrà, & primus Saturnias reuolu

seudutiones inuenit, multáque alia addidit, quibus labantem Genethliaeam fustinuit, quemque ipsi Ptolemão prælatum suo tempore scribit Albertus Pighius Campensis Astrologus Parisiensis in Astrologica defensione aduersus Gasparum Laerth. Physicum Antuerpiensem, aliósque sui temporis Astrologos, qui ex concursu omnium planetarum in Piscibus suturo anno Domini, 1524. vniuersalem totius orbis alluuionem minabantur mortalibus.

Albumazaris autem grauissimos errores describit idem Albertus loco citato, his verbis: [Vt paulò (inquit) euidentius faciamus, qu'am ingeniose hi astrologentur, qui per magnos hos orbes nobis prædicere conantur euentus mundanos, paulò altiùs exordiendum est. Finxerut quemlibet ex planetis, & vnumquodque item signorum mundi imperium tenere annis 360. quibus exactis nouum aiunt incipere orbem magnum cui, & planeta priori proximus, & signum quod deinceps hæret signo priori, pariter præsunt, atque ita qualis prædominantis syderis, atque signi natura est, talia euenire in eo annorum spatio, quamquam nemo ex his ita deliret, vt particulares euentus, & maxime, quæ per singulos dies siunt, aëreas mutationes putet ex his orbibus pendere. Sed hæc quam fabulosa, quam obruhssimis etiam ingeniis consicta, ex:co pater, &c.] Iulium quoque Firmicum, qui Genethliacam disciplinam octo libris complexus est, fabulari scribit Card. lib. de Indiciis geniturarum, cap. 6. quod est de significatis revolutionum, & modo iudicandi ex propria fent entia, & lib. de restitutione temporum, & motuum caelestium, capit. II. Firmicum allucinatum elle grauissime confirmat.

Idem ad lib. 1. Ptol. t. 14. cum reprehendisset Astrologos, qui ex leuissimis signis captant euentuum coniecturas, quod familiarissimum (inquit) est Iulio Firmico; is enim ex minimis causis, atque configurationibus, putà accessu Lunæ plenæ luminis, ad Iouem, Pronincias, & administrationes, Regna et am decernit nescio an impudentius, an stolidius Hæcille. Et verò digna est Astrologo commendatio, neque voquam Cardanus præclarius.

Ipfum denique Cardanum,qui Aftrologiæ reparator,& amplificator haberi vult lib. de Iudiciis geniturarum, cap.26. lib. de reuolutionibus, cap.1. ad prima principia artis offendisse contendant alij ferè omnes. Ipse verò obscuréne prodit inscitiam suam, libr. centum geniturarum, genit. 19. qui in suo horoscopo triginta annis se laborasse ait? ibidem titulo de parentibus hanç artem à nemine cumulaté tradi, à nemîne addisci pro dignitate scribit, libre de Iudiciis geniturarum, capit. 21. nullam dodet esse vim eclipsis vel Solis, vel Lunx. Albertus Pighius Campeiifis in apologia illa Aftrologica aduersùs suæ ætatis Genethliacos p. 2. docet desectiones Solares . & Lunares principes exercere vires in res'inferiores, idque grauissimo Prolemæi libro 2. Apotelesmatum cap. 4. testimonio confirmat, cuius hæc sunt verba. Sol, & Luna rebus inferioribus præsident, & cæterorum vbi principes habentur, luntque totius operis etiam caulæ, veluti, & prædominij stellarum, & prædominantium, tum fortitudinis, tum imbecillitatis,&c.] Sed ad intelligendum huins viri peritiam satis fuerit legere quæ libr, de restitutione temporum, & motuum coelestium cap. 11. scribit: [Honores (inquit) & diuitias, & quodeumque labile est, & vna hora abduci potest, hominibus quidem non paruam pariunt admirationem, verum causas vix vllas habent cœlestes; nisi maxima hæc sint, & incomparabilia. Quamobrem Z

fi de euentibus fortunæ quis iudicauerit ex genitura tantum, non secus ac sortilegus ex interrogatione pronunciabit, &c.] Idem verò libro de genituris, cap.1. nihil frequentiùs, aut magis affirmatè ex stellis pollicetur quam opes, & honores: & cap.10. eiusdem libri, totus est in opibus, & diuitiis prædicendis, sed inscitiam Cardani quadringentis & amplius exercitationibus complexus est Iulius Cæsar Scaliger.

Sed vtinam paucorum hic morbus esset: Vtinam non esset ex epidemiis, & popularibus. Cardanus sanè Astrologiæ patronus sect. 3. Aphor. 155. [Astrologi (inquit) vt diuinatores, pessimi homines sunt, deceptores, ac malorum morum; philosophi naturales, veritatis studiosi, ac probi, ob hæc Astrologus tantùm verax est, ac probus, quantùm in sua diuinatione adhæret principiis Philosophiæ naturalis. Et libro de restitutione temporum, & motuum cœlestium cap.11. omnes qui ante se hancartem exercuere, maxima stellarum fixarum inscitia laborasse ait; & cap.9. & 10. veterum omnium inscitiam castigat, quos Lunæ, Saturni, Martis motus transuersos egit, & lib.de Iudiciis, cap.27. Antiquitatis omnis terminos refellit fingítque nouos. Quæ libro de reuolutionibus tradidit tanti ait esse momenti, vt sine illis nihil possit ex genituris fumi coniecturæ,ea verò à le reperta,& obleruata, antiquis fuisse ignorata penitus. Idem sect. 1. Aphor. 33. [Manifestum (inquit) est Astrologiam constare ex scientia motuum exquisita, & naturali philosophia, quorum neutrum cum plerique habeant, & vtrumque ante hæc nemo habuerit, nihil mirum est, infamiam arti prædecessores nostros addidisse.] O magnum testimonium! Ante Cardani ergo tempora nulla fuit Astrologia, sed si quæ fuit, mentita quædam larua fuit, non fuit vera Astrologia, & affirmant adhuc artem hanc quamuis rationibus parum firma sit, vetustate tamen, & diuturnis experimentis esse robustam. Rurfus idem libro de Iudiciis geniturarum, capite vigesimosexto. Ex hoc patet causa cur ante nos nemo de his quidquam rectè pronunciauit; est enim res laboriosa valde, & ipsi volunt leui labore rem ingentem perficere. Ex hoc etiam patet caula, cur tot inuenerint nugas, partes, facies, nouenarias, quia non poterant tot rebus, quæ homini eueniunt, situ solum septem planetarum satisfacere; vnde hæc figmenta inuencrunt,&c.] Vnde nosti,Cardane, hæc solùm esse conficta, non ea etiam, quæ ipse capite sexto tradis ex propria sententia, quæque libro toto de reuolutionibus, cùm magna causarum inopia laborares, primus inuenisti? Vnde nosti commentitias esse partes, facies, nouentitias, domos cœlestes, stellarum gaudia, familiaritates, domicilia, ducatus, fines, & terminos, antifcia, auditum, quibus vniuerfa Aftrologia referta est non esse somniantium ludibria? Denique sect. 4. Aphorism. 141. Causa autem (inquit) quòd mille nugas inuenerint Ptolemæo posteriores, sixas autem reliquerint fuit, quòd plurimi ex his ex Grammatica translati, artem penitus ignorauerunt, vt Firmicus, Albumazar, Albubater, Bonatus, atque Pontanus, &c. ] & Aphorism. 145. [Antiqui (ait) huius artis scriptores adeò opinanter, ac ludibrio artem hanc tractauerunt, vt in corum libris exempla inuenias, quæ fyderum lex non admittit, ynde non folùm illos fugere decet, fed qui eorum libris inniti fe fingunt, artem ignorant, & plerique eorum sycophantæ sunt.] Hæc Cardanus de veterum Astrologia , de Astrologis sui temporis, ita scribit Albertus Pighius libro suprà citato parte prima initio. [ Vt quam breuissime ostendamus (inquit) qua fiunt in dies annorum progno

prognostica minime Astrologica esse, sed menissimas esse nugas, operæpretium erit venire ad fundamenta eorumdem, vt cum ea monstrauerimus inania esse, nec Astrologiam quidquam in eis recognoscere, de suo commonstratum sit id quod proposuimus. Inuenimus itaque vulgatam horum omnium prognosticantium viam esse ex cœli themate in Solis interitu in punctum verni æquinoctij, quod esse autumat, cum Sol numeratur in tabulis in principio Arietis, hinc anni dominium constituunt, qui in themate vires obtinet pollentiores: hinc bella: hinc paces prædicunt: hinc caritatem rerum omnium, fertilitates, pestes atque infirmitates, tam horrendas nobis comminantur ex statu videlicet domini anni, & planetarum in ea cœlesti figura, & in omnibus his supponunt semper deuolutionem magnorum orbium, Saturnias devolutiones, directiones, perfectionésque à minimis, mediísque coniunctionibus. Hæc trita est via, & Albumazaris, cæterorumque Punicorum doctrina, quorum fabulis omnes hi ad vnum sunt instituti, quorum vnus ex his, cuius nomen est apud Gallos celebre, & primus, præcipuúlque Astrologus habetur Gaspar Laeth Physicus Antuerpiensis, in huius anni 1519. prognostico, quod ex more edidit, vulgatam hanc viam, quam in omnium præcedentium annorum prædictionibus secutus est prætermittens, veluti conscius falsitatis earum omnium, aut quia nouum aliquid afferre voluit, quo à cæterorum prognosticis sua internoscerentur; tantus enim est numerus istorum diuinaculorum. Præcipuum fundamentum, & rationem ferè totam prædictionum suarum ab orbibus magnis deducit,&c.]

Et paulò infrà: [ Vt itaque (inquit) paulò euidentius faciamus, quam ingeniose hi astrologentur, qui per magnos hos orbes nobis prædicere conantur euentus mundanos, paulò altiùs exordiendum est. Finxerunt quemlibet ex planetis, & vnumquodque item signorum, mundi imperiu obtinere annis 360. quibus exactis, tunc nouum incipere orbem magnum, cui & planeta priori proximus, & signum quod deinceps hæret signo priori pariter præsunt, atque ita qualis dominantis syderis, atque signi natura est, talia euenire in eo annorum spatio, quamquam nemo ex his adeò deliret; vt particularis euentus, & maxime, quæ per singulos dies fiunt, aëreas mutationes, putet ab his arboribus pendere, nisi Gaspar ille, qui his suis ineptiis prolixiùs me agere de his magnis arboribus coëgit: Dicunt insuper coepisse nouum orbem magnum, quo tempore ea fuit Saturni, Iouisque coniunctio, quæ cataclysmum præceslit annis, vt aiunt, 279.huic autem orbi præfuisse ex planetis Saturnum, ex signis Cancrum,& ab eo veluti supputationis cardine magnos orbes ad nos ysque reuoluunt, fed hæc quàm fanè mendacia, quàm fabulofa, quàm obtrififfimis etiam ingeniis conficta ex eo patet,&c.]

Hæc Albertus Pighius de inscitia Astrologorum sui temporis, cui licuit, & integrum librum edere de ignorantia, & erroribus Astrologorum, quos etiam ex Alphonsenarum tabularum principiis ostendit in temporibus æquinoctiorum vernorum, & solstitiorum, plus quam quinque diebus aberrare. Sed sælicior hac in re fuit Gaspar Laeth, qui deprehendit Astrologum quemdam duobus mensibus, & vno die in hyberno solstitio assignando deerrasse. Sed quid Prolemæus de suæ ætatis Genethliticis li.1.de Iudiciis, c.2. dicat, audiamus. [Primum quidem (inquit) intelligendu, multa errata eorum, qui paru accurate in re magnæ, & multiplicis considerationis versentur, dero-

gare

gare sidem scientiæ, & facere, vt fortuita videantur etiam quæ veritare complectuntur. Quod recte sit y nam hæc imbecillitas non est artis, sed professorum. Præterea bona pars quæstus causa huius scientiæ nomen, & dignitatem, alij artibus vaticinatricibus prætendere consuenere, qui, cùm sidem apust vulgus inucnerant, illis quidem imponunt, cum videamus prædicere plurima, atque ea quoque, quibus nulla naturalis ratio subsit. Si hæc à Pico Mirandulano Astrologiæ osore, vel à Sexto Empirico scientiarum hoste dicerctur iure hæc ars odium testium, & infestum animum exciperet. Nunc verò cùm Astrologi ipsi Astrologorum imperitiam testatam faciant, quo tandem malo nostro sato adhuc eos consulimus, eorum vaticiniis habemus sidem, pretio mereamut mendacia.]

Audiamus quibus instructum oporteat esse præsidiis Astrologum, ne diuinet in incertum; inde enim planum fiet, nullum esse Astrologum, qui suæ artis inscitia non laboret. [Oportet (inquit Cardanus libr. 1. Prolemæus de Iudiciis, tit. 13.) eum, qui vult hanc artem profiteri cum honore, & laude, vt has omnes conditiones habeat. Prima, vt sit valde ingeniosus; Secunda, vt sit valde memor: Tertia, vt sit prudens, & boni iudicij; Quarta, vt veritatem omnibus aliis præponat: Quinta, vt sit bonus Dialecticus: Sexta, vt sit bonus Philosophus naturalis: Septima, vt optime polleat astrorum scientiam, quæ motus, & loca docet eorum: Octaua, vt sit bonus arithmeticus: Nona, vt clarissimos sui temporis viros audierit, & qui experimenta artis de se egregia, & admiranda dederint, similiter, vt: operam iis libris dederit, qui à clarissimis eius artis auctoribus conscripti fuerunt: Decima, vt sit assiduus in laboribus, & studiis, atque illi arti fermè totus intentus: Vndecima, vt diu, ac longo tempore operam dederit ipsi arti, multaque per se experimenta collegeriv: Duodecima, vt agricultura, nautice, militaris, ac medicinæ artis, tum situs locorum habitus hominum, morum illius regionis, legum & religionis, consuetudinisque ventorum, & generaliter omnium rerum quamdam habcat mediocrem cognitionem; nam si architecto hac necessaria sunt steste Victruuio, qui de Solis ædificiis tractat, & quæ tractat sub sensibus habent, quid de Astrologo dicendum est, cuius contemplatio est de omnibus absque sensus auxilio? itaque quantum, & qualiter peccent; qui hanc artem tractant, & quam pauci fint ad illam idonei, manifestum esse existimo, &c.] Ecce quot, & quanta in Astrologo requirit Cardanus, quæ cum in nullo reperiantur omnia, vt idem testatur, omne Astrologorum: genus magna artis suæ imperitia laboret necesse est.

Magis adhuc declarat Astrologorum inscitiam Cardanus eodem libro 1. Ptolemæi de Iudiciis, tex. 14. [Similem (inquit) hunc errorem præcedenti docet Ptolemæus ex hoc, quòd artificis errores in artem reiici non debent, verùm dissimilem, quia præcedens error ad negligentiam, aut naturæ desectum pertinet; hic verò ad mores: nam lucri causa alias artes malas tractando, illas Astrologiæ velamine muniunt, quemadmodum Geomantici, qui primam figuram certo Signo tribuunt, vt gratia exempli, minori fortunæ Tautum, atque inde secundæ Geminos, at terriæ Cancrum, & ita vsque ad duodecimam figuram, & similiter Planetas eis adscribunt impudentissimo mendacio; alij verò, quòd natus sit in die Martis, vel Mercurij, Luna quinta, vel sexta, mense Octobri, gratia

gratia exempli, fabulosam texentes historiam de futuris, artem naturalem, & egregiam infamem reddunt; quidam nomen proprium, & matris in numeros digerunt, & numeris Planetas, & Signa adscribunt, mendaciis absurdis artem vituperantes; sunt & qui, cum non sint Mathematici, videri volunt, sucrique sapiditate artem profitentur, quam vix à limine salutarunt, velut de illo refert Haly, qui, quòd vellet egregius Aftrologus videri, dixit se mirari, quòd cor Leonis (stella hæc est egregia Signiferi) ad quintamdecimam partem Leonis peruenerit, quòd mundus conflagraret, stultissimam hanc vocem audiens quilpiam, ab eo, quem peritiflimum in arte iudicat, præsertim cum eo tempore, quo forte fortuna maxime fæuit hyems, quis (inquit) non irrideat meritò artis tam egregia, & præclara iudicia? Neque id rarò euenit, vt rectè Petrus Aretinus scurra famosissimus, dixerit, Astrologos pulchrè prædixisse diluuium anno 1524. mense Februario, quo mense nullus vnquam serenior extiterit: neque enim Februarius eo anno pluuias dedit, vel etiam saltem nebulas, cum soleat reliquis annis pluuiosus mensis esse, atque id egregium vaticinium, è sex errantium syderum concursu (omnibus quippe, præter Lunam, quod mirum est, in Piscibus existentibus) ortum habuit. Tertium genus est eorum, qui, quæ præstari non poslunt arte, per artem pollicentur, vnde ridiculi cùm euadant, ipli arti infamiam tribuunt ; veluti de quodam recitat Haly, qui in Marte lecundo loco, volebat propriarum vestium furtum significari; cùm neque hoc de furtis propriarum vestium ab Astrologo possit prædici, quippe nimis singulare est, nec si possit prædici ex tam generali causa prædicere licebit. Igitur hæc supra artem sunt, quæ tamen lucri causa illi præstare pollicentur. Quartum genus est eorum, qui ob eiusdem lucri cupiditatem res inanes confinxerunt, vt partes, & gradus debilitatis, & putei, aliaque multa, quæ non solum ab Arabibus, verum neque à Guidone Benato, atque conditoribus Ephemeridarum descripta sunt, atque his, & huiusmodi rationibus interrogationes, atque electiones finxerunt, quibus pecunias corraderent. Unde tecum existima, lector, qualem rifum mouerint, qui vendita électione infœlicissimum illi exitum pepererunt, cum multi in eadem causa, nullo vtentes Astrologico consilio, fœlicissimè rem peragant, atque, vt ex multis vnum euidentis, atque præclari exitus exemplum referam hominis à me cogniti. Fuerat Princeps Mediolanensis prouinciæ, Ludouicus Sfortia, qui quæstuosum Astrologum, qui nihil minus, quam Aftrologiam sciret (cratenim ex iis, quos moritò Ptoleinæus hic fuggillat) aleret, eumque ditauerat egregiè centum, atque plus magnis auri talentis, ab hoc pro tanta mercede tempus pro vnoquoque negotio inchoando præscribebatur, aderridicule, vt sapientissimus alioquin Princeps cogeretur tempestaribus maximis equum conscendere, totámque aulicam cohortem, & stipatores per medios imbres, per cœnum, atque lutum, tamquam hostes vel inlequuturus, vel fugaturus, deducere: nelcio an Astrologi amentia, an ambitione lumma, an potius irrifione, vt qui Principi ipfi talibus commentis per flagitium illuderet. Atque ei, quod nullis aliis prouinciæ nostræ Principibus euenit, vt Regno ab inimico Rege spoliatus, & captus, miserè vitam in carcèribus, etiá colapho accepto, & in clatrata ferrea dormiens, finierit. V naquæque enim ars quanto nobilior est, tanto est perniciosior, si per sycophantos administretur. Quid enim sanctius Religione? Quid iniquius perdito Sacerdote? Quid melius Intisprudentia? Quid deterius improbo Intisconsulto? Medicina vtilissima.

vtilissima est humano generi; venesici & ipsi titulo sanctissima artis, pessima admittunt slagitia. Sextum genus hominum, qui eadem causa peccant, eorum est, qui seruientes Principibus, magnis viris, vt pecuniam extorqueant, leuissima quæque, & quæ nullius propè sunt momenti, sedicitatis indicia pro maximis, & securissimis ducunt, quod familiarissimum est Iulio Firmico: is enim ex maximis causis, atque configurationibus, putà accessione Lunæ plenæ luminis ad Iouem, Prouincias, & administrationes, & Regna decernit, nescio an impudentiùs, an stolidiùs; cùm multi talem habentes configurationem vomere terram vertant, aut in parua nauicula operam menstruam aliis locent. Ptolemæus tamen primi generis tantum meminit, tamquam notissimi, & cuius medio cum causa, vt dictum est, nota sit, atque eumdem scilicet lucrum alia membra nota siant, &c.]

Denique nullum omnino existere posse, qui hancartem vel cumulate tradere, vel planè addiscere queat, testatur Cardanus lib. de genituris. [ Ideò scias, (inquit)lcctor,quòd hæc fola ars est adeò sublimis,quòd,vt illa gemmariorum nunquam planè tradi potest, sed præter ea, quæ scribuntur in hoc libro, indiget homo fingulari quodam lumine,magna,& longa experientia, animo veritatis studiosissimo.]Quid alios desideramus testes? Ipsi Astrologorum Principes,& Antistites suæ distidunt arti, ciúsque profitentur imbecillitatem, noua quotidie condunt præcepta, nouas traduit observationes, damnatis prioribus iam, & receptis, nouos condunt canones, & leges, veterum improbatis placitis, & iactant omnia experimentis esse comprobata. Itaque constitutissimum sit Astrologorum partem maximam esse sua artis ignaram, immò omnes incredibili quadam rerum maximarum imperitia laborare, nihilque habere aliud venale, nisi impudentissima mendacia, neque id ætatis nostræ vitium esle, sed omnium temporum,nec vulgi solius,sed Antistitum etiam Astrologiæ:nullus enim Aftrologorum est, qui Aftrologis sui sæculi non obiiciat orium, oscitantiam, inertiam, ignauiam, adulationem, quæstus cupiditatem. Id facit Ptolemæus, vt vidimus:id facit Iulius Firmicus: id facit Bellantius lib. 1. Apologet. aduerlus Picum Mirandulanum: id facit Bonatus passim: id facit Albertus Pighius:id facit Cardanus:id facit Augustinus Niphus:id facit Gauricus:id facit Cyprianus Leouitius:id facit Hieron. Volphius lib.de Astrologiæ vsu: id facit Pontanus: id facit Iunctinus: quibus de se quoque ipsis, dum vniuerse loquuntur, testimonium ferentibus denegare sidem non poslumus.

#### CAPVT TERTIVM.

## Astrologorum fraudes.

ENETHLIACI omnes non vulgò solùm, sed probis etiam viris malè audiunt, vel quòd inanem, & temerariam prositentur scientiam, vel quòd mala side, quod artis suæ est exercent: id quod Ptolemæus libro 1. cap. 2. obiicit Astrologis sui sæculi: alisque in aliis suæætatis Genethliacis notarunt: vel quòd inanem, & sutilem doctrinam mendaciis, & fraudibus, quibus rudiorum ingeniis ludisicantur, sustineant; & sanè non bona side Astrologos agere declarant abundè, quæ ex superiori capite ex eorum libris descri-

descripsimus; subiiciemus tamen adhuc pauca quædam, quæ fraudulentum horum hominum ingenium ponant ante oculos.

Et yt ynus omnium fraudes declaret Iulius Firmicus, is, cum rerum omnium sublunarium, cùm omnium humanarum actionum, cùm totius vitæ nostræ rationes deducat è stellis, de Imperatoris tamen vita, de Reipublicæ statu, à quibus Astrologorum fraudes iustas pænas timere sibi possunt, nihil è cælo pronunciari polle affirmat. An non idem est Imperatoris, ceterorum hominum ortus,& natiuitatis ratio?an non iifdé constant causis,& principiis?non iisdem vtuntur alimentis, & vokuptatibus? Quid si quis humili loco natus ad imperium peruenerit ? Quod de Iustino Iustiniani Imperatoris assini, alissque multis legimus; definent aftra ius in illum exercere? [ Caue ( inquit lib. 2. cap. vk.) ne quando de statu Reipublica, vel de vita Romani Imperatoris aliquid interroganti respondeas: non enim oportet, nec licet, vt de statu Reipublicæ aliquid nefaria curiositate dicamus; sed & sceleratus, atque omni animaduersione dignus est, si quis interrogatus de fato dixerit Imperatoris; quia nec dicere poteris de co aliquid, nec inuenire: scire enim te conuenit, quòd haruspices quotiescumque à prinatis interrogati de flatu Imperatoris fuerint,& quærenti respondere voluerint, exta semper, quæ fuerint destinata, ac venarum ordines, inuoluta confusione turbent; sed nec aliquis Mathematicus verum aliquid de fato Imperatoris definire potuit. Solus enim Imperator non stellaru subiacet cursibus, & solus est, in cuius fato stellædecernendi non habent potestatem: cum enim sit totius orbis dominus, fatum eius Dei summi iudicio gubernatur; & quia totius orbis terrarum spatium subiacet Imperatoris potestati, etiam iple in eorum deorum numero constitutus est, quem facienda, & conferuanda omnia divinitas statuit principalis. Hæc ratio, & haruspices turbat -quodcumque ab iis interrogatum fuerit numinum , quia minoris est potesta tis, maioris potestatis, que est in Imperatore, non poterit explicare substantiam:cui enim omnia ingenia,omnes ordines, omnes diuites, omnes nobiles, omnes honores, omnes seruiunt potestates, diuini Numinis, & immortalis sortitus licentiæ potestatem in principalibus ordinibus collocatur. Quare quicumque de Imperatore aliquid quasierit, nolo ve eum truci, ac seuera responfione conturbes, sed eorum docili sermone persuade, quòd nullus possit de vita Imperatoris aliquid inuenire, vt perfuafionibus tuis monitus cœptum furorem temeritatis, correcto mentis errore, deponat.]

Et hîc multa despicienda sunt, adulatorium dedecus, multiplex mendacium, fraudulentum îngenium, meretricia impudentia, publicæ potestatis timor, concupiscentiæ sudibria, venale vaticinium, artis improbitas, disciplina Principibus inuisa, Reipublicæ perniciosa, in qua si quid contineretur veri, ac solidi, si quæ essent suturorum præsensiones, si non esset planè consista, & tota commentitia, Imperatoribus illa in primis deservire deberet, & Reipublicæ: præuisione enim suturorum maximè inuaret Imperij administrationem, & regimen, vt nullum possit esse aux maius, aux sirmius argumentum vanitatis huius artis, quam quod in administratione Reipublicæ, in qua præcipuæ eius partes esse deberent, nullum habet socum: non eniin alia de causa vetant quidquam de Imperatore ex huius artis præscripto pronunciari, nissi quia sibi conscij sunt sicitiæ artis, & suarum in prædicendo fraudum, ac mendaciorum; timéntque iure, ne non siceat Imperatoribus, ac Reipublicæ, sicut privatis hominibus,

Αa

impunè

impune mentiri; cuius rei testem locupletem habemus Cardanum initio centum geniturarum: [Nullus Astrologorum est, qui Astrologos non accuset, quòd lucri cupiditate, non ex side, tractent ea, quæ artis sunt, doleánt que illos

alienis potius koculis, quam Genethliacis libris incubare. ]

Hicronymus Cardanus, vir in Aftrologia Princeps, interrogatus de Edoardi VI. Anglorum Regis genitura, his verbis respondit: [Vita debilis omnino etat nam luminaria infra terram sunt, & Venus, quæ in ascendente est, infœlix est. Ascendens ad Saturnum peruenit in annis 23. mensibus 9. diebus 22. & tunc animi, & corporis languorem patietur. Saturnus quoque ad Martis sextilem in annis 34. mens. 5. diebus 20. & significat morbum in cute, & sebrem leuem. Sed & ad Lunæ quadratum in annis 55. mens. 3. diebus 17. post quod tempus diuersis conflictabitur morbis, & erit mors cum sanguinis prosluuio, & servore maximo.

Cæterùm Edoardo mortuo ætatis suæ anno 16. enimverò fraudes, & imposturæ Cardani enituêre, quare vt existimationi consuleret suæ, Epignosticon cdidit de vita Edoardi VI. Regis Anglorum, quo ostendit ex astrorum constitutione, & decretis illi migrandum necessariò è vita fuisse anno ætatis 15. mens. 8. diebus 28. scilicet anno Domini 1553. die 6. Iulij. Sic ludunt Astrologi, nobisque illudunt.

Quibus fraudibus vius sit Paris Ceresarius, magni nominis Astrologus, in celeberrimo vaticinio de Pauli III. Pontificatus feribir Cardanus lib.3. Quadripartiti, cap. 14. & Sixtus ab Hemminga lib. Astrologiæ refutatæ, genitura 8.

#### CAPVT QVARTVM.

## Astrologica observationes ridicula.

NNVMERABILIVM annorum observationibus artem hanc collectam, & infinitis propemodum experimențis tempore immenso comprobatam fuisse, scribunt Astrologi, & à Chaldzis przeserim, &

Ægyptiis obseruata,& significatione euentus animaduersa,& notata:in patentibus enim campis,cum stellarum motus,vias,dissensiones,& cœtus commodè viderent,& iisdem Signis antegressis casdem res, & codem modo euenire ani-

maduerterent, artem effecerunt.

Non erit igitur iniucundu, quæ de huius disciplinæ ortu scribuntur ridicula, hoc loco percensere; ita autem artem hanc à Chaldæis notatam tradit Sextus Empyricus lib. 1. contra Mathematicos, cap. 2 1. [Noctu (inquit) sedebat Chaldæus in alto aliquo promontorio stellas spectans, alius autem affidebat parturienti, donec peperisset; cùm primum autem peperisset, id significabat magistro, qui erat in promontorio. Is autem cum audisset, observabat ipse quoque Signum, quod oriebatur, tamquam horoscopum, interdiu autem attendebat horoscopos, & motus Solis.]

Rursus infrà: [Quando dicunt (inquit) quòd qui parturienti assidet, disco partum significat Chaldeo aspicienti stellas in promontorio, & ille celum aspiciens observat Signum, quod oritur; primum quidem ois ostendemus, quod cum partus non sit definitus, sicut paulò antè monstrauimus, nec sacile sit cum



disco

disco significare. Deinde, esto posse comprehendi partum, con tamen eius tempus potest perfecte adnotari; accidit enim vt disci sonitus, qui potest longiori tempore lenlui distribui, moucatur ad promontorium, lignum autem est huius id, quod cernitur in his, qui ligna secant in montibus; nam satis longo tempore postquam inflicta est securis, exauditur ictus vocis, vt qui longiori tempore veniat ad eum, qui audit; propterea non possunt Chaldzi perfecte sumere tempus signi exorientis, quod est horoscopus. Præterea non solùm post partum transit multum temporis, in quo emittitur sonus ab eo, qui assidet parturienti ad eum, qui aspicit stellas, sed etiam interim dum sursum aspicit, & considerans examinat in quo signo sit Luna, & vnaquæque stella euadit diuerlum, quod ad stellas attinet, thema motus mundi, qui perpetua circumagitur celeritate, priusquam hora eius, qui natus est observando affixorit, & accommodauerit ea, quæ cernuntur in cœlo. Et alioquin hæc obseruatio nutu fortasse solet procedere Chaldris, quando cernuntur, que sunt in circulo zodiaco, & sunt manifesta stellarum confirmationes; cum autem nascantur nonnulli interdiu, quando nihil potest adnotari eorum, quæ priùs dicta sunt, sed solus Solis motus, si is quoque potest, dicendum est in quibusdam quidem posse procedere methodum Chaldzorum, in quibusdam verò minimè. Vide autem, num etiam noctu non possint certas, & non errantes stellarum facere observationes; sape enim nubilosa, & caliginosa sunt no-&es.Benè autem cum eis ageretur, si ablato omni huiusmodi pretextu, sirmum aliquid,& stabile invenirent in disciplina, tantum abest, vt possint invenire, si sit aliquod impedimentum ad persectam, & absolutam coelestium comprehensionem. Cum autem Chaldzorum fregerimus, & aboleuerimus horoscopum, & paucis oftenderimus id non posse comprehendi tempore ortus, pergamus ad reliquam promissi partem,&c.]

Hæc demum sunt accurata illa, & certissima experimenta, quibus hæcdisciplina parta fuit; hæ scelices illæ, & nunquam errantes observationes, quibus
suit Astrologia collecta: hos suit ortanaturali, quàm incertis orta principiis,
quàm ineptis notata hominibus, quàm rudibus, & crassis observationibus
innixa, viderint alij; ego rationem referam, qua Zodiaci signa imminuta
diuisère ij, qui hanc artem pepererunt apud eundem Sextum Empiricum
lib.1.c.2.

Nam cum non esset certa animaduertendi, & inspiciendi ratio, quod non contemplatentur signa ex propria circumscriptione, sed septem dispersarum stellarum observatione, venit eis in mentem in duodecim partes totum dividere circulum. Ostendentes autem viam, ac rationem, dicunt, quòd cum veteres observassem quamdam lucidam stellam, ex ils, quæ sunt in circulo zodiaco, & deinde persoratam amphoram aqua implessent, sucrunt sluere in alterum vas subjectum, donec eadem stella oriretur, coniectantes ab eodem signo ad idem signum suisse circuli circumuolutionem. Rursus sumpserunt duodecimam partem eius, quod sluxit, & considerarunt quanto tempore hoc sluxerit, dicebant enim tanto sediisse duodecimam partem circuli, & eandem habere reuersam partem ad totum circulum, quantam habet pars aquæ, quæ sluxit ad totam aquam.

Ex hac relatione duodecimæ partis signabant vltimum sinem ab aliqua insigni stella, quæ eo tempore spectabatur, aut ab aliqua ex iis, quæ simul oriebantur magis Borcales, aut magis Australes. Hoc iplum faciebant in aliis duodecim partibus,&c.]

Sed non pollumus prætermittere ea, quæ aduersus hær Empyricus eodemi loco scribit. [Dicimus ergo(inquit) quòd non facilè possunt inter se definiri, immone posse quidem perfecte definiri partes signorum; sit verisimile exortum signum nondum videri esse exortum. Neque enim priùs dicta hydriarum ratio potest aliquid Chaldais afferre adiumenti, nam & ex aqua defluente, & ex aëris temperatione fluxus est inæqualis tempore, & ca quæ fluxui obsistunt; aquæ enim motionem verisimile est esse dissimilem in principio, quando fluit pura, & postea quando est limosa & fluens difficiliùs; acris autem temperationem est probabile si sit quidem caliginosus, & paulò crassior resistere effluxioni eam quodammodo obstruendo, si sit autem clarus, & subtilis, magis adiuuare. Porro autem ipfa quoque amphora non fimiliter fluet, si strplena, & si sit inanis, aut si sit in co, vt exinaniatur, sed aliquando quidem celeriùs, aliquando verò tardiùs, aliquando verò mediocriter, cùm cœlestis motus semper feratur pari celeritate. Quod est autem in omnibus præcipuum, vniulcuiulque ligni non est corpus continuum, neque veluti cum præcedenti compactum, coniunctum est; cum id sequitur nullo interiecto ipatio, sed constat è stellis dispersis, & que quedam intermedia, & discreta habent spatia, partim in medio, & partim in fine, vnde cum partibus signorum Zodiaci omnino describatur necesse est, vt sit error in iis, qui observant à terra; cum eos lateat occurrens interstitium, fiue fit finis præcedentis signi, siue initium ascendentis. Tumuli autem, ex quibus stelle aspiciuntur, non semper manent iidem, sed cum in parte diuersus sit, & mutetur mundus, aut imbrium inundationibus, aut terramotibus, aut aliis huiulmodi casibus vexentur. Quo sit, vt ex eorum mutatione non sint exdem stellarum observationes, sed alia sit ex loco excelso aspicientibus observatio, alia verò ex humili,&c.]

Ecce tibi sapientes illi viri huius artis Principes, & auctores, qui & astrorum congressibus subtiliter notatis, & animaduersis euentis, Astrologiam certis, & exploratis monumentis confignatunt, nobisque Genethliacas przceptiones nunquam fallentes prodiderunt, his instrumentis ecclum partiti lunt, qui Astrologiam primi certa ratione, & via tradiderunt: instrumentorum autem vitium magnos in Aftrologia parere errores scribit Ptolemæus lib.3. cap.2. [ Instrumentis (inquit)horarum , quæ per aquarum decursus adaptantur, euenit ex aquarum retentione, & decurlus disserentia, quæ per differentes occasiones, vel per quamliber vllam occasionem & contingentem, ei aduenit, necessariò conuenit, vt via, qua gradus circuli singulorum, qui secundum naturalem rationem consecutiua debet esse ascendens deprehendi posse iudicemus, &c. ] Horum observationibus nituntur quicumque Astrologiam profitentur. Quid veri, aut verisimile estici possit his principiis, nemo non videt, vt iam planum sit quemadmodum id præstigiarum, atque offuciarum genus homines commenti sunt, rudes, & cœlettium, serrestriúmque rerum imperitissimi, ita eas non exercere, nifi æruscatores, & nugiuendulos qui cibum, quæstúmque mendaciis quærunt.

lam verò quòd Chaldæi iactant quadringenta septuaginta millia annorum monumentis, huiusmodi observationibus Astrologicis comprehensa se habere, bere, mediocréne est mendacium? Incredibilibus hisce figmentis nos credere iubent? & nisi credamus, iniuriam sibi fieri arbitrantur? Arbitrentur quodcumque voluerint: nos veris, & verisimilibus fidem habemus, iis qui nullam præferunt speciem veritatis fidem adiungere, etiam si maximè velimus, non possumus.

Si quis dicat hæc fuisse prima huius disciplinæ rudimenta, & balbutientia adhuc Astrologia incunabula, caterum stellarum postea motus, ortus, & occasus ita numeris comprehensos, vt Mathematici quo die, qua hora, quo momento earum congressus, digressus, defectus futurus sit sine vllo errore, certissimisque monumentis tradant. Hinc Alphonsi Copernici tabulæ, hinc ephemerides per singulos annos, menses, diésque ductæ. His verò tempore immenso notatis, & animaduersis, observatum quoque quo habitu, qua forma, quaque constitutione stellarum aliquis nasceretur, tum deinceps vitam, fortunam, mores, & ingenium, & ad extremum finem etiam vitæ, eáque omnia, vi vsu euenerant literis mandata, deprehensumque fuisse, eos qui fub eodem stellarum habitu prodeunt in lucem, parem, vel non admodum dissimilem fortunam nancisci, & ita artem hanc esse conditam, si quis, inquam, ita disputet, conuinci potest apertissimi erroris; siquidem non esse adhuc ab Astrologis exactè notatos syderum congressus, declarant eclipses, quarum nullamadhuc vidimus eorum tabulis ita respondentem, vt non vna aut altera hora à præstituto tempore desciuerit. Declarant ephemerides ipsæ variæ inter se, & multis horis dissidentibus. Declarant ea quæ Ticho Brahe de Martis & Saturni motu scribit lib. de noua stella pag. 648. incertos adeò esse Astrorum congressus, vt tres & quatuor dies à calculo aberrent. Deinde is deserit inueteratam Astrologorum opinionem de artis sua antiquitate, quam, & vetustate ipsa robustam, & innumeris à Chaldzis, & Ægyptiis experimentis confirmatam fuisse tradunt. Deinde quo errore, aut fraude Chaldæos, & Ægyptios, qui primi hanc artem coluerunt, fusam, & vagam disciplinam millo certo fundo conceptam profesios esse concedir, & à cœlo duxisse, qua à cœlo non dependent, eodem cogitur fateri Astrologos nostrates laborare posse, & è cœlo deducere, quæ aliunde proficiscuntur. Postremò cùm constet inter Astrologos stellas, aut nunquam, aut infinito propè annorum interuallo ad eundem locum regredi, quo pacto Astrologi notare potuerunt eos qui sub eodem cœlo nati, aut geniti sunt, eundem vitæ tenorem fortitos, quæ tempora satis esse potuerunt ad observandum, quid aut efficiant, aut præmonstrent singuli astrorum congressus. Hactenus à Chaldæis, & Ægyptiis artis suz originem Genethlizci repetiuerunt. Claudius Prolemæus nihil ex propria,omnia se ex Chaldæorum Ægyptiorumque obseruationibus scribere affirmat. Ex eorumdem notationibus Iulius Firmicus, & Albumassar huius artis præcepta tradiderunt, nunc si Chaldæi, & Ægyptij Aera, & solida Astrologia caruerunt, doceant, vbi, quando, apud quos corperit vera Astrologia; Nos certè non habemus aliam, quàm quæ à Ptolemæo, ab Arabibus, à Latinis, à Græcis tradita fuit, quam ab Ægyptiis, & Chaldwis

profectam esse constat, si quæ fuerunt observationes factæ
post Ptolemæi, & Arabum tempora, diuturnis
illæ experimentis consirmari non

potucrunt,

CAPVT

#### CAPVT QVINTVM.

## Astronomicis experimentis nihil esse fidendum.

N experimentis Astrologi suorum Apotelesinatum summam, & ferè vnicum posuère præsidium, experimenti porro vis in similitudine est, eorum quæ experimur. [Multæ (inquit Arist.in procemio Metaph.) eiusdem rei memoriæ vnius experientiæ vim efficient, quare experientia penè simile quid scientiæ, & arti esse

videtur; per experientiam autem ars, & scientia hominibus efficitur; Experientia enim, vt rectè ait Polus, artem efficit, in experientia autem fortunam. Fit autem ars, cum è multis experimentalibus conceptibus vna de similibus vniuersalis opinio stat; opinari enim quod Calliæ hoc morbo laboranti hoc conducit similiter Socrati, ac sigillatim aliis multis experientiæ, quod autem omnibus huiuscemodi secundum vnam speciem determinatis hoc morbo laborantibus conduxit vtpote pituitosis, aut biliosis, aut febre ardente sebrici-

tantibus, hoc artis proprium est,&c.]

At in astrorum iudiciis dissimillima sunt priscorum, recentiorum que experimenta atque exempla, ipsius quoque Ptolemæi consessione lib. 1. de Iudiciis, cap. 2. [Hoc quoque accidit (inquit) vt configurationes, quas veteres tradiderunt, & quibus nos iudicia accommodare consueuimus, pronunciantes de iis, quæ nunc observamus, vt illi olim. Hæ igitur configurationes, ne semel quidem cum nostris similes, & congruentes repertæ sunt; nam magis quidem, aut minus concordare possunt, atque id quidem imminentis temporis ambagibus, prorsus autem conuenire nullo modo, cum omnium rerum cœlestium simul, ac terrestrium instauratio (niss cui libet, inanitate quadam gloriosa, ostentare scientiam, & perceptionem earum rerum, quarum nulla esse potest) aut non sit prorsus expectanda, aut non intra tempus quod humano intellactu comprehendatur; si quando igitur in prædicendo erratum fuerit commissum ex eo vsu venit, quòd subiecta exempla dissimilia inter se fuerint, atque hæc vna est in aëris exploratione dissicultas, ad quam nulla accedit causa comperiendorum mortuum cœlestium.

Iulius Firmicus lib.8. Matheseos, c. 5. nouas observationes Græcis & Latinis inauditas, se traditurum his verbis profitetur. [Accipies nunc Mauorti decus nostrum plenissimam huius operis disciplinam, Græcis multis & omnibus ferme Romanis incognitam, ad quam vsque ad hodiernum diem nostrum aspirauit ingenis, &c.] Rursus lib.4.c.16. [Utam rationem (inquit) veteres inuolută variis obscuritatibus reliquerunt ne ad hominis notitiam perueniret, &c.]

Quid Cardanus lib.de restitutione temporum, & motuum cœlestium?nónne veteres omnes in motu Solis, Lunæ, Saturni, Martis, obseruádo deceptos esse docet, eorum propterea experimenta sub alio astrorum statu, & constitutione facta esse quam contingant nostro tempore? Et sect. 1. Aphor. 27. ] Nullus
planeta (inquit) in æternum redibitad pristinum locum, nec etiam in longissimis temporum spatiis secundum sensum alius à Sole. Quanto id magis de Ægyptiorum, Chaldæorum experimentis satendam non contigisse sub eodem
cœlo, in quod cadunt nostra ætate?]

Victus

Victus hoc argumento Lucius Bellantius libro de Astronomiæ veritate, quæst. 1. art. 1. fatetur experimentis deesse similitudinem persectissimam, sed eam negat esse necessariam, cum de genere vniuerso iudicent, & prædicant Astrologi, de singularibus autem non nisi impersecte, ac timide, propter cœlestium configurationum dissimilitudinem. [Qualis impersectio(inquit)aliis etiam doctrinis ac disciplinis accidit, sed aliis maior, minor aliis.] Hæc Lucius Bellantius, quam lucide, quam belle, viderint alij: ego multa in his desidero.

Ac primum non video, quid discriminis inter generalia ponar, & singularia: quæ enim vocat generalia, eane quæ non vni hominum, sed toti cuidam populo, seu regioni eueniunt? nam hæc generalia appellat Ptolemæus libro primo de Iudiciis, capite tertio. At hæc quo que pendent, si pendent, à singularibus astrorum congressibus, qui si nunquam redeunt iidem, vt verè non redeunt, non minùs generalium, quàm singularium observationem faciunt inconstantem, & lubricam. Quare generalium etiam experimenta vacillant, labántque. An aliter generalia intelligit, posse nimirum ab Astrologo prædici, quod genus, aut species euentorum impendeat, non posse verò definire euentorum circumstantias, quæ singularium complent propria rationem, ac formam.] Hoc magis ipse significat artic. 2. ad 3. hoc modo etiam Ptolemæus in centiloquio, can. 1. in generali, non in particulari prædicere posse Astrologum scripsit.

At neque id probare possum, quia Astrologorum prædicunt singulares euentus mortem violentam ex veneno, ex insidiis: diuitias ex hæreditate, ex industria, ex matrimonio, amicitias Principum: cædes fraternas, maternas profitentur, & tempus, & annum, & diem singulorum euentuum à se præsciri pos-

se : pleni sunt libri : plenæ genituræ.

Præterea duo sunt euentorum genera, quedam simplicia, copulata quædam; morietur cras Socrates simplex res est, huic siue quid accidat, siue nihil sinitus est moriendi dies; Philippus gignit Alexandru ex Olympiade, copulata res est, non potest dici siue suerit Philippus cum Olympiade, siue non suerit, gignet Alexandrum. Simplicia quæ sunt non à quocumque astrorum congressu dimanant, sed à definito, & individuo, qui si nec vnquam idem revertitur, nec idem simplex essectus redire potest, nec confici experimentum. Quæ sunt copulata, &, vt Chrysippus vocabat, confatalia, vnum sine alio essici non potest, vtrumque à certo, & definito syderum aspectu dependet: vbi igitur sunt generica ista experimenta.

Adhæc circumstantias istas, & accidentia euentorum, quæ vocas, vel aís esse à syderum esticientia, vel non. Si secundum rerum partem multò maximam à cœli potestate subducis, non sine Astrologicarum prædictionum incertitudine, & incredibili ambiguitate. Si ais, & horum experimenta sacta esse

oportet ab Astrologis, non generica; eadem enim quastio rediret.

Rursus minima ea stellarum commutatio, & quælibet quamquam exigua configurationis variatio, esfectuum non solum circumstantias, sed & genus euariat; lege Card. libro de Iudiciis geniturarum, cap.1.3. & 6. & lib. de reuolutionibus, cap.7. [Quatuor modis (inquit) planeta iuuat, vel nocet. Primus est ex natara propria, secundus ex qualitate dispositionis, terrius ex irradiatione.]

Infrà: [Ptolemæus (inquit) posuit Lunam significantem corpus, deinde animi mores, deinde vitam; & vxorem, & natum, & ancillas, & filias, & sorores. Quomodo ergo erit disposita, cui in partu moritur vxor, & ipse longæuæ Bb vitæ

vitæ,& filiæ eius plures incolumes, & ancillæ fugitiuæ, & mater mortua citò, & corpus salubre,& intellectus inconstans, & malus? propter hæc in capitulo

sequenti subiiciam vnam, aut alteram figuram.]

Idem eodem libro capite quinto. [Quinta, & Yenus, & Luna dant filios, Mars cum nona, & Luna dant itinera, Luna Venus dispositores dant, matris fortunam, Luna Mercurius, & tertia dant fratres, & consanguineos, & c.] Multa itaque & genere diuersa, cùm ab eodem astro pro vario congressu cum aliis astris proueniunt: eadem verò cœli constitutio redeat nunquam, quamuis enim annis triginta Saturnus, supiter duodecim, Mars duobus, Sol, Mercurius, Venus vno, Luna viginti septem diebus, & octo horis absoluant suum cursum, Ptolemæo auctore, ad eamdem tamen constitutionem, eo temporis spatio non reuertuntur, vnde Astrologi desumpserunt experimenta, quibus suam disciplinam fulcire solent, vnde hauserunt observationes quas adeò munisicè iactitant.

Agè verò, vndénam duxit hanc differentiam Bellantius? stellarum sanè constitutiones in schemata vel recurrunt, & secundum substantiam, & secundum accidentia similia, vel vtroque modo dissimilia, vel vno modo similia, dissimilia altero.

Si vtroque modo similia, id primò aduersatur Ptolemæo, id aduersatur omnibus, qui astrorum motus numeris, & ratione complexi sunt. Deinde vtraque obleruari potuerunt,& generalia quæ funt,& priuata, & in artem redigi, nam licèt cuentus alicuius circumstantias operosius sit notare, quam genus, præcipuarum tamen circumstantiarum notatio non superat periti ac solertis Astronomi diligentiam, nam & historici sæpe plerasque circumstantias comple-Ctuntur in bello quopiam, seu pace, seu fœdere, seu fame describenda, si vtroque modo dissimilia sunt neque generalia, neque singularia, & quæ accidentibus circumscribuntur sub experimentum veniunt. Sin tandem substantia similes, dissimiles accidentibus sunt stellarum congressus, quamnam, obsecto, intelligit substantiam ? astrorúmne? verè quidem, sed nihil ad sem ; id enim si satis esset idem genere semper cœlum præstaret. An aspectuum, & virium quæ pro vario aspectu stellis insunt? nihil his variabilius, nihil minus constans, in errantibus præsertim, quæ nunc in sextilem conueniunt, alias in trigonum recurrunt, mox in quadratum cedunt, aliàs ex altera parte fibi respondent, quam inconstantiam abunde declarat effectuum varietas quos singulis momentis fundunt, declarat geminorum partus qui breuissimo temporis internallo contrariis temperamentis, contrariis moribus prodeunt. Sed fac vel vna hora non mutari cocli efficientiam, vnde deduces diuersam eorum naturam qui eo tempore oriuntur? vnde rerum varietatem incredibilem, quæ per id tempus prodeunt in lucem? An signa dicit Bellanius, vel domos similes esse substantia? nihilo meliùs; cùm enim astrorum tardiora quædam, velociora fint alia, modò in his, modò in aliis, modò in vno, modò in alio gradu sibi obuiant; vbi, Bellanti, pones tuam illam generis, seu substantiæ similitudinem? Denique cum varientur signa, & signorum gradus, congressus, statio+ nes, retrogradationes, directiones, ortus, occasus, omnia denique, ex quibus simile quoddam genus fingi potest, vbi tandem existet ista similitudo?

Ex hac re duo consequentur necessariò; vnum quidem syderum omnes congressius cum infiniti propemodum sint, observari non potuisse, necessisse fuisse fuisse



fuisse vllos Astrologos, qui sui sæculi quotidianos congressus astrorum, eorúmque effectus observauerit; vt prorsus oporteat hanc scientiam esse mancam, destitutam nimirum experimentis innumeris, & notationibus quæ sæculo quolibet, immo quolibet anno & die fieri potuissent, & facta non sunt; vnde sequitur omnes observationes fallaces, incertas, ambiguas, dubias esse : cùm enim non fuerint semper observati astrorum concursus, incertum oportet esse an eosdem semper effectus, an verò aliquando hos, aliquando contrarios fundant.

Alterum, experimenta quæ facta funt (fi vlla tamen funt facta) non dare scientiam aut generalem rationem, qua in posterum pronunciari quidquam possit, aut prædici; quia nullæ sunt astrorum configurationes aliis prioribus fimiles, ex quibus generalia fumi possint scita, & pronunciata, quæ ad iudicandum de aliis,& similibus iuuare possint.

#### CAPVT SEXTVM.

## Tria Astrologorum suffugia.

RIPLICI via huius rationis vim declinare possum Astrologi. Primò quidem docendo, non indigere Mathematicos congressium similitudine, scire se Solem essecalidum, frigidum Saturnum, Lunam humidam, siccum Martem, & sic de reliquis. Deinde ex optica praceptis commodè diiudicari posse, quantum maioris, minorisve distantiæ, & propinquitatis ratio valere possit, vt astrum vnum vimalterius, aut retundat, aut exacuat, in mutuis congressibus.Quare posito quolibet astrorum interuallo,non ægerrimè coniici posse, quid ex his, & iis viribus parū, multumque semotis aptum sit consequi.

Existimare secundò possunt Mathematici accidere quidem his obseruationibus, ac mensuris diuersitatem, & errorem aliquem, non magni tamen momenti, satisque esse Astrologo paulò plus, minusve verum attingere, quod &

Bellantio visum est, quæst.citata diluente secundum argumentum.

Tertiò contendunt plerique nihil opus esse anxiè disquirere qualibus experimentis Astrologia parta fuerit experimenta, qualia oportebat fieri, facta iem elle, idque constare, tùm Astrologorum omnium vnanimi consensu, tum quotidiana prædictionum veritate; videmus hæc prædicta nunquam ferè ementientia, quod non eueniret, nisi legitimis experimentis Astrologorum cita collecta fuissent. Quamuis ergo cognitioni hominum obscura sit ratio. qua hæc animaduería,& notata funt, notata tamen esse, & obseruata, vt oportuit, perspicuum est. Ita ferè fugiunt Astrologi, nos sequamur fugientes; nondum enim argumenti, quod propoluimus, vim declinarunt, immo nec declinare pollunt. Sed vt certo ordine disputatio procedat, ostendendum est non potuisse planetarum vires Astrologos experiri.

> ВЬ CAPVT

#### CAPVT SEXTVM.

## Non potuisse Astrologos Planetarum vires experiri.

Vonia Am planetarum præcipuè viribus confidunt Astrologi, east-que torius Astrologiæ quasi fundamenta construunt, placet ab his initium ducere, planúinque facere, non potuisse eorum vires experinotare. [Saturni stella sinquit Ptolemæus libro quinto de Iudiciis.cap.

mentis notare. [Saturni stella (inquit Ptolemæus libro quinto de Iudiciis, cap. quarto) maximè frigidisica est, sed & nonnihil arefacit; Stella Iouis temperatæ naturæ est; media enim fertur inter frigidisicam Saturni, & æstuosam Martis: Martis stella, & arefacit, & vrit, sicut congruit igneo ipsius colori: Stella Veneris cosdem habet essectus, quo ad temperationem, quos Iupiter, sed ratio est diuersa; nam quòd vicina est Soli non nihil calidisica est, sed multò vehementiùs humectat: Mercurij stella ferè quidem non minùs aliquando arefacere quàm humores absorbere, propterea quòd non longè à Sole recedat; aliquando tamen & humectare deprehenditur cùm superposita sit terræ proximè orbi Lunæ, subitarum autem mutationum in vtramque partem essectivix est instata quasi celeritudine comitatus solaris, &c.]

Quid Cardanus libro de supplemento Almanachi, capite decimooctano? [Saturnus frigidus est, maximè Orientalis, siccus maximè Occidentalis. Iupiter calidior, quàm humidio. calorem auget Occidentalis, humiditatem Orientalis. Mars siccior longè quàm calidus, Orientalis calorem, Occidentalis siccitatem auget. Sol calidus valde in passiuis paululum declinat ad siccum. Venus humida plurimum, maximè Orientalis calida paululum, magis tamen Occidentalis. Mercurius siccus, plus tamen Occidentalis, temperatus in actiuis, Orientalis tamen modicè calidus. Luna humida vehementer maximè Orientalis, id est, post Solem calida paulum, magis tamen Occidentalis.

Tantum aurem Genethliaci Planetarum viribus tribuunt, vt reliquarum omnium stellarum virtutes ad eas reuocent; quare Prolemæus libro primo de Indiciis, capite octauo. [Stellæ in capite Arietis (inquit) effectus habent commistos ex viribus Martis, & Saturni, qua in ore sunt, idem possunt quod Mercurius, & nonnihil quod Saturnus, quæ in posteriori pede Martiæ, quæ in cauda Venerez funt. Vbi Tauri fignum quafi amputatum cernitur, ibi stellz simt naturam sapientes Veneris, & Saturni, at Vergiliæ Lunam, Martémque referunt in capite inter succulas vna suce rutila excellens, que & facula dicitur Martia est. Geminorum signum in pedibus stellas habet, quasum natura similis est naturæ Mercurij,& nonnihil Veneris.In femoribus lucidæ stellæ Saturniæ sunt, in capitibus duæ nitent, quarum prior Mercurialis est cognomento Apollinis, posterior Martia cognomento Herculis, percussit denique omnes Zodiacistellas, deinde omnes stellas fixas, easque aut Saturnias, aut Iouias, aut Martias, aut Mercurias, aut Venerens, dut Lunares, aut Solares facit. Ptolemæum sequuntur minorum gentium Astronomi, & ad septem planetas renocant caterarum omnium stellarum vires, & esticientiam. Quo ht, vt ii probatum fuerit, non potuisse Astronomos experiri vires Planetarum

earum, Astrologiæ vniuersa, & Genethliaca omnia scita vocentur ad certissimum interitum; nam astrologia non habet alia præcepta, quàm quæ experimentis sancita & collecta sunt, itaque si probatum suerit, eius dogmata nullis niti experimentis, artem totam sabulosam esse, & sictitiam constabit.

Agite ergo, si placet, in ipsam Astrologiæ arcem expediamus arietem; non leui, ac ludicra de re disceptatur, sed de disciplina, quæ certis, ex indubitatis, experimentis orta, austa, confirmata dicitur, quæ rerum maximarum, vtilif-

simarum, difficillimarum certam scientiam profitetur.

Principio itaque sciscitari libet, vndénam Astrologis primis innotuerint, Saturni frigiditas, ficcitas Martis,aliæque aliorum Planetarum priuatæ vires? Experimentis, inquies; bene est, & quidem de Solis calida, de Lunæ humida vi, inter omnes meritò conuenit, ex quotidiano, perpetuóque lenlu, de aliis quæro.Saturnum, gratia exempli, nemo solùm vidit in cœlo, vnde sibi constet de eius frigiditate. An quia sentimus frigus? quid si frigiditas, quam experimur, non sit Saturni, sed aliorum syderum, quæ cum Saturno feruntur in orbem? Experimur, inquies, semper gelidum aërem præsente Saturno, licèt aliis,& aliis semper stellis cosocietur, Nihilne ergo faciut ad frigus reliquæstellæ,quas tu dicis habere naturam Saturni, naturáque frigidas effe ? Quo pacto probas frigus à Saturno defluere, non ab aliis astris? Nonne quotidie siue no-Au, siue interdiu, nostrum hemisphærium Saturnus pertransit? nonne rapitur diurno motu supremi cœli? num sentimus quotidie frigus? etiámne furente Leone, etiam latrante Canicula? annon id ais, sed ais tunc quoque minùs æstua re cœlum,quando maximè æstuare videtur,obsistente Saturno Leonis, & Caniculæ calori?vnde id nosti?an Saturni absentiam de cælo vidisti ? & tunc maiorem calorem expertus es: non inquies. Vnde igitur probas minus nunc esse in mundo caloris, quàm esset, si Saturnus cœlo abesset quibus leuum caput id probas certis experimentis?

Vt paucis rem conficiamus, bipartitam facio quæstionem, ac interrogo, Habesne huius frigiditatis experimentum perpetuum, & numquam interruptu; an quorumdam dumtaxat temporum? Si perpetuum, hoc aliunde non potest deduci, quàm ex eo quòd cùm perpetuò Saturnus è cœlo sulgeat, qualibet hora frigidiorem reddit mundum, quàm esset, si Saturno cœlum careret; at id nullam vim habet, nisi apud eos qui sibi iam peruasère frigidum esse Saturnum; alij enim id inficiabunt, & experimentum requirent. Qui igitur detrahes Saturnum de cœlo, vt experimentum exhibeas frigiditatis, qua sub Sa-

turno,& sine Saturno mundus vtitur?

Sin quorundam temporum affers experimenta, & non continua, quorunam i quatuor, inquies, potiffimum:nam interest primo cum quibus aliis stellis congrediatur: secundo, interdiu, an nocu su sulgeat: tertiò, quam hemisphærij nostri partem, seu situm occupet: quartò, quantum denique per Zodiacum ad nos accedat, vel recedat. At nihil horum certam Saturno frigido sidem saciunt.

Et de primo quidem experimento nihil in præsentiarum laboramus, conuenit enim nobiscum, variabiles osse congressus astrorum, nunc autem similia quærimus, & vniusmodi non varia, & inconstantia, quæ ad secundum est sugium pertinent, de quo suprà disseruimus, & cap sequenti redibit dispuratio. Bb 3 Dein Deinde vel Saturnus quibuscumque iunctus stellis fundit frigus, vel cum quibusdam solum, non cum aliis. Non primum: non enim cum Sole, non cu Canicula, non cum Leone, non cum Marte, vt satis constat ex capitulo præcedenti. Dices, cum his quoque exhibere frigus, sed tenue, & vix sensile: nugæ. Experimentum quærimus sensibile, & certum. Affirmabis ab his astris eius esticientiam impediri; rectè quidem, sed non habes adhuc experimentum quod proferas quod inquirimus. Vnde enim nosti illum natura sua frigefacere, ab aliis astris impediri, ne fundat frigus?

Cum quibuldam verò astris si Saturnus frigefacit, non cum aliis. Primum quidem tam possum Saturno frigus, quod è cælo defluit, tribuere, quam tali syderum compositioni: nam, si eadem redire posset compositio absente Saturno, redargueretur fortasse; nam si semoto Saturno aliorum astrorum consus frigefacerer, nihil certissimo comprobares experimento à Saturno potiùs, quam ab astrorum congressu frigus proficisci; quo enim separato nihil sit, constat in eo aliquid esse causæ, cur res siat. At syderum compositio cum Saturno, qua posita expertus sum frigus, non est separabilis à Saturno, nec redire potest sine Saturno, quomodo igitur redargues eos, qui contendunt non à Saturno, sed à congressu stellarum frigus delapsum esse, quod proferebas ? quo experimento suadebis Saturnum esse frigidum? Saturnus verò separatur quidem, & redit, sed cum aliis stellis, sub quo congressu, vel experimur frigus, & redargui nequit, qui id tribuit nouæ constitutioni astrorum, sicut, & priori,& non Saturno, vel nihil fentimus frigoris, & experimentum destruit potiùs quam astruat Saturni frigiditatem. Deinde, vel Saturnus cum quibuscumque stellis tantundem fundit frigoris, vel cum vnis aliquid, cum aliis plus, plurimum cum aliis; non primum, quia volunt modò plus, modò minus frigescere mundum, volunt variabiles, & inconstantes este astrorum vires, nec posset deprehendi à Saturnóne an à coniunctione stellarum promanaret frigus; si cum quibusdam nihil vis, cum quibusdam aliquid, cum quibusdam plus,cum quibusdam plurimum Saturnum efficere frigoris,probandum tibi erit hanc frigoris inconstantiam non proficisci à varia syderum constitutione, & proferendum experimentum , quod concludat à Saturno, non autem à cófiguratione stellarum, hanc varietatem prouenire, quod experimentum quia non reperies fuccumbas necesse est probando per experimenta Saturni frigiditatem. Video quid acutè alicui venire pollit in mentem: dicet nó polle quidem Saturni seorsim vim,& esticientiam concludi,probari tamen stellarŭ congressu & constitutione frigescere hæc sublunaria;ne id quidem.nam sub eadem con-Airutione stellarum, non experimur idem frigus noctu, & diu, estate, & hyeme, quo modo itaque ostendes frigus illud à stellis dilabi, non ab aliis caufis propter quas plus frigoris experimur noctu, quam interdiu, hyeme, quam æstate, in montibus, quàm in aliqua planitie.

Adsecundum quod attinet, si contendas noctes, vel dies frigidiores essente Saturno, quam eodem absente, res tibi erit cum Astrologistuis, non enim potest aliter abesse Saturnus, niss quia dum nox nostro hemisphærio incubat, ille instra Orizontem oberrat, vel dum nos dies luce perfundit, Saturnus instra terram commoratur. At Astrologi stellas sub alio hemisphærio dum sunt, suas exercere vires volunt; nam alias nocturnas, diurnas alias faciunt, quod nocte nobis dominentur quædam vos eo tempore existant aliæ

diu quocumque tandem loco fulgeant, & Lunam certis noctium, dicrúmque interuallis docent concitare maria, morborum humores, arborum temperamentum; conchylia vbicumque illa sint, & cùm alicui syderi dominationem in annum tribuunt, non cùm interrumpunt per noctis, & diei vices, denique cùm natalitiam alicuius configurationem discussiunt errantium omnium stellarum per domos diuisarum, & signorum statum, siue supra nos, siue infra contemplentur, omnibus que astris, siue in nostro siue in altero hemisphærio suas tribuunt vires.

Rursus si noctes, diésve frigidiores esse aiunt, cum nostrum decurrit hemisphærium Saturnus qui è propinquo essicacius agit, id quidé assirmare possunt, experimentis comprobare non possunt: cum enim Saturnus quolibet anno sex menses noctu, totidem menses interdiu, nostrum percurrat hemisphærium, atque hi menses iidem semper non sint sed aliquando æstiui, aliquando hyberni, aliter oporteret nunc sex mensium dies, nunc sex mensium noctes subitò esse frigidiores; id verò quis notauit aut notare possit, in tanta præsertim temporum mutabilitate, vt quolibet etiam mense experiamur nunc noctem, nunc diem magis minusque frigidam, seu calidam?

Aliorum dices Astrorum vi impeditur Saturnus, ita vtaliquando frigefaciat minùs, aliquando penè nihil, crederem id sanè libenter, si iam probasses esfe per se frigidum; tunc enim consequens esset quando non fundit frigus ab aliis impediri, id verò nondum probasti, immo nec probate potes; nam vel impeditur semper, & eius vis sub experimentum nunquam cadet, vel aliquando, & ab aliquibus: à quibus igitur, ab iisdem, an à diuersis, non ab iisdem, quia nunquam Saturnus bis codem modo congreditur; non à diuersis, seu iisdem diuerso modo compositis, quia nondum fecisti experimentum, ac proinde tam liberum est mihi negare Saturno frigus, quàm tibi concedere.

Quæro præterea an velis à solo Saturno fieri frigus, an ab aliis etiam causis?Et Auerr.quidem lib.2.cœli tex.94. infima elementa terram, & aquam ait frigida esfe,quia plurimum à cœlo distant:remotio enim à motu (inquit) dat grauitatem, quietem, frigiditatem, id quod fusiùs prosequitur Iacobus Zab. libro 1.de qualitatibus elementorum, capite vltimo lib. de regionibus aëris, c.6.& 7.quin & Aristot. lib.1.Meteor.sum.1.c.4.[Oportet (inquit) intelligere lic, & hinccum incoeperimus, quod enim sub ea quæ sursum est circulatione, corpus veluti materia quædam existens, & præsentia calida, & frigida, & ficca, & humida, & quæcumque alia has sequuntur passiones, fit talis, & est à motu& immobilitate; cuius causam, & principium diximus priùs, in medio igitur & circa medium est grauissimum, & frigidissimum segregatum terra & aqua, &c.] Alij terram & aquam natura sua frigidas esse contendunt, ab extrinseco interdum calefieri, vel igitur solo Saturno tribuis frigus, vel aliis præterea causis. non prius : quo enim experimento efficies nullum esse aliud nisi Saturni frigus? non secundum: quo enim experimento ostendes si noctes aliquas, vel dies sentias frigidiores, id Saturno auctore fieri, non aliis causis? nemo quidem metiri potest dierum, noctiumque frigus, & ita inter se Saturnias noctes cum iis quæ Saturnonon subsunt conferre, vt certò possit affirmare has illis esse frigidiores (led - (sed largiamur Astrologis quod probare non possunt) quánam ratione esticient non ob aliam causam nisi ob Saturni esticientiam esse frigidiores?

Mutant sine dubio Astrologica omnia experimenta, & in vtramque partem claudicant, omniáque adhuc ambigua sunt & incerta, quod planius faciet se-

quensargumentatio.

Postremò Saturno desunt ea quæ Solis,& Lunæ experimentum facile reddunt, & certum, auctore Ptolemæolib. 1.c. 2. nam Sol diurnus semper nobis est, dies verò noctibus calidiores experimur quouis anni tempore. Saturnus modò est diurnus, modò nocturnus, nec proprium vllum sibi vendicat tempus, ex cuius perpetuo temperamento eius vis deprehendi possit. Interdiu quoque cum lumen Solis distincte possit ab aliis secerni luminibus, accessu ad ipsum periculum de eo facimus, calemus enim eò magis, quò magis applicamur, cùm in vmbram secedimus frigemus, ideo vis Solis non ignauis, & ambiguis, sed certis & exploratis experimentis comperta est. At Saturni fiue lumen, fiue arcana vis, cùm feorfim ab aliis ad nos non perueniat experimenti incapax est. Conueniunt eadem in Lunam: nam distinguimus eius lumenab aliis,& crebro recurlumanifestam vim prodit, conspicussque accessionibus, & decessionibus afficit maria, arbores, conchylia, & alia id genus humida. Saturni tardissimus est motus, lumen exiguum, & minime sensibile, alia virtus abdita, & arcana, vnde itaque desumas experimentum, habes nihil.

Quoad tertium si contendas deprehendi Saturni frigidam naturam ex vario eius ascensu per partes hemisphærij nostri, eamdem tibi rationem obiicio: Solem enim quo magis ad nostri cœli verticemaccedit, sentimus feruentiorem quotidie, propterea calidam vim Soli addicimus; nihil tale de Saturno proferre potes: quotus enim quisque observauit horas nocturnas diurnasque solito magis frigescere quoad cœli meditullium proprius Saturnus ascendit, planè si eius ad nos propinquior accessus maiorem afferret frigiditatem per ætates, & fere quotidianas vices ex vario situ, & partibus hemisphærij, quas occupat, magnum frigiditatis sumeretur experimentum, quod modò nullum planè est, quod sensu saltem deprehendatur, quia incrementa frigiditatis non siunt quotidie per maiorem Saturni ab Oriente distantiam.

Possumus & eodem modo quartum diluere experimentum ex accessu & recessu à Tropicis,& motu Saturni:nam Sol quia in reditu ad Cancrum, Zonámque nostram auget anni calorem menstruis ferè incrementis, quæ paribus propè interuallis deferuescunt, & abscessu, quapropter animaduertere potestetiam vulgus, qui sit fons, & origo caloris quem sentimus. Iam verò Saturnus, qui totos quindecim annos confumit versus Cancrum progrediendo, totidémque reuertendo ad Capricornum, quod aut quale præbet experimentum suæ frigiditatis? quis vnquam distinxit quindecim annos frigidos à quindecim calidioribus, quibus ad nos propiùs Saturnus accedit, quis notauit frigiditatem gradatim crescerem per quindecim annos, & sensim decrescentemper alios quindecimine cogitatum quidem fuit vnquam de huiulmodi incremento,& decremento,addo nec potuisse cogitari, quia inter annos quindecim, quibus Saturnus propenos circumfertur, multi sunt calidiores iis annis, quibus idem longiùs à nobis agit, & multi anni, quibus longiùs à nobis distat frigidiores nonnullis, quibus prope nos moratur, interturbant alio

aliorum syderum congressu, constantem vnius syderis observationem. Multis aliis causis augescente calore eo tempore, quo Saturni frigus experiendum esset. Dormitalle, aut etiam somniasse Bellantium oportest loco suprà citato, diluendo decimum argumentum;qui ait,ex confortio aliarum stellarum magis clarescere wim Saturni, seu alterius in sua actione persistentis, locum & aspectum alus subinde commutantibus: quomodo enim in eadem persistit actione, in tanta temporum inconstantia, quantam experimur quindecim annis, in tanta annorum varietate, quantam videmus inter huiulmodi temporis interuallum; quo experimento probas Saturnum persistere in sua actione, an contra omnium Mathematicorum scita negas vnius astri vim posse ab aliis ex contrariis debilitari, frangi, impediri ine Sol quidem Saturni frigus retundere valet? quod promis rei incredibilis experimentum? & quidem triginta annos, quibus quindecim Saturni frigus mundus algere magis dicitur, quam alij quindecim, quis memoria complecti potest, & conferendo perpendere, qui frigidiores sint ; sidque si semel in vita, aut bis fecerit nimium quantum est, at non vna, aut altera ejuldem rei memoria, sed multæ, auctore Aristotele in proœmio Metaphylic.ad experientiam requiruntur centies. Verla igitur centies, aut millies Saturnum, deinde proferes eius frigiditatis experimentum. Mathusalem anni tibi non satis essent, vt Saturni frigoris caperes certum experimentum.

Quæ de vno Saturno dixi, de aliis Planetis intelligi velim: multo enim maiorem hæc vim habent aduersus Iouem, cuius natura temperata dicitur, & actio exigua, ac procliuis ad aliorum efficientiam , multò verò magis hæc quadrant in Venerem,& Mercurium,quorum hic non longiùs à Sole,quàm vnius Signi, interuallo, fiue illum autecedat, fiue fubfequatur, illa nunquam à Sole duorum Signorum interuallo longiùs abest, & antecedens, & subsequens: nam cùm tam parum à Sole discedant, dignosci vix potest quid ipsi, quid Sol efficiant. Vidit hac Cardanus quoque adlib. 1. Prolemai scap. 10. [Syderum aliotum (inquit) quam Lunæac Solis opera obscuriora sunt tribus de causes: Prima, quòd proprer tarditatem non adeò frequenter licet observage carum actiones. Secunda, quòd tempus acquisitum non adeò licet habere declinationis, aut coniunctionis, aut cum primum operari incipit, propter motus tarditatem, vnde certa fit observationis ratio. Tertia, quia eadem tarditate fit, yt opus iplum lenlim fiat; quod autem lenlim fit, occultius est, quan quod statim, etiamfi longà fit maius, veluti de motu Solis in calo, & lapidis projecti in aere, si alter ad alterum comparetur, liquet. Hacille. Addere possum quartam : ea cnim, qua sardà, & longo temporis tractu hunt muharum causarum interuentu "aut præpediri, aut promoueri pollunt, vt. non liceat dispicere, à qua potissimum causa promanent. Concidit igitur primum Astrologorum effugium, quod nitebatur solertia, studióque obseruandi, quid stellarum per se vnaquæque valeret, vt inde daretur potestas coniiciendi, quantum longa,

breuique distantia cæterarum impediri quælibet posset, aut inuari. Concidit & Astrologiæ primum, & maximum fundamentum expeamentis compactum: si enim stellarum prinatæ vires
non potuerunt sub experimentum venire,

neque potuerunt communes.

C CAPVT

#### CAPVT OCTAVVM.

Errores, qui contingunt Astrologis, in syderum observationibus, esse maximi momenti.



X tribus effugiis, in quæ Astrologi recipiunt se, quoties dissimilibus astrorum congressibus vrgentur, primum iam deiecimus,

Et specm,& Caci detesta apparuit ingens Regia, & vmbrosa pensiùs patuêre cauerna.

Aliud superest, quo aiunt errores, qui in syderum obseruando congressu contingunt, non esse magni momenti, nec quidquam officere Astrologiz, aut experimentis, aut obseruationibus, aut prædictionibus, aut scitis. [Leuis (inquiunt) sit euentuum commutatio ex priorum, posteriorumque configurationum dissimilitudine: nam cum hæc dissimilitudo perexigua, & notatione indigna paruam essectuum variationem facit, quæ Astrologicarum prædictionum veritati nihil detrahit.]

His tria ego oppono. Primum, si quid enenit, exempli gratia, sub coniunctionem Solis, & Iouis in primo gradu Libræ, non inde continuò fieri, vt propter huiusmodi coniunctionem id euenerit. Quid enim si id accidat vi aliarum caufarum, quæ minus observatæ fuerunt? cum præsertim libro 1. demonstratum sit sublunarium causarum esfectrices facultates instrumenta cæli non esse, sed esficere quod suum est, aliquando sine ope cæli, aliquando cum cælo quidem, sed pro ipsarum, non pro cæli conditione, & statu, vt omnis essectuum varietas principiis debeatur proximis, non cælo.

Qua igitur temeritate, quove caco casu eam essecuum varietatem Soli, & Ioui in Libra consociatis tribuimus, qua ex tot, tamque dissimilibus superiorum, & inferiorum essicientiis accidere potest? quid magis arduum, quam in tanto causarum concursu despicere, quid vnaquaque essiciat? quid dissicilius in tanta multitudine euentuum vni causa priuatim, ac certò tribuere? Id plane facere non potest, nisi qui sapiùs observauerit eumdem essectum sequutum esse, Sole, & Ioue in eadem cali parte agentibus, quamuis aliò alij Planeta

diuertissent, id verò obseruare potest nemo.

Secundò, ne id quidem, quod modò dixi, satis esse, ve constet esse cum à Sole, & Ioue in Libra existentibus esse prosectum, nisi constet iterum atque iterum Solem, & Iouem recurrentibus in Libram idem euenisse, quod priùs etiam variato cæterarum sublunarium causarum statu: si enim eædem causæ inferiores persistant, iure dubitabitur, sitne id, quod tune accidit, prosectum à Solis, & Iouis coniunctione simili, an ex aliis proximis causis similiter affectis, an ex illarum, harúmque mutuo congressu. Quare, nisi seiungantur ea, quæ rei cuiuspiam causa esse possum, experiri nequimus quid quidque rei illi conserat, vel non conferat.

Postremò, aio solum hoc experimentorum genus infirmum esse, non modò propter concursum sublunarium causarum, sed etiam (quod magis ad rem nostram facit) ob syderalium configurationum maximam dissimilitudinema modica enim dinersitas, quam Astrologi nobis obtendunt, & qua se tuentur, rarò;

rard; permagna verò frequentissimè contingit, vt observationes priores nihil à posterioribus iuuentur, neque posterioribus quidquam roboris accedat à prioribus, nec ex vtrisque possit quidquam vniuersi colligi, quo ars comparetur, vel præcepta rectè iudicandi, quam sanè rem nobis declarant.

Primum, orbis Aphanis conuersio ab Occasu in Ortum, ex quo sapissimò contingit non redire in idem Signum aftrorum concurfum. Audiamus nostræ ztatis Mathematicorum iuratum Principem Christophorum Clauium ad cap. 1. Sphæræ Ioannis de Sacro Bosco : [ Distantia stellarum fixarum (inquit) à punctis solstitialibus, æquinoctialibus, non manet eadem semper, sed crescit, & augetur secundam successionem Signorum, id est, versus Orientales partes progrediendo ; ita vt stellæ, quæ verbi gratia antiquo tempore fuerunt ante puncta solftitialia, æquinoctialia modò reperiantur post ipla puncta solstitialia, æquinoctialia, vt ex observationibus antiquorum, & recentiorum liquidò constat, &c.] Itaque si qui Planetæ sub æquinoctij verni puncto quondam conuenire, cum Aries eidem puncto subiaceret, retroccdente mox Ariete ex Occidente in Orientem, fit æquinoctij vertex Occidentalior, quam Aries, in eiusque locum subeunt Pisces, auctore Ptolemæo in Almg. dift. 7. cap. 2. Quare que aftra coierunt olim sub equinoctium, in Ariete si iterum conveniant sub æquinoctio, non Arieti, sed Piscibus sociabuntur. V nde vna coniunctio differet ab alia bifariam, abscessu prioris Signi, & aduentu noui: plurimum verò interesse, in Arietene, an in Piscibus coitiones fiant, patent ex horum Signorum diversitate maxima. [ In capite Arietis (inquit Ptolemæus libro 1. de Iudiciis, cap. 8.) stellæ effectus habent commixtos ex viribus Martis, & Samrni, quæ in ore sunt, idem possunt, quod stella Mercurij, & nonnihil, quod Saturnus, quæ in posteriore pede Martiz, in cauda Venorez sunt. ] Quid de Piscibus? [Stellæ (inquit) in capite Piscis Australes, Mercurii vires repræsentant, habéntque Saturni quippiam in huius corpore stella Mercuriales, & Iouiales sunt, que sunt in cauda, & filo Australi, cum naturam referant Saturni, accedunt sensim tamen ad Mercurium, quæ sunt in corpore, & spina Piscis Septentrionalis, Martiæ funt, valent tamen & Venereum quiddam; quæ in filo Septentrionali, Saturniz funt, & Iouialis illa in nodo splendida Martis naturam, & Mercurij quor que nonnihil habet.

Quid his vtriusque Signi stellis diuersius? quid magis dissitum? quid ex congressu Solis, & Iouis in Ariete, & ex consunctione corumdem in Pistibus colligi, aut statui potest? vnúmne experimentum præbent coitiones adeò diuersæ, quando erunt diuersæ experimenta? quando diuersæ configuratio stellarum, si hæ non sunt diuersæ, vnde tanta effectuum varietas, multitudo, contrarietas, discrepantía, si coniunctiones in Ariete, vel Piscibus sacæ, nihil afferunt varietatis: congredi verò Planetas cosdem in Signis diuersis, quotidianum est propemodum in isdem terrarum: id enim aliis non conuenit, nisi post annos serè duos, vt Soli, & Marti, Marti, & Saturno; aliis post annos viginti, vt Saturno, & Ioui; aliis post annos 199, vt Saturno, & Ioui ex trigono in trigonum; aliis post annos 795, vt Saturno, & Ioui in Signo Arietis; aliis post tantum temporis, vt multi congressus in codem Signo, (multis enim opus est ad experimentum) vix sub humanam cadant observationem.

Cc 2 Vultis

Vultis hæc eadem ex iplis Aftrologiæmagiftris audire?Referam verba Hieronymi Cardani lib. de Iudiciis genitur.c.22. Neque enim eadem ad ynguem fignificant (inquit) fixæ, vel erraticæ, vel cæli partes, quæ Romanorum temporibus : nam nec in eis vera erraticæ locis funt, nec æquali motu mouentur,nec erraticas eodem modo excipium aliæ enim latitudinem erraticæ, aliæ longitudinem variam suscipiunt. Hæc eadem in erraticis motis absidibus, & signiferi rurfus, alia natura est: nam calidæ, & vehementes, quæ aliàs in Leone erant. nunc funt in Vitgine, vnde vtraque figura temperatiora,&c.] Quàm mira prædicant Astrologi de coniunctionibus Planetarum, sub idem Signum, nec minus asseueranter, quam si ea quotidie experirentur, non minus constanter, quam si obnium id cuique effer experiri. Vix primus Prolemæus priscorum collaris observationibus Planetarum conjunctiones, & situs constabiliuir in Almagesto. Quid igitur antiquiores, à quibus manu traditam Genethliacam accepunus, observare potuerunt, de Planetarum sitibus, de euentis ex variis Planetarum constitutionibus, & congressibus modò cum his, modò cum illis pendentibus.

 Non pudet adhuc Genethliacos de admirandis harum coniunctionum potestatibus inflare buccas?onerare aures?implere libros?quibus hac scribuntur? rudibus opinor', & rerum cælestium imperitis. Istæ nimirum sunt artes, quas suprà commemorabanus. Astrologodum, circumuenire ignaros, imponere rerum insciis. O artem excogitatam non in commodum, sed in fraudem, & captionem mortalium 1 Quid Cardanus? lib. 2. Prolem. text. 54. mira, & inusitata quædam sutura denunciat sub conjunctionem capitis Arietis octauæ sphæræ cum capite Arietis nonæ, quæsieri non potest, nisi post triginta sex millia annorum. Hæc funt experimenta Mathematicorum, hæc obseruata tempore immenso; hac significatione eventus animaduersa, & notata. Pudeat aliquando mendacionem: Et in cuius, nifi in Cardani caput Arietes hi duo octauz ¿&nonæ sphæræ concurrerunt? Quid iunar quod Cardanus idem codem libro lecundo Pt**olem**, text. 5/4 Jait non loqui se de experimentis, omnibus numeris absolutis, & que recta ração præscribit, sed rudi quodam experimentorum genere, quod vulgò circumfertur, experimenta nos quærimus, caque recepta; & probata, & omnino qualia ipsi iactant se habere, quando experimentis hanc artem constare affirmant. Ea experimenta requirimus, que inficiari non poffine i qui huid arti denegant fidem. Hæc si promere non pollunt, fareantur aliquando, neo ratione, nec experimentis Genethliacam -confibre , fed tudi quadam; perfuntione, & voluntaria orioforum quorumdam hominum affeneratione on the contract

## The state of the control of the cont

non-interval at the vivile raise effections will exist mediately

Agrees a Ariety and Micionega

Syderum configurationes Astrologie perspettae von esse.



certigone in trigonam; this poft ennes 79; . vt Saturno, & Ioni in Seno No pi generation documus ignorare Mathematicos aftrorum fitus, 80 constitutiones librativexemplo 980 Aftrologorum irrefragabili testimonio confirmare licet. Nam cum à vernali illi aquinoctio 2 000 ducant

ducant temporum, annorúmque initia, si probatum fuerit eos nunquam potuisse verum æquinoctium notare, effectum erit neque cæterorum astrorum situs perspectos habere. Vernum porrò æquinoctium ignorari adhuc Mathematici omnes recipiunt, & profitentur hinc annorum inconstantia, hinc castigatio temporum toties repetita, hinc delapsus sacrorum dierum, à Concilij Niceni veterúmque Patrum constitutione; qua de re ita disputat Albertus Pighius Apologia pro Astrologia, p. 2. Quicumque vernum æquinoctium tenere se putant, existimant introitum Solis in punctum æquinoctij contingere, cum in tabulis Alphonsinis vel aliis Sol constituitur initio Arietis: sed quam falsum id sit, & quantum in ea re fallantur, tametsi euidenter demonstrare possumus ex ipsamet Alphonsina Theorica, & modernorum omnium, de qualitate motus octaux sphæræ, quæ Alphonsinarum, imò omnium nostrarum tabularum fundamentum est, & qua negata omnes simul nostræ tabulæ de stellarum motibus inueniendis corruunt, sicut & alibi id demonftrauimus euidenter, pro nunctamen ne prolixior fim, hoc enim tractationem requirit prolixiorem, sufficit id ostendisse auctoritate Georgij Burbachij tract. vlt. Theor. Planetarum, de qualitate motus octauæ sphæræ, cui nunc omnes Astronomi moderni consentiunt. Hic post expositam ibidem Alphonsi, & modernorum omnium Theoricam, de qualitate motus octauæ sphæræ, ex ipla inter alia plura hoc infert, quòd variationem sectionis ecliptica, octauæ sphæræ, & Æquatoris respectu Arietis primi mobilis,necessariò sequatur æquinoctia, & folftitia continuè diuertificari, ob id non semper cum Sol in capite Arietis primimobilis fuerit æquinoctium occidere, sed stare ipsum præcessisse, aut subsequi. Hæc ille. Constat autem in tabulis Alphonsinis,& aliis omnibus loca Planetarum in ecliptica nonæ sphæræ, aut primi mobilis, quod idem est (nam vel nona sphæra primum mobile est, vel si aliud est, corum tamen ecliptica sempersibi vniformiter respondent) computari, non autem in ecliptica octauz sphzrz , quz mobilis ecliptica ab Astronomis appellatur, ad quam ob sui mutabilitatem nullæ tabulæ perduraturæ sieri possent; si kaque non semper æquinoctium est, cum Sol in capite Arietisprimi mobilis suerit, hoc autem est, veluti diximus, cùm Sol in tabulis in capite Arietis numeratur, sequitur manifeste, non semper Solem ingredi punctum verni æquinoctij, quando in tabulis initio Arietis computatur, sed stare ipsum æquinoctium, vel præcessisse iam, vel adhuc futurum esse. Si quis forte inter istos paulò arguitur, respondeat verum id quidem esse, quòd cùm Sol in tabulis initio Arietis computatur non sempersit in puncto verni æquinoctij, quemadmodum dicit Burbachius, sed tamen differentiam esse perexiguam, & ob id, tamersi non ad punctum, faltem prope, verum ipfos annuæ conuerfionis tempus introitum videlicet Solis in Verni æquinoctij punctum, & cœlestem harmoniam, quæ éo tempore viget, semper attingere per introitum Solis in caput ·Arietis primi, vt in tabulis computatur. Quibus id dicimus in primis, quòd nemo est eorum; qui sciat quanta sit differentia, magnane un exigua? deinde, quod non parua sit, sed magna differentia, maniscitè demonstravi in tractam quodam, quem de ignorantia, & erroribus Aftrologorum noftræ temperaris conferipfi, in quo demonstraui ex ipsis Alphonsumrum tabula--tum principiis), nostros Astrologos omnes in temporibus veruorum æquinoctiorum, & solstitiorum plusquam quinque diebus abetrare. Demonfiraui infuper in codem tractatu, non esse ea Planetarum, & stellarum loca in vero signifero quæ in tabulis Alphonsinis, & aliis numerantur, immò hoc tempore quinque gradibus,& ampliùs à veris earumdem locis discrepare,quo sit vt nec coniunctionem, nec eclipticam, loca vera tametsi tempora ex tabu-

lis assequantur.

Sed à quo audire hæc libentiùs debemus, quàm à Cardano Astrologorum nostrarum magistro, & Astrologiæ restauratore? Sect. 1. Aphor. 21. [Quædam (inquit) secantur perfecte, vt circulorum assensiones, quædam propinquo modo, vt Solis revolutio, quædam sciri possunt, & si non sciantur, vt revolutio superiorum quædam sub scientia sunt, sed nunquam sciri poterunt, vt ingressus Solis in æquinoctij punctum, quædam nec sciuntur,

nec sciri possunt, vt mixtiones syderum, ac vires.

Nemo maiori cura ac solertia astrorum cursus obseruauit quam Ticho Brahe. is verò libro de noua stella, pag. 648. ita scribit. Satis mirari non possum Appianum non saltem diem sed horam atque minutum huic coniunctioni præfinisse, cum Martis præsertim motus, vt de Saturno nunc nihil dicam hactenus non ita fit exploratus quod intra tres vel quatuor dies, eorum copulationem è calculo præsertim Alphonsino, quo ille vsus est, imò ne quidem Copernico, hoc paulò exactiore, notam reddere tutò liceat.] O perspectas Astrorum congressiones, o congression notatas vires! o virium cœlestium certa, & explorata experimenta! Ita igitur , quod vnaquæque stellarum ad alias relata efficere possit, Astrologi notarunt. Ita domorum, finium, terminorum, graduum, minutorum Zodiaci animaduerterunt.Ita fingulorum signorum decanos, dominos constituerunt! Nec cum mecum ipse reputo, mirari satis non possum, esse homines, quos non pudeat scribere, disciplinam hanc certis experimentis collectam. Qui potuerunt stellarum esticientiam per singula Zodiaci signa, per singulas signorum partes, & minuta experiendo notare, qui ignorant Planetarum ingressum in signa, & in gradus signorum? Apud rude vulgus iactent Astrologi experimenta, quæ sapientes viri iamdudum exfibilarunt.

### CAPVT DECIMVM.

## Syderalium configurationum alia magna diffimilitudo.

EAVM estò recurrant aliquando errantes stellæ aliquæ salsem nouo congressu in idem signum, & rarò in eumdem signi gradum, nunc ante, nunc post conuenient quatuor, sexdecim, quindecim, viginti gradibus, quæ non leuis, sed magna est diuersitas duabus de causis. Primum, quia variis eiusdem signi gradibus variæs stellæ sunt insitæ, quatum quædam Saruras, quædam Iouis; aliæ Solis, Martis aliæ, aliorum sequuntur naturam. [In cancri oculis, sinquit Ptolemalibro 1. de Iudiciis, capite 8.) stellæ duæ essectum similem habent Mexcuris,

curij, & aliquantum Martis in brachiis stellæ Saturniæ sunt, & Mercuriales, illæ verò in pectore quasi gyrus nebulosus persequi cognomento Martius, & Lunaris est, iuxta quem vtrinque positi, vt vocantur, Afini Martij sunt; & Solares duæ stellæ in Leonis capite idem possunt, quod Saturniæ, & paulatim accedunt ad Martem, in ceruice tres Saturniæ sunt, & aliquantulum Mercuriales, at illud in corde sucidum sydus, regulum vocant, æquale est Marti, & Ioui, aliæ in illo ex vna in cauda splendida Saturniæ, & Venereæ, aliæ in semoribus Venereæ, & non nihil Mercuriales sunt.] Pergit verò & aliærum stellarum, quæ in aliis signis insunt vires explicare, in quibus vix reperias duas, aut tres, quæ consentiant, quare si multum refert sub Saturnóne an sub Ioue quis nafcatur, multum etiam intersit, necesse est siátne coniunctio syderum cum eiusdem signi stella Saturnia, aut Iouia, vel cum alia Martia, aut Venerea.

Deinde quia multi simul gradus Zodiaci, licèt in eo signo multùm variare possunt Aquilonarem, aut Australem Planetarum declinationem, facta præsertim comparatione cum terra, in qua quilibet gradus cœlestis occupat, auctore quidem Fernelio Ambiano in sua Cosmatheoria 68. milliaria, auctore Ptolemæo Astrologorum magistro 62. Ex recentiorum observatione, qui non semel Oceanum traiecerunt 53. prorsus vt denis quibúsque gradibus respondeant plus quàm quingenta milliaria , quo interuallo, quæ distant ciuicates sub eodem meridiano, diuersissimas experiumtur mutationes acris; argumentum sanè maximum valde referre in quoto gradu declinationis Australis, seu Borealis siat Planetarum conjunctio: nam in aëris qualitate constituenda , variandáque positas esse stellarum efficientias docet Prolemæus libro 1. de Iudiciis, capite 2. & 3. & nos planè cumulatè perfecimus libro 1. capite 3. & 5. Quia Ptolem. libro 1. de Iudiciis, capite 10. capite 16. libro 2. capite 2. 3. & 4. præcipuam in prædictionibus, & genituris rationem habendam esse præcipit declinationis Planetarum. Hinc Planetarum exaltationes, & casus, altitudines, & eleuationes, ex quibus omnem mortalium fælicitatem deducunt Astronomi. Ptolem. libro 1. de Iudiciis, cap. 18. Card. libro de mutatione aëris, capite 12. Iulius Firmicus libro 2. cap. 3. & reliqui Astrologiæ scriptores, quibus vel leuiter euariatis maximas his inferioribus fieri commutationes contendunt. Audiamus Cardanum libro de Iudiciis geniturarum, capite 26. [ Ex quo patet quomodo quod à multis quæsitum est nati eadem hora, eodem momento, habent diuersam fortunam, nam cum loco distant revolutiones, & comparationes ad verticales stellas, sunt necessario diuersa, &c. ] Pertinet ergo maxime ad rem, de qua agimus, Astrologorum quoque sententia, quilibet maior, minor, minimus stellarum accessus, vel abscessus à verticali. Quare Cardanus libro de mutatione aëris, capite 12. [Saturnus (inquit) in Ariete significat acris corruptionem, si sit Borealis, si Australis, frigoris magnitudinem. In Tauro Borealis præter stellas siccitatem & tranquillitatem aëris, Australis corruptionem aëris, in Geminis Borealis terræmotus facit, & ventos, Australis corrumpit aërem & calefacit ad tempus, &c.] Firm. loco cit. [Tunc verò (inquit) homines infælicitatum infortuniis opprimuntur, quoties stellarum pars maxima in iis partibus constituta fuerit, in quibus humili deiectione multum de sua potestate demittunt, altitudines autem dictae sunt ab hoc quod cum in ipsa parte suerint stella, in qua exaltantur in opportunis scilicet genitura locis homines faciunt beatos, deiectiones autem earum homines saciunt miseros, pauperes, ignobiles, ino-

pes, &c.]

Quid ergo ais? quamuis non in eodem signi gradu conueniant Planetæ leues esse euentuum commutationes, itane? quinquaginta, & tria, vel sexaginta, & duo milliaria exiguam essiciunt mutationem? at diuersarum ciuitatum longè minùs distantium, diuersas aëris constitutiones, diuersos ciuium mores ex diuerso climate deducitis, eorum qui eadem hora in eadem vrbe nascuntur contrarij mores, propensiones, natura ex diuersatate loci quamquam minima nascuntur apud Astrologia peritos, & nunc nihil ad euariandos assectus valet integer gradus, & magnum locorum interuallum; amoto tandem quaramus seria ludo: facessant aliquando nuga.

Huc accedit, si rarò in eumdem gradum signi recurrunt coniunctiones, multò rariùs in idem eiusdem gradus minutum, quod quia sexagies est in quolibet gradu, minutorum numero non parum syderum declinatio variatur. Conuenerit aliquando Sol & Iupiter in Arietis primo gradu, primóque eius gradu minuto, & ex eo loco Romæ nascentes affecerint. Rursus in minuto decimo quinto, vigessimo, vel 29, congrediantur plusquam quindecim viginti, aut viginti & quinque miliaribus vna coniunctio quàm altera ab vrbe distabit. Quare posterior non afficiet genituram, vt prior, sed tanquam si translatum suislet multis miliaribus versus Austrum, aut Boream, at intercapedo quindecim, vel viginti, vel vigintiquinque miliarium non modicas parere solet apud Astrologos differentias, & quinque interdum aut sex millia passuum faciunt aëris, morum, valetudinis, ingeniorum dissimilitudinem maximam.

Hanc rationem vrget Phauorinus Philosophus apud Aulum Gellium libro 14. capite 1. his verbis: [ Si Principes Chaldæi , qui in patentibus campis colebant stellarum motus, & vias, & decessiones & cœtus intuentes, quid ex iis efficeretur obseruarunt, procedat hæc sanè disciplina, sed sub ea modò inclinatione cœli, sub qua tunc Chaldæi suerunt, non enim potest ratio Chaldmorum observationis manere, si quis ea vti velit sub diuersis cœli regionibus; nam quanta partium, circulorumque cœli ex diuergentia, & connexionibus mundi varietas sit, quis non videt? Eædem igitur stellæ, per quas omnia diuina, humanaque sieri contendunt, sicutne viquequaque pruinas, aut calores cient, sed mutant, & variant, tempestatésque eodem tempore alibi placidas, alibi violentas mouent, cur non euenta quoque rerum, ac negotiorum alia efficiunt in Chaldæis, alia in Getulis, alia apud Danubium, alia apud Nilum? Per autem consequens iplum quidem corpus, & habitum tam profundi aëris lub alio, atque alio cœli curuamine non eundem manere, in hominum autem negotiis stellas istas operari idem semper ostendere, si eas in quacumque terra conspexeris.] Hæc ille, & difertè; quis enim non videt, quantum momenti lit in natura loci ad moderandos cœli influxus, ad concipiendum calorem, frigus, ventos, nebulam? Præclare & Tullius lib.2. de divinatione, [Quæ tan-

talinquit)dementia est, ve in maximis motibus, mutationibus que cœli nihil interfit, qui ventus, qui imber, qua tempeltas voique sit? quarum rerum in proximis locis tanta diffimilitudines sape sunt, vi alia Tusculi, alia Roma eueniat sæpe tempestas. Quod qui muigant maxime animaduertunt cum in flectendis promontoriis , ventorum mutationes maximas fæpe fentiant. Hæc igitur cum sit tum screnitas, tum perturbatio coeli, estne sanorum hominum, hoc ad nascentium ortus pertinere non dicere, quod non certè pertinet?] Hac Tullius. Quare quim modò hor, modò illo nascentium naturas; & ortus astra temperant, adhuc desideramus ea experimenta, quorum tantam apud se copiam aiunt esse Astrologi; nisi enim astra ad idem plane minutum redeant, qui potuenint corum vires experiri, aut quid effectura also loco fint, certò statuere? James B. Mar & T. Barton Born of the form

## CAPVT 'VNDECIMVM.

Epicyclis, & eccentricis euariari syderum constitutiones in vno, eodémque signi minuto.

I quando in idem minutum sese recipiunt errantes stellæ, quod vel rarò vel nunquam cótingit, obseruántne id Astrologialiis etiam rebus intenti frequentius, quam aftrorum congressibus? Deponúntne vnquam è manibus Quadrantes, & Astrolabia? Quomodo ergo

observant omnia minuta? nocte, diéque, hyeme, zstate, sereno & vdo cœlo. Sed nihil illis aliud sit negotij, vigilent nochu, nec dormiant diu, an habent paratos mulierum vteros per singula momenta, qui ea hora, atque printo temporis fundant partum, quo ipsi egent ad experimentum? Nugæ islæ funt attellanæ. Sed hæc omnia mittamus, concedamus ad eumdem figni gradum, idémque minutum astra redire, idque ab Astrologis observari potest, tamen earum epicyclus, vel eccentricus absidem habere non ea parte in qua priùs:Quare humiliora, vel altiora erunt, quam priori coniunctione, & nihil experiri potest Astrologus: id enimadeò permutat Astrorum congressus, vt contrarios planè effectus excutiat.

Duplex enim astri vicinitas esle potest; vna, quando Tropicum Cancri repetens, aut ex Oriente conscendens rectiores radios demittit ad nos; altera, qua ex sublimiori sui orbis parte delabitur ad infimam terræ propinquiorem. Atque harum quidem si ambæ pari siant gradu, essicacior est posterior. Quare si prioris habenda est ratio, vt docent Astrologi, multò maior habenda est posterioris, quæ multo plus valet ad dissimiles nascentium temperationes, maxime verò spectandum est, quando Astrum vtroque modo, aut distat, aut appropinquat; quare si hæc omnia expetenda funt Aftrologis, vt experiantur Aftrorum vires, canescent sine dubio expe-&ando.

Neque verò contendendum est discrimen, quod oriri potest ex latitudine

Zodiaci, quæ cùm duodecim pateat gradibus, etiamsi redeant eorumdem syderum congressus in idem minutum longitudinis, potest tamen à priori dissidere sex, vel octo, vel decem, ampliùs gradibus latitudinis, quæ cùm multò nobis viciniorem, vel seiunctiorem faciunt stellam, multò aliter essiet eorumdem Astrorum congressus partum nunc quam prius; sieri enim potest, vtait Cardanus ad librum primum Ptolemæi de iudiciis, t.15.vt quæ in Gallia circa Religionem significabantur in priori congressu, significentur supra discordias in posteriore, & quæ eadem sunt obiecto, vt putà circa Religionem in Palæstina per primam coniunctionem, in Gallia per secundam expectare oporteat. Idem lib.de Iudiciis, c.8. [Minima coniectura ex Astris in Gallis significabit adulteram, maior in Italia erit necessaria, maior etiam in Germania, & Hispania, &c.]

Quamquam non ex pluribus modò Zodiaci, sed multò magis ex numero Planetarum, qui conueniunt, grauis oritur diuersitas, in eumdem sanè conssuut locum modò duo, modò tres, modò quatuor, modò plures, si duo in pari gradu latitudinis, in diuerso alij, & si tres longitudine consentiunt, vnus discrepabit, aut plures, quæ sanè res tot modis variari potest, & pro eorum multitudine & varietate hæc omnis ars, vel nullis, vel paucissimis pateat experimentis.

#### CAPVT DVODECIMVM.

Non posse Astrologos vires stellarum sapius experiri in vna, eadémque materia.

VICIM Vs, ni fallor, non potuisse Astronomos observare omnes Astrorum in quolibet Zodiaci gradu & minuto congressus: nunc largiamur illis quidquidè cœlo notari potest esse observatum fine errore, quid tum? nisi cum cœlestibus consentiant sublunares caufæ, ex quarum nihilo minus, quam ex Astrorum opera stabiliuntur euentus, nonne inanis est omnis experiendi labor, nonne omnium Astrologorum experimenta acelcunt, secundæ nauigationis exitum si quis existimet ex vento dumtaxat nulla nauis, &nautarum habita ratione, quos illum nauigandi canones conditurum putamus? vehemens incumbit Auster, oneraria nauis resistit sua mole, quin & nautarum solertia ita vicissim velum obuertit, laxanit, continuit, erexit, vt ad nauigationis celeritatem potius, quam ad periculum vllum ea vis Austri pertinucrit?sanciatur inde præceptum Austro sæuiente fæliciter, & sine periculo nauigari, experiantur illud naues aliz, licèt onerariz, sed nautarum peritia destitutæ, experientur cymbæ, quarum nulla sirmitas est ad obluctandum ventis, suóque malo discent nauigandi præcepta non esse solo vento metienda.

Quid roti è superiori pendetis Astrologi? quid occinitis collecta experiméta hoc, velillo syderum congressu? sub cadé Astrorú constitutione suitne cadé etiam materia, suitne idem sublunarium causarum concursos? suit idem pater, cadem mater, eodem modo assecta, ciusdem ætatis, & roboris, idem semen quod variari solet in humano corpore singulis momentis? Si quid ex his

desuit (& non possunt adesse omnia) omnia experimenta concidunt. Dicam euentorum quæ obseruastis causam, non aduentum solum, sed multo etiam

magis ad nautas,& nautarum pertinuisse industrium.

Responsuri estis veteres experiendo contulisse causis cum carlettibus sublunares, & examinatis virarumque ponderibus, artis præceptiones condidisse. Non credimus, & magna catione non credimus; nam & qui núc vigent Astrologi, stellas observant, præterea nihil, quod & Cardanus ingenuè profitetur: quin si dicant se nihil experiri, sed priscorum experimentis niti, qui possum veterum experimentis vti, quæ ex supernarum, infernarumque causarum concursu desumpta sunt, niss post observatum cœ li statum perquirant etiam, num sublunarium status is sit, quem veteres experiendo servarunt, & antiquiores, vt Bonatus, Albumazar, Alchibitius, & huius farinæ alij, non tradunt, quæ stellarum vires sublunarium causarum estectionibus intercipi possint, aut promoueri, sed cœli solùm cardines obambulant : de cæteris scribunt nihil, nec aliquid in hoc genere memorant se accepisse à prioribus, at neque observare hac veteres potuerunt, necfatus expectat Astrologos, vt prodeat in lucem, nec ex Astrologorum præscripto concipiunt matres, nec elementa, tempestatésque aëris audiunt Genethliacos. Quomodo ergo inferiora attemperarunt Astrorum congressibus, yt experirentur quid illa virium haberent in hać, quid in illa materia?

Verùm enimuerò, ne quis rem totam ad priscos illos reuocet, ij sanè vel Ægyptij, vel Chaldæi fuêre; apud hos enim hæc fyderalis fcientia orta eft. Quid de Ægyptiis? ex illis hausisse præceptiones suas, Iulius Firmicus, & Manilius affirmant, ve quis viquam in toto Firmico, vel Manilio legit vllum verbum de supernis infernisque causis in effectum aliquem consociandis. Iam verò Chaldæos, qui apud Tullium lib i.deDiuinatione eccelxx. millia annorum monumentis comprehensa continent; nunquam de sublunaribus causis fuisse sollicitos perspicuè declarant, quæ idem auctor libro 2.de Diuinatione his verbis fcribit : [Quid? cùm dicunt id, quod iis dicere necesse est, omnes omnium ortus, quicumque gignantur in omni terra, quæ incolatur, eosdem esse, eademque omnibus, qui eodem statu cœli, & stellarum nati sunt, accidere necesse esse, nonne eiusmodi sunt, vt ne cœli quidem naturam interpretes istos cœli nosse appareat? cùm enim illi orbes, qui cœlum quasi medium diuidunt, & aspectum nostrum definiunt, qui à Græcis opizorres nominantur, à nobis finientes rectissime nominari possunt, varietatem maximam habeant, alisque in aliis locis fint : necesse est ortus, occasúsque syderum non fieri eodem tempore apud omnes. Quòd si corum vi cœlum modò hoc, modò illo modo temperatur, qui potest eadem vis esse nascentium, cum cœli sit tanta dissimilitudorIn his locis, quæ nos incolimus, post solstitium Canicula exoritur, & quidem aliquot diebus apud Troglodytas, vt scribitur, ante solstitium : vt, si iam concedamus aliquam vim cœlestem ad eos qui in terra gignantur pertinere, confitendum sit illis; eqs, qui nascuntur eo tempore, posse in dissimiles incidere naturas, propter cœli dissimilitudinem. Quod minimè illis placet; volunt enim illi, omnes codem tempore ortus, qui vbique fint nati, cadem conditione nalci, &c. ]

Quare à cœlo fine dubio voluerunt prisci Astrologi ita hæc inferiora essici,vt eius essicientia à nullo præpediri, autaliò, quam eius natura serat, trahi

Dd 2 pollit.

possit. Nullam ergo inferiorum causarum razionem habuerunt,nec aliud ex-

periendo spectarunt quàm constitutionem syderum.

Quid reliquum est? Ab Ægyptiis & Chaldæis prosecta est omnis hæc Astrorum præsaga vis, & qualem illi proximis causis destitutam collegêre, talem suis tradidère Gentilibus, qui cam postmodum in Græciam, in Italiam, totumque orbem terrarum disseminarum, inferiorum causarum præsidio plane destitutam.

Vnus Ptolemæus, qui pro singulari sua modestia, & ingenij perspicuitate rem, de qua nunc agitur, sapienter intellexit, & sub initium lib. 1. graniter sua ætatis Altrologis fuccenfet, quòd artis existimationem obscurarent negligentia, & ignoratione caularum, quæ lub cœlo lunt, quamquam & iple rei difficultate superatus, & quia nihibde his acceperat à maioribus, de iisbreuissimè, & vniuersim differit, nec postea canones iudicandi, quos illis quatuor libris sanxit, tradit rationem qua illi variari possint causarum dissimilitudine, quæ apud nos funt, sed totus ipse quoque in tradenda arte coelo defixus est. Itaque in tenebris ea res tota delituit, nullis veterum experimentis, nullis illustrata præceptis, nulla recentiorum animaduersione comprehensa. Tametsi quid miramur factum non esse, quod sieri non potuit? nam ne proximarum causarum vires comprehendantur, essiciunt multa circumstantiarum diuerlitas, & multitudo, quarum quidem genera fi spectes, pauca sunt, sin cuiulque generis partes, inexplicata varietas quot in fæculo anni, menfes in anno, hebdomada in menfe, in hebdomada dies, ex tot diebus, quis vnum alteri planè fimilem vidit? quid de locis dicam? mitto Europam, Afiam, Aphricam, Nouum orbem terræ, partes primarias; nihil de nationibus, quas fermonis, & linguæ discrimen internoscit; prætereo provincias, regna, ditiones. De vna aliqua loquor ciuitate, oppido; quot tribus, viciniæ, fora, theatra, officinæ, templa, curiæ, domus, prata, campi, lacus, colles, valles? ex ils aliqua duo, fi quis inter se conferat, quam dissimilem comperiet esse ambarum faciem, altitudinem, planitiem, latitudinem, temperiem, feracitatem, coeli vim, celebritatem opificum, ornamentum, opportunitatem?

Iam verò quid de personis, & adiunctis personarum dicam? quorumnam vuquam duorum omni ex parte consenserunt, conceptus, ortus, mores, vires, ingenia, ordines, fortunæ, vultus, studia, amicitiæ, propinquitates, temperationes, valetudo; procliuitates? Sileo circumstantias atias, in quibus distensores & dissimilitudines nihilo minores quàm in syluarum sundis, in animantium pilis, in maris arenis reperies, vi illarum nequidquam expeditios, quàm harum observatio sit. Distingue mihi horum omnium rationes, & Astrologicis experimentis præstabimus sidem; nisi enim omnia vocata suerint ad calculum; sallax est experimentum, & multis expositum erroribus.

Quid attinet (inquies) tot prosequi minutias, præcipua retum capita obseruasse satis est, ad experimentum. nihil minus est, & in minutiis mira vis, &
potestas comatutandi res humanas: dum obambulas vebem, espe tibi repetute
præseruolat granis trochus contortus à indentibut, si deutrorsimento amplius digito pedem posuisses, actum suisset de vita, oppressió alterna præse
tereuntum; qui si paulò sentis ingresses suisset, serius ad periculam peruenisset, & incolumis. Dum ad Syphacem ex Hilpania Ps Sopio navigat;
si serius

si semihorula tardiùs subiisset portum, in Asdrubalis potestatem venisset. In C.Casarem sexaginta, & amplius conspirarant, viginti & quatuor vulneribus in curia confossus vnum dumtaxat lethale accepit à Bruto. Quot inter coniu-. ratos in vno Bruto? inter tot vulnera quantum momenti in vno fuit? vnus si Brutus abfuisset, vno si minus vulnere cæsus fuisset, vigintiquatuor scias, sexaginta sicarios elusisset? quam leui ex ictu fortuna Antonij, Octauij Reipub. Rom. Imperatorum orbis terrarum pependit! Quid de Alexandro Magno? Concidit telo confossus, & si paulò maior fuisset in iaculante vis, ad cor Regis telum penetrasset. Quid? dum telum à medico extraheretur, si Rex, qui vinciri noluit, leuiter se commouisset imprudens, & nolens, telo cor pupugisset. In leuissimo igitur impetu, & motu salus Regis, & Monarchia Persarum tanquam in parua lance pependit. Plenæ sunt iis euentis historiæ gentium. Quid historias dixi? quotidie & in horas cernere est, quantum ad vtramque fortunam valeant tenuissimæ circumstantiæ, quæ quamlibet diligentiam fu-

giunt, nec ad experimentorum leges reuocari queunt.

Neque circumstantiarum numerus solum, earumque vis eludunt facile experientis industriam, sed multò etiam magis earuindem abditissimæ causæ,& humanis vel sensibus, vel rationibus incompreheuse penitus, & inaccessa, tegula diu pependit, ex impluuio, decidit tandem in Aristippi caput: cur casura foret tunc potiùs quàm antè, vel postea ? causam præsagiri quis possit? In campo dum applicaretur Sophocles iam senectute caluus, an aliquis præsentire valuit eò potiùs quàm aliò volatură aquilam, & fub id temporis potiùs, quàm aliàs testudinem rapiendam, & in senis potiùs caluitium quam in saxum deiiciendam? Cùm cæsim serires Calliam grauissimo ictu auriculam, solum abscidisti, si paulò magis sistrorsum vibrasses ensem, caput medium secasses ad mortem, an astra ictum vicro citroque librarunt ad numerum? an potuit quisqua notare stellarum constitutionem, quæ causa fuit, vr ictus ne lato quidem vingue in alteram partem deflexerit? Horum similiumque causas si quis deprehendisse se putet, is etiam omnem fortuna, omnem casus temeritatem suis se legibus obstringere posse confidat. Vanissimum igitur est omne in ca re studium. Quod si latent nostrisque se abdunt experimentis rerum sublunarium & humanarum in primis actionum causa, quantò obscurior erit earumdem caularum cum cœli syderúmque effectionibus comparatio; at ea sublata fluctuat omnis mathefis, vt vidimus, & non secus Astrologus, sine harum cansarum peritia & observatione nihil prævidere, ac præsagire potest, quant venator nihil confequi prædæ qui fagittam habeat , ad collimandum arcum non habeat.

## CAPVT DECIMVMTERTIVM.

## Suffugium tertium refellitur.

XPERIMENTORYM, quibus hanc disciplinam Marhematici ortam contendunt, nullam esse fidem luce palam, cum ostenditur, nihil dicere solent opus esse anxiè disquirere qualibus experimentis Astrologia: parta sit, Astrologorum quotidianam veritatem in prædicendo Dd 4 Aftrolo

Astrologicis praceptionibus sidem amplissimam astruere, à veteribus experimenta pro vt oportebat facta iam esse; hoc enim erat, vt vidimus cap.6. tertium Astrologorum sussiguim, &, vt ait ille:

Dirarum nidu domus opportuna volucrum.

Cæterum volucri fortasse opportuna, de qua idem Poëta:

Qua quendam in bustie, aut culminibm desertie Nocte sedens serum canit importuna per vmbras.

Astrologiæ verð opportuna parum, si enim veteres non potuerunt syderum vires experiri, quod hactenus docuimus, quo tandem modo recentiores experiuntur eorum observationes respondere eventis? si nequiverunt veteres certis experimentis stellaru vires notare, nec observatione certa huius artis præcepta condere; propterea quòd nec eadem omnino astrorum institutio redeat vnquam, quod necessarium est ad longam observationem, & ad experimetum, nec si redeat eamdem offendat materiam, in quam agat, nec vlla ope subiici illi possunt exdem prorsus inferiores causa, aut dispositiones, quibus effectus mirificè euariari solent, quo tandem pacto Astrologi nostrates veterum obseruationes respondere euentis animaduerterunt? an his aliter astra decurrunt, quam antiquis? an materia, quæ priscis Astrologis obstitit, his parit ad nurum? an redeunti astrorum configurationi hac tempestate præstò sunt iidem parentes, eodémque modo affecti, idque non bis, térve, sed sæpius, vt eodem plane temporis momento cocant, nec cocant solum, sed etiam concipiant, quod priscis temporibus contigit nunquam? Iam verò, si non potest sine errore notari astrorum situs, quo quis nascitur, vel gignitur, interest autem plurimum non solum, quo quis anno, aut mense, sed etiam quo die, immò qua hora,& ineunte hora, an media, an exeunte ortus sit, momentum verò illud, quo quis aluo matris fulus, spiritum primò duxit, nec parentes, nec obstetrix fubtiliter notare possint, quo pacto Astrologus experitur veras esse Astrologicas observationes? quæ non indefinitæ sunt, sed certæ astrorum configurationi astrictæ, hæc verò per singula ferè momenta diuersa sit & varia?

Hoc loco venit mihi in mentem Sanctus Basilius homilia sexta in Genesim. [Genethliacæ artis inventores (inquit) cum in temporis amplo spatio complures figuras suam ipsorum conscientiam fugere percepissent, in angustum admodum temporis contraxère mensuras; vt minutissimo quoque, & subitaneo articulo, quale est, quod Apostolus dicit, in momento temporis, in icu oculi, plurimum differentiæ sit inter natiuitatem, & natiuitatem, vt is quidem, qui hoc in momento genitus est, tyrannus sit, Rex ciuitatum, populorúmque Princeps, locupletissimus, præpotens: Is autem, qui natus est temporis sequentis momento, pauper quidam sit futurus, aut mendicus circulator, vel præstigiator, ex ostiis ostia permutans, quotidiani consequendi causa victus. Quamobrem eo orbe, qui signifer appellatur, duodecim in partes diuiso, cum in triginta dierum spatio, partem Sol eius globi transeat duodecimam, quem inerrantem appellant, triginta in portiones singulas illas duodecim partes secuerunt. Tum singulis portionibus illis in sexaginta minuta divisis, minuta hæc singula horum sexaginta rursum in alia lexaginta modo simili diuisere. Posito igitur enixu eorum qui in lucem eduntur, videamus obsecto si hanc exactissimam temporis divisionem auctores hi sibi valeant conservare. Nam simul arque editus pusso est, mas an fœmella

mella sit, obstetrix explorat, tum vagitum expectat infantis, nimirum iudicium vitæ eius qui natus recens est. Quot hoc tempore vis sexagesima præteriille minuta? Dicit obstetrix deinde Chaldzo partum, qui editus est, quot minutilsima momenta vis, interea dum obstetrix loquitur, prætercurrisse? præsertim si forte fortuna fuerit non in conclaui mulierum Chaldays ille pralens, sed in ædium atrio, aut vestibulo tempus horámque reponens. Et cum eum, qui definiturus est diligenter tempus, ac horam exploratoria nimirum horarum percipere oporteat instrumenta, siue diurna sint, siue nocturna, quot minutorum hoc quoque tempore que so preteruolat, preteritque examen? Compertam enim eam esse stellam, qua tempus, horáque sit exploranda, non solum quanta in parte sit duodecima, sed etiam quam iuxta duodecimæ portionem partis, in quotóque minuto sexagesimæ eorum, in quam, in quæ dividi diximus portionem: aut vt exactilsime comperiatur, quoto in lexagelimo eorum, in quæ subdiuisa sunt singula sexagesima illa prima, necesse est. Atque hanc tamen adeò tenuem, subtilémque temporis inuentionem quamquam attingere nequeunt singulis in stellis errantibus, faciendam esse necessariò dicut, vt qualem ad adhærentes cœlo fixásque stellas ipsæ dispositionem habitudinémve haberent, qualisque ipsarum esset inter sele figura, cum in lucem ederetur fœtus, compertum sit tandem, ac exploratum. Quæ cum ita sint, si fieri non potest, vt tempus illud exactissime quisquam attingat, variationeque, vel breuissimi temporis fit, vt tota via penitus aberretur, deridendi prosectò non mediocriter esse videntur, tam ij, qui studio huius indulserunt artis, quam in ratione rerum nunquam esse constat, quam ij, qui hiantes ab illorum ore pendent intenti perinde quasi omnia illi scire possint, quæ ipsis sunt euentura.] Hactenus Basilius.

Cùm res ita se habeat, vrgent Astronomi multa Astrologica prædicta certissimis euentis confirmata, quæ sanè veritatem consequi nó potuissent, nisi præcepta artis ritè fuissent constabilita, & hæc aiunt esse experimenta illa, quibus artem fuam quotidie confirmari contendút, quæ calumniádo velle peruertere, genus quodda affirmant esse insaniæ. Quibus nos vicissim innumera eorumde prædicta, quæ quotidie re, & euentis refelluntur obiicimus. Quare cum aliqua veræ, innumera falsæ diuinationis exempla, Astrologis quoque fatentibus, promere liceat, cur quæso aiunt veras ex certis obseruationibus esse, falsas cur negant elle ex vanitate artis? an quia notationes Astrologicæ certæ,& exploratæ sunt fidei, ideoque fi aliquando peccatur, in artem peccatur, ars verò ipsa errat nunquam?Id dubium est;id demum est,quod iam dudum inquirimus. Vnde id probabunt?experimentis?redeunt eædem ambages. an quia id tradunt veteres Astrologi?vidimus neque illis constare potuisse de veritate Astrologiæ. An quia ita persuásum est omnibus Astrologis? id scire auemus cur sibi persuase. rint? An quia id supponendum est tanquam primum principium naturæ ipsi notum ? at mulcis,& sapientissimis viris, quos nemo dicet naturali lumine orbaços, tam fallum est, quàm quod fallifsimű. Cur ergo veras prædictiones volunt esse ab arte, falsas ex aliis causis? cur falsas nó tribuút artis inanitati, quam ottendimus nullis potuifie experimétis comparari, veráfque aliis caufis? quales ostendemus c.31.32.33.34.35.reddi per accidens interdum præsensiones veras.

Huc accedit quòd Prolemæi, & recentiorum ferè omnium Aftrologorum confessione cœli efficientia, à causis subsunaribus, & proximis impediri potest,

& quoquo versus trahi. Quare & Astrologicarum prædictionum veritatem non solum à cœlo, & iis, quæ ab euentu longè distita sunt, sed à coniunctis etiam causis pendere fatendum est neccesario; à duplici igitur causarum gennere cœlestium, & sublunarium prædictiones cum dependeant, cur veras auctore cœlo, veras esse, falsas proximis causis impedientibus, salsas esse contendunt: affirmantes præsensiones veras à proximis causis mutuari veritatem, salsas à falsis Astrologiæ præceptionibus salsitatem haurire: quomodo redarguent? ô mira artis vanitas! ô leuissimam disciplinam! Aliqua in ea vera, innumera sunt salsa: sed id vitio illi non vertimus, illud sciscitamur solum, cur vera quæ sunt, non ab aliis causis, sed astrorum vi vera sint? & quod respondeant habent nihil. Quid opus est amplius vannis has paleas agitare? Nihil subest tritici, nihil sirmi, ac solidi, tota hæè ars est extra aream disciplinarum.

### CAPVT DECIMVMQVARTVM.

## Experiendi difficultas ex Cardano.

V A M arduum sit astrorum vires, si quas habent, experimentis assequi, intellexit ipse quoque Cardanus Astrologorum nostratum coryphæus: Libro siquidem de Iudiciis geniturarum, cap. 22. disserens de electionibus, difficiles eas esse docet quatuor de causis. [ Prima (inquit) ob multitudinem negotiorum, vni non possumus esse intenti, nec etiam illam eligere facile, que sit excellentioris conditionis. Secunda, quia non est facile cligere ex significatoribus, quid propriè decernat; nam iam pluribus annis, ficut in quinquagefima genitura, aliquid magnum, vt in tua pollicebamur, & sperabamus, quale autem hoc futurum sit, planè fateor, me vix assequi posse. Tertia verà, qua maxima est, ea est; quòd congressus rerum perpendere non poslumus: præcessit enim primò trini Solis ad Lunam accessus, tum illico oppositi Solis ad ascendens iter significans. Post hæc autem simul Mercurij ad Solis corpus auctionem dignitatis decernentis, erat autem simul, & reliqua paulò post cor cœli, trinus Solis attigit, & Martem Solis quadratus. Itaque iam peracta re facile est causas, & etiam naturales invenire, ante difficillimum, nam nifi fiant congrellus, non perficiuntur res, congrellus autem temporum rationem supponunt. At longissimus est hic labor, tum magis me aliis in rebus, etsi non dignioribus, attamen mihi necellàriis, intento: hæc enimars plurimum,& negotiis vacuum, vt quisque hic scripta assequatur postulat. Quarta, quæ omnibis aliis adhuc difficilior est causa, quòd quantitatem rerum attingere non possumus, atque in hac omnes ferme laborant artifices, qui coniectura vtuntur, vt medici, nautæ, imperatores exercituum, veterinarij, tamen ed magis quòd non minus in hac arte quam in aliis accidunt diversitates ex regionibus. & ciuitatibus,& legibus,& temporibus.Neque enim eadem ad vnguem significant fixa, vel erratica, vel cœli partes que Romanorum temporibus, narra nec in eildem erratica locis sunt, nec aquali motu mouentur, nec erraticas codem modo excipiunt, aliz enim latitudinem erraticz , aliz longitudinem variámque rlamque suscipiunt. Hæc eadem in erraticis motis absidibus, & Signiferi alia natura est; nec calidæ, & vehementes stellæ, quæ alias in Leone erant, nunc sunt in Virgine, vnde vtraque Signa temperatiora. Ergo rerum initia à genitura pendent tribus modis, vel ab ipsa, vel à directione, vel à reuolutione; hæc verò generalibus causis comparari debent. Cæterùm electio in his aliquid facit, sed quis scit eligere? indicat tamen satio, & insitio prodesse electionem, in rebus tamen voluntariis parum prodess, & difficillima est, cùm iam ad genituras respicimus saustis temporibus, id est, annis, magnum aggredi bonum est: non enim astra, quantum necesse est, impellunt, &c.]

Quod si adeò difficile est experiri quid astra valeant in electionibus, quæ sunt in nostra potestate, & in iis rebus, quas singulis diebus pro arbitratu licet astris subiicere, & observare quid in iis iuris exerceant, quanto difficilius suerit notare astrorum vires, quas in generationibus obtinent, & sæpe nosentibus nobis peraguntur, & optantes, ac votis omnibus exposcentibus deludunt?

### CAPVT DECIMVMQVINTVM.

Electiones, quas vocant inanes, ex Astrologorum confessione, & Ludouici Sfortia exemplo.

VICVMQV. E res omnes, quæ terra, maríque, quæ mundo vniuerso fiunt, cælo auctore fieri sibi persuaserunt, auspicatò volunt negotia quælibet suscipienda esse, & obseruanda sydera apta ad vnumquodque negotium fæliciter peragendum: interesse enim aiunt plurimùm,quibus astris præsidibus vnumquodque negotium suscipiatur, qua cæli constitutione adeatur Princeps, agatur iter, suscipiatur bellum, nubatur, accedatur ad mercaturam, ad studia literarum, ad vrbem, ad aulamieligenda idcircò tempora vnicuique negotio peragendo accommodata: Ex huiusmodi enim electionibus rerum omnium euentapendere : illum enim, qui bonis aftris iter ingreditur,fœlici euentu ad fua rediturum ; contrà illum,qui fe viædat dominantibus malignis stellis, difficili, ac periculoso itinere vsurum. Tradunt hæc altrorum intimi confiliarij, quæ nec ipfa per se cohærere, nec consentire cum iis, quæ de natalitiis aftris ijdem fcribunt, planum eft : nam vel rem, quam aggrederis, fœlicem tibi,& ex voto natalitia aftra pollicentur, vel infœlicem, & inauspicatam, vel nihil natalis horoscopus de ea habet. Si primum, quocumque aftro rem aggrediaris, prospeto, secundoque exitumegotium tractabis. Si secundum, nullæ stellæ aduersus natalitia decreta rem tibi prosperabunt; si res ad genitalia sydera non pertinent, perit omnis Genethliaca disciplina, quæ ex astris , quæ conceptui , & ortui præsident , res omnes deducit : nam ex rebus etiam minimis, vt supra planum fecimus, rerum omnium, & publicarum, & priuatarum momenta dependent. Quare fi fingula negotia natalitia altra effugiunt, pendéntque ex horarum, & dierum electionibus, quibus fuscipiuntur, nihil certi ex genituris intelligi, aut coniici potest. Quòd si negotium vnum ex aftrorum dominatu eximis, eximere cogeris & alterum,& tertium,& quartum,& omnia;quo admisso,genitalium astrorum vis eludetur omnis:nam

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

res ex rebus, & euenta ex euentis nascuntur, vt suprà dicebamus. Vnde commutatis vel leuissimis rerum momentis, maximarum quoque seriem perturbari necesse est, omniaque contrario cursu sieri, quàm natalitia astra sponderent. Nisil verò iuuat Cardanum, quod ipse ait lib. de Iudiciis geniturarum, cap. 22. non semper natale sydus inclinare mortales, quantum necesse est; ideò iuuari genituras electionibus, & faustis stellis aggredienda ea, ad quæ genitura propender: nam si non satis sunt ad negotia peragenda sydera, quæ genituræ præsunt, quod ex iis colligere possimus, habemus omnino nisil; omnia ex electionibus petenda nobis sunt, in quibus rerum omnium rationes continentur, quas cum nullus sermè observare soleat, consequens est, nisil ex astrorum præscripto mortalibus accidere.

Sed faciamus eo cæli habitu aliquem iter capessere, quo ad iter auspicandum nihil desiderari possit magis faustum, huiusmodi cæli constitutio perdurátne toto longissimi itineris tempore? stare igitur oportet cælum, quamdiu homines mouentur; quis feret huiusmodi deliria? an tempus dilabitur? quo tandem modo sospitabit multorum dierum, aut etiam mensium longum iter? an dicturus es assari hominem ab astris, quando primò equum conscendit, cúmque assari hominem ab astris, quando primò equum conscendit, cúmque assari sospitabilem perdurare toto viæ tempore, faustitatémque præstare? itáne verò? qui iter facit, nónne quotidie equum ascendit? cur non aliis, & aliis quotidie astris essecitur, quæ sibi succedunt in rerum sublunarium dominatu? iam verò si varie singulis diebus, immò singulis horis assariam dominatu? aut infausta itineris auspicatio? Nec illud explicabunt Astrologi, quomodo iter agenti stellæ sternant viam, abigant à via latrones, discussis nubibus temperent Solis ardorem, sustineant equos, ne ossendant, exæquent montes, vallesque; quæ omnia præstare debet cælum, si prosperum iter præstat.

Quanta verò superstitione, & quam inani, nedum ridicula, huiusmodi electiones obligent mortales, declarant ea, quæ de Ludouico Sfortia Mediolanensium Duce scribit Cardanus ad text. 1 4.Ptolemæi de Iudiciis.[Atque vt ex multis (inquit) vnum euidentis, ac præclari exitus exemplum referam hominis à me cogniti:Fuerat Princeps Mediolanensis prouinciæ Ludouicus Sfortia, qui quæstuosum Astrologum, quique nihil minùs quàm Astrologiam sciret, (erat enim ex his, quos Ptolemæus hîc meritò suggillat) aleret, eúmque ditauerat egregiè, centúmque, atque ampliùs magnis aureis talentis, ab hoc pro tanta mercede tempus vnicuique negotio inchoando præscribebatur;adeò ridicule, vt sapientissimus alioquin Princeps cogeretur tempestatibus maximis equos conscendere, totamque anlicam cohortem, & stipatores per medios imbres, cœnum, atque lutum, tamquam hostes vel insequuturus, vel fugaturus deducere. Nescio an Astrologiamentia, an ambitione summa, an potiùs irrisione, yt qui Principi ipsi talibus commentis per flagitium illuderet, atque ei, quod nullis aliis prouinciæ nostræ Principibus contigerit vnquam, euenit, vt regno ab inimico Regespoliatus, & captus, miserè vitam in carceribus, etiam colapho accepto, & in clatatra ferrea dormiens, finierit, &c.]

De quo Ludouico idem Cardanus libro centum geniturarum, genitura 9. scribit: [Ruente regno, bello spoliatus, fraude captus, mortuus autem in carcere, vt sama etiam quinquages smoquarto etatis anno, cum septem armis miseram in latomiis transister vitam.]

En exitus fæliciores Astrologicarum electionum, id demum assequutus est

clarissimus Princeps observando apta negotiis astra, & non intelligimus adhuc huius artis varietatem, non intelligimus Astrologorum ludisicationes.

Scio multis Astrologorum non probari electiones, rem inutilem, & confictam ad corradendam insipientium Principum pecuniam. Legi enim quæ aduersus hanc Astrologiæ partem scribit Haly Ptolemæi interpres; vidi quæ scribit Cardanus lib.de Iudiciis geniturarum,cap.22. [Cæterùm electio in his aliquando facit, sed quis sciet eligere? indicat tamen satio, & insitio prodesse electionem, in rebus tamen voluntariis parum prodess, & dissicillima est; cùm tamen ad genituras respicimus faustis temporibus, id est, annis, magna aggredi bonum est: non enim semper astra, quantum necesse est, impellunt; dierum autem, & horarum electio absurdissima est, nisi naturalibus deligentur perpetua Lunæ ratione; quandoquidem nec eò persectionis deuenimus, vt dierum

decreta possimus attingere, &c.]

At si electiones commenta sunt Astrologorum, cur non & genituræ? an comminisci potuerunt Astrologi electiones, genituras non iteman fallere volucrunt,qui electiones inuenerunt,non ij,qui genituras?cur ita ? an qui fingula negotia à stellis auspicantur, non bona fide artem tractant, Genethliaci sine fraude exercent artem? quis credet?cur credet? an decipiuntur errore magno, qui negotia singula ex astris aptè deduci posso existimant? qui ex iis astris, sub quibus ortus quis est, indicant de rerum omnium euentis, non decipiuntur? quibus id persuadebis? an hi certò vident se artem tenere? at illi quoque videntur sibi rem'acu attingere, an hi experimentis nituntur, non illi? vtrique experimentis artem suam tuentur, sed vera experimenta virique desiderant; an Genethliaci vera, qui electiones sectantur, falsa essantur? sempérne vera? an semper falsavtrumque falsum:an vtrisque verz, & falsz przdictiones contingunt? cur electionum disciplina commentum dicitur esse, ad ludificandum mortales excogitatum, quæ genituras tradit omnes veritatis numeros habere? Quare concludamus, sicur electiones ipsorum quoque Astrologorum testifiearione fichitiz sunt, ita Astrologiam vniuersam commentum esse ornni verimte destitutum.

#### CAPVT DECIMVMSEXTVM.

Pugnantes Astrologorum sententia de Alfridariis.



On ægte ferent Astrologi, si Hieronymi Cardani rationem Alfridariorum describemus priùs, quàm Ptolemæi: nam neque natura semper incipit à perfectioribus, &, vt verum fateamur, explicatius nescio quid hæc contineat, quàm illa, propter quod non incongrue à faciliori auspicamur. Cæterum, ne vila sit im-

posturæ suspicio, quæ in tam apertis nugamentis euitari vix posset, verba ipsa, & Ptolemæi, & Cardani describere non grauabimur. [Alfridaria (inquit Cardanus lib.de Iudiciis geniturarum, cap. 2.) experimento, & ratione costant, anni septem primi Lunæ, tunc corpus molle, & consulsioni paratum, licèt Princeps dicat ad quintum vsque tantùm. Septem sequentes, vsque ad quartum decimum Mercurij, tunc sit agilis, & rationis capax. Septem alij ad vigesimum primum Veneris, tunc sit formosus, & Veneris potens. Septem alij vsque ad vigesimum—E e 2 octauum

Digitized by Google

octanii Solis, crescere definit ob siccitatem honoris agit curam, robur crescit, Septem alij ad trigesimumquintum Martis, tunc ad laborem, audaciámque vertitur, statumque roboris assequitur. Septemalij Iouis vsque ad quadrage simumsecundum, tunc confilium, sapientia, & cura rei familiaris superuenit. Septem alij ad quadragesimumnonum vsque sunt Saturni, tunc sollicitudine, & timore, & auaritia vexantur homines. Post reuertitur ad Lunam vsq; ad quinquaginta, & sex,& incipiunt repuerascere. Vnde attonitus morbus maxime, à quadragesimosecundo ad quinquagesimumsextum aduenit, Luna, vel Saturno dominante. Et qui in genitura fœlicem habet Planetam, fœliciùs aget, dum sub illius custodia anni labuntur, melius verò, si per reuoluriones recte se habuerit, yt in decimanona genitura, à quadragefimolecundo ad quadragefimumnonum mediocriter sub Saturno, à trigesimoquinto ad quadragesimumsecundum bene sub Ioue, à quadragesimonono ad quadragesimumsextum, malè sub Luna. Horum igitur Alfridariorum si genitura diurna sit, primus annus Soli, secudus Veneri, tertius Mercurio, sieque descendendo, vt vltimus Martis sit : si autem nocturna, primus Lunz, secundus Mercurio, atque sic ascendendo, donec Saturnus vltimus fit, dedicatur; quamobrem vltimi climatrici femper funt infortunarum Saturni in noctutna, Martis in diurna, vt septimus, decimusquartus, vigesimusprimus,& alij deinceps, vnde he quinquagesimussextus in nocturnis genituris propter frigiditatem Saturni duplicatam, & sexagesimustertius in diurnis ob siceitatem Mercurij, & Martis, vtroque subscribente iam zrate frigida,& ficca maximè periculofi fint; si tamén Saturnus in nocturna, aut Mars in diurna dominentur principalibus vitæ locis, nunquam melius se habebunt, quam his temporibus. Si autem quis moritur in climatrico Saturhi, frigida aliqua causa comes est morbi, etiamsi calidus sit, qui in climatrico Martis causa aliqua calida. Vnde plerumque in his causa in diuturnam versa, in aliis ex diuturna, cui vita coniuncta est, moriuntur. Cum verò ambo domini generalis,& proprius bene dispossei fuerint, natus bene viuet, etiamsi directio mada occurrat,& quæ mortem fignificet:poterit enim anno integro produci vita.Sunt autem bene dispositi, vel genituræ tempore, vel reuolutionis, directio autem non immutat Planetas, sed solum loca eorum, plurimum autem potest in vita, valetudine, honoribus, ducenda vxore, & filiis procreandis, & moribus, minimum autem in diuitiis. Alfridatia igitur ingenij lant à septimo ad vigefimisoctauum annum, medij tamen à decimoquarto ad vigelimumprimum funt debiliores, quia Veneris, & est tempus res voluptatum. Alfridaria honoris à vigesimoprimo ad trigelimumquintum, fed generationis filiorum à vigolimo ofteno ad quadragesimumsecundum, & hoc intellexit Plato subobscuris verbis: Alfridaria divitiarum à trigosimoquinto ad quadragesimumnonum: tunc onim Lupiter, & Saturnus dominantur, à quadragelimolecundo ad quadragelimumnonum est propriæ astutiæ,& consilij,&cc.]

Hæc Cardanus de Alfridariis. Contraria planè scribit Ptolemæus lib: 4. de Iudiciis,cap.,9. [Hæc autem via, (inquit) sine ordo à primis annis, & à sphæra nobis affiniori, scilicet lunari, sumit exordiu, & in extremis annis ab vitima Planetarum sphæra, quæ Samani dicitur, explicatur. Sciendum est etiam singulis annis res accidere cum illius Planetæ natura, qui in illius anni decreto sucrit, similitudinem sortientes. Huius autem observatio rei necessaria est ad generalis horum vniuscuius q; temporum qualitatis coprehensionem, quor una differentiae

differentiæ particulares ex eis in habentibus proprietatibus cognoscentur. Nam quia Luna ad plus quatuor primorum annorum, infantis dispositioni dominatur, quo numero per quem quatuor primos annos intelligimus assimilatur infans sui corporis teneritudinem, & infirmitudinem, festinúmque excrementum suscipit, cuius etiam maior, & frequentior est aquosa cibatio, eiuldémque formæ leuis alteratio, necnon iplius anima debilis, imperfectáq; tenetur, secundum quod ex his, qui propter opificem infantis animæ partem accidunt conueniens est. Et quoniam secundus Planeta, qui Mercurius appellatur, dominus existit dispositionis decem annorum sequentium, qui & pueritiæ funt, & fecundi nominantur, propter hoc, inquam, quod numeri medietatis viginti annorum iple dominus est, infra hoc annorum spatium effectum intellectus, & ratiocinationis animæ manifettum puer ingreditur, veluti si quasi eruditionis planta, & qualitatum animæ radices in eo plantarentur. In his etiam annis ex eorum, quæ aptantur proprietatibus, castigatio, nec non & doctrina splendescit, & ad primi exercitij modos expergefactos insurgit. At quia dispositioni subsequentium annorum octo; qui & adolescentiæ sunt, & tertij nominantur, Venus dominando præsidet, & qui numero annorum eius propriè circumuolutionis æquantur motus, decursus spermaris, eiusque multitudinis adunatio sumit initium, & ad actus vsque Venereos adolescens ipse mouetur: hoc autem tempus esse dicimus, in quo animz quafi bolismi similitudinem sortiuntur, & vix minimam abstinentiæ portionem tangentes, ad plurimúmque cupidinis impetum in omnibus ex rebus Venereis contingere possibilibus peruenientibus tempestuosam lunariam deceptionem, mentilque cæcitatem in optanti omnibus incurrunt.

Et quia Sol medialis sphæræ dominatur dispositions annorum viginti, qui quarto loco notati & ordine sum medij, & iuventuti deputati, præesse dicitur in operibus potentiæ, & fructuosa dispositione vitæ, nec non eiusdens directione sollicitudine iuvenilem habere animam sancimus, & ex qualitatibus decretoriis, ludicris, & doceptibilibus ad animæ salutem pudorísque conferuationem, ao honoris assectuan cam adulterari dicimus.

Post Solem aucem quia Mars quindecim annis, quinto loco constitutis domimmur, qui sunt anni roboris, atque vigoris, numero propriæ rationis iplius æquantur vitæ grauitas, ac impedimentum, & aduerlitas incumbunt; animæ verò cum corporibus anxietates, & impedimenta sustinent, & corporis declinatio ferò l'entitur, & intelligitur; operabitur etiam homo grandia; vnde libi fummus labor euenit, quorum explicationem ante fuæ mortis accessum experit. Deinteps autem Ioui sentiloci senem vindicanti senucturis annos duodecim fuæ propriæ circumuolutionis æquales affignamus , in quiibus homo ab operibus corporis, & laboriofis, necnon ab anxietate manum retrahit, animamque suam deinde periculo non committat: pro quibus onanibus fanum mentis habitum induens bonæ conseruationi studebit, & præ lua magnanimitate turpia negligens in omnibus rebus deliderando pronidus, nocum lermocinatur confolator habebitur: In hoc etilim tempore circa libertatem, & honorificentiam, bonámque famam cum pudore, & reuerentia maxime follicitabitur. Post hos autem anni Saturni, veluti in extremo politi, qui lunt lenij, nec ante vitalis loci egressum terminati, ordinati cucniunt: Nos frigidior, corporuque motus granodo delectationis, & alpectus di-Ec 3 minutio

minutio, necnon & naturæ festina declinatio comitantur. Hæc autem qualitas vitam hominis exuit impedimentum, & tristitiam, modicámque retum sustentarionem propter suorum motuum debilitatem imprimit. Hæ sunt igitur qualitatum temporum proprietates, quæ secundum generales res naturæ apparent. Particulares verò temporum proprietates quoniam non niss ex natiuitatis proprietatibus observare debemus id quod in eis vniuersale apparuerit nobis ab Astri leg. dominatrice considerabimus, &c.]

Hæc Ptolemæus, hæc Cardanus. Ab vtroque dissentit Firmicus lib.2. c. 29. [Initium(inquit) temporis in diurnis genituris Sol accipit, in nocturnis Luna, nee aliam rationem admittas; quia hæc ab omnibus approbatur. Cum itaque Sol dominus temporum fuerit, tenet dominatum annos decem, menses nouem; simili modo, & Luna, cùm domina temporis fuerit, tenebit annos decem, menses nouem; in diurna igitur genitura primum decennarium Sol accipit; secundum, qui in genitura per signorum cursum in secundo loco suerit inuentus; tertium qui post secundum fuerit, & simili modo cæteri, quod vt manisestius intelligatur, hoc docemus exemplo. Si in diurna genitura Sol in Ariete fuerit inuentus, ipse erit decennij dominus, sic & in quocumque alio signo suerit. Quicumque ita in Tauro suerit, ipse erit in secundo loco; qui post Taurum suerit, ipse erit tertius, & sic in cæteris hocmodo, & etiam in nocturnis genituris à Luna inchoantes saciemus, &c.]

Deus Optimus Maximus benefaciat Genethliacis, qui tot, & tam manifestis mendaciis artem suam onerarunt, vt nihil in ea nisi sictum, nihil nisi commentitium appareat. Huius generis esse Alfridaria, de quibus agimus non solum declarant contrariæ, & pugnantes de eis Astrologorum sententiæ, sed

etiam illud quòd gum præcipuis Astrologiæ placitis non cohærent.

Eamus per omnem Astrologiam, decurranus Domos, Antiscia, Fines, Horoscopos, Cardines, Signa, Configurationes, Triangula, stationes, directiones, retrogradationes, irradiationes, currus, carpenta, reperiemus sino dubio varias esse Astrorum vires, pro varietate signorum, domiciliorum, triangulorum, antisciorum, caterorumque, qua recensumus. Et Iulius quidem Firmicus lib.3. Matth. singulorum Planetarum potestatem, quam per singulas coeli stationes obtinent, accurate persequitur: Lib. verò quinto eorumdem decreta per singula Zodiaci signa tradit, totusque in reliquis libris est in eo, vt doceat varias Astrorum vires in variis coeli partibus, varisque domiciliis.

Ptolemæus verò lib. r.cap. 1. [Atque hoc fermè modo(inquit) se habens familiaritates stellarum, locorúmque duodecim. Dicunturautem stellæ, & suas quasi personas gerere, quod videre facie adfaciem vulgus vocat, cum singulæ eo modo cum Sole, aut etiam Luna configurantur, quo domicilia ipsorum cum domiciliis luminum, vt verbi causa, Venus in sexangula configuratione, cum luminibus, sed cum Sole vespertina, cum Luna maturina esse debet, pro eo atque etiam domicilia collocata sunt, suis autem quasi in regiis curribus, & carpentis inuchi, & soliis insidere, & in huiusmodi excellentiis tunc esse di-cuntur cum duobus, aut pluribus nominibus declaratis in superioribus familiaritatis ius exercuerint in iis locis stellæ in quibus institerint. Nam quia tunc maximè esse corum vires siunt propter conuenientiam, & similitudinem, & quasi collatam operam duodecim locorum; ideo soliis suis considere & illustres dicuntur. Gaudere etiam volunt cum loca, in quibus stella fue-rit,

rit, non ipsi sed alteri suæ conditionis obnoxia, quæ quidem satis è longo congruitatis ratio dicitur, sed similitudo illum esticere putatur. Contrà aurem si in locis alienis, & contrariis conditionis suæ inueniatur, valde diluitur peculiaris iplarum vis, diuerlarum naturarum confulione propter dislimiles signorum constitutiones. Pergit cap. 22. In vniuersum (inquit)intelligimus applicari præcedentes sequentibus, destuere autem præcedentibus sequentes, fed non oportet longum esse interuallum, idque intelligitur in corporeis congressibus, & configurationibus illarum. Nisi quòd in corporeis congressibus applicationis, & desluxus etiam latitudines conuenit notari, nam non nisi eos, qui in linea per media signa ducta existunt admittere consueuimus, quod in configurationibus observare supervacaneum fuerit, cùm radij vniuersi codem, id est, in terræ punctum tendant, atque ita vndecumque existit semper concurrant. Ex quibus omnibus euidens fit, habitudines stellarum fingularum exquirendas cùm ex propria natura carum, tum ex natura figni in quo fuerint, necnon secundum configurationem ad Solem, & cardines, quæ cuncta à nobis indicata sunt, sed vires assumunt, primò si Orientales sint,& curlum fuum intendant, tum etiam plurimum possunt; sicut minimum, si occiduz fint, & remittentes cursum summ. Deinde proposito suo, & respe-Ctu erga finitorem: nam in medio cœlo, aut succedente illi loco, potentes maxime, sed potentes etiam sunt in iplo finitore, & succedenti loco, plurirnum autem possunt in finitore Orientali, contrà verò vicinus in imo cœlo, aux alio conformi finitori Orientali loco, sed extra hæc omnia reperti imbecilles, & prorsus infirmi habentur. ] Hæc Ptolemæus, nec yllus dissentit Altrologorum.

Reuertamur ad rem nostram. Qui aiunt Lunam primis quatuor, aut septem annis ab ortu præesse, non docent, opinor, eo toto tempore affixam illam esse vni cœli parti, aut seruare eandem semper constitutionem cum reliquis Astris, sed admittunt aliquando ex sua, aliquando ex aliena domo, terras spectare, aliquando proprio curru vehi, nunc vnum, nunc aliud Zodiaci signum occupare, nunc Orientalem, nunc esse Occidentalem, & quod hinc necessariò sit fatebuntur iis annis, quibus pueris præesse dicitur, interdum maiorum, interdum minorum, interdum nullarum esse virium. Quid igitur aiunt, quando aiunt Lunam primis septem annis à natiuitate puero dominari? Astra his inferioribus nonalio, quàmactionis iure dominatur, actio Lunæ singulis momentis varià est. Quid ergo est dominium istud, quod illa septem integros annos in puero obtinet?nónne eundem lequentibus annis,& mensibus retinet curlum eandémque constantiam? Cur igitur primi anni Lunæ tribuuntur potiùs quàm reliqui ? Cæreri Planetæ interim cefsántne,an aliquid agunt ? non otiantur domi, præsertim suæ, in suis soliis, in finitore,& succedente loco,iu finitore maxime Orientali, vbi præcipue suas exercent vires auctore Ptolemæo. Agunt igitur non minùs, quàm Luna: plus etiam, si Luna in iis locis existat, in quibus minimum, aut nihil obtinet virium; alij verò Planetæ, vel in suo domicilio, vel in finitore sunt, alióque loco, ex quo in hac inferiora vehementiùs cogere solent, aliarumque stellarum esticientiam impedire: pugnare inter se Astra, & nunc hæc, nunc illa superare pro varia constitutione, & fitu, primum est Astrologiæ principium: singulis diebus, singulis horis, singulis transuolantis temporis momentis variantur Astrotura congres congressus, & constitutio. Quid ergo est iste Lunz dominatus in pitesum per septem integros annos : qualem exercet potestatem, quam non exerceat reliquo vitz tempore : quid iuris obtineat primis annis, quid non obtineat in sequentem atatem. Nugamenta hac sanè sunt, & ludibria puerorum bullas cœlo toto sectantium. His accedit, quòd cum singulis diebus alij pueritiam, alij adolescentiam, alij virilitatem, alij senectutem ingrediantur, si Alfridaria starent, oporteret pugnantes stellas vno eodémque tempore, decani, ducarus, domini, iura obtinere contra omnia Astrologica decreta.

Dicent fortè, non ideirco Lunam præsidere pueririæ, quia toto co tempore inter reliqua omnia sydera Imperij iura obtineat; sed quia, cum ea ætas humida in primis sit, humor verò à Luna præcipuè defluet, Luna illi ætati maximè censeatur salutaris, & accommodata; idémque de Saturno, reliquisque existimandum, quæ aliis ætatibus præesse dicuntur. Argute hi quidem disputant, sed non foluerunt adhuc modum difficultatis, non folum enim humore, sed etiam calore, & multò magis, auctore Arist.lib.de Iuuentute, & Senectute, c.14. ætas illa continetur, Soli igitur tribuéda potitis, quam Lunæ. Quin si pueritia abundat humore, ficcitate potius indigebit. & Saturnum agnoscet principem, non Lunam; humorem enimà fe, non à Luna, ficcitatem à cœlo, non aliunde obtinet. Præterea solane pueritia redundar humoremon sanè, toto adolescentia tempore, quod minimum viginti, & vnum annum continet, exuberare humore, scribir Arist, lib. de Iuuentute, & Senectute; quin & Cardanus lib. de Iudiciis geniturarum, cap. 2. qui circa 21. annum tradit cellare augmentum propter ficcitatem, supponit non septem primis annis, sed viginti, & ampliùs redundare humiditatem.

Quid Aristoteles? [Oportet (inquit lib. de Longitudine, & Breuitate vitæ, c.3.) accipere quòd animal est natura humidum, & calidum, & ipsum viuere tale est, senectus autem frigida, & sicca, & quod mortuum videtur enim sic. Materia autem corporum existentibus hæc, calidum, & frigidum, siccum, & humidum. Necesse igitur est senesentia exsiccari, &c.] Tota igitur vita dominari oportet Lunam, non solùm in primis annis, si foret humidum radicale. Iam verò quod aiunt Venerem præesse ab anno decimo quarto ad vigesimum primum, quòd eo præsertim tempore genitale semen oriri soleat, quantum continet leuitatis? nonne ad quinquagesimum, & sexagesimum annum humor hic perdurat?cur & eius vis ad eam vsque ætatem non perdurat?

Denique quæ Genethliaci tradunt de chronocratore, & temporum moderatore, nónne funditùs Alfridaria cuertunt? [Initium temporis (ait Firmicus lib. 2. Matheseos, c. 29.) in diurnis genituris Sol accipit, & cæteris diuidit; in nocturnis Luna, nec aliam rationem admittas, quia hæc ab omnibus probatur; cùm itaque Sol dominus temporum fuerit, tenet dominatum annos decem, menses nouem; simili modo, & Luna cùm domina temporis fuerit, tenebit annos decem, menses nouem. In diurna itaque genitura primum decennium Sol accipiet, secundum qui in genitura per signorum cursum in secundo loco fuerit inuentus, tertius qui post secundum fuerit, &c.] Qui sit vt primum decennium Soli subsit, si Luna sibi septem primos annos vendicat nimirum, vt in prouerbio est, oportet mendaces esse memores. Si facessant fabulæ, & commenta, tota hæc disciplina tanquam inane sigmentum euanescet. Sednos Alfridariis restotis, ad revolutiones veniamus.

CAPVT

# CAPVT DECIMVMSEPTIMVM.

omiciones revolutiones confictes effe Afrologorum testi-

N quamcumque Astrologia partem incido, infinitas fabularum inanitates, & commenta ostendo a ab Asfridariis degressus magnas statim reperio renolutiones rem commentitiam plane, & omni chimara

二、利克 出口语语 magis inanéman 🖂 🗀 🖘 🐨 . Verum quos excitabiums huius rei telles, aut indices? Non alios quam A-Arologos iplos,& Altrologiæ Magiltros,& Albertum Pighium Campenlem, & per ie, & Augustini Niphi Astrologiæ restauratoris testimonio, Mathematicum clariffimum. In Apologia enim, quam pro Aftrologia edidit anno 1518; parte prima. Ve itaque paulò enidentiùs faciamus quam ingeniose hi astrologentur, qui per magnos orbes nobis edicere conantur euentus mundanos, paulò altiùs exordiendum est. Finxerunt quemlibet ex Planetis, vt vnumquod> que item fignorum, mundi imperium obtinere annis 360. quibus exactis nouum aiunt incipere orbem magnum, cui, & Planeta priori proximus, & signum quod deinceps hæret figno priori pariter præfunt, atque ita qualis dominantis syderis arque signi natura est, talia euenire eo annorum spatio; quanquam nemo ex his víque adeò deliret, ve particulares euentus, & maxime quæ per singulos dies fiunt veras mutationes putet ab his orbibus pendere, nisi Gaspar ille, qui nobis his suis ineptiis prolixius agere de his magnis orbibus coëgit. Dicunt insuper coepisse nouum orbem magnum, quo tempore ea fuit Saturni, Iouisque coniunctio, que preceste annis, ve aiune, 279. huic autem orbi-præfuisse ex Planetis Saturnum, ex signis Cancrum, & ab eo veluti supputationis cardine magnos orbes ad nos víque reuoluum. Sed hæc quam sint mendacia, quam fabulola, quam obtulillimis etiam ingeniis conficta, ex eo patet: nam auctores huius figmenti Albumazar, Aomar, & reliqui dicunt, ficut post eos Alphonsus, fuisse ab initio ad diluuium annos 2228. à conjunctioné autem illa, cum qua nouus ille cœpit orbis, annos 1947, ex quo numero, quinque orbes conflari necesse erit, adhuc annos superesse 147. sexti orbis imperfecti, & ita necesse erit, vel mundi creationem non cum nono orbe coepisse, aut præteriisse orbis primi 213. annos antequam estent anni, hoc est, ante ipsius mundi primordia. Quare quid potest esse delirius, aut amentius à Deinde vi Saturnum, Cancrumque orbi illi præfecerunt, qui cœpit ab ea Saturni, Jouisque coniunctione, quam dicunt præcessisse diluuium, ea ratione, vt causam in cœlo haberent, à qua inundationem illam deducerent, ita quia consonum videbant, vt gubernationem mundi à Sole inter Planetas, ab Ariete inter figna exordirentur, Solem mundi Planetam fererunt; Arietem autem fignum. Hac enim scribunt Haly Habenzagel, & Albumazar lib. 1. de magnis coniunctionibus, tamen hæemmifeltiffimè innicem pughant, atque contradicunt: na cùm fine ante orbem dilumi ad mundi initia iuxta corum computationem, orbes quinque perfecti, sex automimperfecti, veluti antè diximus, sue quinque, sue

sex numeremus, necesse est orbem diluuij, aut sextum, aut septimum suisse: propter fi primo orbi Ariesdominetur, sexto, aut septimo, qui dilunii est. non Cancer, sed aut Virgo, aut Libra necessario præfuerit; & si primu rexit orbé. Solare sydus, orbi diluuij, non Saturnum, sed aut Iouem, aut Martem præfuisse necesse erit. Quam igitur sibi sit consona ista demagnis orbibus fabula, imo qu'am obtusifismo ingenio eius fuerint auctores, vel ex hoc cuilibet euidentiffimum este potest, quòd tot repugnatia includat; Qui etenim ingeniosè mentiri volunt, saltem mendaciorum suorum memores esse debent, ne sibi ipsis contrarij inueniantur. Postremò videamus quam ingeniose, ac diligenter hos orbes revoluat iste, qui illos orbes tam efficaces nobis adducit: Putat enim hunc, qui nunc reuoluitur, decimum quartum esse ab orbe dilmij, & agi annum eius 221. sed cum à diluuio ad Christum secundum sacras Hebraorum historias anni sint 2300, erunt ab orbe diluuij ad annu præsentem anni 4098. Hos autem annos, si per annos magni orbis partiaris, inuenies orbem præsentem duodecimum esse, non decimum quartum, nec Leonem cum Luna, sed potius Geminos cum Venere nobis præesse. Et ita manifestum est, etiam si essent aliquid hi magni orbes, falsum tamen necessariò esse oportere quidquid iste, & sui similes ex iis nobis prædicere contendunt: sed nimis multa contestatur clariffima voce Aftrologia, nihil horum omnium pro fuo fe recognofcere, sed teratissimata hæc esse, nugamentáque, Syracusanis illis vaniora; quemadmodum & ea,quæ dicút Albumazar,& cæteri hi fabulatores de maximis,quas appellant coniunctionibus Saturni,& Iouis, quibus tam pollentes effectus tribuunt,dogmata,sectas,Religiones,Regna,dikuuia,portenta,& omnia miracula ante Christi aduentum, sines religionum omnium. Sed vtinam verum prædixisset Albumazar, de termino impiissima sua secta Mahometana, qua iam longo tempore vltra terminum ab eo præfixum perdurat.

Adhæc & Christum coniunctionibus his subiiciunt, & ipsam nostram sanctissimam Christianam religionem, ipsum etiam diluuium vniuersale, quod Deus ob hominu peccata induxit, &, ne paru impij Christiani sint, ipsa etiam Christi miracula, quæ hoc ipso miracula esse desinunt. Hæc,& muka alia impiissima contra Deum,& nostră sanctam Religionem, blasphema fabulantur. Inter quos maximopere admiror Dominum Petrum Aliacensem Cameracensem Cardinalem, qui his tam impiis fabulis in sua senectute, & iam Episcopus Cardinalis factus subscripsit: sed his omnibus Astrologia constantissime contradicit, neque vnquá tam impiis iftorum fabulis contra Deum, & Religionem Christianam, se cosensisse palàm protestatur, falsò sibi hæc adscripta:paratum le ab omni-hæreleos suspicione purgare, si quid præter communem naturæ curfum fiat, vel in peccatorum vltionem, vt illud diluuium, vel in veritatisali. cuius supernaturalis confirmationem, ea se libenter Deo permittere qui cœlorum legibus non constringitur, in his nihil se velle vindicare, & si quid corum ab implis hominibus iniuste sibi tribuatur, se donatione illam minime ratam habere. Quæ autem de maximis coniunctionibus isti fabulantur, quorum effectus in tam multa fæcula extendunt, è quibus orbes magnos, & Saturni reuolutiones confingunt per omnes cœlos, deierat; se omnino ignorare, imo omnino se non intelligere, quod hi loquantur, vt qui se ipsos non intelliguant, ingenuè confitetur nihil posse scire, niss quod observatione deprehendi potest: Observationem omnium Apotelesmaticarum, aut Astrologicarum veritatem vpicum

vnicum principium effe, quod nisi præcesserit, fabulosum esse quidquid dicitur, & fictitium necesse est. At constellationem aliquam coelestem (accipiant quam voluerint) post tamen multa tempora aliquid efficere, vt est à ratione alienissimum, ita nec aliqua experientia aut observatione deprehendi possibile eft. Constat enim & testatur Aristoteles experientiam, observationemve non nisi ex pluribus singularibus estici. Quis autem hominum, imo qui plures homines tanto vixerunt tempore, vt multas eiusmodi singulares observassent, ex quibus talem aliquam v.g. vniuersalem deducere potuissent? maximam videlicet coniunctionem, quam vocant Saturni, & Iouis, si cum Solari aliquo deliquio fortè acciderit, in tria, aut quatuor millia annorum fuum effectum extendere? sed do eis ampliùs vnum, scilicet hominem tribus, aut quatuor millibus annorum vixisse, imo si volunt, a mundi initio ad præsens vsque, imposfibile ramen erit, vel vnicam huiusmodi singularum observationum veram deprehendere. Qui enim certificari poterit ea,quæ nunc videt accidere,ab aliqua coniunctione prouenire, que hos mille annos precesserit, & non porius à præsentibus constellationibus, quas fortasse ipse ignorat?potissimum cum medio interim tempore tot coniunctiones, constellationésque extiterint primæ illi contrariæ, & repugnantes, quæ aut mutauerunt quidem, aut ex toto irritauerunt, quod à prima illa significabatur. Manifestum itaque est, hæc somnia effe, & anilibus fabulis inaniora. In anil allegant to the batter as many

Hæc Astrologie Magister, & Patronus. Vrinam reliquas huius discipline fabulas persecutus fuisser, pro ea auctoritate; qua apud Astrologos obtinuit maximă; facile eos ab inani hac arte reuocasset, magno humani generis bono: laboraremus enim minus Astrologorum imposturis; minus que mortales paterent Astrologiæ fraudibus; vt enim sumus abditarum rerum scientiæ immodice appetentes, ita nescio quo modo iis etiam, quæ inconstanter, & incredibiliter dicuntur, non denegamus sidem, & quamquam singulis diebus mentientes stellarum vates deprehendamus, vix tamen quotidianis experimentis, vix sen-

fibus ipsis credimus vanitarem huius artis.

# CAPVT DECIMVMOCTAVVM.

## Videntium, & audientium stellarum sabella.

PERABAM Aftrologos aliquando à fabulis redituros ad fapientum nexedras, sed spes egregie me sesellit: fabulantur adhue, qua que astra se vide it, aut non videat, audiant, aut non audiat, impudenti ore narrant.

Principae Relle (inquit Iulius Firmicus) alias videant, & que audiat, breuter explicabo. Aries Leonem non videt, sed audit, Leo auté Arietem videt, sed no audit. Aries Caneru videt pariter & audit. Cancer auté Arietem non videt, sed audit. Taurum & videt Leo pariter, & audit. Similiter Leo, Aries, Gemini, Virginem vident leuiter, & audiunt. Virgo Geminos leuiter videt, sed plenissemè audit. Cancer Librari, & videt pariter, & audit, Leo Scorpium nec videt, nec audit. Scorpius verò Leonem videt pariter, & audit. Virgo Sagittarium ex obliquo respicit, sed eum no libenter audit. Sagittarius Virginem, & audit pariter, & videt, atque à Capricorno auditur pariter, & videt. Libra Scorpium, & audit pariter, & videt, seque à Capricorno auditur pariter, & videt, se sidet pariter, & videt, se sidet pariter, & videt pariter

Digitized by Google

Aquarium Scorpio non videt, sed audit. Sagittarius Pisces no videt, nec audit-Pisces yerò Sagittarium, & vident pariter, & audiunt. Pisces Geminos non vident, sed audiunt, Capricornus, & Aries, nec audiunt se, nec vident. Aquarius, & Tayrus ex obliquo se respiciunt, & audiunt. Gemini Libram vident pariter, & audiunt. Similiter Libra Geminos audit pariter, & vider Sagittarius, & Leo se pariter vident, & audinnt. Virgo Capricornum quidem respicit, sed non audit. Libra Aquarium videt, sed ipsa ab Aquario non videtur, audiunt le tamen inuicem. Et pariter Scorpio guidem Pisces videt, sed non audit, Pisces similiter Scorpium vident, sed non audiunt. Sagittarius, & Aries ira funt collocati, ut nec videre se, nec audire queant. Capriconus, & Taurus, nec audire le pollunt, neg videre. Aquarius & Gemini vident quidem le , sed omnino leparantur auditus Pilces, & Cancel, non le quidem vident, led audiunt. Vt enim formas integras ordinationis acciperes, & scires quaterus sint in Zodiaco circulo figna disposita, hao ex cansa, istins rei secreta tractadimus, neque enim certo ordine, & gradu, hac duddecim figna funt collocata, nec fig limit polita, vi que policifori loco oriuntur pracedentia, vel lequentia ligna semper aspiciant. Nam ve non argumentis, sed re ipsa hoc tibi oftenderem, tractatum istum ex Abrahaslibris excerptum edimus, vt ea, qua diximus, sermonofter manifestis ribi interpretationibus intimetur.] Hacille

Lymphaticas qualdam plantas effe legerain, quæ hominem mente primum mpuent, tum audite, & videre faciliur incredibilia quadami, at ij quorum in mentibus Altrologia infedit, fydera fibiaudire, & corum interefte fermocinationibus videntur. Alinbilli Apuleio fabule quibus nihil non permissum est, non (unt aula tribuere loquelam , Aftrologia, & Arietes; & Tauros , & Cancros, & Leones, & Scorpios, & quod maius est, mutos Pisces facit loquentes. Et gnomodo yna stella audicalteram nisi loquatur , aut somum edat aliquem? Fac voluille fabulas parrare, non tradere Genethliaca precepta; quid fabulo; fum magis excogitari poterar quam aftra audire, & audiri, blande, torucque aspicere, gaudere, sætari? Sileat iam quercus Rodonea, dequa Lucianus in Micillo; Argus Carina, de qua Apoll. in Argonauticis; Vlmus Gymnofophistarum, quæ Apollonium falutafle fertur; Caucafus fluvius, qui quetorem Philofophiæ Pyetharum allocutus dicitur; Achillis equus Pegalus; fola loquantur aftra, folus Cancer, Capricornus, Aquarius audiatur. Quid audir stella, quando alteram dicitur iteliam audire, & non videre? qua lingua loquitur Aries quem Cancer audit, non audit Leo? aut quid loquitur fella, que dicitur audiri? qui fit vt ftella vnam ftellam videat non videat alteram?quo experimento Altrologus rem est allegutus tam abditam, tam ab humano sensus em est allegutus tam abditam, tam ab humano sensus em est allegutus tam abditam, tam initam, tamque incredibilem ; cur yna digitur ftella audire, non videre, alia contra videre, non audire, alia audire ynam, fed cam non videre, rurfus alteram videre non audire, alia nec audire, nec videre, alia torus, alia blande videre, alia leuiter, alia plene audire ? Quomodo in aftris intelligis distinctum fenlum oculorum, & aurium, quomodo distinguis leuem, & plenum ati-

ditum, blandum, & toruum vifum Midæ illi fuitle aures oporre mitering of tuit qui quid lydera audiant, aut non au- 1002 dient diant, haufit è cœloi 11 mm 1 diant diant, haufit è cœloi 11 mm 1 diant dian

T. R. A. St. Control of the St. of the state of the state

## CAPVT DECIMVMNON.VM.

## Duodecim locorum significationes.

VODECIM locorum vires ex Iulio Firmico referemus lib. 2.c.22, tum rationes subiiciemus, cur ita de locorum facultatibus à Mathematicis putatum sit; etsi enim non eodem modo omnes de locorum vi censeant, nos tamen ea solum referemus, quæ magis recepta, & communia sua sunt, quare vt ad rem veniamus.

[Primus locus (inquit Firmicus) est pars illa in qua horoscopus est constitutus. In hoc loco vita hominum, & spiritus continetur: hic locus ab ea parte in qua fuerit horoscopus, vires suas per residuas partes trigintal extendit; est autem cardo primus, & totius genituræ compago, atque substantia, quæ reli-

quis auditum præbet.

Secundus ab horoscopo locus in secundo loco constituitur, & accipit inizium à trigesima horoscopi parte, & vires suas per triginta residuas partes extendit. Ex hoe signo spei, ac possessionis incrementa noscuntur. Est autem piger locus ab horoscopo alienus, ideo & inferna porta appellatur, quod nulla cum horoscopo radiatione coniungitur, nec aliquo miscetur aspectu,

In Tertius locuselt, qui in tertio ab horoscopo signo constituirur, qui à sexages suma ab horoscopo patte initium accipiens in nonagesma desinit. Ex hoc loco in ferribus & amicitiis cuncta dicemus: huic loco Rea nomen est, est auté per regrinationis locus, hic primus cum horoscopo tenui societate coniungitur, response en in horoscopum de hexagono videtur.

conflicting de decidente en district de di

Apaulitation of the solution o

it Sextus locus in fexto ab horoscopo signo constituitur, qui à centesima quinquagesima parte initium accipiens, vsque ad centesimam octuagesimam extenditur. In hoc signo causamy it ji ac valetudinis inucnienus, qui locus mala fortuna appellatur, ab hoc, quò docus est Martis, &c.

ma octuagesema parte profectus ad ducentessama decimam extenditur, et illis desinit. In hoc loco alius est cardo genitura; appellatur autém occasus à nobis.Ex hoc loco qualitatem, & quantitatem quæramus nuptiarum, fed & hic locus violenta cum horoscopo societate coniungitur, & de diametro ab

horoscopo videtur.

Octauus locus in octauo ab horoscopo signo constituitur, qui à ducentesima decima parte ab horoscopo profectus vsque adducentesimam quadragesimam partem extenditur. Est autem piger locus, quia nec ipse aliqua cum horoscopo societate coniungitur. Ex hoc loco mortis qualitas inuenitur; scire autem nos conuenit quòd nulla in hoc loco gaudent stella, nissisola Luna, sed nocturnis solummodo genituris, &c.

Nonus locus in nono ab horoscopo signo constituitur, cuius mensura à ducentesima quadragesima prosecta vique ad ducentesimam septuagesimam partem extenditur; est autem diei, ac Solis locus. In hoc loco hominum sectas inueniemus, est autem de religionibus, & peregrinationibus,

&cc.

Decimus locus in decimo ab horoscopo signo constituitur, qui à ducentesima septuagesima parte initium accipiens ysque ad trecentesimam partem extenditur; sed hic locus principalis est, & omnium cardinum potestate sublimiorum. Hiclocus medium cœlum appellatur, in hoc loco vita, spiritus, actus etiam omnes, patriam, domicilium, totámque conuersatione inuenimus, artes etiam, & quidquid nobis artis suffragio consertur. Ex hoc loco animi vitia facili ratione perspicimus, &c.

Vndecimus locus in vndecimo ab horoscopo signo constituitur, qui locus à trecentesima parte prosectus vsque ad trecentesimam trigesimam partem constituitur; appellatur autem à nobis hic locus bonus damon. In hoc loco medium cœlum frequenter parsiliter innenitur; est autem locus Robia.

&cc.

Duodecimus locus in duodecimo ab horoscopo constituitur signo, qui à trecentesima trigesima parte prosectus, vsque ad trecentesimams fexagesimam partem constituitur. Hic locus malus damon appellatur. Ex hoc loco inimicorum qualitas, & seruorum substantia facili nobis significatione monstratur, visitur etiam in hoc loco, & agritudines inueniemus, &c.]

Hæc sunt locorum cælestium significata, quæ legere etiá potes apud Card, lib.de Iudiciis geniturarum, c.6. Audiamus nunc tationes quibus permoti Ge-

nethliaci singulis locis has significationes tribuerint.

Primo itaque loco, qui in Oriente constitutus est, tenebris prodit in lucem vitam, & spiritum aiunt contineri. Cæterum quia post vitam maxime diligimus diuitias, & opes, proximo loco, id est, secundo, aiunt opes, & substantiam significari. Ex terrio loco, quia henagena radiatione, quæ est amica cum ascendenti iungitur, de fratribus & amicis iudicari volunt. Quarto loco, qui est principalis, & imum cœlum, de parentibus prædicunt. In quinto de siliis, qui parentes proxime sequuntur. Sexto docent significari seruos, propterea quod septimus locus indicat pares, quare sexta necesse est indicari impares, & seruos. Septimo quod patres, vt dicebamus, signar, iudicatur de vxore & nupriis. Expostano mortem aiunt pendere, & exilia; quia maligna radiatione ascendens intuetur. Horum dicunt portendi religionem, itinera, dignitates. Itinera quidem, quia Sol in diutro loco positus, inquit Auenazdra libro rationum, ad nonum descen-

Digitized by Google

dens mouetur. Decimo loco, qui est medium cœli, & maximè ad nostrum verticem accedit, artes, & omnes disciplinas docent contineri, tum mores, & dignitates. Vndecimo Card.loco citato scribit indicari amicos, gaudia, voluptates, quia locus Iouis, & bonus dæmon appellatur. Duodecimo tradunt aliqui significari animalia, quibus vehimur, quoniam coniunctus est cum ascendente. Ridiculus sit, quicumque ridiculas has rationes nostra resutatione egere existimarit. Quare ad alia pergamus.

### CAPVT VIGESIMVM.

#### Directionum commentum.

Con tibialiud commentum Planetarum, partiumque Zodiaci directiones, vt vocant: aiunt enim horoscopum quamuis natiuitatis tempore longiùs à Planeta aliquo distet , peruenire tamen aliquando ad illum locum in quo erat tempore natiuitatis Planeta,& tunc & nato,vel creare periculum vel tribuere incolumitatem. Exempli gratia, sit alicuius geniturz horoscopus Leonis pars decimaquinta, & Saturnus partem sextam Virginis teneat, vt Saturnus horoscopo, nec aspectu, nec alia re iungatur, vel ad illum pertineat, manifestum est illi non posse noccre, quia tamen volunt obesse, aiunt peruenturum aliquando horoscopum ad Saturni locum, & quo anno eò perueniet, periculum nato imminere à Saturno; peruenire autem horoscopum ad Saturnum aliumve Planetam existimant hocmodo: singulis annis singulæ signorum partes tribuuntur, & primo anno vitæ designant gradum, in quo est horoscopus, in quo si Planeta existat, vel si illum locum respiciat, vel ex quadrato, vel ex trigono, &c. eo anno vim exercet suam; secundo anno attribuunt secundum gradum ab horoscopo, tertio tertium, & reliquis reliquos. Quare si Saturnus, gratia exempli, primum, & vigesimum gradum ab horoscopo occupauit, qui anno vigesimo primo tradunt Saturnum, anno illo virus suum estusurum. Quare eos, qui tempus inquirunt, quo euentus aliquis bonus, malúsque expectandus sit, iubent aumerari gradus inter loca principalia genitura, & corpus, aut radios Planetæ interceptos, & pro numero graduum iudicare quo anno effectus futurus sit. Huiusmodi delapsus horoscopi ad Planerarum loca vocant directiones, ex quibus Ptolemæus vitæspatium, reliqui rerum omnium euentus prædicunt. ] Lege Iulium Firmicum libro secundo capite tertio.

Hinc Cardanus lib.de Iudiciis geniturarum, capite 6. [Cùm aliquis Planeta ad locum Martis, vel Saturni peruenerit, nec cum illo concordia iuncus ab initio fuerit, in eo fignificato res, quæ fignificatur, non leue detrimentum patietur, maius quidem si in angulo in genitura, minus si in reudiutione.] Rursus post aliqua. [Planetæ (inquit) cum ad locum coniunctionis tuminarium peruenerint, quæ in genitura præcessit, debiliùs operantur, quam si ad locum Lunæ venissent, Ascenderis cum ad Saturnu venerit, vel Ioué, aut illi in eo

fuerint dum anni initium est, erit res composita ex significato Saturni vel Idnis, & dispositionis corum, & significationis corumdem. &c. ] Hzcille. Nos requirimus quid sit Planetælocus, quem dicunt: nam à Philosophiæ Magistro accepimus libr. 2. coeli, 21.43 ad 51. Astrum à suo otbenon separari, aut seiungi, sed wnà cum orbe circumferri, sicut cum lignea rota à figulo circumagitur etiam nodus qui in each; quid itaque est locus Astri, quod nihilest aliud quam pars quædam crassior orbis? Finge quod vis, non poteris locum fingere, qui complecti debet, & continere locatum libro 4. Phys.t. 43. Quamquam autem minores orbes à maioribus contineantur, non migrant tamen ex vno in alium locum, partes verò in orbes, & nullæ sunt nisimente, & cogitatione fingantur libr.4. Phyl. tit.11. Et si vllæ essent in perpetua, & in requisita agitatione certum nullum locum, & adæquatum admitterent inullum siquidem corpus dum mouetur æqualem locum occupare euincunt physicæ demonstrationes: quare etiam si fingere velis in tanta agitatione, non potes locum Planetæ tribuere, nobis quidem eminus illos spectantibus videntur nunc in vno, nunc in alio Zodiaci figno esse, sicut & montes videntur corlum attingere, sed multò plus ab orbe signifero distant, quam montes à Luna, quam vertice contingere videntur, Quare eadem infania qua montium locus diceretur Luna, aut orbis Lunæ dicitur Planetæ locus Zodiacus, & Zodiaci signa, aliud porro quod dici aut cogitari possit Planeta locus nihil occurrit. Partitio praterea signi in gradus triginta potius, quam in viginti mente tota concepta Mathematicorum Hircoceruos, Hydras, Chimæras omnis leuitate superat: Attellanæ fabulæ nihil ad hæc. Scribunt præterea, quo anno, vel die horoscopus peruenerit ad locum, quem natali hora Saturnus oecupabat, Saturni secuturu effectum.abscessit longè Saturnus, deseruit multos annos ante locum illum.si vllus est Saturni locus, quid agit locus ille, qui viginti ante annos Saturnum non attigit, non audiuit (nam & sydera vultis audire) non vidit?aut quo tandé modo exercet Saturni actionem & munus? Spero Mathematicos non dicturos infestam fuisse partem illam cœli à Saturno, quando ibi fuit, & tanquam veneno quodam imbutam: Spes me fefellit, Cardanusenim fect. 1. Aphor. 38. [Impressiones (inquit) à genitura, quæ in loco remanent vsque ad tempus, in quo perfici debet, sunt partim in loco, partim in materia: ergo cœlum imperuium contrariis qualitatibus ista peste inficitur. Quomodo ista contagio tot annis delituit, quo modo, aut à quo suscitatur post vigesimum annum? Cur Saturnus non perpetuo huiusmodi vim fundit?aut cur cœlum vniuersum per quod transit non inficit, sed certam solum partem orbis quam occupat, aut occupare videtur, ortus, & conceptus tempore? quolibet tempore, & quolibet temporis momento homines nascuntur, perpetuo itaque vimsuam Saturnus fundat necesse est: non ergo co solum loco quo Saturnus suit ortus tempore horoscopusinuenit vim à Saturno cœlo inditam sed toto cœlo, quare non vigesimo primo anno, sed sequentibus etiam & antecedentibus annis præstabit id quod vigelimo primo dicitur efficere. Denique morus iste horoscopi ad locu Planeta Astrologis etiam fatentibus nudis cogitationibus fit, reaple horofcopustition moneturad locum Planeta, nec yllus inter orbium cœlestium motus hunc horoscopi motum numerauit, quod fola cogitatione hominum. eR nihil efficere recipiut Astrologi omnes, omnes Philosophi, omnes sanæ métis. Quid igitur potuit hac fabula magis insanumente concipi, quid potuit magis deli desirum cogitari, locus omnis Planetarum fictitius est, sabulosus motus, quo ad illum acceditur excogitata graduum diuisio, commentitia vis, quam Planeta tribuere dicitur loco, in quo est ortus tempore potius, quam vllo alio. Et ex his ludibriis casus omnes, viresque rerum, vitæ spatium, mortis tempus, morborum causas, omnia negotiorum momenta pendere contendunt. O beata ingenia, quibus comminisci tanta serlicitate licet, o secunda Astrologorum commenta, quibus rerum omnium, quæ mari, quæ terra su fut, causa cotinentur.

#### CAPVT VIGESIMVMPRIMVM.

## Duodecim Zodiaci partibus nullam inesse vim.

VODECIM Mathematici numerant Zodiaci partes, duodecim item in eo formant stellarum schemata, vtrisque eadem faciunt nomina communia, Arietis, Tauri, Geminorum, Cancri, & reliquorum; atiud tamen nescio quid mente sibi informant, quando Signa Zodiaci, ac quando eiusdem schemata, & imagines describunt. Nam primum quidem stellæ, quæ imagines constituunt, excurrunt sæpe vltra terminos Signi, sæpe non occupant id totum spatium, quod occupat Signum. Hinc Manisian illud,

Scorpios in Libra consumit brachia. Prætereà Signa inter se æqualia sunt, astrorum asterismi non item. Adde quòd Signa inter puncta æquinoctiorum, solstitiorumque, immobilia hærent, neque ad puncta cardinalia accedunt vnquam, aut ab eildem recedunt: afterifmi ab Occasu in Ortum iugiter deferuntur: spicam Virginis, quæ Thimocharis ætate octo gradibus autumnale æquinoctium antecedebat, & Hipparchi tempore fex tantum, viuente Ptolemzo tribus dumtaxat gradibus zquinoctium przibat, nostra ætate æquinoctium iam transgressa versus brumam, octodecim gradibus ab eodem distat. Rursus stellæ, quæ aliquando in Ariete fuêre, nunc in Tauro visuntur. Denique Planeta, qui cum stellarum asterismo congruit, sæpe non congruit cum Signo. Tauri enim stellæ magnam habent cum Marte cognationem, nulla tamen est Marti cum Signo Tauri societas, in quo deiici dicitur. De asterismis disserendum infrà, de Signorum potestate hic disputamus: neque enim frustrà duodecim Zodiaci Signa à stellarum imaginibus longè diuersa, in Astrologiæ censum induxerunt Genethliaci; sed multa illa per se fundere, multa efficere voluerunt, tempetando Planetatum efficientiam. Manilius lib. 2.

> Non licet (inquit) à minime animum deflettere curie, Nec quidquam rationis eget, frustrag, creatum. Facundum est proprié Cancri genus, acer & ict Scorpios, & parta complettens aquora Pisic. Sed sterilie Virgo est, simili coniunità Leoni. Nec capit, aut captos fundit Aquarim ortu. Inter verumquo manet Capricorum corpore misto. Et qui Cretao fulget Contaurum in area. Communis, Aries, aquantem tempora Libram, It Geminos, Taurumg, pari sub sorte recenset.

Atque

Arque ita se habent Signa infocunda, & focunda; describit idem Auctor forminina, & masculina, his versibus:

Diuersi totidem generii sub Principe Tauro,
Alternant genus, & vicibus variantur in orbem.

Nocturna prætereà alia, alia Signa dicuntur esse diurna, de quibus idem:

Nec te pratereat nocturna, diurnag, Signa Qua sint, prospicere, & propria ducere lege.

Irem alia terrestria, alia vocantur aquatica:

Onin, nonnulla fibi (air idem) nullo monstrante loquuntur Neptuno debere genus, scopulosus in vndus Cancer, & effuso gaudentes aquore Pisces. Vt qua terrena censentur sidera sorte, Princeps armenti Taurus, regnog, superbus Lanigeri gregis est Aries.

Rursus alia Signa amica, alia censentur inimica:

Quin etiam propriu inter se legibus astra
Conueniunt, vt certa gerant commercia rerum,
Ing, vicem prastant visus, atque auribus barent,
Aut odium, sædusa, gerunt, counersag, quadam
In semet proprio ducuntur plena fauore:
Ideired aduersis nonnunquam gratia signu,
Et bellum sociata gerunt, alienag, sede
Inter se generant coniunctos omne per auum,
V trique & sorti pugnant, sugiuntá, vicisim:
Quod Dom in leges, mundum cum conderet omnem,
Affictus quaque divisis variantibus astris,
Acque aliorum oculos, aliorum contulit aures,
Iunxit amicitias horum, sub sædere certo
Cernere, vt inter se possint, audiresa, quadam,
Diligerent alia, & noxas, bellumg, mouerent.

Denique Signorum apotelesmata persequitur idem Auctor lib. 4.

Nunc tibi (inquit) Signorum mores, summum q colorem,

Et studij varias artes ex ordine reddams. Diues facundis Aries in vellera lanis,

Exutufa, neuis rursus signis Mathematici attribuunt: alterum, quo astra ipsa afflantur, corúmque vis aut promouetur, aut retardatur, aut in contrariam planè comutatur: aiunt enim Planetas nouas subinde, & ascititias vires assumere à Signo, in quo versantur, & ex bonis sierimalos, ex beneficis malestos, ex fortunaris infortunatos. Hinc gloriosa illa nomina, retrogradatio, statio, velocitas, tarditas, motus æqualitas, longitudo, latitudo, aspectus Orientalis, Occidentalis, combustio, eclipsis, directio, progressio, reuolutio, transstus. Item gaudium, detrimétum, exaltatio, casus, triplicitas, terminus, peregrinitas, facies, situs, receptio, applicatio, separatio, prohibirio, translatio, pulsatio, tes renatio, contrarietas, abscissio, frustratio, & id genus plura superstitios artis vanissima instrumenta, quæ Planetarum vocant accidentia, quæ sine dubio praccipui sume Astrologiæ

Astrologiæ fontes, è quibus Genethliaca vaticinia promanant. Asterum actionis genus, quod Signis Mathematici tribuunt, est, quo in hæc inferiora agunt per se, & sine ope stellarum; quò pertinent ea, quæ scribit Cardan. lib. de reuolutionib.c. 11. si ascendit Aries, erit natus in timore mortis violentæ; si Taurus, ægrotabit ex libidine; si Gemini, sollicitabitur in secretis perquirendis; si Cancer, erit amator rerum publicarum. Item Manilius lib.4.

Nec te perceptis (inquit) Signorum cura relinquat Partibus, in tempus quadam mutantur, & ortu Accipiunt proprias vires, vltrag, remittunt.
Namg, vbi se summis Aries extollis ab vndis; Et ceruice prior slexa, quàm cornibus ibit, Non contenta suo generabit pectora censu: Et dabit in pradas animos, soluetg, pudorem. Tanta audere iuuat: sic ipse in cornua fertur, Et ruit, & mutat, non vllis sedibus idem.
Mollia per placidas deludunt otia curas, Sed iuuat ignotas semper transfire per vrbes, Scrutariq, nouum pelagus, totius q & esse Orbis in hospitio, testis sibi laniger ipse.

Item Iulius Firmicus lib.8. Matheleos, à cap. 19. [Prima pars Arietis (inquit) si in horoscopo fuerit inuéta, & beneuolarum stellarum radius accessent, nascentur Reges, Duces, & quæ prosperè semper suum ducant exercitum; si secunda pars Arietis in horoscopo fuerit inuenta, cotumaces erunt, fures, & qui semper præpostero surore grassentur, quiq; domiciliu suu transferant ad exteras nationes.

Quid multa: vniuersa sua apotelesmata ita à Signis pendere volunt Genethliaci, vt si constiterit nulla esse eoru iura, non recusaturi sint prositeri artis suæ vanitatem. Age ergo, quonia in magnu Astrologie locu incidimus, nec leuiter, nec curlim prætereamus, quæ veteres, quæ recetiores Aftronomi de Signorum natura tradiderunt. Primum itaq; ij, qui ante Alpholi Regis tepora octo solum numerarut orbes, illumq; fecerut supremu, quo astroru cœtus, & quasi coloniz visuntur:qualem quæso Zodiacŭ cogitarüt diuersŭ à Zodiaco octauæ sphæræ mobili,& variis ftellis apto quæ Signa animo agitarūt, alia ab illis, quæ octavo orbe stelle costituuntur, nihil supra octauu orbe, qui innumeris clatelcit stellis, existimarut esse, Zodiacu octaui orbis stellis insignem, & mobile esse intellexerūt:alterū itac immobilem nullis confoleuū altris mudis line dubio Mathematicoru cogitationibus coffare existimatút; & qua ergo ratione, quibus ve natura legibus;iis ludibriis;quoru milla est natuta; veram, & physicam estici etiam tribuetűti O egrégii Altrologik magiliri, & digni, quibus Genethilaca ipla loquuth treduction for the control of the tépora inicie celestitionis numeru, vi expedirent rationem, qua octavus orbis motu diurno ab Ortu fettur in Occasium, & rursus alio motu, quo stella fixa à pudis cardinalibus equinoctioru, & solftinoru recedur ab Occasu in Ortum, dinoradinaciorbes hipta occaudi excegitatut, nulli plane fenkiŭ conspicuos, sed fold hichte perceptos quiot decima vniformi, regularly, motu ab Oriente in Occidenteni spacio 24 Moraru ferri existimarut; nonu verò moru quoda librationis agitate putarut, de quo fusiùs noster Clauius ad c.1. spheræ Ioanis de Saero Boseo; Motu illu quo stellas fixas diximus recedere à pueris cardinalibus, & Gg

ab vno Signo sensim delabi in aljud octauz sphzzz tribuerunt. Recentiores, inquam, qui hunc cælestium orbium ordinem constituerunt, duos sinxerunt Zodiacos, alterum in octaua sphzra mobilem, duodecim stellarum asterismis illustrem, alterum in decimo, & supremo orbe immobilem, stellis destitutum, solum animo conspicuum, & in priori quidem duodecim illas collocarunt imagines stellis aptas, Arietem, Taurum, &c. in posteriori duodecim Signa illdem nominibus notata distinxerunt, que cum Planetis consentire, & dissentire, & Planetarum vires acuere, vel retundere, & propriis, priuatisque facultatibus ad rerum omnium essectionem venire docuerunt. Atque ita professi illi quidem sunt veterum Astrologorum errorem, qui imaginarium quemdam Zodiacum, veram, & physicam causam secerunt, tota reclamante natura: sed Genethliacæ nihil tulerunt opis, quod ita planum facio.

Singulos cælestes orbes vnius esse naturæ,& vndequaq; sibi similes receptú est in Philosophoru scholis: docuit sanc Plato in Timzo astra esse animata,& lib.10.de legib.vniuerla,quæ cælo cótinentur,ignem etiã,& aërem,animo esse prædita, simplicia illa tamen non minus quam elementa putauit; quod Carpentarius notauit coment.ad c.12. Alciroi de doctrina Platonis, idem docet Aristoteles bonus Auctor lib.1.cæli,t.7.lib.2.cæli,t.41.& fegq.id euincit ratio, motus simplex debetur corpori simplici; motus diurnus, cuius decimus orbis auctor dicitur, simplex est, à simplicitizque corpore proficiscitur: corporis simplicis vnam tārum elle naturam quis ambigativnam itaq; decimi orbis naturam elle fatendum est. Specie prætereà & natura dissunctas partes non posse cohærere inductione apud Phylicos copertum fuit: quare orbes cælestes discreti inter se funt, nonne quò d natura dissident, mébra certè animalis animo, qui est forma corporis organici, coagmétaturi ynde & eius ableellione foluutur: fi cæli partes natura ellent diuerla, quo tande glutino cohererentiaut qua cotinerentur, ne à seipsis desciscerent formathacratiocimatione Aristoteles lib. 1. de an. estecit, animum non costare ex elemétis quis ab alio oporteret es cotineri ne diffluerent. Denig; si decimus orbis vninsmodi non est ted variis costat partibus, non pollet illi motus diutmuselle napuralis, yt disputut Arist.lib.i.cali,t,9,13.14. Siquide ynaquæq; natura propriji fibi & fingularem motu pofcit lib.2.phyl.t. 1.Si ergo in cælo plures funt natusæ,& plusa motus principia,vna natura húc,alia alium postulante motu; qui fieri potest, ve motus diurnus decimo orbi sit naturalis? si vni ille parti cogruit, violentu oportet elle aliis, at nihilvioletu perpetuu lib. 1, celist. 13. Coltientifimu itag; fit lingulos orbes celestes voiulmodi este comniq; portium dinerlitate estrere. In corpore porto implicitin quo nullas natura fecit parres, quintimodi est decimus orbis, nullus à natura. Zodiacus esse potest, sed si qui ohi Mathematicoris eggitatione elle Equis enim discrevit Zodiacu à religrao otbesh in orbe nulla est partiŭ discrețio. Quis divisit Zodiaci Signa, fi totus decimus orbis vnius est naturænili Astrologorú mens se cogitatios Ergo paxtibus decimi orbis folo animo informatis,cas vites alciloere non verens,quas reliquo orbi negastetgo partium Zodiaci, quarti vna est natura mualdam formininas plias terrestros, aquasicas alias has diurnas, illas noctumas facies i Quis przescripsie Zodiaco sines, ne wiera 23 zgradij & aliquot minuta excurrat ? Que is Zodiaci partibus neuminos fixitànomus fola mens? Vade ergo diperfar, es corrcratist vires? Et cuius cui quanta potellas, ve lola cogitatione vim tribuat rebas, & chicientiam, autadimen: Eamdem rationem alio mode versaho. Parcitio Zodiaci

Zodiaci in 12. signa non naturalis, sed voluntaria est, quod lectissimis rationibus probauit, Ioannes Kepplerus ztatis nostrz Astrologus inter Principes lib.denoua stella c. 4. quodque scriptum nobis reliquit Abraham à Venesdra initio libri Astrologicarum rationum, [Aliqua(inquit) dicuntur de signis, quæ probantur, alia verò ex arbitrio; declarat quæ sint arbitraria; Diuisiones (inquit) fignorum, cur tantum in trecentas, & sexaginta, tantum partes sint, arbitrium fecit; quoniam hic numerus divisionibus est accommodatior.]Idem profitetur Alis Auerrosdan ad librum Apotelesmatum Ptolemæi. [Diuisimus (air)Zodiacum in partes duodecim, quæ figna mincupantur,& vnumquodque fignum in partes triginta, quæ dicuntur gradus, & partem quamlibet in minutias sexaginta, quoniam hi numeri divisionibus idonei magis reputantur.] Ipla lanè cœli natura vnius modi & simplex, non patitur aliam partium diuersitaté, quam que arbitraria sit, suror furor esset partibus in Decimo Orbe Mathematicorum, arbitrio confictis variam agendi potestatem tribuere. Erge si aliter Zodiacum partiri libuisset, alias cœlum habuisset vices? quid magis absonum, imò quid magis delirum dici aut cogitari potest?

Hoc ipsum adhuc angustiùs vrgeo. Nam vis illa, quæ signis tribuitur, aut profiuit ab Orbis natura, & hæc còm vna eadémque sit toto Zodiaco, non potest esse ratio, cur vni signorum vna, alteri altera insit virtus. aut proficiscitur ab externo aliquo principio. at qualitas ab externa causa profecta, diuturna esse nequit, potestates verò signorum perpetuas volunt esse Astrologi. Accedit huc, quòd supremus Orbis longè se motus est ab omni contrariorum impulsu; aut denique tribuitur à Mathematicorum cogitatione, quæ signa secernit à signis, at cuius cogitatio tantas habet vires vt pro ar-

bitrio commutet cœlum? Dabo & aliud argumentum, quod appositò declarat fabulosa esse omnia que de signorum potestate Genethliaci mentiuntur. Nam ea que veteres Astronomi de Asterismis Octauz Iphæræ prodiderunt, recentiores transtulerunt in signa Zodiaci Docimi Orbis, nuperrime, idest, Alphonsi tempestate, excogitati: Que figna apud veteres Altronomos Octauam fpharam fupromam elle existimantes, erant foecunda, sterilia, humana, ferina, terrostria, aquatica, muta, vocalia, diurna, nocturna. Eadem nunc in Decimum Orbem translato Zodiaco, sunt fœcunda, infœcunda, humana, ferina, aquatica, terrestria, nocurna, diurna: Itaque Aries, quem veteres libidinosum, & oculis languidum effe kripferum, nunc quoque quamquam in Decimum Orbem migrarit, libidinolus oculique languidis dicitur.& y faue eò hac licentia progreffi funt, yt ficut in octano coclo stellis apro partes quadam hicida quadam funt tenebrole, vel pureales, ita in Decimo Orbe, genitoppipas oculis declamanae ratione, dicamp elle partes lucidas & tenebrulge. Non licebar vobis, ô Genethliaci, que veteres Astrologie Magistri de Zodisco Octani Oibis,& eius signis scripserunt ad Decimum Orbem transportare; sed qua licentia ciuldem Orbis fignis, quibus fumma est naturæ communio, diuerlas attribuitis viretieailem & fortalle majori diuerlis Orbibus quibus nulla est naturæ facient se lacut communicatio posesses, nome cancum Decimi Ochis figna difatitahim ginibue odana (phara quèm Arbis iple Ostanus à decimo difindestrande street and a propriete time the community of the person area. course coll. Headmalliaidean singipa yeningia and bibliographs allowers and an arministration of the collection of the c ∍G g Si rgall.

Si quis adhuc est qui non intelligat, quantum signa huiusmodi ad ineptiarum naturam accedant; ablegabo illum ad Chaldæos Authores illos Astrologiæ, qui in patentibus campis multis annorum millibus cœlum observasse dicuntur: quos solis Asterismis contentos, nullam signorum, quæ carent stellis, rationem habuisse constat. Cur Chaldæi diuturnis accuratissmisse; obseruationibus, non deprehenderunt Martem deiici in Tauro, exaltari in Scorpio,
inter Saturnum & Capricornum magnam intercedere affinitatem, Veneri no
exiguas accedere vires ex Libra? Astrorum iura accurate perserutati sunt, vt si
vsquam alij, cur mhil de signorum potestate memoriæ prodiderunt? Notarunt
diligentissime omnes cœli angulos, exagones, tetragones; o culatissimi denique in cæteris omnibus, hac solum in re cæci suere? quis credat?

His accedit quòd Astra quoque Octaui Orbis, quæ fixa vocantur, ab vno signo in aliud demigrat, Cor Leonis notissimu sydus, & innumeris Astrologotum laudibus celebratum, in vltimo gradu Cancri aliquando sult, nuc ad vige-simumquartum gradum Leonis peruenit; & stellæ, quæ aliàs in Ariete, nunc in Tauro vidétur. Astra fixa non afflantur à signo, sed easdem prorsus vires in illis agnoscunt recentiores & veteres Mathematici, quauis alia signa occupét nunc quam horum tempore occuparent. Qui itaq; sit, vt à signis supremi Orbis afficiantur Planetæ, nihil parientibus Astris sixis, nihil recipiente Zodiaco stellato, per quem dessure debet quidquid à supremo Orbe ad Planetas descendit?

Sciscitabor etiam ex Genethliacis quando aliorum Orbiú vires, Iouis putà, Saturni, Martis, cæterorúmq; in solo Astro residere docent, qua consequentia in decimo cœlo Astris orbato vllas vires costituant? imò cùm duos faciant Zodiacos, alterú in decima, alterú in octaua sphæra, requiro, cur hic nihil efficiat, niss stellarú vi, cur partes, quæ inter Astra iacét inertes & otiosas esse velint, illus virtuté non Astris contineri, quæ nulla habet, sed toto signo susan velinte.

Duos dixi à Mathematicis fingi Zodiacos, nimis parum dixi, tot illi fingunt, quot lunt cœlestes Orbes; sicut enim in decimo, & in octauo, sic in nono, septino, sexto, reliquisq; varios sibi formant Zodiacos, vin tamé decimi orbis faciunt rerum omnium causam, reliquis vim omnem & efficientiam adimunt.

Sed largiamur Machematicis quæcumq; hactenus de Zodiaco, & Zodiaci signis comenti sunt; demus varias esse signoru proprietates; concedamus Planetas varios fundere effectus pro conditione signi, in quo versantur; tribuarnus tătum Mathematicoru commentis, quantum veris causis, alij concedut, adhuc nihil obtinuetűt, quod ad caufam faciat; quamuis enim magna esset signorum vis,& potestas,non possent tamen ex iis vllam probabilé coniectură de futuris euenris ducere.Nam fi Planeté efficacitaté omné mutuantur à fignis, vt Genethliaci lomniac, perspienu est no posse quid illi facturi, vel non facturi sint, cogiratione præire Mathematicos, nisi eis coster, quie singulis réporismomentis Planetz percurrat; id verò ignorat, ergo & ignorate cos oportet, quid Planetze per singula téporis momenta moliantur. Res illustrior fiet exemplo. Iupiter in 29.gradu,& 59.minuto,& 59.fecundo Gemmorti, cenfetur in detrimento fuo elle, verfari in ligno inimico, & quinq; agros calculos haberespolt minutú temporis, trafficione facta, ad Cacri gradusô minutum, ô fecundum; i fam fœlix, i a in exaltatione sua esse, exquerior abis en lors gaudere putatur, at Genetalia cos later reports illud minuril, quo lubiter ex Beminis in Cancrum demigrar, la tere ergo coldem oportet, quid Inpiter ex Ceminis, quid praftet ex Cance o

Nega

Negabunt opinor ignorare se transitum Astri ab vno in aliud signum, sed cui negabunt? Hieronymóne Cardano, qui Astrologia agit Magistrum lib. de cemporum, & motuu erraticorum restitutione? An Tychoni Brahæ lib. de noua stella c.2. cui omnes recentiores Astronomi iam submisêre fasces? & vnde quæso tot, támg; discrepantes tabulæ Ptolemæi, Alphonsi, Copernici, Tychonis Brahæ, aliæque per multæ; vnde tantű inter Astrologos dissidium? Nuperrime Tycho Brahæ lib.de noua stella tabulam nobis confecit, ingressus Solis in quatuor puncta Cardinalia; qua 24.8c 26.horarum spatiŭ veteres Astronomos Alphonium & Copernicum fefellisse demonstrat; quam ipse ad veritaté proximè collimarit, demonstrabut alij.De vno Marte idé Auctor lib.de noua stella. pag.649.scribit,Mirari satis non possum Appianum non solùm dié,sed horam atque minutum (alias enim cuspides domorum vti vocat cœlestium adaptare nequiuisset)huic coniunctioni præfiniuisse,cum Martis præsertim motus, vt de Saturno núc nihil dicam,hactenus non fit exploratus,quòd intra tres vel quatuor dies eoru copulatione, è calculo præfertim Alphonfino, quo ille vfus est, imò ne quidem Copernico hoc paulò exactiore notam reddere tutò liceat.

Sed faciamus certa numerorum ratione posse Astrologos ingressum Planetarum in Zodiaci signa assequi; quis non intelligit quantum instrumentorum iniquitas numerorum rationibus officere posses horologiorum præterea malignitas, quæ nunquam ex side & sine errore tempus reddút quod requirimus, quam transversos agit Astrologos certas Astrorum sedes cognoscere cupientes? Legantur quæ Tycho Brahæ lib. 1. de stella noua, pag. 140. scribit de instrumentorum & horologiorú tarditate & ignauia, cessabit eorum insolens iactatio qui non minus sidenter cælú, quam capos certo limite partiri cosueurunt.

### CAPVT VIGESIMVMSECVNDVM.

## Rationes ob quas Astrologi varias signis vires attribuêre.

R o D B A N T iam rationes, ob quas Astrologi absonas signor potestates in Genethliacam artem inuexere; & quibus veluti motibus quibusdam, montibus impositis, Gigatum exemplo cœlum in minutissimas partes discindire aggressi sunt. Inuexit enim non parumad veritatem dispiciendam, ea expendere rationum momenta, quibus sibi primo, deinde plerisque aliis Astrologitem tantam persuasere.

Primum itaque, id quod experimur, Planetas aliudex vna, aliudex alia cœli plaga efficere. Sol enim ex Ariete vernum illum teporem omnia pertingentem edit, quo mudus iple hyberno rigore soluto iam reuirescere, & quodammodo reuiuiscere videtur. Contra vero ex Leone aërem quemdam & noxium sundit calorem, qui absumit, & exurit vniuersa: abundè declarare existimant quantum virium Astra mutuentur à signis in quibus morantur: Quod autem in Sole animaduertimus, probabili coniectura ad alia quoque Astra transferendum putant, vt cum vno signo vnum, cum alio præstent alium essectum.

Deinde, quod scribit Ptolemæus, Solem in Ariete edere tonitrua, fulgura, fulminare, miscere, non modò Græciam, sed mundum vniuersum, ægant aliè referri posse, quàm in naturam & proprietatem illius signi. Accedit quòd signa mobi

mobilia non alia de causa id nomen assecuta sunt, niss quia magnarum mutationum sunt causa, ve ait Christophorus Clauius ad c.i.sphæræ.

Terriò videmus subitas interdum aëris mutationes, media æstate repente ingruit frigus, decidunt imbres, salit grando, furit ventus, in hyeme ingruunt calores non modici: quouis tempore inopinati seruiunt venti, nubes extemplo nigrescunt, ruunt imbres, quæ non possunt aliunde proficisci, nisi ex subito transitu alicuius Astri ex vno in aliud contrarium signum, vel ex vno in alium eiusdem signi gradum.

Denique qui eodem positu nascuntur, sæpe nascuntur vita, moribus, studiis, corpore, animo dissimilimi: id quod clarissimo exemplo illustrat S. Augustinus lib.5. de Ciuit. Dei, c.2. Sæpe verò adeò prodeunt similes vt ne natura quidem eos internoscore videatur. Cuiusmodi fuerunt, qui apud eundem auctorem loc. cit. simul valere & ægrotare, eadem pati incrementa & decrementa valetudinis, eodem morbi genere afflictari, iisdem medicamentis leuari soliti sunt; inter horum illorumque ortum diuersitas aliunde esse nequit, nisse eo, quòd hi dum oriuntur astra ex vno signo, in aliud transuolant, quando illi prodeunt in lucem eastem signi partes, aut signi gradus similes natura & viribus decurrunt. Hæc Astrologiæ Magistri ad stabiliendam signorum potestatem

afferre solent, quæ trutina egere videntur.

Quid aitis? dicitis ex eo quòd Sol nunc acriùs nunc temperatiùs agit, colligi diuerlas signoru vires. Cur ita? quia nisi aliquid ex signis Soli accederet, semper eandem promeret actionem. O lepida ratiocinatio! non intelligitis quòd Sol nunc magis, nuc minùs, nunc ferè nihil calefaciat, ex eo oriri quod nunc magis, nuc minùs, nunc minimè à nobis recedit? quid opus est secretis signoru viribus vbi causa est aperta? si nullu esse cœlu, si nullus Zodiacus, Sol tamen accederet ad nos, & recederet, sicut accedit, & recedit. nónne eodem pacto calefaceret, ac calefacit? quò magis accedis ad ignem, nónne maiorem experiris calorem? Qui sunt ignis Zodiaci, quæ signa quibus eius actio promoueatur aut retardetur? Quo tempore nos Sol acriter vrit ex Leone, nónne leuissimè assicit eos, qui ad alterum polum spectant? Rursus quando ex Aquario illos magno ardore exurit, nónne imbribus, & frigore nos perfundit? Vnde hæc varietas? à signóne, an ab accessu & recessu Solis? Consule, quæ scribit Aristoteles lib. 2. de gener. à t. 56. Nos friuola hæc nihil morantur.

Quod ex Ptolemæo proferunt, Solem, dum Arietem percurrit tonitrua edere, & fulgura, eadem habet rationem: abscessu enim Solis hyems frigusq; conualescut, quæ glacie geluq; spiritibus qui intra terræ viscera sunt exitum intercludunt. Reuertente ergo Sole, whi ad Arietem peruenit, omnia calore persundit. quare spiritus, qui hyberno tempore frigore prohibente exitu, intra secreta
terræ continebantur, glacie geluque soluto, patesactis terræ meatibus, vhi Sol
propiùs ad nos accessit, vhi terras vherjori calore persudit, liberi iam & soluti,
attenuati præterea & excalesacti, in sublime seruntur; ibsque calidis cum frigidis, humidis cum siccis pugnantibus, sulgura, tonitrua, procellæ, venti existunt, vt aie Ptolemæus. Quid hic opus estrocculta signorum vi, omnia præ-

stare potest Solanctor caloris, qui laxat spiritibus huiusmodi vias.

Dicuntur autem hæc figna mobilia, quia ad ea quando Sol peruenit magnas efficere folet tépestatum mutationes, nulla fignorum vi, sed accesso, aut recesso. Lu, & tetræ præparatione quam inuenit. Audiamus quid scribat Aristoteles li.2.

Meteo

Mereororum summ.2.c.2.de ventis & intelligemus quæ causa sit huiusmodi mutationum? Sol autem(inquit)ceffare facit, & comouet flatus; debiles enim & paucas existentes exhalationes, extinguit, & ampliori calido, illud quod in exhalatione minus existit, disgregat; adhuc autem & ipsam terram præuenit exiccans, antequam facta fuerit multa fimul excretio, sicuti si in multum ignem inciderit modicum exustibile, præuenit sæpe antequam fumum faciat, exustum esse: propter has igitur causas cessare facit ventos, & à principio fieri prohibet confumptione quidem cellare faciens, celeritate autem figcitatis fieri prohibens. Quapropter & circa Orionis ortum maxima fit tranquillitas, & vique ad Ethelias, & Prodromos. Vniuerfaliter autem, fiunt tranquillitates propter duas causa, aut enim propter frigus, cum extinguitur exhalatio, veluti cym fuerit gelu forte, aut cym marcefeit à fuffocatione; plurimæ autem & intermediis temporibus,aut eo quod nondum facta fit exhalatio, & alia nondum aduenit,incertus autem & molestus Orion esse videtur:& occumbens,& oriens,quia in transmutatione téporis accidit occasus & ortus,æstate aut hyeme,& propter magnitudiné astri dierú fit aliqua pluralitas; transmutationes auté omniu turbulétæ sut, propter indeterminationé, ethelie auté Hat post versiones, & Canis ortu, & neq; tuc, quado maxime prope fuerit Sol, neq; quado lóge; & dieb.quide flat, noctibus auté cessant. Causa auté est; quia prope quidé existés; preuenit exiccas, antequa fiat exhalatio, cu auté abscesserit modică, mediocris iă fit caliditas, adeò vt cogelatæ aquæ liquescăt, & terra exiccata,& à propria caliditate,& ab eaque Solis est, quasi ardescat & exhalet.]

Rurlus infra, de hyemali conuersione. [Similiter autem(inquit)& post hyemales versiones flant ornithia, septuagesimo enim die incipiut flare; propterea quòd longè existens Sol inualescit minùs, non continui auté similiter flant quia quæ in superficie, & debilia, tunc segregatur, magis autem congelata anpliori indigent caliditate: quapropter interpolantes isti flant, donec sub ver-Tionibus iterum æstiualibus flauerint Ethesiæ, quoniam vult qua maximè cótinuè hinc lemper flare ventos. Aufter auté ab æftiua versione flat & non ab ab altera Vrfa: duabus enim existentibus sectionib.possibilis habitari regionis, hac quidé ad superioré Polum, qui secundum nos est, illa autem ad alterum, & ad meridiem, eo existente veluti tympano, talis enim figura terræ, excidunt ex centro ipfius ducta faciunt duos conos. I terum fectione 26. probl. 13. quarit cur omnibus Aftris tum orientibus, tum occidentibus aer soleat mutari; sed Cane præcipue,& respondet;[Quòd cùm æstus tunc vigeat spiritus calidissimos per idé tépus oriri congruú ést; Auster autem calidus est, & cùm ex contraris in contrariu maxime commutari solitu sit, ortumque Canes præuij nucupatijantecedant qui Aquilones sunt, meritò post eam Auster spirat, quandoquidem assignati necesse est, idque Austris sieri orientibus.

Et infrà: Quin etia dies post brumam quintus decimus Austru præ se sert, eò quòd bruma initium quoddam est; moueturque à Sole his potissimum aër, qui brumæ vicinus est; Solem autem tunc ad Austrum vergere certum est.] Rursus problemate 14. quærit quade causa, Orionis ortu dies maximè variét: aitque [Id ex eo oriri, quòd Orion oriturineunte Autumno, occidit hyeme, quo répore magnæ sieri solét mutationes.] Nihil Arist his locis de signoru potestate, omnia refert vel in dispositioné terræ, vel in accessi vel recessu Solis.

Eodem fine dubio reuocandæ funt fubitæ mutationes aëris, quod enim æ-Hh state state subite interdú cótingát mutationes, nó è cælo sed è terra repeto: ex copia vel inopia spirituú, ex præparatione terræ, ex amiperistasi, ex aliis sexcétis causis proximis immediatis, veris, physicis, nó commétitiis, fabulosis, imaginariis.

Postrema deniq; ratio, quæ ex Geminorú simili aut dissimili natura ducitur, sumit id, quod maximè cótrouer sum & anceps est; hominú ortum atq; naturá à cœli cóstitutione pédere; & quoniá eorú, qui sub eodé stellarú cógressu veniút in lucé, varia temperatio, nó potest in diuersos astrorú cógressus referri, reuocandá aiunt in cóiunctionem eius atri, cum alia atq; alia cœli particula. Id verò est quod toto hoc opere improbamus, quod sexcéris modis ostendimus à veritate alienú; à proximis ego causis, à dissimili materia, à ví procreatrice, ab alimento, à loco, ab extrinsecis, & adianctis causis, aio esse diuersam constitution é corum qui eodem partu dissimiles nascuntur; quemadmodum qui similes prodeunt, à simili materia, & esseciente similitudinem habent.

Statuamus itaq; cũ Aly Auuerrodă fignoru nullas esse vires, nullă potestate: [Signa(inquit) măsiones sunt quæ nihil operătur; operatur aute stellæ sixæ, que sunt in cis. Nă quia Sol ca singulis annis percurrit, ex operationib. quas in eis constitutus Sol operatur, signa ipsa nomina accipiunt, & agere putantur. Hinc Aries, Cancer, Libra, Capricornus, signa mobilia nuncupantur, quia Sol in illis signis constitutus mutare solet tempestates, his proxima signa sixa dicuntur,

quia in illis tempus mutari non solet.]

Quæ Aly verba duas euertunt mendaciorum opulentissimas officinas, quaru altera illudaxioma continetur, Luna existente in signis mobilibus, quicquid auspicatus sucris caducum ac sluxum fore; altera docet, quicquid Luna existete in signis immobilibus sixis aggresses sucris, sixum ac diuturnu futurum, proprerea cauendu ne Luna in Tauro, Leone, vel alio signo sixo morante incidatur vel consuantur vestes, quia signa hæc sixa significant id, quod eorum auctoritate sactum fuerit, sirmum ac ratum suturum, vestes autem diuturnæ esse non possunt, nissi dominus aut lecto decumbat, aut mortem obeat. Nos ad alia sestimantes aniles superstitiones retardare non debent.

#### CAPVT VIGESIMV MTERTIVM.

Zodiaci asterismis nullas inesse vires.

On iniuria sanè semper boni auctores succensure Astrologis, qui Barbaris sigmentis cœlum diuinitatis domicilium desormarunt: quid enim oportuit Meduse cruentum caput, Orionis arma, Cassiopea, vel Andromachæ fabulas cœlo inferre: quid habuit Sagittarius ex homine in equum per posteriora membra degenerans, quid Capricornus caper ex Pisce cum astris commune? Cæterùm non suit satis Genethliacis huiusmodi sigmentis cœlum inspergere, his ludibrius, & fabellistantum arrogarunt auctoritatis, vettotius illis mundi imperium & iura tribuerint, nec puduit homines qui arcanam quandam & planè cælestem doctrinam prositentur, sabellas à poëtis animi causa cósictas & temere in cœlu illaras reru omniu facere auctores: Hæc nobis temeritas hoc lococastiganda est, & docendu nihil huiusmodi imaginibussubesse potestatis, sicut ostendimus c.24. nullas este signorum vires.

Ac primum quide aftra vnius imaginis non omnia easté habere vires, Mathematicis ipsis auctoribus didicimus: tradunt enim in vnoquoq; signo tres este decanos variis respondentes planetis, variis præditos viribus. Rursus in



vno

vnoquoq; figno alij Dodecatemoria diuersa: alij Monomerias: alij Nouenias, fines alij, alij facies cum varia potestate proficiunt; hinc signorum varia partes. [Arietis (inquit Firmicus li.8.c.3.) prima & secunda partes in cotnib. sunt costituta; 3. 4.5. in capite, 6. 7. irrfacie, 8. 9. 10. in ore, 11. & 12. in pectore; 13. 14. 15. in ceruice; 16. 17. in corde; 18. 19. in armo dextro; 20. 21. 22. in armo sinistro, 23. 24. 25. in vetre, nouissimi verò pedes 26. & 27. an habent; in renib. 28. 29. in cauda trigesimam partem; & sic ha partes per totu Arietis corpus tali ordine diuidutur.] Hac Firmicus, qui sequitur aliotu signoru partes, as partiu proprietates. Idé facit Ptolemeus Astrologoru Prin ceps qui alia Arietis astra facit Iouia, alia Martia, alia Saturnia, quo recepto sirmaméto, aut doceat Mathematici vbi vis illa signi resideat, qua ab Astroru virtute & à partium signi facultate diuersam esse dicunt, aut si id docere non possunt, vt verè no possunt, discedant aliquando ab ea, de signorum potestate sententia, quam hactenus innumeris aluêre mendaciis.

[Humana (inquit Ioa. de Sacrobosco) persuasio stellis numeros & nomina secit nó ex sua natura, sed significatione distinctionis accómodata. Vnde Bernardus Syluest. dicit: Quæ modò sunt stellis nomina, secit homo. Et Vir. Geor. I.

Nausta dum stellu numeros, & nomina secit

Pleiades, Hyades, clarámque Lycaonu & Arton.

Licuit Chaldæis solertissimis astrorum observaroribus ex Libra, & Scorpione vnam esticere imaginé, & vndecim tantú Zodiaci asterismos numerare, licuit Arabis, qui humana estigié referre religioni sibi ducunt, omnes Ægyptiorum Chaldæorúć; imagines euertere. Aquarius n. illis est mulus clitellatus, Gemini duo pauones, Virgo spicarú manipulus, Centaurus vrsus equo cómissus, Ophia cus ciconia, Sagittarius pharetra, Cassiopéa canis in seliquastro, Andromeda Phoca aut vitulus marinus, Cepheo canis, Bootes barbara figura. Deniq; dú humanas estigies sugiunt, omnes Ægyptiorú, & Chaldæorú asterismos cómutát. Licuit Ptolemæo Hipparchi asterismos commutate, licuit Hebræis non imagines, sed literarum elementa cœlo sigere. Licuit aliàs Persis, aliàs Indis, aliàs auctoribus sphæræ Barbaricæ cœlo sigere imagines, vt refert Aben-Ezra apud Iosephú Scaligerú in notis Manilianis. Et dubitamus adhuc an arbitraria sint stellarum schemata nullo certo sundo concepta.

Ipfi quoq; Astrologiæ Magistri agnoscut cœlestiu imaginu arbitraria rationë. Cur enim tradut pro distatiaru opportunitate imagines siniedas esfe, si duæ stelle humeros v.g. corporis humani designat, alie verò due pedes referat, sogi<sup>9</sup> auté distet quam vt vlla symmetria corporis humani seruari possit? Reiicienda aiut astra illa in alia sigura, que cómode ad humana imaginem referri nequeut; intelligentes nimirum pro arbitrio ad hanc, vel ad illam imagine astra referri.

Quid multa?fabulæ, ex quibus desumptæ sunt cœlestes imagines, declarant abundè arbitrariam esse stellarum diuisioné: nam Cassiopea quod Nereidibus se præserre ausa sit, inter sydera relatam ad perpetuum vitandæ temeritatis exemplum, scribit Aratus apud Tullium his verbis & versibus:

Labstur illa simul gnatam lachrymosa requirens
Castopêa,neque ex cœlo depulsa decoro
Fertur, nam verso contingens vertice primùm
Terras, post humeros euersa sape refertur,
Hanc illi tribuunt pænam Nereides alma,
Cum quibus, ve perbibent, ausa est contendere sorma.

Tauri

Hh 2

Tauri fabellam describit Ouidius lib.s.Fastorum. Idibm ora prior stellantia tellere Taurum Indicat, huic figno febula nota subest: Prebuit vt Taurm, Tyria fua terga puella Iuppiter & falsa coruna fronte tulit: Ala iubam dextra, leua retinebat amichum: Et timer ipfe vous caufa decoris erat. Aura finm implet flaues monet aura capilles, Sidoni fic fueras conspicienda Ioui. Sape puellares subduxit ab aquore plantas, Et metuit tailm abilientis aque. Sape Dem prudenstergum demisit in rudas: Hareat vt collo fortiusilla suo. Litteribus tactie stabat sine cornibus vilis Iuppiter,inque Deum de boue versu erat. Taurm init cælum:te Sidoni Iuppiter implet: Parsque tuum terra tertianomen babet. Hoc alij fignum Phasiam dixere iunencam, Que bos ex homine eft:ex boue facta Dea,&6.

Sed cœlestium imaginum fabulas exequitur Ioannes Staflerinus in sphæra Procli, vt nulla maior imaginum cœlestium vis esse possit quam sit fabularum, quas poëtæ narrant: Addam S. Augustini testimonium lib. 2. de doctrina Christiana c. 21. qui cum docuisset veteru mathematicorum arbitrio astris nomina imposita suisse subdit; [Nó enim miru est, cu etiá propioribus recetioribus-que téporibus sydus, quod appellamus Luciseru honori & nomini Cæsaris Romani dicare conati sunt, & fortasse factu esse atque esset in vetustaté, nisi auia eius Venus præoccupasset hoc nominis prædiu, neq; iure vlio ad heredes traisceret quod nunqua vina possederat, aut possidendum petiuerat, na voi vacabat locus neq; alicuius priorum mortuorum honore tenebatur, factu est quod in rebus talib. sieri solet. pro Quintili enim & Sextili mensib. Inliú atq; Augustu vocamus, de honorib. hominu Iulij Cæsaris & Augusti Cæsaris nuncupatos, vet facilè qui voluerit intelligat, etiam illa sydera priùs sine his nominibus cœlo vagata esse, &c.

Atque hinc Genethliacæ vanitas lógè latéq; clarescircum enim hominum arbitria has autillas imagines cœlo finxerit, & pro libidine homines Tauros, Arietes, Geminos, Virgines, Leones, Scorpiones, potiùs quàm alias animates in cœlum euexerint, per summam deliration é proprietates, quas huius módianimantes nactæ sunt, ad astra & astrorú schemata translatæ suerunt, & alia signa vocata serina, alia humana, alia aquatica, alia terrestria, alia muta, alia vocalia, alia secunda, alia infœcunda.

Hinc illa arcanis recodita istis oracula, Luna in Tauro comorante non esse medicinam sumendam.cur itazquia Taurus cibu, semel in ventrem trasmissum reuocare solet, quare Luna du Tauri signu decurrit si medicina sumas periculu est ne ea reiicias. Itane sulmenta lectu scannutzobaudite astroru internuncij: Taurus non medicina sed cibu reuocat, du itaq; Luna in Tauro oberrat supersedendu vobis à cibo potius quam à medicina ceseo.cumq; Aries quoq; ruminare soleat, & reuocare cibu, auctor vobis præterea su, vt ab omni edulio caucatis

neatisquadiu Luna in Ariete & Tauro moratur, quod si diligeter præsitoricis, satis vobis, & nobis consultum suerit. Ex codem some manauit & illud. Ædes, quæ Scorpione quarto cœli loco existente, exædisicatæ sueriat, sore Scorpionibus obnoxias. Eodem pertinent etiam illa; Qui corona horoscopante nascitur, suturum Regem; Qui oriente Lyra prodit in lucem enasuru Musicum. aliaque plurima Astrologiæ principia, quæ non alio nituntur sundamento, quàm tenuissimæ cuidam & arbitrariæ nominis societati, quæ inter astra & res sublunares aliquando intercedir, quàm Poëtarum sabulis, qui hæc aut illa stellis nomina secerunt pro arbitrio. Quam rationem si sequamur, nihil est cause cur non dicamus eos, qui oriente Aquila nascuntur, volaturos; vsuros quatuor pedibus qui sub Cane eduntur in lucem; qui sub Canero, suturos sino sanguine, vt alia huius generis innumera.

# CAPVT VIGESIMVMQVARTVM.

## Monomeriarum lepidissima sabula.

VANTAM Deus bone Astrologica noualia ferut sudibriorum & commentorum copiam, quorum infœlicium herbarum purgatio nos diutius quam vellemus detinet, dissipulare tamen non licet splendidiora quædam & incredibilia mendacia.

Nihil autem tam repugnans, nihil tam delirum cogitari potest, quod Astrologi cœlo non finxerint. Præter eas, quas ex stellis finxerunt rerum alienissimarum imagines, alias adhuc commenti sunt formas inuisibiles, in vnoquoque enim decano formas quasdam comminiscuntur nullis subiectas sensibus sola Mathematicorum cogitatione esformatas, quas vno aut altero exemplo ex Ægyptiorum monomeriis explicandas suscepimus.

Primum ergo decanum Arietis aiunt esse Martis. In primo gradu huius decani, qui omni stella caret, aiunt esse virum dextera falcem, sinistra balistain tenentem.

In secundo gradu, virum item, sed capite canino, dextera protensa, læna baculum tenentem.

In tertio gradu, virum quoque, qui finistra manu zonæ apposita, dextra ostendat varia mundi regna.

In quarto gradu virum crispo capillo, qui dextra accipitrem, sinistra flagellum teneat.

In quinto gradu duos viros constituunt, quorum alter ligna scindat, alter dextra sceptrum gerat.

In sexto gradu Regem coronatum, dextra pomum imperiale, finistra sceptrum sustinentem.

In septimo Cataphrachum sagittam manu tenentem.

In octavo virum galeatum cætera inermem, balistam dextra gerentem.

In nono gradu virum capite nudatum, cætera vestitum.

In decimo virum qui vrium transuerberat.

Longinn effet percenfere omnes decanos. Transcamus ad alia figha.

Tanri primum decamm tribuunt Mercurio, in cuius primo gradu aiunt Hh 3 esse esse virum, qui Taurum agit ad macellum.

In secundo mulierem, quæ manu equi caudam apprehendit.

In tertio mulierem subligaculo tectam.

In quatto mulicrem dextra flagrum tenentem.

· In quinto bouem in aheno sedentem.

In sexto virum tribus capitibus dextera porrecta.

In septimo mulierem stantem.

In octauo mulierem tristem in seliquastro sedentem.

In nono virum qui flagello agnos, & capras agit.

In decimo duas mulieres stantes, inter quas catellus ludit.

(Hac mirantur homines, hac stupent qui ignorant Genethliacam vanita-

tem, hac disciplina gloriantur Astrologi.)

Has & huiusmodi comminiscuntur imagines Genethliaei alienissimas à fensu, alienissimas à ratione. Cæterum vt sunt mendaces omnes, inconstantes, ita dissentientes sunt de his imaginibus Astrologorum sententiæ. Nam Ægyptij in primo gradu Cancri, virum, & mulierem singunt manibus se apprehendentes, sibique gratulantes. Arabes formosum inuenem, elegantet amictum, qui digitos habet contortos, reliquo corpore equum vel Elephantem reserat.

In primo gradu Leonis, Ægyptij faciunt virum dextera caput Leonis te-

nentem. Arabes arborem, cuius ramis insidet Canis.

Non minorem his imaginibus Genethliaci arrogant auctoritatem, quàm Zodiaci afterilmis, vt nulli dubium esse possit tam nullas esse vires imaginum

Zodiaci, quam vanæ sunt formæ inuisibiles quas recensuimus.

Ex quibus rideas quod scribunt nonnulli, Christum Dominum natum oriente primo gradu Virginis, in quo Astrologi dicunt esse virginem puerum recenter natum lactantem. Ægyptij enim in primo gradu Virginis collocant mulierem bene ornatam, quæ virum expectat, non Virginem qualem recentiores singunt. Alij contrà, alia ibidem somnia vident, quæ non est necesse repensere; æquè enim commentitia sunt omnia. Rogatos autem velim Astrologos ne ægrè ferant somniorum & ludibriorum nomina, quæ frequenter hoc opere vsurpata vident: hæc enim nugamenta aliis nominibus exprimi non potuerunt.

# CAPVT VIGESIMVMQVINTVM.

Alia Zodiaci ludibriases ridicula Astrologorum commenta.

VITA in Zodiaco, & Zodiaci signis lust Genethliaca, sed nondum satis sibi luxuriata videtur; quare quemadmodum signa in triginta gradus, ita in tres decanos diuisit, denos gradus singulis decanis attribuens, singulósque decanos vni Planetarum ascripsit. Primus itaque decanus Arietis apud Ægyptios est Martis, secundus Solis, tertius Veneris. Primus decanus Tauri Mercurio, secundus Lunæ, tertius Saturno ascribitur. Primus Geminorum Iouis, secundus Martis, tertius Solis dicitur. Primus Cancri

Veneris, lecundus Mercurff, tertius Lunz, & sic in reliquis: sed aliter Chaldæi,

aliter Arabes, aliter alij, qui primum cuiusque signi decanum patrifamilias, id estaei est, ei qui in signo Dominus est tribuunt. His accedunt Dodecatemoria, de quibus Manilius lib.2. Astronómicon:

Perspice nunc tenuem visu rem, pondere magnam,

Et tantum Graio signari nomine passam,

Dodecatemoria in titulo signantia causas;

Nam cum tricenas per partes sydera constent,

Rursus bis senis numerus deducitur omnis;

Ipsa igitur ratio binas in partibus esse,

Dimidiasque docet partes his sinibus esse

Dodecatemorium constat, bis senague cunta, &c.

Duo autem genera Dodecatemoriorum reperies. Alterum Planetarum, alterum fignorum: quemadmodum enim notauit Ioleph Scaliger in Manilio pag. 129. vnum fignum dicitur habere Dodecatemorion in alio, pars decima-

tertia Geminorum in sexta parte Libræ Dodecatemorion habet.

Indi porrò ne Gracis cederent commétis, signa non in decanos, nec in Dodecatemoria; sed in nouem partes tribuerunt, quas nouenias appellarunt, & primam domino signi, reliquas secundum ordinem reliquis Planetis consignarunt, ita vt si prima sit Martis, secunda tribuatur Veneri, tertia Mercurio. Et sic deinceps.

Rursus Ægyptij alia somniarunt somnia, singulas partes Zodiaci in monomerias secerunt, quas variis Planetis donarunt; quæ omnia miris modis exagitauit Ptolernæus, sed nescio qui siat vr quæ magis inepta sunt, magis admiretur mortales, capianturque sabulis magis quam veris & solidis disciplinis. Pudet me generis nostri, apud quos video ta ridiculas sabellas reperisse sidem.

#### CAPVT VIGESIMVMSEXTVM.

De gradibus lucidis, tenebrosis, plenis, vacuis, & aliis id genus nuzamentis.

Toy E has sectiones Zodiaci Astrologi referent ad Planetas, sed ne quis sit finis ludibriorum, rursus illum dividunt, nulla relatione facta ad Planetas, in partes lucidas, & tenebrosas, fortunantes & plenas, masculinas, & semininas, valetudinis & morbi.

[Cœlum(inquit Cardanus librorum Prolemæi quos quadripartitos vocant locupletissimus interpres)se habet vt terra; stellæ sicut montes & lapides, ipsa eœli substantia (risum teneatis amici) quædam affert bona maláve, calidior frigidior, siccior, humidior, pinguis, macilenta, arida, fœcunda, forlix, infoclix, æqualis, inæqualis, pertinax, mutabilis, ferax, sterilis, turbida, perspicua, & c.]

Triginta sex itaque decani (inquit Iulius Firmicus lib. 4. cap. 16.) omnem Zodiaci possident circulum, ac per duodecim signorum nuncrum, Deorum, seu decanorum hæc multitudo dividitur; sed cum sint insignes singuli terni decani, non in omnibus triginta partibus eorum, est numen constitutum, sed per singula signa terni decani, quassam partes possident, quassam verò relinquunt. Plenæ sunt itaque partes, in quibus decani suerint inuenti, vacuæ verò, ad quas nunquam decanorum numerus accedit. Quicumque igitur, in genitura su sua

ra fua Solem, Lunam, & quinque Planetas, in plenis partibus habuerit, eric quasi Deus maxima maiestatis prasidio sublenatus, sed nunquam seri poterit, vt in hominis genitura, Sol, Luna, & quinque Plangta in plenie partibus constituantur, qui ergo vnam stellam, præter Solem, & Lunam, in plenis parribus habuerint, mediocres erunt; qui duas, ad omne fœlicitatis genus accedent; qui tres, vltra modum multiplicata fœlicitatis ornamenta accipient, qui verò quatuor, ad potentiam Regiz ferlicitatis attingent : virra autem hunc numerum in nullis genituris plenas stellæ possident partes. Qui verò in horoscopo nec Solem, nec Lunam, nec aliquam stellam in plenis habuerint partibus, erunt miseri, destituti semper,& pauperes,& ad omne infælicitatis discrimen miseriarum continuationibus applicati. Sanè in omnibus locis, ac stellis rationem istam debes diligenter inspicere; si emm horoscopus in plenis partibus fuerit, erunt vitæ virtute, animi æqualitate, corporis, & auctoritatis potestate præualidi; qui verò in partibus vacuis horoscopum habuerint, erunt corpore miseri, animo deiecti, inualidi viribus, ac semper potentioribus deferuientes, &c.]

Tantum Genethliaci tribuunt partibus plenis, & vacuis; sed quid de masculinis,& seemininis idem auctor seribat, videamus.

[ Núc(inquit l.4.c.17.)masculinas & foemininas signorú partes reserabo:sút enim tá in masculinis, quàm in foemininis signis, & masculinæ similiter & foemininæ partes; ex iis verò partibus, cuius genitura sit masculina, cuius verò partibus, cuius genitura sit masculina, cuius verò 163. Quomodo autem facillimè dignoscantur, per sequentem tabulam explicabo.]

Hac omnia ratione destituta, solis experimentis constare aiunt Astrologiae Magistri; sed quam habebimus sidem istorum experimentis, qui contrarias partium vires experti sunt? quas enim pattes Firmicus facit masculinas, Albumazar dicit esse femininas; Auentadam non consentit cum Alcabithio, ab vtroque dissentit Abraham, alij duodecimam cuiusque signi partem alternis vicibus masculinam, & femininam esse docent. Alij primos duodecim gradus sexui signi tribuunt; nam si signum sis masculinum, primos duodecim gradus masculinos docent esse seque partitione diuidunt.

Sic Aftrologi inter se digladiantur, ita nihil inter eos certi, & constituti est; & adhuc iactant artem suam experimentis partam. Scilicet pugnanția placita, certis experimentis stabilire potuerunt, quibus habebimus sidem? quos sequemur duces? quorum experimentis orta est hac disciplina, qua nutat inter contrarias sententias?

Non inmor inter Astrologos dissensio est de plenis, & vacuis partibus; muletas, quas Firmicus vocat vacuas, Albumazar dieit esse plenas, & quas Elpho-Aion Thebanus inter plenas numerat, Alcibithius recenset inter vacuas.

Denique nil dico de partibus lucidis, & tenebrosis, quàm multis eas tenebris osfuderunt Genethliaci; veteres eam partem lucidam vocabant in qua est stella, obscuram quæ stellarum splendore caret, at postquam Zodiacus translatus suit in decimam sphæram omni luce orbatam, recentiores Genethliaci easdenn signorum partes lucidas retinere volentes, in decimo etiam orbe partes lucidas, & tenebrosas collocarút. In orbe omni luce destituto quid lucida parts, quid obscura sit, adeò obscurum est, vt cymmerias superet tenebras.

CAPVT

#### CAPVT VIGESIMVMSEPTIMVM.

## Calestium domorum, locorumque nugamentum.



V L L V s sit scribendi finis, si omnia persequi velim, quæ ab Astrologis dolosè consicta fuerunt. Condonabo igitur reliqua libenter breuitati; sed quæ de astrorum domiciliis, de cælestibus domibus commenti sunt, præterire omnino non possum: si enim domos, quibus omnia Astrologiæ arcana mysteria continentur,

figmentum elle oftendero,& inane ludibrium, aftrorum,& Aftrologorum penetrales, ædes euerlæ fuerint, ex quibus tamquam ex occultioribus delubris,

populis reddere responsa consucuerunt.

Ad quod efficiendum,domorum descriptionem non ab alio,quam à Ptolemæo lib. 1.de Iudiciis,cap. 16.defumere placuit. [Domus autem ratio naturalis (inquit) hæc est, quia ex duodecim Signis duo proximè accedunt ad verticalem nobis punctum, ideò calores, & æstus generant. Ea sunt, Cancer, & Leo. Placuit attribuere illa duobus præcipuis, & maximis, hoc est, ipsis luminibus, Soli quidem Leonem, propterea quod masculinum est Signum; Lunæ verò Cancrum, quòd fœmininum effet. Atque ita factum est, ve convenienter dimidium orbis, à Leone vique ad Capricornum, solare vocaretur; dimidiúmque, ab Aquario víque ad Cancrum, lunare, vt in vtroque possent fingula loca suis stellis affignari, quarum alia figura cum Sole, alia culo Luna describerent pro conuenientia orbitum motus ipsorum, & naturæ proprietate. Nam Saturno, quòd natura hakimè frigidificus effet, quódque suprementa luminibus remotissimum halletet orbem, ob contrarictatem caloris obposita signa tributa fuêre: Cancre, & Leoni, Capricornus, & Aquarius, quæ Signa & ipfa funt frigida, & hyberna, & propter oppositionem maleficam. At Ioui, qui esset temperatæ naturæ, de subjectus Saturni globo, data sunt proxima tilf Signa spiritu, & fœcunditate præstantia, Sagittarius, & Pisces, quæ cum himinum Signis triquetram figuram déscribunt, que conueniens est beneficentie. Post quem Marti desiccatori, & Subdito sphera Iouish fimiliter proxima his adscripta funt, quæ & ipsa similem haberent naturam, Scorpio, & Aries quadrata dispositione, vt congruebat illius corruptrici, & noxiz constitutioni. Veneri verò, quòd natura ellet temperata, & lub Marte, dederunt coniuncta his Signa, quòd fœcundissima esset, Libram, & Taurum, in quibus & ipsis situs constituitur sexangularis; neque ipsa hacstella apoplification bus bignis voquam ne anteit, neque (this quitte Solem Mercurio qui & ykimus neque ynquam vltra ynum Signum abesset à Sole, omniumque aliarum stellarum infimo in loco data fuêreproxima Signa luminum Signis Gemini, & Virgo, quibus, & iplis ambobus ferè in primis vicinus ferretur.]Here Ptolemeus, quem in hac domorum diuifione, non experimenta, led leuillimas conjecturas, & suspiciones lequutum widemus, yr ybique appareant Aftrologorum pudenda mendacia, qui Aftrologiæ omnia dogmata certis, exploratis, & minimè fallentibus experimentis collecta esse spurcissimo ore confirmant; sed & rem hanc totam memoria caula his versibus Astrologi commendarunt:

Saturni

Saturni domus est noctis Caper, vrna diei,

Huic dolor est Aries, gloria Libra seni.

Iuppiter Arcitenentis habet cum Pisce Sagittam,

Cui tamen in Cancro, sors bona, iniqua Capro.

Sed Martis domus est Aries, Scorpio pugnax,

Húncque Caper tollit, Cancer ad ima premit.

Sol habet hospitium sibi solus in ade Leonis,

Atque illi est Aries gloria, Libra dolor.

Ac Venus in Tauro, Libraque per atria versat,

Piscibus exultat, Virgine pressa iacet.

Mercurius habitat Geminorum in sede, triumphat

Virgine, Sest mæstus Pisce adeunte caput.

Luna domum Cancri tenet, illam Taurus honorat,

At supra hanc versans Scorpio sorte premit.

Nobis, ne à proposito longius dilabamur, rem, Mathematicorum more, sequenti schemate oculis subiicere placuit,



His ita explicatis, tradunt Génethliaci non solum varias, sed & contrarias vires astra sortiri in variis domiciliis. Quare Iulius Firmicus lib.3. Mathem.c.3. [Saturnus (inquit) per dies in horoscopo partiliter constitutus, id est, in ea parte, in qua est horoscopus, faciet cum summo clamore edi partum; exit autem iste, qui nascitur, maior omnibus frattibus; aut si quis ante eum natus, à parentibus separabitur; semper autem iste per diem in omnibus quatuor cardinibus facit primos nasci, aut primos nutriri, aut eos fratres, qui ante se nati suerint, recedere; facit quoque instatos, ac superbiæ spiritu elatos.

In secundo loco ab horoscopo, Saturnus facit ægritudines graues; euersiones maximas, yxorum etiam, & filiorum interemptor est, & maximaxum turbarum turbarum, frequentiúmque concitator, sed & paternam, & maternam substantiam dissipat; ipsum verò, qui natus sucrit, tardiorem in omnibus motibus facit, quibusdam etiam perpetuas incidit corporis valetudines.

In tertio loco Saturnus ab horoscopo constitutus, facit pigros, tardos, & nullam patrimonij substantiam requirentes; si verò cum Mercurio, ac Luna in hoc loco fuerit, facit cum stultitia malitiosos, sacrilega contra diuinitatem

verba iactantes, &cc.

In quarto loco Saturnus ab horoscopo partiliter constitutus, id est, in imo cælo, si per diem hunc locum tenuerit, faciet pecuniarum auidos, custodes auri, & argenti; per noctem voro se fuerit in hoc loco, paternum patrimonium dissipat, & citam patris mortem; facit ægritudines etiam graues, & frigidos humores corporis, & infirma ætate, faciet semper infames.

In quinto loco Saturnus ab horoscopo constitutus, si per diem in isto loco fuerit, Reges faciet, & Duces, & maxima largitur infignia potestatis; si verò sic Saturno posito, Sol in parte horoscopi fuerit inuentus, & coniunctionem Lunæ crescentis Saturnus exceperit, perpetuas tribuit fœlicitates, & maiorum

potestatum ornamenta decernit.

In fexto loco Saturnus ab horoscopo conflitutus omne patrimonium dissipat: malè enim semper in isto constituitur loco; facit etiam ægritudines, præfertim si desiciens se ei Luna confunxerit, vel si quadrata ei desiciens suerit, facit enim insælices, insames, erraticos, qui scilicet in yno nunquam possint consistere loco.

In septimo loco Saturnus ab horoscopo constitutus, id est, in occasu partiliter, si matutinus fuerit, in diurna scilicet genitura bonus erit, & hominibus maximam decernit substantiam, sed tunc cum fuerint limen senectutis ingressi: maximam enim sic positus senectutis largitur æratem, & pecuniarum custodes facit, latentes verò corporis dolores incidit: facit enim hæmorrhoicos, aut neruorum dolore contractos. Si verò in hoc loco vespertinus suerit, sistula circa podicem facit, & simili modo hæmorrhoicos, &c.

In octauo loco ab horoscopo constitutus Saturnus, si per diem suerit hactenus collocatus, procedente atatis tempore, augmenta patrimonij largitur; quibusdam verò si in hoc loco constitutus in Martis Signo suerit, vel in Martis

finibus, ex alienis mortibus pecunias decernit,&c.

In nono loco Saturnus ab horoscopo constitutus Magos sumosos facier, vel Philosophos opinatos, vel Sacerdotes, temporum in magica semper opinione clarissimos, facit etiam pro qualitate Signorum haruspices, vates, Mathematicos, ac vera semper interpretatione sulgentes, & quorum responsa sie sint quasi quadam divinitatis auctoritate prolata; quosdam autom facir in templorum cultu semper perseuerare, ac præpositos interdum Religionum, somniorumque divinos reddit interpretes, sed & frequenter facir Philosophos capillatos. Si verò per noctem in hoc loco suerir constitutus, faciet iras Deorum, Imperatorum odia, &c.

In decimo loco Saturnus ab horoscopo constitutus, hoc est, partiliter in medio cælo, faciet Imperatores, Duces, Præfectos, Prætores, si sic posito Saturno in his locis, in quibus exaltatur, Sol in horoscopi parte fuerit constitutus, Saturnus autem, sicut antè diximus, in medio cæli si per diem sucrit inuentus, faciet honestos, ac honestis moribus agricolas, sed locupletes, &

Digitized by Google

quorum

quorum possessiones aut mari, aut sluuiis, aut syluis semper adiaceant; dabit etiam substantias maximas, magnam gloriam, & à maioribus personis hæreditates,&c.]

[In vndecimo loco ab horoscopo constitutus, mediocria decernichona; & quando aliquid malignum sucrit largitus, cum, qui natus sucrit, in co loco, & in co ordine collocabit, in quo suit pater cius antè collocatus, sed post rrigesimum ætatis annum: nam ante illum quidquid quæsicrit amittet, nec poterit dignitatem, vel patrimonium consequi, nisi prima triginta annorum spatia transicrint.

In duodecimo loço Saturnis ab horoscopo constitutus, quindrus, sermonis discrimina, vel propter sernos pericula decernit seruitio, qui sic eum in genitura habuerit collocatum; faciet etiam maximas agritudines, sed & valetudines non modicas, &c. ] Hac Iulius, Sirmicus, qui eodem libro persequitur caterorum Planetarum per singulas cadi stationes, potestates, & effectus va-

rios, qui ab eis dimanant.

Quid magisreceptuin apud Genethliacos, quam quædam aftra esse benigna, quædam maligna; & ne id quidem perpetuum, & constans est; sed bonum sydus exmaho loco obesse plurimum matum, exbono loco prodesse plurimum matum, exbono loco prodesse plurimum matum, exbono loco prodesse plurimum tem attingit, magna incommoda denuciat; opes, amplasse, dinitias idem Iupiter largirurat in zentio, octanoquioco parimonium profundit. Quod de Ione tradunt, tradunt de cæteris astris, mutare subinde vires, & tamquam Camasleontes induero colores, & virtutes loci. Quare Cardanas lib. de reuolutionib.c. 12. [Planetæ malisinquin) domibus nocent, in quibus sunt; & boni innant eas si in cis sunt.] Et insta: [Cim facrit dominus domus in opposito domus, cadet ille magna exparto à dispositione tegnisique per illam domum. Iterum sol, & Impiter, vel commasser, cim in septima fuorint; & Saturnus; & Mars, vel alter comm in medio cæli dominum assendantis, vel ascendens violanerit, vel Lunam, morietur publica mories, si vera infortunz in septimo doco Solis, & Ionis solum, occidetur.]

Eædem leges apud Ptolemæŭ lib.3.de Iudiciis, preserim c.10.quo de spatio vitæ disterit, c.12.quo de morbis, c.13.quo de animi qualitatibus, & sequétibus.

Adeò minutim has cæli partes Genethliaci metiti funt, vt fingulis non folum domibus, sed etiam minutis Planetarum vires euariari dicant; quod suprà c. 25. & 26. vidimus. Singula Signa in tres partes dividuneur (inquit Pirmicus lib.2. cap.4.) fingulæ autem partes finguløs habent decanos, et fint in fingulis Signis terni decani; quorum lingulis ex triginta parribus denas pollideant, & dominium fuum, & potestatem in decem partes eximunt; sunt autemobilitæ potestatis, & licentiz, & qui facta hominum potestatis suz auctoritate delignant, sed & ipsi decani singulis stellis deputantur; & cum in ipso decano stella fuerit, licèt sit in alieno domicibosconstituta, sic tamen est habenda, qua fi in suo sit domicilio, &c. ] Cùm verò Planetæ ex uno ad aliud Signum transeuntes contrarias sortiuntur vires, declarat exemplum Louis; is enim in qui nquagesimonono gradu, & 59. minuto, & 59. secundo Geminorum, censerur nactus viros calculos quinque in luo detrimento postiminurum temporis, transitione facta in 0:0.1. Cancri iam scelin; iam exaltatus, quatuor al bis the true of the section of calculis gaudeat.

Confictas

Confestas verò esse huinfinodi domos quibus rantum Aftrologia tribuit, & nullum illis fundamentum in coelo esse, vol ex eo constat, quod neque inter Astrologia Magistros conuenit de hac adsticatione domorum: alifenim dividendo cœlum in duodecim spatia seu domicilia Zodiacum, alij Aquatorem. alij Verricalem circulum, alij Parallelum per gradum ecliptica orientem Meridiano circulo interceptum, allumunt. & alij Abraham, Auenezram & Monteregium, alij Alcabitium, Firmicum, Ioannem Sconerum, Cardanum seguuntur decempedatores. Porro in tam varia cœli partitione, vt constare possunt domorum fines: His ignoratis, quomodo Astrologi norum qua in domo Planera existant? Qui Ignorantad quam domum Planera pertineant, quomodo notarunt quid ex vual, quid ex aliadomo Aftris accedat aut decedat virium? Hoch perspectum Astrologinon habent; qua fronce Astronum vives per singulas cœli stationes tradunt tanquam rem omnium consensione receptam, &c • certis experimentis confpicuam? داللك والمنازية

His accedit quòd huiusmodi Astrorum sedes & domicilia fixa faciunt Mathematici & immobilia: prima enim domus estin Oriente, sexta in Occidente, quarta in imo cœlo, degima inmedio cœlo. At nulla est cœli pars Orienti, vel Oscidenti, medio vel imò coelo affixa, qua vnà cum diurno motunon ferantur ab Oriente in Occidentem. Figmenta itaque nocelle est esse has Astrorum ædes, quæmente & cogitatione coelo esse intelliguntur, cùm re vera nihil huiusmodi cœlo su. Verum quomam per signa Zodiaci Planetarum domos dinidunt Astrologi, vidennus qualem Zodiacum dicant, & quæ signa adhibeant ad constituendas stellarum domos uquoniam cum hac imaginaria, 🗞 mente conficta esse ostenderimus, domos eriam ipsas ludibrium aliquod, & sigmentum esse oporter.Et quidem octaua sphæra qua ftellarum coetus varij vifuntur, duodecim offe ligna certis quibuldam Altris norata Arietem, Taurum, Gentinos, Cancrum, Leonem, Virginem, Libram, Scorpionem, Sagittarium; Capricornum, Aquarium, Pilces, que Zodiacus dicunur, in confelho est :: czterim cum hac Altrorum schemata ab Oriente in Occidentem circumferantur, non fum domus illæ, quas Aftrologos fixas effe tradunt, vel Orienti; vel Occidenti, vel imo, vel medio cœlo. Quare & duodecim hæc figna in domibus morantur, & ex vna in aliam transire dicuntur. Alium itaque Zodiacum, alios Arieres, alios Tauros, alios Geminos, alios Cancros, Leones, Virgines, Libras, Scorpiones, Sagittarios, Capricornos, Aquarios, Pifces, Aftrologi fluxerung in elegimo orbesve vidimus filprà capa a a a man ann ann a capa a la capa a la capa a la capa a capa Quade re Christophorus Claulus, iq, qui clarissimi ingenii plurinuis moraimencis Mathematicas disciplinas in lucem, hominumque admirationem reuo: cauit, ad c. i. sphere: Idannis de Sacro Bosco, hac scribit: [iDup sunrin corporibus cotlestibus Zodiaci concipiendi, vnus quidem in primo mobili seu decimo cœlo, qui solus est verusiac proprius Zodiacus, quem Astronomi intelligunt, quando de Zodiaco abfolutè loquuntur, constans duodecim partibus acqualibus, qua figna coelestia vocantur, &c.] Alter verò Zoliacus concipiendus est in nona sphæra priori Zodiaco directè suppositus, cum eisdem duodeeim fignis. Primus ille Zodiacus diciruir ab Astrologis immobilis, & fixus, non quòd non moueatur admotum fui orbis, in quo est, sed quòd eius signa semper oodem modo: le habeant ad æquino crialem, & coluros: primi mobilis, ita yr semper principium Arieris sit in equinoctiali circulo, similitera, principium 3911.3 7

Librz vbi nimirum colurus zquinoctiorum zquinoctialem intersect. Rurfus principium Cancri reperiatur semper in coluro solstitiorum, similitérque
principium Capricorni, idémque de reliquis signis & punctis primariis illius
Zodiaci proportione quadam dicendum erit. Secundus autem Zodiacus dicitur mobilis, & non fixus, non ea solum ratione, quòd ad motum sui orbis in
quo est moueatur; hoc enim commune est etiam primo illi Zodiaco, qui tamen immobilis appellatur; sed quòd eius signa non semper eodem modo se
habeant ad aquinoctialem, & coluros primi mobilis; non enim principium
Arietis, & Librz huius Zodiaci semper reperitur in aquinoctiali circulo sue
coluro aquinoctionum primimobilis, neque principium Cancri, & Capricorni in coluro solstitiorum mouetur, neque posterior hic Zodiacus sub illo
primo paulatim versus signa Orientalia prioris Zodiaci, hoc est, versus signa

illa quæ posteriùsoriuntur.

Ne hoc quidem Zodiaco, qui nusquam consistit, figi possunt domus, quas Astrologi fixas, & immobiles esse volunt : nam præterquam quòd commentitia elle omnia signa, qua in decimo orbe esse Mathematici cogitarunt, docuimus suprà cap. 21. Domos & sedes Planetarum immobiles volunt Astrologi, decimus autem orbis motu diurno ab ortu ferrus in occasum. Que ergo funt in tanta orbium coelestium couersione satz, ac stabiles Planetarum zdes? Qui sunt Leones, Cancri, Virgines, Gemini, Libra, Tauri? Vbi sunt Arietes, Scorpij, Pilces, Sagittarij, Capricorni, Aquarij, quibus æthereæ domus definiuntur? Vbi cogitant mirificam illam vim; quam coeleftibus domibus tribuunt Genethliaci i Internallum quoddam inter Orientem, & Meridiem, inter Meridiem, & Occidentem, inter Occidentem, & imum coelum, inter imum cœlum, & Orientem, illi cogitare possunt omni corpore denudatum, firmum ac stabile, in quo orbes cœlestes moueantur, in eòque Astrorum domicilium fundare: nam & veteres Philosophi, quos refert Aristoteles lib.4.Phys.T.36. culm capere non possent, quid sit locus immobilis, quique motis corporibus idem semper permaneat, internallum quoddam, seu intercapedinem inuexerunt in naturam à cosporibus seiunctum, firmum, ac stabile, in quo corporira omnia tamquam in loco sint, & moueantur. Verum cum non in rerum natura, fed solum in nudis hominum cogitationibus huiusmodi commentum reperiri lectifismis rationibus euicerit Aristoteles, figmentum quoddam esse oporter Planetarum domicilia non minus, quam internallum illud, ex quo tamquam ex camentis coagmentata dicuntur. His accedit, quòd huiusmodi intervallo nulla agendi vis congruere potest; omnis fiquidem effectio, aut à substantia, aut ab accidente proficiscitur; hoc internallum non est substantia corporalis, aut spiritualis, neque accidens, cum per se sit; nulla itaque actionis potestas tali interuallo inest, quam inesse volunt cœlestibus domibas Gemethliaci. Vnde Cardanus lib. de Iudiciis geniturarum, c.9. [Inter domos robustior est in hoc significato (agit autem de vita) vt apparet, prima inde,septima inde, decima inde, nona inde, vndecima, &c. ] Et Ptolemæus lib.3. de Iudiciis, cap.10. [Fortioris auctoritatis esse dicitur quod est cœli medium super terram, post hæc Ascendens, deinde id quod cæli medium ascendit, & post iplum Occidens ad quod cœli medium præcedit; omne autem quod lub terra moratur, hac in re, tam præclara, & tam excellenti prætefmittendum fore decreuimus, præter id quod Ascendens super terram apparuit, &c. ] Infrà: Conue [Conuenit vt ex luminaribus illud, quod loco maioris, & fortioris potestatis suerit sumamus, dispositorem autem eligere superluminaria nullatenus conuenit, nisi cum loco maioris, & fortioris dignitatis suerit, &c.] Hinc mortis domus, hinc domus laboris, bonæ, malæque fortunæ, siliorum, diuitiarum, dignitarum, quæ à Poëtis crediderim Genethliacos mutuatos, & ab inferis ad cælum, à ludicris licenter transtulisse ad res serias. Hine ille:

Pestibulum ante ipsum, primisa, in saucibus Orcis Luctus, & vitrices posuère cubilia vera, Pallentésque habitant morbi, tristisque senettus, Et metus, & malesuada sames, & turpis egestas, Terribilu visu forma, lethúmque, labérque.

Quæ est domus Solis, nisi illa?

Regia Solu erat sublimibus alta columnis, Clara micante auro, slammasque imitante pyropo, Cuius ebur nitidum fastigia summa tegebat, Argenti bisores radiabant lumine valua.

His magistris profecerunt Genethliaci, ab his didicerunt Planetarum domos. Egregiam verò disciplinam fabulosis ortam natalibus, fabulis auctam, & nutritam. Iam verò, quæ de syderum soliis scribit Ptolemæus lib. 1.cap. 21.& 22. nónne ex issdem Poëtarum sontibus promanasunt?

In selie (inquit Onidius codem lib.2. Metamorphofeon)

Phæbus claris lucente smaragdis;
A dextra, leudque dies, & mensis, & annus,
Saculaque & posita spatijs aqualibus hora;
Vérque nouum stabat cintium storente corona;
Stabat nuda Æstas, & spicea serta gerebat:
Stabat & Autumnus calcatis sordidus vuis,
Et glacialis Hyems, canos birsuta capillos.

Quæ de carpentis, & curribus Aftrorum,& Ptolemæus, & Firmicus fcribunt, ex iildem fabularum campis orta funt.

Ergo qua licuit genitor cunctatus ad altos Deducit iuuenemo Vulcania munera, currus Aureus axis erat, temo aureus, aurea fumma Curnatura rota, radiorum argenteus ordo Per iuga chryfoliti, pofitag, ex ordine gemma.

I nunc, & nega hanc disciplinam fabulam quamdam esse ab otiosis hominibus consictam. Equidem nullum existimo Mathematicorum esse adeò vacordem, cui persuasum sir huinsmodi commentis agitari res mortalium; sed miror corum impudentiam, qui sapientibus viris persuadere conantur, ab hisce ludibriis pendere exadificationes vrbium, itinera, & nauigationes, honores, & dignitates, filiorum procreationem, ortum, & interitum, prosperam, & aduersam valetudinem, fratrum; sortum, vxorum numerum, ampla patrimonia, opimas hareditates, diuturnam, aut brenem vitam; membrorum integritatem, & vitium, robuncorporis, & imbecilitatem, Caum notionibus illis hace pugnant aquas nostris membrorum inatura spla montavius aut, disciplina consignauit. Vel abstergendam cergo

ergo ille funt, vel nunquam Aftrologi adducent mortales vt credant vera qua funt, & solida à sictis fabulis pendere, & ea que nusquam sunt, sed Astrologo-num solim cogitatione coaugmentantur, aliquid efficere, aux moliri posse. Facit ad declarandam earumdem vanitatem domorum, quod Augures quoq; malorum demoniorum interpretes simili cœli partitione vsi dicuntur ad fallendos mortales. [Cœlum (inquit Tull.li.2.de Divinatione) in sexdecim partes diviserunt Etrusci. Facile id quidem suit, quatuor, quas nos habemus, duplicare: post idem iteru sacere, vt ex eo dicerent, fulmen qua ex parte venisset. Primum id quid interest deinde quid significant &c.] Nam qua vanitate Augures, demoniorum internuncij, super hac cœli sectione auguriorum vanissimam superstitionem collocarunt, eadem Astrologis licuit cœlo in duodecim domos diviso, nugas vendere, & pro aëre lupinos.

## CAPVT VIGESIMVMOCTAVVM.

Ratio, quam Astrologi secuti sunt tribuendo Planetis domos.

A c. T & N v s quales Planetarum domos Genethliaci finzenint, exs poluimus; nunc quo inre cas Planetis distribuerinr, exponendum est. Et quoniam Claudium Prolemeum omnes magistrum agnoscumt, prætermissis aliorum sententiis rationem expendemus, qua Ptolemzus lib. 1. de Iudiciis, c. 16. tradit, æthereas domos Planetis distributas; est autem huiusmodi, Capricornus, & Aquarius hyemalia signa sunt; & frigida, Saturnus quoq; natura frigidus est, iure itaque debebantur hæc signa. Quæ ratio fuit vnquam adeò à ratione aliena, quamquam non id Ptolemæo acerrimi ingenij viro, vitio vertendum, qui Astrologorum placita retulit, non sua. [Verisimile est (inquit Sixtus ab Hemminga) Ptolemæum libros suos quadripartiri, sue de prædictionibus Astrologicis maximè verò duos posteriores scripsisse, nó ve artem illam ex profesio doceret, sed vt ostenderet Astrologiam re vera mull**ä esse**, sed si quæ statuenda sit, eam talem esse debere qualem ipse describit. ] Primum consueuerunt Astronomi Planetarum vires præsertim noxias contrariis temperare; ideo Saturnum frigidum diuenum, Martem calidum nocturnum fecerunt. Cur ergo Saturno signa calida non imbuerut potius quam frigida? Deinde si congruas Planetis sedes tribuere voluerunt, cur Saturno siccum, Aquarij humidum domicilium dederunt? Adhæc Marti ficco & calido Aries tributus est humidus, & Veneri humidæ, & calidæ Libra signom Auturmale; siccum videlicet, & frigidum. Præterea Ionis natura temperata, & benigna mullam habet communionem cum Sagittario, & Pilcibus. Cancri denique calor magnus non congruit frigdri Lunæ, & Leonis sighum nobis calidissimum iis qui sub also polo degunt frigidum est, non minus quam nobis frigeat Capricornus. Vidit & Prolemæus Aftrologórum hanc rationem non posse per onnes Planetas deduci, ideo alteram addidică Planetarum constitutione desumpram. Saturno, qui à nobis longissime distar; iure Capricur nusals orbe notito longillime etiam dillitus. Lunke seine citime Cancer; qui ad nos proxime accedit, configuatus fuit. Carerum artio hae infirma fe imberillima fultinere

fullinere priorem non potuit: post Lunam enim non sequitur Sol, sed Mercurius. Cur ergo Leo Cancro proximus, Soli potius quam Mercurio tribuitur? A nobis non magis Gemini quam Leo distat. Cur igitur Sol in Leone non in Geminis domicilium fibi constituit? Sit Capricornus à nobis maxime dissitus, ficut Saturnus, Aquarius, qui non adeò diftat, cur Saturni domus dicitur ? quæ cum explicare Astronomi nequeant labantes, & ad interitum ruentes, Planetarum ædes tertio fulcire Ptolemæus aggressus est constituto; siquidem Sole in Leone, Luna in Cancro reliquis ait constituta esse domicilia pro benignitate, aut malignitate naturæ. Saturno Capricornus, & Aquarius tributi funt, qui Leoni, & Cancro opponutur. Ioui verò Pisces, & Sagittarius, qui triquetra Leoni, & Lunz irradiatione, que salutaris est; respondent Marti Scorpius, & Aries, qui ex quadrato Leonem, & Cancrum prospectat, Veneri Libra, & Taurus, quòd fœcundissima sint signa, & in quibus situs constituitur sexangularis ; Mercurio denique,qui est vitimus, data fuêre proxima signa Solis,& Lunæ, Gemini, & Virgo, sed adhuc malæ fundatæ domus non perstant: domus enim illa Planetæ congruit, vt suprà vidimus, quæ est illius naturæ maximè accómodata, & in qua ille vires meliùs exerceat suas : at Marti obest plurimum quadrata radiatio luminarium, Saturno nocet oppositio cum iisdem. Neque igitur Saturnus in Capricorno,& Aquario, neque Mars in Ariete, & Scorpione opportunum habent domicilium. Quòd fi addas, quod docet Ptolemæus, fœlices esse omnes Planetas, quando tanto interuallo à Sole seiungütur, quantò corum domus distant à domo Solis (quòd Arabes amulgeum vocant) necesfariò efficitur, Saturnum oppositum luminaribus, Martem ex quadrato iisdem respondentem fortunatos esse, contra omnium Astrologorum scita, qua volunt infortunatos hos esse syderum concursus, & calamitatis plenissimos.Po-Aremò, quando aiunt has, vel illas domus quadrangulas, vel triquetras esse domibus luminarium, vel aiunt vtrique, Leoni, & Cancro, quadratas esse, aut triquetras, vel alteri solum, & ei quam secundum ordinem sequuntur, ita vt à Leone ad Capricornum, ad Leonem à Cancro, ad Aquarium à Cancro referantur: non primum; siquidem domus Veneris tam quadrangulæ quam triangulædici poslunt, Libra enim est quadrata Cancro, Taurus Leoni, Libra triangula est Leoni, Taurus Cancro. Idem de cæteris dici potest: non secundum; quoniam neque Aquarius Cancro, neque Capricornus Leoni opponitur. Cum nullo igitur fulcimento sustineri possint male fundatæ Astrologorum domus,eas vespertilionibus,& muribus locamus.

# CAPVT VIGESIMVMNONVM.

Quid astrorum congressus sit, quam nouis astris va-

LVRIMA hactenus ex Astrologis audiuimus de syderum congressibus, & concursa, expédere oportet quid tandem sit ista stellarum coniunctio: Docet énim ratio Mathematicorum (inquit Tullius lib.2. de Diuinatione) quam Chaldæis notam esse oportebat, quanta humilitate Luna K k feratur, feratur, terram penè contingés, quantum absit à proxima Mercurij stella, multò autem longiùs à Veneris, deinde also internallo distet à Sole, cuius lumine illustrare putatur, reliqua verò tria internalla infinita, & immensa à Sole ad Martis; Vnde ad Iouis ab eo ad Saturni stellam inde ad cœlum ipsum quod extremum atque vltimum mundo est. Quis ergo est iste astrorum congressus quæ coniunctio? in tanto locorum internallo quantum animo & mente cogitare difficile sucrit, nisi oculorum fallacissimo sensui species quædam eminus obiecta coniunctionis corum quæ infinitis interstitiis innicem separantur, itáne visu indicamus ea quæ ratione atque animo videre debemus?

Quid, quòd neque stellas omnes perspectas habent Astrologi? Quare Cardanus ad lib.1. Ptolemæi com.3. apertè profitetur incertam hanc artem esse, & quòd plura sint astra, quàm Astrologi norint, & quòd eorum, quæ norunt, natura perspecta non sit, & quòd eorum, quorur ra perspecta sit, ignoretur modus agendi, an per circulum positionis, an per locum, an per antiscia, an

per declinationem.

Iam verò quod Phauorinus apud Gellium lib. 14. cap. 1. suspicatus est, sieri posse, vt alij quidam Planetæ essent, quos cernete homines non possunt propter exuperantiam altitudinis, factum iam vidit nostra ætas. Galilæus Mathematicus Florentinus theloscupio, quod nuperrimè hominum solertia excogitarat, ad minima quæque in magna distantia videnda, quinque propter Iouem Planetas superioribus sæculis inuisos conspiciendos dedit, & circa Solem maculas quassam, vel stellas deprehédit errare, quarum nulla apud veteres Astrologos mentio extat. Qui sit verisimile omnibus aliis astris in hæc inferiora agentibus, hæc sola otiari prorsus, & nihil essicere, si hæc quoque agunt quorum nulla hactenus habita est ratio ab Astrologis, & quorum nullus congressus, aut digressus absentas observatus suit. Planè sit, siue perspectos Genethliaci habeant astrorum congressus, siue non, siue observent astra, siue non observant eodem modo diuinare.

### CAPVT TRIGESIMVM.

Pugnare ea, qua Astrologi tradunt de obsessione, & aspectu astrorum.

VONIAM in variis astrotum congressibus, omne artis sue præsidium collocarunt, qui Astrologicas rationes sequentur, in eo toti sunt vt doceant, multas, variásque esse syderum constitutiones.

Etiam inprimis (ait Firmicus lib. 2. cap. 25.) illud docere debemus quid sit triangulum, quid trigonum, quid quadratum, quid hexagonum, quid abie-cum, quid sit etiam trigonum dextrum, quid sinistrum, quid sinistrum. Diametrum est Aries, & Libra, Tauri diametrum, est Scorpio, & cætera signa simili modo, à signo ad signum septimum quod suerit hoc est diametrum. Sed hæc semper maligna radiatio est, & minaxa Trigonum est à signo à quo institumus signum quintum, quod hoc docetur exemplo,

exemplo, ab Ariete vsque ad Leonem. Trigonum est, & similiter à Tauro vsque ad Virginem, & sic per omnia signa quodeumque in signo quinto suerit, hoc est trigonum. Scire exiam debemus, quid sit dextrum trigonum, quid sit sinistrum. Dextrum est, quod ab eo signo à quo incipinus, retro est; sinistrum verò, quod antè, putà Arietis, dextrum trigonum est Sagittarius, sinistrum verò Leo, & simili modo Leonis dextrum trigonum est Aries, sinistrum verò Sagittarius, Sagittarij verò Leo dextrum trigonum est, Aries verò sinistrum, sic & in cateris omnibus trigona quares. Et hac est prospera se sixque radiatio.

Quadratum est ab eo signo, à quo inchoamus quod quartum suerit signum, quod hoc docetur exemplo Arietis, quadratum est Cancer, & Cancri Libra, & Libræ Capricornus, Capricorni Aries; sed quod sit quadratum dextrum, quod sinistrum, simili ratione, sicuri in trigonis diximus, inuenies: nam quodcumque retro suerit, quadratum dextrum est, vt Arietis Capricornus sinistrum Cancer, sic & in cæteris omnibus quadratis quod retrò suerit dextrum, & quod antè sinistrum, & hæc minax est radiatio, malitiosa pote-

state composita, ac inimicitiæ liuore plena.

Hexagona hoc idem sunt quod trigona, sed minoris potestatis hexagonum est ab eo signo à quo initiamus tertium, vt Arietis sunt hexagon Gemini, quod autem sit hexagonum dextrum quod sinistrum, sicut cætera inuenies.] Hæc ille. Leges eadem apud Cardanum libro de Iudiciis, capite septimo. [Aspectus oppositus (inquit) sit ad oppositum signum sub eadem parte in longitudine, & in totidem partibus latitudinis in parte contraria, quod subiecta tabella subiiciet etiam oculis.

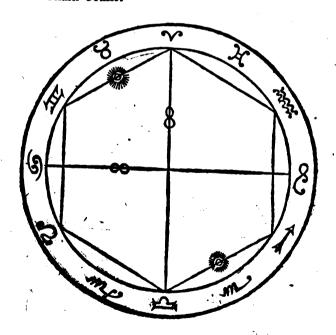

Ck a O

Quadratus aspectus est per nonaginta partes ecliptica antè, & retrò, & ipsa ecliptica absque latitudine.

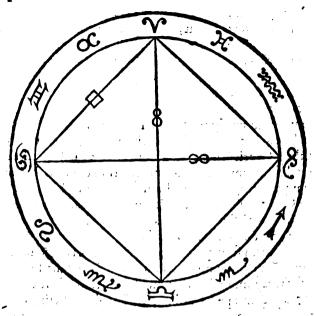

Trinus autem est addendo partes centum viginti, exceptis quibusdam minutiis, quas describemus in tabula sequenti, & est dexter anterior, & sinister, secundum signorum successionem.

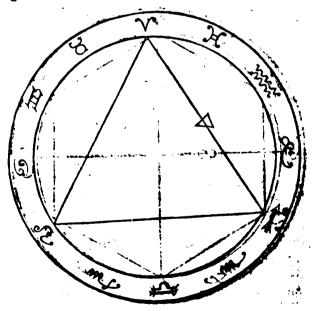

Per has tabulas; & sequentes absque computo colliges similem partem in suo signo respiciente, diminaendo pro trino secundum latitudinem Planetæ, minuta

minuta in tabula vitima, & ponendo in opposito aspectu, vt dictum est totidem partes latitudinis in parte opposita, & pro quadrato sine latitudine, & pro trino dimidium latitudinis in parte opposita, prout dictum est, sed prosextili accipies consimilem partem in signo sextili, sinistro quidem secundum successionem signorum, aut dextero in parte anteriori, addendo minuta contenta in tabula præcedente pro parte latitudinis, &c.

Et infrà:[Scias quòd vires aspectuum sunt velut labor slectendi balistam; nã coniunctio, vel aspectus ex duabus partibus est decuplus illi qui sit cum distantia decem partium, & qui ex eadem parte decuplus, ei qui sit cum distantia duarum partium, & qui per sex minuta decuplus, ei qui sit per distantiant

ferme vnius partis, vnde maximi euentus.]

-Eadem habet Ptolemæus lib.1.de iudiciis, c. 12. 13.14. quibus addit c. 15. hos solum quatuor esse stellarum aspectus, quibus se mutuò, aut iuuant, aut impediunt; in reliquis signis astranec videre se, nec audire, ideóque ea signa vocari inconiuncta.

Ea verò (inquit) que nullam habent numeratarum societatum rationem, loca inconiuncta, & aliena nominamus, quæ nec imperant, neque obediunt, neque se intuentur, neque idem possunt. Atque insuper nullam quatuor illaru
figurarum describunt, quas diximus esse dimetientis triquatram, quadratam,
sexangulam, sed vel secunda, vel sexta numerantur, nam illa si a se mutuo detorquentur, & cum bina sint singulos angulos complectuntur; illa verò, quæ
sexta numerantur, totum orbem in partes inæquales secant, cum aliæ siguræ
omnes in partes æquales illum diuidant.]

Nec passi sunt desiderari rationes, cur quatuor hi congressus aliqua sint radiationis societate coniuncti, reliqui abiuncti, & nullo necessitudinis vinculo

deuincti. Prolemæus lib.1.c.15.& Firmicus lib.2.c.26.

Atque hæc de Astrorum aspectu. Quid de obsessione? Pugnantia plane,& quæ maligna irradiatione hæcintuentur. Aiunt enim Planetam obsideri, quoties illum vtrinque ex proximis fignis maligna duo lydera circumstant, Exempli gratia, aiunt Iouem obsessum à Marte, & Saturno, quando ille est in Libra, Mars verò in Virgine, Saturnus in Scorpione. At tunc funt in proximis signis quæ vocantur loca inconiuncta. Quomodo ergo hæc cohærent: itáne nő folum astra, sed etiam Astrologia est inconiuncta? vndc tanta disciplinæ disfensio qui syderum concursus, aperuit tantos in hac disciplina hiatus? Non dico quam abfurde proxima figna dicantur inconiuncta, nullum fit incommodum, quòd reclamante natura conjunctorum, que maxime distant concta proxima, quæ funt vocamur inconiuncta. Si Mars ex Virgine non affinit Iouem in Libra existentem, quomodo illum obsidet? vel quando duo Pfanetræ sunt in duobus proximis signis, aliqua actione copulantur, & perit ratio alpettum explicata, aut nullainter cos intercedit vis, & cucrtitur tota ratio obsessionis. Constantiam hie requiro, & conærentem disciplinam. An dicturus es nihil quidem Martem ex Virgine agere aduersus Iouem in Libra commorantemiideoque loca elle inconiuncta, quando tamen ex altera parte in Scoppione correspondent Saturnus, tuncenim vero circumsistere Ionem; & donflare obtessionem! Oportebit te docere, cùm loui nihil impedimenti pto usemirer à Maltre in virgine existenti Saraimo agrodiente Scorpionem 🖫 🛠 🚻 🗀 hil in Iouem moliente, quod Marti accedat ratione cuius incipiat Ioueth ob-CAPVE

sidere, cui nequidquam priùs officiebat.

Quid?mediocrene est deliramentum, quod aiunt Planetam sub Solis radiis constitutum comburi? quò abit cinis? quò fumus? quæ nugæ sunt istæ?

Quid sibi volunt quadrata triangula hexagona? putántne Planetam in Planetam fundere vim aliquam, aut vnum ab alio assici, aut mutua actione pugnare? sibilo excipientur à scholis Philosophorum; qui enim sit, vt quando eodem, vel proximis signis astra continentur, nihil inuicem agant, aut pariantur? quando vnum ab altero longiùs recessit, tunc demum mutua se actione petant? Magnes qui trahit serrum nónne è propinquo trahit potiùs, qua è longinquo? Sol astrorum decus proximus calesacit nos magis, quàm vbi abiit longiùs? quò si aliquod adhuc interuallum requirunt inter astra, vt mutuò agere, patique possint, meminerint quantis inter se Planetæ distincti sint interuallis, intelligent multò magis quando in proximis signis sunt, insessa

ri mutuò debere, quam longè distantes.

Quòd si astrorum natura huiusmodi est, qualem Peripatetici tradunt, qualem docent Theologi, qualem agnoscunt sapientes, qualem probat experimentum ab omni vi extrinseca immunis, & libera, & quæ nihil admittit sibi contrarium, doceant, si postunt, cur astra ab aliis astris obsideri, vel maligna radiatione affici dicantur, fi sempiterna illa, & immortalis natura à nullo violari, aut vlla ex parte labefactari potest, quo modo maligna radiatione afficitur,quomodo comburitur, quo modo à loco ab aliarum stellarum aspectu debilitatur?Respondebis, opinor, nil astra ipsa pati, sed eorum actionem in lubiecta corpora infringi, ius, quod in hæc inferiora habent, violari, quam in mundum hunc inferiorem effundere folent vim præpediri.Commodè id quidem dicitur , cæterùm virtutem , quæ à Ioue defluit, dum in Libra moratur, multò magis impediri oporteret ab influentia Saturni, dum est in Scorpione, quàm postquam inde longiùs recessit,& physicis rationibus,& certissimis experimentis compertum est, causam, qua alteram prohibere potest, & solet, ne aliquid efficiat, eo plus exhibere expedimenti, quo propiùs accesserit. Noxij humores, qui actiones vitales præpedire solent, tantò eas interturbant magis, quantò propiores fuerint cordi, quod est fons vitæ & origo; nec Remora retardat magis nauis cursum è longinquo, quam è propinquo, & ignis propiùs admotus meliùs prohibet hyemalis frigoris actionem, Soláne lydera à naturali agentium lege eximes, & in proximis fignis dices esse inconiun a, nec iuuare se, nec impedire, vbi longiùs discesserint, præstare vtrumque? Accedit eodem, quòd ex quacumque cœli plaga, cùm vim aliquam semper Planetæ fundant, etiam ex proximis fignis effundere oportet; sit verbi gratia Iupiter in Libra, Saturnus in virgine, Mars in Capricomo, Iupiter ex quadrato respicit Martem, Saturnus quoque ex Virgine ex trino respicit alium Planetam in Cancro existentem, vterque igitur agit & Iupiter, & Saturnus, virésque fuas fundunt per medium, aut itaque huiusmodi vires similes sunt, & coniuncte, & se mutuo iuuabunt, aut contraria, & pugnantes, & se necessariò impedient, & retardabunt; cur ergo proxima figna, cuiulmodi funt Libra, & Virgo, vocantur inconiuncta? Verifimilem aliquam rationem, & Philosophiz principiis congruentem expectamus. Anilium nugarum iam nimium habuimus. Sed nimirum in delirantium ludibriis rationem exquirere infanire est. Pergamus. ad reliqua,

#### CAPVT TRIGESIMVMPRIMVM.

## Vrbium ridiculas esse genituras.

💥 V 1 verecundiæ fines lemel transierit saæ, bene & nauiter oportet esse impudentem, vt est in Prouerbio; ergo Genethliaci, quos nunquam fuorum mendaciorum puduit, eò mentiendo funt progressi, vt non solùm hominum, sed etiam vrbium ortus & interitus, omnémque fortunam à stellis deduxerint. Quare Cardanus lib. centum geniturarum, non dubitauit Venetiarum ædificationem, Bononiæ, Mediolani, Florentiæ instaurationem inter genituras numerare. Et Mediolano quidem hec denunciat. [Mars(inquit) in Iouis Trigono non conueniens, & Luna in opposito Veneris, in Scorpione multa detrimenta bellorum  $\,$  causa ostendit, atg; in his aliquando infælices,& multam sobolem; mulicribusque deditos nimis, atque ea causa infortunatos. Porro Mercurius in domo propria, in Saturni trigono, ipso in Aquario existete, diuina prorsus ingenia, tum ctiam ad artes prestantissima. In cæteris valde dissita est hac cœli constitutio, qua vix verisimilem esse crediderim, homines misericordes, laboriosi, ingenio magno præditi, minimè concordes, publicæq; vtilitatis custodes, populus simplex, ac leuis, benefici tamé, ac ciuiles. Vrb9 ipla talis est, quæ si optime regatur nulli alteri veniet postponéda, nec vlla alia eruditorum maioré copiá virorum, nec infigniorum edidit vel fortiorum. Iacet tamen fuo olim inteftino iactata malo,quo & Roma iá gentium domina, & ipla exteris seruire cogitur. Cacodæmonis locus vnus Saturni, alter Mercurii tertius Iouis. Cacodæmon octaua Leonis pars, alter Scorpij pars vigesima prima, quadratú Solis, ac Ionis, non ex conucnientibus fignis feruire alienis cogit.]De Florentia hæc addit[Ciuitas hæc Martem habet cadentem , vnde non multum bello proficere potest. Ostensum est autem, Mercurium in Piscibus dominari, vnde ad literas non adeò, vt Mediolanenses apti. Diu libertaté retinuit, nuper amisit, causam in lib. de arcanis æternitatis aperuimus, Luna etia à Saturno,& Sole infortunata.Saturnus in cœli meditullio, & domo propria, & mobili signo mutationes multas à seipsis ostendit, seditionésque. Cùm igitur Saturnus, & cœli medium peruenerunt ad Iouis quadratum, hostilé in vltima parte Capricorni amisit Vrbs libertatem, in 26. anno Saturni, neo recuperabit donec veerque manserit sub radiis Iouis, id est, perannos a 4. Saturni, & fic de aliis,&c.]

Nec Rome Principis vrbium genituram veteres desiderarunt. Tarutius Firmanus (inquit Tullius a.de Diumatione) familiaris noster in primis Chaldaicis rationibus eruditus, vrbis etiam nostræ natalem diem repetebat ab iis
parilibus; quibus eam à Romulo conditam accepimus, Romamque eum est
fet in iugo Luna, natam esse dicebat, nec eius fata canere dubitabat. O vim
maximam erroris setiamne vrbis natalis dies ad vim stellarum, & Lunæ perrinebat; fac in puero referre, ex qua affectione cœli primum spiritum duxerit,
num hoc in latere, aut in cæmento, ex quibus vrbs essecta est, potuit valere?

Et quando vultis vrbem adificari?quando effoditur terra? vno die an vna hora id peragitur? an quando iaciuntur fundamenta? quæ fundamenta vnius, aut alterius domus, quotidie cum fundentur noua ædificia, nouos horosco

horoscopos quærere vos oportet: singulis diebus ciuitas tota non construitur vnica ædificatione, & vetera ædificia vetustate confecta quoniam cortuunt, nouáque eriguntur: nulla est vrbs hodie eadem, quæ condita suit à suo sundatore; vbi quæso remanent Astrorum Apotelesinata?

### CAPVT TRIGESIMVMSECVNDVM.

Cur Astrologi nihil de mutis animantibus aut stirpibus, sed de hominibus solum, prasertim opulentis, pronunciant è stellis.

A B o adhuc fraudum Astrologorum non leue argumentum; nam fortuitos, repentinósque cuentus, abdita, & arcana consilia, voluntatis arbitria, & appetitiones, quibus nihil dici, aut cogitari potest magis incertum, & ab agente corporato magis alienum, moueri agitaríque deluper à cœlo contendunt: Stirpium, & animantium fortunam, ortum, casus, & cuenta Astrologicis rationibus non persequentur, qui tanto studio Astrorum ducatus, dominia, cognationes, aspectus, gaudia, domicilia, sines, pigra, deiectáque loca, antiscia observarunt. Cur animantium, quæ magis cælo subiecta sunt, quàm humanæ mentes etiam & euentus, vitam, & mortem ex syderum congressu non prædicunt? cur non denunciant quis equus senio, quis morbo, quis bello interiturus sit? quos editurus sœtus? quod munus obiturus? ex issne suturus sit, quos describit yaces?

Stabant tresentum nitidi in prafilibus altis, Aurea pectoribus demissa monilia pendent, Tecti auro fuluum manduni sub dentibus aurum. An ex iis,

Quos legere duces, & pecori duxêre maritos.

[Si vitæ (inquit Phauorinus apud Gellium lib. 14.c.1.) mortisque hominű, rerúmque humanarum omnium, tempus, & ratio, & causa in cœlo, & apud stellas foret, quid de muscis, aut vermiculis, aut chinis, multisque aliis vermiculis terra maríque animantibus dicerent? An ista quoque isidem quibus homines legibus nascerentur, isidémque itidem extinguerentur, vt aut ranunculis, & culicibus nascendi sacta sint de cœlestium syderum motibus attributa, aut si dnó putarent, nulla ratio videtur cur ea syderum vis in hominib. valeret, desiceret in cæteris?]

Vrbium nimirum, & diuirum virorum, à quibus certum sibi lucrum pollicentur natalitia astra, Genethliaci diligenter observant; cæterorum, quibus nihil est causæ cur mentiantur, negligunt horoscopos, & genituras, vt vel ex hoc solum constare possit-prudenti viro huic arti fallaciis inuentæ nihil aliud propositum esse, nisi lucrum, nihil aliud Genethliacos spectare, nisi quæstú, quibus Ennij vetustissimi poëtæ carnem aptissimè congruit:

Sui quastus causa fictas suscitant sententiac.

CAPVT

### CAPVT TRIGESIMVMTERTIVM.

# Geminorum dissimiles exitus.

🎇 V L G A R E illud argumentum & omnium fermone contritum aggredimur, quod quotidie magis vrere folet Genethliacos, cur Gemini qui eadem sortiti sunt astra genitalia, parémque ortum, disparem sæpe nanciscantur fortunam, sexum, corporis temperiem, & formam, mores, vitia, statum,& conditionem; si enim perinde, vtcumque temperatum cœlum fuerit, ita pueri orientes animantur, atque formantur, & ex eo ingenia, mores, animus, corpus, vitæ ratio, casus cuiusque, euentúsque finguntur. Vnde quæso est, eorum, qui simul nascuntur, sexus disparitas, formæ dissimilitudo, morum diuersitas, contraria corporum constitutio, vitæ, mortisque genus diuersum? [Vno codémque corporis puncto nati (inquit Tullius lib.2. de divinat.) dissimiles & naturas, & vitas, & casus habent, Proclus, & Eurysthenes Laced & moniorum Reges gemini fratres fuerunt. At hi nec totidem annos vixerunt; anno enim Procli vitabreuior fuit, multumque is fratri rerum gestarum gloria præstitit.] Nouimus Geminos (inquit S. Augustinus lib. 5. de Ciuit. Dei, capite fexto) diuerfi fexus, ambo adhuc, viuunt, ambo ætate vigent adhuc, quorum cum fint inter se similes corporum species, quantum in dinerso sexu potest, instituto tamen, & proposito vitæ ita sunt dispares, vt præter actus, quos necesse est à virilibus distare fœmineos, ille in officio comitis militat, & à sua domo penè semper peregrinatur; illa de solo patrio, & de rure proprio non recedit. Insuper (quod est incredibilius, si astra fata credantur; non autem mirum, si voluntates hominum & Dei munem cogitentur) ille coniugatus,illa virgo facra est,ille numerofam prolem genuit,illa nec nupfit,&c.] Vrget eumdem locum Plinius libro septimo naturalis historia, cap. 49. qui postquam multasalse in Astrologos suditad extremum, Homerus (inquit) cadem nocte natos Hectorem & Palydamanta tradit, tam diversa sortis viros C. Mario,& Cn.Carbone B. tert.Confl. ad Quintum calendas Iunias.Marcus Cacilius Rufus, & Cn. Licinius Caluus codem, die genisi sunt oratores quidem ambo, sed tam dispari euentu. Hoc etiam iisdem horis nascentibus in toto mundo quotidie euenit, paritérque domini, ac serui gignuntur, Reges, & inopes. ] Quin & Poëtæ quoque hoc loco insultant vehementiùs, & Genethliacos omni præsidio destitutos exagitant insolenter.

Vna eadémque dies (inquit non aliquis) eadem quoque protinus hora,
Atque idem minimi tempora articulus,
Humana, in lucem, duo corpora protulit almam;
Patria sic natu vna duobus erat.
Fulserunt eadem nascentibus astra duobus,
Atque vno radios canseruêre modo;
Idem syderibus posituis, respectus, & idem,
Diuersum mundi nil habuêre plaga.

Iam qua natalis pars sit violentior hora,

Ll

Quo cœlúmve illis ordine fata dicent? Define scrutari numeris Babylone petitis. Atque polos bu fex stringere cardinibus. Alter ad eximios maturè euectus bonores Firminus fati munere magnus erit. Nobilitate, opibusque potens augebit heriles, Alter in attrito tegmine verna latet. Atqui non alius respexit Iuppiter illum: Non alia effluxit Luna, Venusque domo. Non alies calo fatus, aut Cyllenius ignes Extulit, aut aliam Martia stella facem. Excepit radiu Titonia lampai iisdem Impositum gremio matrie virumque sue. Non alius vita ordo, non porta planetas Infera non densa ianua nostie habet: Non media cuspis lucis, non templa potentis Fortuna: genij siue dicata loca: Nil non ambobus commune volubilis ather Affected astru continuêre domus. Quòd si fata hominum facie natali Olympi Monstrantur, nulla vana futura die. Cur in Firminum cœlum nil iuru habebit; Seruitio collum qui premit álterius? Cur miser obsemes tolerabit verna labores, Firminum fato tot cumulante bonu? Cur simile eft illis eadem, quos aftra tuentur Totius vita conditione nihil? Scilicet aterni qua fint decreta parentu, Arbitrio oftendit linea dutta tuot O vani studiorum, o sese fallere sueta Pettora, & infami decipere arce modi! Quid duodena poli templa, aftrorumque meatus Et formidatis quid fatui radios? Cogitis in numerum, & mortalibus ardua fata Ambiguis trepidi quaritis in tabalis? Gratia, fama, valetudo, genus, & pudor, & res; Et status, & vita conditio, soboles, Et quacumque homini contingunt aspera, siue Prospera, mortali dum pede calcat humum, Soli nota Deo sunt, quem penes omisia folumi." Nutibus hic fatum temperat omne suu. Non illos stella, aut genitalis angulus hora, Aut positu variant astra notata suo: In corpus, mentémque tuam, quod fingis, & horres, Nullum is corporibus ius dedit athereu. Hu qui detulerit liquet, ipsáque nomina rerum

Prisca relliquias impietatis habent:

Auctoria

Auctoru documenta, sui sque amplissima prabene Vnum qua potust non tolerare Deum.

Ita Poëta rudis satis, & impolitus, non poëtica quidem leuitate, nec foelicitate ingenij, sed rei euidentia Astrologiam pessundat, & Astrologis artis suæ vanitatem pudendam exprobrat, adeò non sapientibus modò, verum etiam vulgaribus hominibus Genethliaca habetur ludibrio, hoc Geminorum argumento. Quare plerique Astrologiæ Patroni, vt fugientem artis suæ dignitatem vtcamque retineant, negare aggressi sunt Geminos sub codem cœli positu oriri: Inter Geminorum enim ortus, cum aliquid semper temporis intercedere oporteat, quouis autem, vel breuissimo temporis momento rapidissima cœli conuersio insignem faciat astrorum variationem: Ex ea aiunt oriri dissimiles Geminorum mores, dispares casus, vitam, mortem diuersam. Refert enim Petrus Aponensis Arabi cuiusdam sententiam, cœlum qualibet hora ascendere viginti quatuor millia Robuth, hoc est, decem millia stadiorum, stadium quodliber continere 10000, momenta, & momenta fingula propriam habere vim, & potestatem. Itaque negant in tam præcipiti cœli vertigine, Geminos sub eodem astrorum ducatu nasci. Id quod P. Nigidius is de quo Lucanus lib.1. canit:

At figulm, cui cura Deos fecretáque mundi Nosfe fuit, quem non stellarum Ægyptia Memphu

Æquaret visu, numerssque mouentibus astra. Is, qui Augusto nato orbis terrarum imperium prædixit, declarauit exemplo rotæ à figulo quam cirissime contortæ, quam currentem cum bis quanta maxima potuit celeritate atramento signasset, reperissetque desciscente motu magno quodam interuallo duo illa signa distare. [Sic (inquit) minima ctiam momenta ingentes colo faciunt mutationes, nec si alter post alterum tanta celeritate nascatur, quanta rota bis percussa fuit, propterea Gemini cadem cœli, aut stellarum constitutione nascuntur. Hinc ille, quæcumque disfimilia perhibentur, in moribus cafibúlque Geminorum deduxit. Sed quid agit hic rota figuli? Figmentorum habemus fatis ab Astrologis, non egemus figulorum opera. Cœlestium conuersionű celeritatem maiorem esse intelligimus, quàm vt quifquam consequi possit cogitatione. Variari per singula momenta astrorum situs fatemur libenter; sed si transuolantis temporis leuissimum momentum, tantas cœlo facit mutationes, cur Astrologiæ Magistri in genituris prætermissis momentis dierum solum & horarum rationem habent? Legantur centum genituræ Cardani, videantur quæ vulgo circumferantur natalitia Ichemata, mentior, si pleraque eorum quæ diuinant, notata solum die, & hora ortus, non divinat. Quad si tantas veriusque fortunz commutationes faciunt, vel leuissima temporis momenta, nemo auté notare potest transgolantis temporis citatissima momenta, nonne consequens est, Genethliacos non posse obleruare natalitia astra, hisque ignoratis non posse, quidquam ex astris præsagire? Quid quod Hippocrates, Medicorum parens, scriptum reliquit, inter geminos quolda fratres, tantam corporis animique colenlionem intercelsille, ve altero ægrotante, alterum morbus idem continuò corriperet , altero grauato, grauari & alterum, conualescente altero, alteru quoque levari?nónne Possidomius, cæterique Astronomi in astra retulerunt? eodémne momento, an diuermerio, hos mater fuderat in lucem? si diversis orti sunt astris, vnde ranta naturæ

elle memores.

cognatio?si codem dicas ortos momento, mulicrum conuitiis obrueris.

Præterea cùm generatim cam similitudinem, quæ inter Geminos interdum maxima intercedit, natalitiis astris tribuant huius disciplinæ Magistri, & rursus quando moribus, sexu, forma dissimiles prodeunt gemelli, negent iisdem cos ortos stellis, & nunc negent magni esse momenti breue temporis interuallum, nunc maximam contendant vim esse vel leuissimi momenti, quod inter Geminorum ortus intercipitur, nonne apertè nugas agunt? Consugient fortasse ad varias graduum, minutorum, particularum proprietates de quibus cap. 22. 23. sed frustra: nam cum non possint Astrologi syderum congressus ita certò prædicere, quin vna aut altera hora aberrent, quod declarant eclipses quæ nunqua tabula persectè respondent, quod ostendunt dissentientes Astrologorum tabulæ, Alphonsi, Copernici, Tychonis, & aliorum, quod omnium Astrologorum confessione constare ostendimus suprà c.22. Si ergo tantum est momenti in quacque vel minima téporis varietate, consequens est non posse Genethliacos observare astroru congressus, quib. infantes prodeunt in lucem.

Denique quando suprà docebamus no potuisse Genethliacos syderum vim experiendo observare, propterea quòd experimentum nascitur ex eiusdem rei sepius iterata actione, & Genethliacos no potuisse notare minutissima temporis momenta, per quæ variantur astrorum congressus, & constitutiones, idcirco non potuisse sepius experiri quid singuliastrorum congressus valeant, nonne responderunt nihil ad rein facere temporis momentatoportebat mendaces

Id velim (inquit Phauorinus apud Gellium lib.4.cap.1.) vt respondeant, si tam parum, atque rapidum est momentum temporis in quo homo nascens fatum accipit, vt in eodem illo puncto, sub eodem circulo cœli, plures simul ad eamdem competentiam nasci non queant, & si idcirco Gemini quoque non eadem vitæ sorte sunt, quoniam non eodem temporis puncto editi sunt; peto respondeant cursum illum temporis transuolantis, qui vix cogitatione animi comprehendi potest, quonam pacto aut assequi queant, aut ipsi perspicere, & deprehendere, cum in tam præcipiti dierum noctiumque vertigine minima momenta singentes dicant sacere mutationes? Hæc expediant, si possunt: si nequeunt, desinant hominum sata decantare, quæ eorum sententia ex minutissimis momentis, & ab humana mente incomprehensis dependent.

## CAPVT TRIGESIMVMQVARTVM.

Qui dissimilem sortiti sunt ortum, similem sape sortiuntur interitum.

I R V M est, quam multis argumentis patesiant Astrologorum, & Astrological logia fallacia. Vidimus superiori capite, quam perspicue Astrological rationes aberrent in iis, qui codem editi sunt partu, nec cumdem tenuere vita cursum, nec idem obiere mortis genus:

Ecce tibi ex aduerfo multi dissimillimis orti natalibus', qui idem sectant ex vita institutum, camdem prositentur religionem, idem suscipium iter, cadem feruntur naui, camdem sequuntur militiam, codem occumbum mortis general.

Nauigent

Nanigent ergo in aperto, & procelloso mari, vnde facultas crrandi nulla sit quingenti diuerlis regionibus otti, Germani, Galli, Graci, Arabes, Ægyptij, Angli, Itali, inter quos duo, trélve fint, quibus ex aftris tunc fit fatale naufragiumacæteris fœlicé astra spondeant nauigationem, mergetúrne nauis?quadraginta, & amplius horoscopi fallaces erunt, enauigabit incolumis?mentientur aliorum astra. Dices, opinor, emersuram nauem, si plurium horoscopi sospitatem polliceantur, interituram, si plures ij sint, qui malignis astris vrgentur; nec mirum si duo, trésve horoscopi vincantur sœlicitate, vel malignitate multorum. Sed temere id dices; nam quis nisi insanus iurauerit quoties merguntur naues in alto mari, vectores,& nautas omnes, vel maiorem eorum partem agente Genethliaco reos esse naufragij? sed estò, vincant plures; pauci igitur, quos astra damnauerant naufragio alióve periculo multorum liberantur facta, nihil ergo Astrologi ex singularibus genituris diujnare possunt de vita & morte, de itineribus & exercitatione nati, quæ dependent non ab vnius sed à multorum horoscopo: omnium enim qui sunt in mari, vel naui diuersis cum sint nati regionibus, genituras perspectas habere non possunt, naufragium, vel incolumitas nauis dependet à plurium horoscopo, à naufragio, & incolumitate nauis vniulcuiulque vita,& mors,à vita,& morte reliqua omnia.Ignorato itaque vel vnius horoscopo, nihil Astrologus de vllius vita, aut interitu, de compendio, aut dispendio, de liberis, aut vxoribus prædicere potest. Quod de naufragio diximus, de communibus aliis calamitatibus dictum volo, quas necessariò plures subire oportet. Cogitent igitur Genethliaci, quid responsu velint M. Tullio lib. 2. de Divinatione interroganti, Omnésne, qui Cannenss pugna ceciderunt, vno astro fuerint orti? quid Phauorino obiiciant apud Gellium requirenti cur homines vtriusque sexus omnium statum, diuersis stellarum motibus in vitam editi, regionibus geniti longè distantibus,aut hiantibus terris,aut labétibus tectis,aut oppidorum oppugnationibus,aut tépestate, aut fulmine, eodem genere mortis, eodémque ictu temporis intereant? quod scilicet inquit nunquam eneniret, si momenta nascendi singula attributa, suas vnumquodque leges haberet. [Quòd si quædam(inquit) in hominum morte, atque vita etiam diuerlis temporibus editorum per stellarum pares quostam postea conuentus, paria nonnulla, & consimilia posse dicustur obtingere; cur non aliquando possent omnia quoque paria vsu venire, & existant per huiusmodistellarum concursiones, & similitudines, Socrates simult, & Antichenes, & Platones multi genere, forma, ingenio, moribus, vita omni, & morte parit quod nequaquam (inquit) prorlus heri potest. Non igitur hac eausa probè vti queunt aduersum hominum impares ortus, interitus pares,&c.]

Vidit huius rei dissiciles explicatus Hieronymus Cardarus, timuitq; Astrologiæ extremam euersionem, idcirco annorum, mensium, dierum reuolutiones instituit, quibus generales quosdam euentus, & pluribus communes expediret. [Longa (inquit lib. de reuolutionibus, c.1.) satis serie à nobis pertractatum est des surcirios generibus, & qualitatibus, sed cum distinctio temporu rei verstatem indiceti (nam cunchis cuncta comuniunt, aut non) sit ve solum in genere æstimativo collocetur Astrologia; si temporum determinata conditio auseratur, musta etiam ab euentis vniuersalibus permutantur conum quorum rario ex singularium genituris omnino non pendet; nam non potest vnum genus mortis tot, tantisque viris dintrus segionibus, temposibusque or-

tis vna hora conuenire, nisi à quadam vniuersali causa complectantur. Ideo ra tio etiam vniuersalium semper habenda est, &c. ] Item lib. de Iudiciis, c. 23. [Cum pestis (inquit) bellum, naufragium originem à syderibus accipit, communis fit constellatio; seu syderum congressus, rapit autem eos, cum quibus convenit regione; nam belli quod apud Italos celebratur, Indi, & Æthiopes omnino sunt expertes; deinde itinere, neg; enim sieri potest, vt Romanus Rome existens Cannensi clade cadat: Necessarium est autem, vt. signa itineris conueniant; sed non semper signa itineris apparent; nam ex ordine illo ab initio fuit, erat enim eques, aut legionarius miles. Rursus violentia causæ generalis tum singularis genitura sunt comparanda, vis autem generalis, singulari æqua lance præferri debet, quis enim vitæ significator proderit illi qui medio mari periclitatur? ob hoc aduersùs fatum nulla prouidentia, aduersùs syderum decreta,magna frequenter prodeft. Rurfulque li.de reuolutionibus c. 3. [Secundum quod quæritur est, an cuiuslibet euentus, qui per reuolutionem ostenditur, fignificatum in genitura fit constitutum, an verò reuolutio per fe fit fufficiens aliquid omnino ex nouo condere? Respondemus in genere quidem esfe necessariu, in specie autem nequaquam. Vnde cum suilibet in genitura mortis significata sint constituta, non inconuenit quolibet tempore, & mortis genere mori; cùm autem non in omni genitura cóiugis fignificata fint, nulla poterit efficere renolutio, vt illud eneniat, cuius ne significatum quidem in genitura sit constitutum, minimum tamen vestigium sufficiet validæ revolutioni, debili autem reuolutioni validæ genituræ indicatio, requiretur.

Itaque si quis genituram reuolutionibus comparauerit, cum per æternos motus sit connexio, meritò potuit quis dicere, in genitura quæcumque ventura sint persecte contineri, &c.]

Iterum infrà: [Superuenientibus reuolutionibus, malum conuertitur in bonum, vel bonum în malum, &c.]

Hac Cardanus, & videtur sibi nouus Hercules Tauru interemisse qui Cretam Insulam deuastabat: sed fallitur, siquidem annuæ reuolutiones non probantur Astrologiæ Principibus, vt videre est apud Albertum Pighium Apologia pro Astrologia, Augustinum Niphum lib. de causis calamitatum nostrorum temporum, apud Picum Mirandulanum libr. 7. cap. 5.6.7. Et magna ratione non probantur, quia, vt ait Ptolemæus libr.2. Apotelesmatum, nullum certum constitui potest anni principium, vnde reuolutio desumatur in circulo, inquit Ptolemæus, nullus cogitare principium simpliciter poterit, in Zodiaco autem ea quidem principia iure quis constituet, que equinoctis, atque solstiriis terminantur, qua sunt quatuor, duo scilicet aquinoctia, & duo solstiria. Verum hic locus hæstationis aliquid habet, an aliquid horum quatuor fit præponendum, nam si ipsam quidem circularem naturam spectes, nullum eorum singulare principij priuilegium obtinebit. Vtuntur autem, qui de his scripserunt, aliquid supponentes diuersimode vnoquoque illorum quatuor quali principio moti ab aliquibus corum propria ratione, naturalique consensu; habet enim vnaquæque: illarum partium particulare aliquid, & excellens, vnde sibi principij & noui anni auctoritate videatur vendicare, ve vernum zquinoctium, quod tunc primum dies nocte incipiet longior fieri, & quia tempus id anni abundat humiditate, qua qualitas, & natura, vt suprà diximus, in omni principio gerendarum terum plu-Tima rima est. Æstiualis Solstitij prærogatiua hæc est, quod tuc maxime dies in suo quasi fastigio, consumnatione que producitur, tum verò apud Ægyptios in undat Nilus, & Canicula exoritur. In Autumnali æquinoctio fructus omnes colliguntur, & terræ semina iaciuntur. In Brumali Solstitio post decrementum incipit dies tunc primum augeri, quod autem mihi convenientius, & naturæ consonum magis videtur, hoc est, vt in observatione rerum anni quatuor illis principiis vtamur, observantes quæ ante illa proxime siant Solis, & Lunæ, vel coitus, vel oppositiones, & præsertim eclipticas, ita vt ex principio, quod sumitur ex Ariete, Ver quale suturum sit prævideamus, ab eo verò quod Cancro Æstatem, à Libra Autumnum, Hyemem à Capricorno.] Hæc Ptolemæus.

Cardanus verò, qui fatetur reuolutiones non esse ad mentem veteium Astrologorum, sed se earum auctorem gloriosè facit,& c.6.li.de Iudiciis:magnifico titulo de fignificatis reuolutionum, & de modo iudicandi ex propria nostra sententia, non dubitauit prænotare. Nonne veterem omnem Astrologiam veterumque Genethliacorum experimenta repudiauir? repudiauit ille quidem, sed nondum quem susceperat explicandum nodum soluit; renolutiones enim nihil efficere posse quod in genitura non contineatur docet Cardanus lib.de reuolutionibus, c.3. & lib.de iudiciis, c.6. [Seire debet (inquit)naram reuolutionum sequi naturam geniturarum, sed debilius, veluti si Mercurius & Venus in genitura fuerint, in afcendente facium habilem ad tractanda negoria leuia, & artes, & ad conversandum cum homipsbus. Si ightur mihi idem contingat in revolutione quamuis in genitura fuerit in lexta, non in prima, & Iupiter fuerit in prima, ero tamen habilior ad hæc illo anno respectu dico mei, non tamen aliorum, &c. ]Et qui Cannensi pugna ceciderunt diuer-Its regionibus, & temporibus orti, qui non potuerunt eiuldem mortis ligna in genitura habere, non ergo astrorum, sed pilorum telorumquo reuolutiones eos interemerant.

Cur non omnes ea clades deleuit Romanos? nullus erat alsus his revolutionibus subiectus cur Romanos magis, quam Pœnos afflixitan quia Pœnorti geniturz illius diel reuolutioni reliftebant, non Romanorumiô lepidum commentum? Cur viros potius, quam mulieres Romana, ea reuolatio transuerium egir: nugæ nugarum. Adhæc reuolutiones quas inuexit Cardanus, in dubiam incertamque fidem Astrologorum omnes prædictiones adducunt, & Aftrologiam ipfam ab humano captu longè repellunt; cùm; enim genitalium Tyderum, cum repolutiones annuæ vel retundant, vel acuant, vel infirment, vel confirment, vel temperent, vel reprimant, vel infringant, vel tollant, rurlus annuæ revolutiones limili ratione à menstruis dependeant,& hæ à nocturnis, & diurnis, ha denique ab horariis, & momentaneis, nemo autem pracurrendo omnes vnius hominis annos, menles, dies, noctes, horas, momenta, inire possit rationem omnium reuolutionum, quæ ad eum pertinent, necellariò efficitur Astrologicas prædictiones esse humanis mentibus planè Quod net Cardamis inficiari potuit libro de reuolutionibus, inaccellas. cap. 8. [Scias (inquit) quod qui fecerit omnes reuolutiones à principio natiuitatis vique in finem fine intermissione, & experientia compararit tria; vel quatuor accidentia illius, & veritatem illorum quæsierit per renolutionem anni, mensis, & diei, & hora, solutille exacte indicabit

de tota vita illius sine errore, & confusione, & omnis alius deuiabit à recto iudicio, &c.] Rursus c. 3. eiusdem libri. [Cùm autem optimus Astrologus sinquit] natiuitatem sine reuolutionibus considerauit, dupliciter continget ipsum longè falli, & optimam genituram pessimam iudicare, pessimam verò summis extollere laudibus. Primò, cùm optima promissa, vel pessima ad similem referunt attem, ipse verò occurrente reuolutione, vel directione prauenitur, non habebit ille vestigium corum qua à genitura promissa sum: secundum est, cùm superuenientibus pluribus reuolutionibus, malum conuertitur in bonum, vel bonum in malum, &c.

Nihil præterea reuolutiones efficere posse, cuius signu aliquod in genitura no existat, auctor est Cardan. li. de reuolutionibus, c. 3. li. de Iudiciis, cap. 23. At multi in mari, in bello, in peste perierunt, non solum sine vlla geniture significatione, sed etiam contra cius dem decreta, vt fatetur idem Cardanus libr. de Iudiciis, c. 23. Non itaque reuolutionibus intereunt, qui vel clade, vel peste, vel naus ragio percunt, sed aliis causis. Quid multa: Non est necesse rationibus vrgere reuolutiones, quas res ipsæ euentáque quotidie refellunt. Legantur eorum prædicta, qui per singulos dies temporum vicissitudines diuinant; ex huius modi reuolutionibus sacile patiar tantum sidei genituris haberi, quantum in his prædictionibus veritatis quotidie deprehendimus.

## CAPVT TRIGESIMVMQ VINTWM.

Quodlibet ex qualibet genitura conficere posse Astrologos.

In tanta enetum varietate, qui terra, mari, acre, ad Septentrionem, ad Meridiem, ad Orientem, ad Occidentem, in vrbibus, in pagis, in agris, in syluis, inter homines, inter mura animantia, singulis annis, mensibus, diebus, horis, momentis, publice, & privatim, domi, militia, principibus viris, & populo, Magistratui, & plebi, Regibus, Prasatis ecclesiastinis, & laicis, rei privata, & publica eveniunt, quia magna Genethliaci laborabant causaru inopia; intelligebant enim signorum Zodiaci, & Planetarum numerum imparem esse multitudini rerum, qua toto mundo siunt, coacti sunt varia coelo singere astrorum gaudia, Absides, Antiscia, novenarias sacies, currus, carpenta, familiaritates, odia, exaltationes, deicctiones, Alfridaria, suries, decanatus, ducatus, dessus, domicilia, loca, pro quorum varietate, varios stella sunderent essectus. Quare Cardanus lib. de Iudiciis geniturarum, c. 26. Ex hoc (inquit) patet causa, cur tot inucnerint nugas, partes, facies novenarias; quia no poterant tot rebus, qua homini cueniunt, stru solum septem Planetarum satis-facere, vnde hac signenta inuenerunt.

Sed-nimirum inciderunt in Scyllam, cupientes vitare Charybdim, tam multa toto cœlo collocarunt commenta, tam varias, & contrarias singulis cœli particulis vires attribuêre, vt exqualibet genitura, quælibet quamquam prodigiosa euenta deduci possint, liceátque Astrologis ex qualibet genitura nos magnis onerare promissis.

Quemadinodum marmora quædam funt multis natura imbuta coloribus, Variis

varisfque aspersa maculis, in quibus qua vndatim, qua crispatim excurrentibus coloribus, interuenientibus etiam, & sibi occurrentibus venulis quibusdam, & lineis, alij equum, nauem alij, alij arbores, alij serpentem, alij piscem, alij Apollinem cum Musis, alij Augustum Cæsarem, alij Tiberium, alij Nilum cum fexdecim liberis, alij alia ludibria sibi spectare videntur, cum tamen in marmore nihil aliud sit, nisi commissio quædam diuersorum, variorumque humorum. Ita in genituris, in quibus nihil est aliud, quam stellarum situs, & lineamenta quædam, Aftrologi & Reges, & Pontifices, & Poëtas, & Historicos, & honores, & dignitates, & opes, & vxores, & liberos vehementi agitatione mentis sibi fingunt. Hoc ipsum alio exemplo docet S. Augustinus lib. 2. de doctrina Christiana, cap. 24. [Sicut vna figura literæ (inquit) quæ decussarim notatur, aliud apud Græcos, aliud apud Latinos valet, non natura, sed placito, & consensione significandi; & ideò qui vtramque linguam nouit, si homini Græco velit aliquid significare scribendo, non in ea significatione ponit hanc literam,in qua eam ponit, cùm homini scribit Latino. Et beta vno eodémque fono apud Græcos literæ, apud Latinos olerisnomen est: & cùm dico, Lege, in his duabus syllabis alind Græcus, alind Latinus intelligit. Sicut ergo hæ omnes significationes pro suz cuiusque societatis consensione animos mouent; nec ideò consenserunt in eas homines, quia iam valebant ad fignificationem; sed ideò valent, quia consenserunt in eas: sic etiam illa Signa, quibus perniciola demonum societas comparatur, pro cuiusque observationibus valent,&c.]Quid igitur mirum,si non eadem sunt de eadem genitura iudicia, &, vt ait Cardanus lib. de reuolutionibus, cap. 3. si optima genitura pessima iudicatur, pellima iudicatur optima?

Res exemplo sier manisesta magis. Tradunt Genethliaci astrorum vires debilitari, aut consirmari, acui, vel retundi, extingui, vel excitati, tolli, aut corroborari, quando exaltantur, aut deiiciuntur, vel quando sunt nocturna, aut diurna, quando sunt domi sua, aut demorantur in aliena, quando suos habent sines, aut ingrediuntur alienos, quando matutina, aut vespertina sunt, quando Australia sunt, aut Septentrionalia, quando in Signis masculinis, aut forminiis, pigris, aut deiectis, quando iuuantur aliorum benigno aspectu, aut maligna radiatione perstringuntur, quando gaudent, aut tristantur, quando vespertina, aut matutina sunt, quando genitura dominantur, aut aliis deseruiunt, quando supra, aut infra terram discurrunt, quando in loco sunt à maligna stella insecto, vel soluto, se libero, alií sque sexcentis modis.

Rurfus cælum vniuersum in duas partes secant, ab Ariete ad Libram aiunt Solem exaltarià Libraad Arietem deiici; Lunam verò exaltarià Tauro vsque ad Scorpium, deiici à Scorpio vsque ad Taurum; aliosque Planetas in aliis Signis deiici, vel exaltari, vt videre est apud Prolemæum lib. 1. de Iudiciis, cap. 18. Et in exaltatione astrorum maximas esse vires, in deiectione exiguas. Idem cælum iterum alia ratione divident in duodecim domos, vt suprà retulimus cap. 27. Soli tribuentes Signum Leonis, Lunæ, Cancri, aliasque domos aliis Planetis, qui in illis potissimum vires suas exercent. Iterum singula Zodiari Signa in tres partes riibuerum, essque tres decanos attribuère: quod ex Firmico descripsimus suprà cap. 21. 22. 24. Quamuis igitur totum Signum domus sit Saturni, Martis, & alterius, in eatamen admittit alios decanos, qui in suo decanatu, & sinibus tantumdem valet, quantum domi sua; singula prætereà M m

Zodiaci Signa vni ex his quinque Planetis, Saturno, Ioui, Marti, Veneri, Metcurio deputauerunt. His addiderunt directiones varias, multiplicésque reuo-lutiones, Alfridaria, & Absides, caudam, capútque draconis, triangula, dextra, sinistra, ignea, aërea, aquea, hexagona, tetragona, item dextra, sinistráque, quadrata, antiscia, dodecatemoria, aliáque innumera, quibus referti sunt libri Cardani, Liuij, Bellantij, Gaurici, aliorúmque.

Itaque quodcumque astrorum, quacumque cæli parte constitutum sit, tam multis obnoxium faciunt extrinsecis causis, quibus in omnem partem eius virtus trahitur, vt nullus sit adeò prodigiosus euentus, quem sagax, & paulò acutior Astrologus ad illud referre nequeat. Quo fit, vt qui genituras obseruant, cum alius vnum, alius aliud triangulum, alius vnam, alius aliam directionem, aut revolutionem, aut antiscia, aut radiationem spectat, nullus autem omnia, quæ in vna genitura insunt, aut mente complecti, aut consideratè expendere possit, contraria de eadem genitura ferant iudicia, & cui vnus Nestoris pollicetur annos, alter breuissimam præscribat vitam, cui vnus Crœss decernit opes, alter extremam præuideat egestatem. Facile mihi esset genituras percurrere omnes Bellantij, Iunctini, Gaurici, Cardani, Firmici, & docere astrologicas prædictiones, quas magna hominum admiratione exitus aliquando comprobauit, non fuisse ex Astrologia praceptis explicatas, potuisséque longe aliter, quam factum sit, exponi; potuisse alias ex eis prædictiones commode colligi: sed quia Sixrus ab Hemminga Frisius Astrologia: laude longè clarissimus id nobis laboris præripuit,& triginta geniturarum exemplis ostendit, quàm varios Genethliaca syntagmata explicatus habeant, & Aftrologis res est manifesta, sine exemplis; alij verò, qui hanc disciplinam non attigerunt, non possunt sine molestia in huiusmodi geniturarum labyrinthos induci, in quibus infinitæ sunt ambages, cuniculi inaccessi, creberrimæ fores, occursus, & recursus, infiniti errores, denique inextricabiles, breuitati hæc omnia concedemus, cum præfertim qui fynceræ Aftrologiæ magiftrum vbique agit,Hieronymus Cardanus lib. centum geniturarum,genitura 43. ea, quæ de Francisco Sfortia Mediolanésium Duce, anno 1401. die 23. Iunij, hora o . minuto 20.post Occasum nato, ex natalitiis stellis deduxerunt, fateatur ingenuè eadem de eo enunciari potuille, si vno die antè eadem hora natus fuisset. Martini Lutheri hæresiarchæ variæ circumferumur genituræ, diuersæ ab ea, quam ponit Cardanus lib. centum geniturarum, genitura 11. ex omnibus tamen eamdem vitæ improbitatem, proditionem Religionis, eamdem impietatem, eamdem labem morum, eumdem vitæ exitum deducunt. Audiamus Tychonem Brahe lib.de noua stella,pag.777:hac de re disferentem: [ Silentio ( inquit ) præterire non possum, quam inconsiderate, & perperam tam Gauricus, quam Cardanus natalitium Lutheri tempus, vnà cum huic superinstructo cælesti schemate designarit: natus est enim anno 1483. die 10. Nouembris, hora 1. ante mediama noctem sequentem, vt habet Kalendarium Eberi, colm tamen Gauricus integro anno post nativitatem eius assignet : & licet Cardanus quoad amum ipsura rectiùs fentiat, tamen quia tam is, quàm alter diem 22. Octobris illi natalitius rà faciunt, ambo nouem decim dies anticipando aberrant. Taceo, quòd Gauricus vnam horam à meridie, alter decem elapsas habeat, &c.] Viuit etiam nurac Princeps clarissimus, quem virtus, & probitas in altissimo dignitaris gradu collocarum; huius tres diverfægenituræprodierunt, ex qualibet Genethliacà nostrates nostrates eum eodem anno, eodémque die ad illum dignitatis gradum, quem magno iam Christianæ Reipublicæ bono obtinuit, euchunt. Quæ est igitur ista arsiquæ ista disciplina, quæ Astrologorum declarat ingenium potiùs, quam astrorum vim, & potestatem? Quid aliud significant contrariæ de eadem genitura sententiæ, yet de diuersis eadem iudicia, nisi ingeniorum acumen, coniecturas, buc, illaicque ducentium?

### CAPVT TRIGESIMVMSEXTVM.

# Astrologorum veras pradictiones nihil fauere huic disciplina. 🔔

VLL A res maiorem Astrologiz conciliat auctoritatem, quam prædictiones quædam admirabiles, quas præter omnium opinionem euentus confirmant. Quo die natus est Augustus, in curia agebatur de Catilinæ coniuratione. Octauius pater cum serius in Senatum venisset, & vxoris puerperium excusasset,

P. Nigidius clarissimus per ea tempora Mathematicus cum partus horamaccepisset, assirmanit dominum terrarum orbi natum. Itaque Augustus imperium adeptus thema suum vulgauit, nummosque atgenteos Capricorni Signo, quo editus est, notauit, descriptúmque stellarum ordinem, sub quibus natus erat, in vulgus dedit. Sub eadem fermè syderum constitutione Cosmus Medices, qui Florentinorum Dux electus fuit, natus Capricorni Signo, non solum in nummis, led etiam in vexillis, & publicis operibus vlus est. [Tiberius Nero ab Augusto in Rhodum insulam relegatus, ibi plurimam huic arti Thrasyllo magistro operam dedit, quem in rupes quasdam inductum interrogauit, ecquid libi astra portenderent. Imperium, respondit Thrasyllus, magnamque fælicitarem. Percuntatur rurlus, an suam quoque genitalem horam comperisset, quem tum annum, quam diem ageret. Ille positus syderum, & spatia dimensus hærere primò deinde pauere, & quantum introspiceret magis, tantò magis sibi timere cœpit tandem exclamat ambiguum sibi,ac propè vitimum discrimen à Tiberio instare: tum complexus eum Tiberius præscium periculorum etiam incolumem fore affirmauit, cùm idem, die quadam iuxta mare ambularet, & Tiberium ægrè exilium illud ferentem hortaretur, yt meliora speraret; ille iracundià percitus, in mare vanum Astrologum agere voluit. Tum Thrasyllus conuerlis ad mare oculis vidit nauem Rhodum venientem, affirmauitque eam nauem feeligia Tiberio allaturam. Naue in portum delata, Tiberius literas ab Augusto, Liniáque accepit, quibus Romam reuocabatur. Dion in Augusto.

[Idem Tiberius serum poritus, nihil habuit antiquius, quàm Romanorum ciuium genituras introspicere, atque animaduersa eorum fortuna, & moribus, multos necari iussir, quos suspectos habuit; & Galbæ, qui posteà imperium obtinuit, prædixit, Ettu aliquando principatum degustabis: significans eum serò, & breui tempore regnaturum; quod & euentus comprobauit.]

Cornelius Tacitus lib. 1. annal.

Neronem Claudium Cæsarem 18. Kalend. Ianuarias natum ante Solis ortum Astrologus, qui conspexerat syderum cursum, Romæ regnaturum respondit, sed occisurum matrem. Quod cum Agrippina mater audiuisset, Intersiciat, Mm 2 respondisse

respondisse fertur, modò imperet. De genitura eius (inquit Suetonius) statim multa, & formidolosa multis coniectantibus, non fuisse coniecturas yanas. cuentus declarauit. Vespasianus verd Astrologia peritissimus suz geniturz tantum fidit, vt inter continuas conjurationes Senatui affirmarit, aut neminem, aut filios fibi in imperio fuccessutos; & Domitiano apud se conanti, & fungos tamquam venenatos respuenti respondit, à ferto sibi esse cavendum. Rectè sanè:nam à Stephano Domitillæ procuratore, Saturio decurione cubiculariorum, alissque iuratis sociis septem vulneribus confossus interiit.

Nec Domitianus iple minus, quam pater, aut Astrologia valuit, aut Astrologicas prædictiones veras comperit: pridie enim quam periret, vt scribit Suetonius, affirmauit fore vt sequenti die Luna se in Aquario cruentaret, factumq;

aliquod existeret, de quo loquerentur homines per terrarum orbem.

Nerua Domitiano ab Aftrologis relatus, quod Imperatoriam genefim haberet, non cuasit mortem, nisi quia virus ex iis affirmauit, cum non diu victurum. Id quod euentus comprobauit : vno enim anno, & quatuor menfibus 30 7 THE RELEASE imperium tenuit.

Adrianus item Imperator singulis annis Astrologicas prædictiones comparauit, calque co anno, quo è vita excellit, vique ad mentem tancum extendir, quo mortuus est, intelligens fine dubio non licese per sydera sibi viteriùs fatum extendere.

Et ne omnia ad vereres illos Gentilium Imperatores superfitionis plenissimos renoventur, nostra serè ætate Ioannem Picum Mirandela Comitem, virum & generis nobilitate, & ingenif lolendore, & doctrina copia potteris ommbis commemorandum, cum duodecim libris Aktologicas rationes vanitatis acculaffet, Aftrologi ad experimentum prouocarunt, & inspecto eius Genethliaco, trigesimotertio ætatis anno illum à viuis migraturum pronunciarunt. Vaticinium comprobauit euentus : quo experimento existimarunt duodecim libris, quos aduerfus Aftrologiam vulgauerat, responsum satis.

Mortuo Leone X. Pont. Max. quæsitum suit ex Paride Ceresario Mantuano Astrologo per ea tempora celeberrimo, an Cardinali Farnesso vlla ex astris summi Pontificatus adipiscendi spes affulgeret. Qui in hee verba; ve refert Cardanus, respondit, Sydera pro nunc non sunt disposita; sed in aliud tempus erunt benigniora:pollicentur enim askimptionem ad summum gradum anno Domini 1 534. quo ille anno renunciatus fuit summus Pontifex. Nec minus illustris fuit, vt ait Cyprianus Leouitius lib. 8. suorum Aphorism.de morte violenta, Hieronymus Cardamis, alique recentiores Astrologi, Petri Aloysij Pauli III. filij genitura, ex qua Lucas Gauricus, Lucius Bellantius, aliique permulti elus necem die 10. Septembris anno 1547. Placentia patratam multò ante prædixerunt:quorum suasu Paulus III. literas illi dedisse fertur,quibus ingnificauit, vt caueret à die 10. Septembris.

Rurlus Cyprianus Leouitius, Hieronymus Cardanus, Lucas Gauricus, Ioannes Sleidanus lib. 10. Commentariorum , deferibunt Alexandri Medice **s** Florentinorum Ducis genefim , in qualuce clariùs aiunt videri cædem, quara

à Laurentio Medices passus est.

Mitto Caroli V. Imperatoris , Francisci II. Galliarum Regis , Edoardi V I. Regis Angliæ, aliorumque Principum genituras, Astrologorum libris explicheas, non sure magna omnium adiniratione.

Cùm

Cum Mediolani magni nominis Aftrologue; Galeario Mariæ Vicecomiti Mediolanenium Duci denunciasser, illum interiturum ex pulnere à suo vas-fallo infligendo, iracundia percitus Dux, ex Aftrologo tunc que suit, quod mortis genus ipse esset obiturus. Cui Astrologue sidenter respondit, se in publico ex casu trabis excessurum; tune Dux vt fallas eius præsagiciones ostenderet, iussi illum capite plecti. Paratut locus, pulsatur campana, concurritur vndique ad sunestum Astrologie spectaculum, occupantur senestra, onerantur secta, refertæ domus, oppletæ viæ expectantium miserrimi Astrologi supremum opprobrium, educitur reus è carcere, ducitur ad certissimam nece, dum ante Ducis ipsius ædes ingreditur, è sublimi cadit trabs, & è viuis tollit Astrologum cum carnisice; tunc enim verò timère sibi Dux, & observare Astrologiam, populus malè illi ominari, & cruentam Ducis martem expectare. Nec Astrologia cos sessellit. Die sesso si spectantibus aulicis, Dux à suo vassallo muscis vulneribus confossus interiit.

Irrideamus nunc Astrologos; vanos, sutiles esse dicamus; disseramus contra Astrologica placita; ludicra, & comencina esse oftendamus; appellemus Astrologos vaniloquos, fellaces; condemnenus illos studcita, fraudis, imprudentia; inuchamur in hexagona, tetragona, quadrara, triangula, domos, signa, gradus, ducarus, decanatus, doceamus hane actem incertis ortam natalibus, nihil nisi futile, nihil nisi fabulosum continere: potuissentine tot præsagia tā variis edita temporibus, eam veritatem consequi, quam consecuta sunt, nisi Astrologia certis constaret præceptionibus, & ars esset veritatis plena? Postumús evanam eam disciplinam iudicare, quam re, & euentis quotidie consistmati videmus? Pleni sunt veterum Annales, plenæ historiæ, referta hominum vita huiusmodi prædictionibus. Nobis de multis paucas retulisse sest.

At ea nonnunquam, quæ prædicta sunt minus eueniunt: Itesanè, sed errata hæc sunt Astrologorum non Astrologiæ, cuius præceptionibus si quis ritë vtenetur, nunquam à vero aberraret. Nune verò cam multi Astrologiæ præcepta non teneant, & qui ea callent non observent omnia, quæ ex arte observanda essent, quid mirum si ea prædicunt, quæ nunquam eneniunt: Quæ tandé ars id non habet (inquit Q.Frater apud M.Tull.lib.t.de Divin.) earum dico artium, quæ coniectura continentur, & sunt opinabiles? An medicina ars non est puenda? quam tamen multa sallunt. Quid? gubernatores nonne salluntur? An ann Actimorum exercitus, & tot navium rectores non ita profecti sunt ab liso, vo profectione læti piscium lasciuiam intuerentur, vt ait Pacuuius, nec tuendi salictas capete posser?

tan notifique, & nimbum occacat nigror.

Num igitur tot clarissimorum Ducum, Regum naufragium sustalit artem nauigandizaut num Imperatoru scientia nihil est quia summus Imperator, nuper sugit amisso exercitur Aut num propterea nulla est reipublica gerenda ratio, atque prudentia quia multa C. Pompeium, quadam M. Catoné, nonnulla etiam te ipsum sefellerum ? Similis est omnis opinabilis dininatio; conicctura enim nitituri vitra quam progredi non potest; Ea sallit sortasse nonnunquam, sed tamen ad veritateut sapissime dirigit; est enim ab omni atternitate repetita, in qua oum penè innumerabiles res codem modo euemient, issem sonte

antegressis ars est effecta eadem sæpe animaduertendo, atque notando.

Neque verò errata, que contingunt Astrologie, possunt derogare sident, que erram si semeltantim verum precidisset, vera ars censenda esser diuinandi, vi disputat Cratippus aprid M. Tulli lib.r. de Diuinatione his verbis: [Si fine oculis non potest constare officium, & munus oculorum, possunt autem aliquando oculi non fungi munere suo, qui vel semel ita est vius oculis, vi vera cerneret, is habet semum oculorum vera cernentium. Item igitur si sine diminatione non potest officium, & munus diuinationis constare, potest autem cum quis diuinationem habet errare aliquando, nec vera cernere, satis est ad consirmandam divinationem, semel aliquid ita esse diuinatum, nihil vi fortuitò cecidisse videatur; sunt autem huius generis innumerabilia; esse igitur diuinationem consitendum est.]

Hæc fermè Genethliaci pro sua Genethliaca disputant, nec intelligunt, Si ista conclusio vera esset, eadem vti posse Haruspices, Fulguratores, Caballistas, Sortilegos, Zingaros, Coniectores somniorum, quorum generum nullum est, ex quo non aliquid, sicut prædictu suerat, euaserit, an tu cernes veteres Romanos, tam superstitiosè auguriis daturos suisse operam, nisi vidissent multa ita euenisse vt Augures prædikerant? Calchancem, quem Augurem suisse longè optimum, scribit Homerus, ad eam opinioné peruenisse putamus, ob quam classis Dux constitutus suit, nisi per multa vaticinia, quæ euentus consirmauit? Numquam Amphiaratis, qui auibus, & signis admonitus sutura dicebat, tantam apud Græcos samam consecutus suisset, vt abeo etiam post mortem, & ex sepulchro oracula peterentur, si verum nihil vnquam prædixisset. Quid Helenus Priami silius, quem Æneas de suo in Italiam aduentu his verbis consulit:

Troingena interpres diuûm, qui numina Phæbi, Qui tripoda Clarij lauros, qui sydera sentis, Bt volucrum linguas, & prapetis omnia penna Fare age, &c.

Nihîlne vnquam verum vidit? Quid Druidas Gallis, Persis Magos, quid Etrulcos Romanis commendauir, nisi multæ, & admirabiles prædictiones euentis confirmatæ? Vnde orta esse exticina, haruspicina, nisi quia aliqua in auguriis, & haruspiciis aliquando veritas eluxit? Cùm Lucius Vitellius contra Arabes exercitum duceret, Aretæ Arabum Regi Romanorum arma extimelcentitesponderunt Arioli, vt refert Ioseph. lib. 18. cap. 7. exercitum illum non peruenturum ad Petram, sed priùs excessurum è vita, aut qui exercitum parauit, aut cuius iusiu paratus fuerat. Præsagium euentus comprobauit, mortuus est Tiberius Casar, & exercitus dimissus. Caio Iulio Casari pradixit Spurina proximos triginta dies quasi fatales caueret, quorum vltimus erat Idus Martiæ. Eo cùm fortè manè vterque in domum Caluini Domitij ad officium conucniflet, Cæfar Spurinæ, Ecquid scis, inquit, Idus Martias iam venisse? Et is, Ecquid scis, respondit, illas nondum præterisse? Eodem die interfectus fuit Cælar, nec augurium Spurinam, sed securius Cælarem fe fellit. Valerius Max. lib. 8. & Suctonius in Iulio Czefare. Agrippa Herodis nepos à Tiberio Cæsare in vincula coniectus, quòd Caio saucre videretur, ab Augure audiuit breui se è vinculis ad regnum peruenturum. Post sex mendes, Tiberio vita functo, Caius successit in Imperio, qui Agrippam Regio titulo, & dignitate cohonestauit. Ioseph.lib. 18.c.8. Alexandro Magno Oxydracarura Indorum

Indorum metropolim oppugnaturo Demophon, qui ex oftentis diuinare solebat, prædixit vulnus, quod in ea oppugnatione accepit. Diodorus Siculus lib. 17. Cœlio Pontico ius dicenti picus supra caput insedit, tunc Haruspices responderunt, Si auis libera euolaret, victuros hostes, si interficeretur, à Ciliciis victoriam staturam, sed moriturum qui interemisser; ita res euenit, oppressa aue, qui interfecerat, illico interiit. Volater. lib. 14.c. 2. Referta huiulmodi exemplis vetultas. Lege veterum monumenta historiarum, nullam victoriam, nullam cladem, nullius Principis ortum, aut mortem reperies, quem augures non prælagierint; non potuerunt tamen huiulmodi prædictiones impetrare à Christianis hominibus, vt vllum esse Augurum, Haruspicumque disciplinam existimarent, nec essicere vt ex his auium volatui, aliisque Gentilium superstitionibus sidem adiungeremus. Iamdudum sublatum est collegium Augurum, iam interierunt Haruspicini, Augurales, Rituales libri, quos Tullius commemorat. Age verò, si Auguriis, Auspiciis, extis nullam conciliare potuerunt fidem prædictiones quædam, quæ verè euaserunt, cur Astrologiam paucis quibuldam, & ex omni æternitate repetitis prædictis confirmamus? Nonne qua ratione Aftrologia inducitur, eadem induci possent Auguria, Auspicia, cæteræque Gentilium superstitiones? Nónne Zingari quoque, quos vocant, aliquando diuinant? nónne sortilegis etiam nonnunquam aliqua contingit veritas ? Quo die interfectus fuit Tiberius Gracchus è domo egrediens, grauissime ad limen offendit; idem accidit Crasso eo die, quo infausto prælio cecidit, an propterea Tibullo sidem habemus canenti:

O quotus ingressuiter, mihi tristia dixi Offensum in porta signa dedisse pedem? Aut Laodomiæ scribenti marito:

Chm foribus velles ad Troiam exire paternis;
Pes tuus offensus limine signa dedit;
Vt vidi, ingemui, tacitoque in pestore dixi;
Signa reuersuri sut, precor, ista viri.

Huiuscemodi etiam nugis sidem me habere coges ? coges sine dubio, si hanc Astrologorum rationem recipimus. Faciamus Astrologiam confictam esse, faciamus excogitatam esse ad quæstum, nónne ex innumerabilibus, quæ quo. tidie Genethliaci prædicunt, oporteret adhuc aliqua interdum vera euadere? posséntne semper falsa enunciare, etiamsi maximè vellent mentiri? Quæ est igitur ista conclusio, aliqua Astrologorum denunciaziones euentis responderunt; Astrologia itaque certis, & exploratis præceptionibus constat? Quæ est ika ratio, Quæ si quid efficit, efficit ea, quæ commentitia sunt vera esle? At si ocusis quamuis aliquando peccent, quia tamen vera aliquando vident , necesse est inesse vim vera videndi, cur ergo Astrologum, qui vera aliquando præuidet, tametsi nonnunquam peccet, diuinandi arte pollere non putamus? Ea de causa quòd oculi vera cernentes vtuntur natura latque vi sua; Astrologi, si quando varicinando yera prædicum, non viuntur Astrologia, sed cæco casu, & fortuna, nec eorum præsagia ab Astrologia veritatem repetunt suam, sed aliunde. Soláne Genethliaca obnunciationes veras reddere potest, si aliunde prædictiones haurire possinit veritatem, quam ab Astrologia, quam nullamsfexcentis argumentis iaut

euicimus? Vnde nosunt Altrologi sua prasagia non ab alio, quamab Astrologia muruari veritatem? Qui vider, non nili oculis vider; idcirco, qui vel semel vius est oculis, vi vera cerneret, eum oportet bahere sensum vera cernentem. Qui verum emusciat; fi alio quopiain verum enunciare potelt (sicut verè potest) qua licentia veras præsensiones ad Astrologiam refers? cur falfa varicinia aliis causis vera Astrologia folum tribuis? an resposurus es, quia Astrologia est veri disciplina; id demum est de quo disceptamus, an Astrologia disciplina vera sit, an commentitia, pones ne tanquam certum, & exploratum de quo maxime ambigiturequo te conuertes: quomodo expedies huc nodume Dices fortaffe, Aftrologorum prædictiones huiulmodi elle, quæ non aliunde. quam ab Aftrologia communicare possint veritatem. Vnde id planum facies quornodo probabis? vnde id efficies? affumé ine quod dubium, & anceps eft, pro certo atque concello ? quid inde efficies?aio quamuis nullum effet Aftrologia nomen, nulla natura, sed temere, & caco casu Astrologi enunciarent, qua pradicum aliqua necessario euentura ex iis, qua pradixerunt, non secus ac nunc eueniant, quomodo ergo oftendes ca, quæ Aftrologi prædicunt, non posse nih Astrologiam auctorem habere? is fine Astrologia rerum omnium ratio confar, quomodo, aut vnde doces eam veri esse disciplinam? Omitte tandem perspicuas Astrologorum prædictiones iactabunde percensere. P. Nigidius Octauio Augusto orbis terrarum dominatum, Thrasyllus Tiberio reditum in Italiam, & fummam rerum Tiberius Galbæ ferum,& breue Imperium prædixit; quid tum? perspicuas alias Astrologorum narras præsagitiones, quid est perspicuum interdum eorum obnunciationes veras euadere, quid ad rem de qua agimus? Hæc præsagia ab Astrologia mutuari veritatem? quid magis ambiguum, quid minus perspicuum? P. Clodius Augur (vr apud Tull. lib. 1. de Diuinat.) Consuli nunciauit addubitato salutis augurio bellum domesticum trifte, ac turbulentum fore, quod paucis post mensibus exortum est; num propterea augurum disciplina vera fuit?

Addam ad extremum, mirum esse còm mendaci homini ne verum quidem dicenti credere iure soleamus, Genethliacos vna, aut altera prædictione, quæ vera euasit velle Astrologica dogmata confirmare. Nos innumera, quæ longè aliter quàm ipsi prædixerint, quotidie euenire videmus, proferre possumus aduersus pauca quædam quæ fortuitò vera euaserunt; & nihil esse causæ contendimus, cur his potiùs Astrologia confirmari, quàm illis labesactari dicatur.

### CAPVT TRIGESIMVMSEPTIMVM.

Pradictiones, quibus Genethliaci suam artem confirmare solent, non esse Astrologicas.



STROLOGORYM præsensiones, si quæ veræ sunt, nullam huic disciplinæ conciliare austoritatem, satis docuimus superiori capite, ea præsertim de causa, quòd cum aliunde quam ab Astrorum scientia habere possint veritatem nullam, vera præ-

Sagia huic arti astruere possint sidem, nisi planum far, quod non potest, hui iusmodi

insmodi prædicta non ab aliis causis, sed ab Astrologia petere veritatem quam habent. Nunc ostendendum restat, prædictiones illas, quibus suam artem Astrologia confirmari existimant non esse Astrologias, id est, ex Astrologia præscripto, quod cum probatum sucrit, perspicuum erit in iis prædictionibus, quas nobis obtrudere consucurunt, tanquam vnicum, & sirmissimum artis suæ sirmamentum, nullum Astrologiæ collocari posse præsidium; non abibo antem longius, sed ex Astrologorum decretis rem deducam.

- Primum quidem Mathematicis rationibus, & quibus ne Genethliaci quidem negare possunt fidem, id euincit Sixtus ab Hemminga Astrologorum facilè Princeps, libro Astrologiæ refutatæ, qui præcipuas genituras, quibus Astrologi suam artem confirmare solent, luce clarius oftendit alienas esse à scitis Astrologorum & Astrologiæ decretis. Deinde non posse Astrologos ex arte enunciare, nish generalia quædam, & indefinita auctor est. Ptol. in cent. numero 1. qui & lib. 2. quadripartiti, sic ait: [Fieri autem nequit, vt qui sciens est particulares rerum formas pronuncier: sicuti nec sensus particularem, sed generalem quandam suscipit, sensibilis rei formam, oportét que tractantem hæc rerum coniectura vti: soli autem numine afflati prædicunt particularia.] Hinc Pontanus in dialogo quodam.[Illi ipsi(inquit) qui ad particulares delabuntur prædictiones ab ipso eriam Prolemæo habentur derisui, &c.] Conientit Hieronymus Volphius de Aftrologiæ vsu. Cósentit Franciscus Iunctinus in Defensione Astrologorum. Consentit Cyprianus Leouitius in doctrina de iudiciis natiuitatum. Consentit Cardanus sect. 1. Aphoris. 3. lib.de temp. & motu erraticarum stellarum restitutione, c.x1. Consentit Lucius Bellantius q. 1. a. 1.& a.2.ad 3.qui indefinitè solùm aiunt Astrologum cognoscere natum futurum Principem, diuitem, militem, literis deditum, non posse autem ex astris deduci futurum Imperatorem Romanorum, & non Græcorum. Item diuinare posse Astrologos aliquem obiturum morte violenta, non autem à quo inferenda illa sit, aut quo instrumento, aut quo loco subeunda.Prædicere etiam posse itinera, nauigationes, vxores, non posse tamen præscire, quo equo, quibus sociis, quot diebus iter sit facturus, quam ducturus sit vxorem, aliásque circumstantias. Hinc Cardanus lib. de Iudiciis geniturarum, capite 8. negat eadem astra idem præsignificare in Germania, in Gallia, in Italia, in Hispania, quia stella quæ in Galliis significat adulteram, non efficiet adulteram in Italia, vbi minùs viget hoc vitium. Et congressus stellarum, qui apud Romanos significabant dignitatem Consulis, Tribuni plebis, nunc extinctis huiusmodi dignitatibus constat inter omnes non posse hoc ipsum indicare, neque sydera quæ nunc Cardinalatum spondent, potuerunt apud antiquos eamdem dignitatem portendere. Dignitatem ergo indefinité significant astra, non hanc autillam certam & constitutam.

Quare, ne rem manisestam onerare videar non necessariis exeplis, constitutissimum est apud Astrologiæ magistros, & receptum, non posse Genethliacos nisi generalia quædam, aut præsentire, aut prædicere, at ea quæ proseunt Astrologi ad construundam artem suam sunt certa, ac definita singularia, & determinata. Publius Nigidius Octavio Augusto, Thrasyllus Tiberio non vigam, & incertam dignitatem, sed imperium Romanum dieuntus præditisse, neque qui Neronem Roma regnaturum, sed occisionem



cisurum matrem responderunt, generalem sed singularem, pronunciarunt euentum. Vbi didicerat Mediolanensis Astrologus, qui Galeatij Ducis necem prædixit, se ex casu trabis, non lapidis, non tegulæ, alteriúsve rei interiturum ? Qui astrorum congressus, quæ domus, qui aspectus talem mortem portendit? Vbi Prolemæus, aut alius vllus Astrologiæ magister disputauit de trabium casu, aut morte ex casu trabis? Quib. auctoribus cognouerat, quando Princeps occidendus sità vassallo, & quando ab alio quopiam ? Quibus astris nascuntur ij, qui à vassallis perimendi sunt? Qua Astrologiæ parte disseritur de morte à vassallo inferenda. Nullus à plebe, aut corum, qui in alios dominij iura non exercent, nascitur sub huiusmodi stellarum coctu: Certum ita. que,& exploratum est, eos non vti Astrologia arte, qui istiulmodi pradictio. nes fundunt. Constat transcendere Genethliacæ, fines quicumque ad euontus particulares descendunt. Et his prædictis confirmanus Astrologiæ disciplinam? Quid? nonne Cardanus sect. r. Aphor. vltimo docuit Principum succes. fus aftris non fubiacere≀nónne lib. centum geniturarum, genit.7,quæ est Ca• roli V. Imperatoris, affirmat ex genitura non posse de publicis negotiis ferri iudiciuminonne Iulius Firmicus lib. 2. cap. vltim. non licere de statu Reipublicx, vel de vita, & negotiis Romani Imperatoris ex astris cognoscere? Quid ergo pertinuit ad natalitia astra Principatus Augusti, Tiberii, Neronis, Adria+ ni, Vespasiani, Domitiani: quid clamat Cardanus sect. 1. Aphor. 59? Artis veritatem ostendunt Tiberij, Claudij, Neronis, Adriani, Gordiani Cæsarum experimenta, præter ea, quæ Piccinino, & nostris temporibus acciderunt.

En tibi quod tibi suprà dicebamus, Genethliacos perinde diuinare, si seruant Astrologiæ precepta ac si negligant. Addo nunc, ad veritatem magis accedere, quando artis spretis legibus fortuito, & cæcocasu fundunt quidquid venit in buccam, id euincunt Augusti, Tiberij, Claudij, Nerones, Domitiani, Galbæ, Gordiani, si quid euincunt.

Veniamus ad Octauium Augustum, cui Nigidius Principatum prædixit. Non potuit ille ad imperium peruenire, nisi orbatis Iulio Cæsare, & Pompeio, aut vita, aut ea auctoritate, quam maximam in republica obtinebant, at Astrologi, & Cæsari & Pompeio eadem observatione, qua Nigidius Augusto, & haud scio an etiam maiori, pollicebantur principatum. [Quam multa, sinquit Tullius lib.2.de Diuinat.)ego Pompeio, quam multa huic ipsi Cæsari à Chaldæis dicta meminis neminem corum nisi senectute, nisi domi, nisi cuma claritate esse moriturum.

Persimiles suisse Augusti, & Cosmi Medices genituras, scribunt serè omnes, qui hac de re scribunt, quare Capricorni signo quo Augustus in nummis argenteis vsus est, Cosmus quoque vsus dicitur. In Cosmi porro genitura Hieronymus Cardanus nullum Principatus indicium, sed solius prudentize signa vidit libro centum geniturarum, genitura 49. Sol in Septimo locosumquit) fortunam, qua ex prudenția oritur, prastas; Luna în ascendente magraz sedicitatem, quia verò cum Saturno iuncea est, & ad Iouis trinum vadit, separans se à Saturno, & signo igneo, ostendit maximum consistum, quiad si Iouis radij abessența quando tanta prudenția stultitiam, nunc vides quantum referațimmutatio, qua poterat este sultissimi si soli Saturno applicatier, sic possitura sapientissimi est. Sol aucem suirium; Virginis spicam per duas cerli para

tes; catera, ingenuè fateor, tanto viro vix consentiunt, &c.]Hac Cardanus de genitura, in qua alij innumera alia, & incredibilia viderunt, sed ninrirum, vt Tuprà cap. 28. dicebamus de eadem syderum constitutione, contrariæ sunt Aftrologorum sententiæ; quemadmodum enim in nubibus ventorum vi huc, & illuc agitatis alius sibi nauem, alius montem, alius arborem, alius milites armatos videtur videre, ita Genethliaci in genituris varia sibi somniantium ludibria fingunt. Quod spectat ad Tiberium, Thrasyllus ex vaferrimo eius ingenio, ex beneuolentia Augusti erga Liuiam eius matrem, ex Liuiz dolis, ae fraudibus, quibus, duo Augusti filij interiisse dicuntur, multò faciliùs quàm ex astris præsagire illi potuit imperium. Periculum verò quod Tiberio interrogante quod genus mortis esset subiturus, sibi imminere cognouit in Tiberij truculento ingenio, in animo ira percito, in vultu, in oculis vidit ille potiàs, quàm in stellis, quæ nec liberas Tiberij voluntates agere poterant in Astrologum, nec certam, ac indefinitam illius periculi horam lignificare. Denique quod de naui nunciauit ad littus maris, excogitatum crediderim à Thrasyllo ad compescendam Tiberij iracundiam, à quo sibi extrema timebat, casusque vt alias sæpe fecit, confirmauit denunciationem, non ars, neque consilium. Nil necesse habeo dicere de iis, quos genituris inspectis, Tiberius è medio tolli iussit; res enim ipsa declarauit vanas fuisse astrorum vires, quæ pollicebantur Imperium. Nil de Galba, quem verbis, vt multos alios Senatores permulcere voluit Tiberius. Nil de Neronis natali, cuius truculentia cùm pertinuerit ad multos, non potuit ex vnius horoscopo cognosci. Nil de confidentia Vespasiani: Astrologia enim, quæ est coniecturalis, & probabilissolùm, non potuit certò cognoscere filios sibi in imperio successuros. Nil de Domitiano natura timido, & suspicioso, qui non ea solum nocte, sed toto Imperij tempore cruentam mortem sibi timuit. Nil de Neruæ genesi, quam aliis negantibus, aliis affirmantibus esse Imperatoriam, necesse fuit alterutros diuinare. Nil de Adriani morte, qui alia de causa fortasse intercidir Astrologica stegmata, quàm quia putaret eum mensem sibi fore supremum. Certe si sui excessus tempus præsciuisset, num melius domui suæ, amicis, Imperio, Vrbi, Militibus confuluisser? Num Claudium Cæsarem hominem stolidissimum, de quo hac Suetonius Tranquillus? multos ex iis quos capite damnauerat, postero statim die, & in conuiuium, & ad alez lusum admoueri iustit, & quasi morantur ve somniculosos per nuncium increpuit, mortis suz ignarum fuisse existimabis, qui cum Consules designaret, nominem vitra mensem quo obiit designauit, an casu factum diceanus, vt immembrexternæ necis quam mandauerat no extenderit vltra mensem quo electus fuir reipublica ministris. Nihil de Galcatio Vicecomite, de quo plura superius disputata funt.

Ad Ioannem Picum Mirandulanum venio, cuius genituram describit Cardanus lib.centum geniturarum, numero 65. his verbis: [En eius, qui per calumniam Astrologiam insectatus est genitura, verùm non absq; ratione Luna in Saturni & Mercurij quadrato, cum ipsatque Saturnus in domibus, ac fixis signis sint, ipseque Saturnus genitura dominus, profundissimam memoriam, acre ingenium ad studia, incorruptamque perseuerantiam decernunt; tum verò quia Luna in octano loco erat, turbidu ingenium, & quia radiatio quadrata est, iudiciu tollit. Manifestu est autem & luce clarius quod diuitias spargeret:

 $Nn \rightarrow$ 

nam Mars in secundo loco; non tamen desiciente erumena; nam Sol in eius trino, & ipse in domo sua. At quia ambo in triplicitate aquea, nomen decernunt gloriosum. Deiectum verò animum à generis origine alienum faciunt cadentes omnes Planetæ ab angulis præter Iouem, qui in Capricorno cadit, necesse verò est breuis vitæ hominem fore, cum sola Luna, quæ super terram est, à Saturni, & Mercurij radiis, tum etiam à Martis impedita vitam adimat: quæ nisi Solis sextili soueretur, atque in Tauro domo sua esset, mortem in infantia decreuisset. Vixit igitur annis 33. cum eius obitum Astrologus eodem anno prædixisset, qui etiam aduersus illum scripsit.] Ita Card. Ex quibus constat, nihil potuisse aliud Bellantium ex genitura de Mirandulano præsentiscere, nisi suturum illum breuis vitæ. kaqiquod addidit, excessurum anno 33. ætatis, non ex Genethliacis sontibus hausit, sed aliunde; vnde verò, ipse nouit.

Planiùs adhuc facere possum, non suisse hanc prædictionem ex artis Genethliacæ præscripto, Ptolemæi clarissimi Astrologiæ magistri testimonio, qui lib.t.de Iudiciis,c.3. negat posse quidquam certò, & indubitatò de vita & morte statui ex solis astris. Non autem existimandum est (inquit)omnia à supernis causs in res humanas deriuari, támque inuiolabili, & diuino quodam edicto, vi nulla alia vis obsistere possit, quin illa grauentur: nam ipsequidem cœlestium corporum motus sempiternus est, & procedit diuino, & inuariabili ordine, ac lege. Inferiora verò mutationibus subisciuntur, de superioribus quidem, & primis causis, sed accidit hoc illis per consequentiam legis,

& ordinis naturalis,& variabilis.]

Rursus ibidem: [Atque ita par est existimare naturæ studiosos prædicere hac scientia euenturas res hominibus, non inanitate quadam opinionum ingredientes: quæ enim habent multas, & ingentes esfectionum vires, euitari non possunt, cum alia, quibus illud non accidit, facilè conversiones admittat, hoc modo & medici, si qui in notandis morbis exercitati sint, prævident, qui lethales sint, quique curabiles. De his igitur, quæ mutationibus obnoxia sunt, ita audiemus differentem Genethliacum, yt si verbi causa talem rationem habeat, quoniam talis est, de quo loquor, constitutio siet, si proprietates acris tali modo convertantur, magis quidem aut minus ad subiectas congruentias, yt illinc talis quispiam morbus existat, &c.]

Quid moror in re certissima: constansest omnium Astrologorum sententia, hanc artem coniecturalem esse, & probabiles sequi coniecturas, vitraprogredi non posse; noster verò Bellantius certò, & astrimarè Mirandulano mortem à se prædictam suisse gloriatur, quare vel non est vius Genethliacame; qua-do tanta considentia pronunciauit Mirandulanum objuturum anno 33. zeruis, vel temerè id assirmauit, & euentus cæco casu rem consismauit. Nos porrò non facimus controuersiam, an multa Astrologi prædicam aucture malo dæmone, neque an Astrologorum prædictiones casu aliquando veræcuadant. Id tam certum est, quàm quod certissimum. Negamus huiusmodi prædictis vlam Astrologiæ accedere auctoritatem. Denunciarit Bellantius obitus anmann, mésem, diem Mirandulano, quid posteamum propterea Astrologia est veri disciplina minimi minus. Adhuc dubiú est, casúne & fortuna aliáve arte, an Astrologica ratione id præsagiú verú fuerit. Nis autem Genethliaci perspicuú secerint Genethliaca ratione vsos eos qui vera prædixerút, nullis predictis sua arti

conciliabunt fidem: nihil enim Astrologiam inuant obnunciationes, quæ Genethliacos fines transgressæ fortè fortuna veritatem assequentur. Quid si hoc præsagium, eui tantum Astrologi nostrates tribuunt, vt vel hoc vno sirmamento Genethliacam constare posse scribant, non solum Astrologica præcepta non consirmet, sed etiam labesactet? Ita res habet. Denunciatio, quam aduersus Astrologicas sanctiones veritatem adeptam videmus consirmat id quod suprà dicebamus Astrologos perinde præsagire, sine artis suæ rationes sectentur, sine non, nimiumque multum detrahit auctoritatis syderali disciplinæ, & magisterio.

Et illud quod Ptolemæus lib.1. de Iudiciis, cap.2. scribit his verbis: [Quis nesciat quantum seminum diuersitas ad proprietatem generis vniuscuiusque momenti habeat? cum & hocipsius cœli circumfus, & definiti omnibus tertis hemisphærij ambitus opus sit vt vires omnibus seminibus instruantur quibus vnumquodque in sui generis essectione, & informatione excellat, vt hominis, equi, & cæterorum.] Dilucide belleque declarat Lucij Bellantij temeritatem ex natalitiis astris desinientis Pico Mirandulano certum vitæ spatium, si enim ea est seminum vis, quam describit Prolemæus, nec Bellantius perspectum habere potuit semen, quo Mirandulanus essectus suit, non nisi temere potuit ex astris deducere vitæ, mortisque rationes: cum enim & bonitas seminis, & multa alia possint stellarum malignitati obstare, fortuitò in veritatem incidit, qui Mirandulano mortem ex stellis demuncianit.

Quid cessatis? me ipsum vobis scitote natum anno i 563. die 7. Iulis, secunda hora noctis. Si tam animosum vobis pectus est, si tantum bona siducia in Genethliacis rationibus, vertite iam Astrolabia, suspendite quadrantes, expedite circinos, existat Bellantius, aliquis definiat vita supremam diem, hoc experimento orbis terrarum discet vim Astrologia, hoc vno pradicto absterrere vobis licet mortales, ne inposterum audeant scriptis vestram artem sacesse, hoc nisi prastiteritis, casti Bellantium dinimasse Mirandulani mortem, affimabunt omnes mortales. Videte quale recepi experimentum; nihil tainen dubito: explorarissimum habeo quid astra essecre, quod Astrologi in astris

cognofcere pollint.

· Iam verò Pauli III. genituram à Paride Ceresario perperam explicaram fuisse, probat Sixtus ab Hemminga certissimis Astrologia decretis.

Petri Aloysij Parmæ & Placentiæ Ducis genesim cum Eucas Gaurieus expossiisset, nec vilas eius necis causas in ea animaduersere, professus est non astrașsed peccara miserandi interitus causam suisse.

Alexandri Medices genitura ram aliena fuit à morte, quam'illi Astrologi, præsignissicaeunt, ve necesse surice detrahere ex hora natiuitatis minuta 4. secund. 20. ve tempus ortus congruerer cum eo genere mortis. Quod vitium frequens est apud Astrologos: ex euentis enim rectificant tempus natiuitatis, & rursus ex hora natali, pudenda nugatione, de euentis decerment. Huiusmodi nos genituras admiramur, huiusmodi illi genituris Astrologiam confirmant, huiusmodi surresponsant que in eorum videmus libris.

Denique Caroli Quinti, Ferdinandi Imper. Henrici II. Francisci II. Caroli IX. Galliarum Regum, Henrici VIII. Edoard. VI. Regum Angliæ genituras alienissimis interpretationibus ab Astrologis deprauatas suisse, & aduersus omnes Astrologiæ rabulæs, declaratas ab Astrologis leges apud Sixtum Nn 3 ab

ab Hemminga lib. Astrologiæ refutatæ, Cosmi Medices Florentinorum Ducis genesim omnium Astrologorum literis illustratam, Cardanus lib. centum geniturarum, ingenue fatetur cum eius rebus gestis non congruere.

#### CAPVT TRIGESIMVMOCTAVVM.

Prima ratio, ob quam Astrologi verum aliquando denunciant.

VAMVI s nihil possem disputare quamobré obnunciationes Astrologorum veræ aliquando cuadant, & tantummodo docere eas non esse ex Astrologiæ præscripto, nulláque huiusmodi prognostica huic di-

sciplinæ facere sidem, quemadinodum neque auguriis, neque sortibus, neque caballæ, neque Poëtis conciliant tales prædictiones yllam auctoritatem, abundè sine dubio satisfecissem iis, qui re, & euentis quotidic hanc artem consirmari contendunt: verum ne summo Dialecticorum iure secum agi Astrologiægrè ferant, non grauabor causas aliquas exponere, ob quas euenit yt non-

nunquam à veritate non omnino aberrent.

Principio casu, & fortuna id evenire censent gravissimi viri, & cum tam multa quotidie fundant prognostica, nihil mirum esse putant aliquid aliquando perinde ac prædictum est euenire, sed mirandum potius esset, inquiunt, se in tanta prædictionum multitudine, & varietate nulla euaderet vera. Quis enim est (inquit Tullius) qui totum diem iaculans non aliquando collimet? Quid est tam incertum, quam talorum iactus? tamen nemo est, quin sæpe ia-. ctans, Venereum aliquado iaciat, nonnunquam etiam iterum, & tertio, Aspersa. temerè pigmenta in tabula oris lineamenta esfingere possiunt; suem rostro A, literam imprimere quid prohiber?] Tradidit Carneades in Chiorum lapicidinis faxo defosso caput extitisse Panisci, nulla est ram delira anus, quæ aliquid interdum non diuinet, quid miramur igitur Genethliacos aliquid diuinare? Et quidem nobis conuenit cum Astrologia aliqua que ab iis prædicuntur euenire, multa, plurima longè aliter contingere, quam Genethliaci prædixerunt, quare cum aliqua vera, multò plura falsa sint Akrologorum responsa, nonne ipla varietas, & inconstantia, quæ est propria fortunæ, & casus, declarat fortunam, & casum, non artem causam esse cur Astrologi verum aliquid fundant; quòd si in aliis rebus multò plura,& magis mirabilia, quàm in Genethliaca casu estici videmus, cur is inter prædictiones quoque Astrologicas locum non habeat? Sumenti Octauio virilem togam cum tunica lati claui resuta ab vtraque parte ad eius pedes decidisset, exclamauit sutor futurum aliquando, vt is ordo, cuius illud insigne esset, ei subjiceretur, dininasse sutorem dicemus, an forte fortuna eius verba vera fuille? Thrasyllus, qui Tiberio affirmauit ea naui, quam appellere videbant, literas vehi læta, & fælicia nunciantes, arténe, an calu vius est?

At non potest casu sieri, inquies, quod omnes in se habet numeros yeritatis. [Aspersa (inquit Q. Frater apud Tullium lib.), de diuinat.) temere pignienmenta in tabula, oris lineamenta essingere possunt, num etiam Veneris Cnidiæ.

die, Cozque pulchritudinem effingi posse adspersione fortuita putas ? Sus roltro fi humi A, literam impresserit, num propterea suspicari poteris, Andromacham Ennij ab ea posse describi: Fingebat Carneades, in Chiorum lapicidinis saxo diffisso caput extitisse Panisci. Credo, aliquam non diffimilem figuram, sed certe non talem, vt eam factam'à Scopa diceres: sic enim se prosecto res habet, vt nunquam perfecte veritatem casus imitetur. ] Enimuerò, hoc iplum declarat fortuitam esse Astrologicarum predictionum veritatem:quemadmodum enim sus vnam, aut alteram literam humi imprimere folet, Virgilij Æneadam describere non potest, & aliqua oris lineamenta casu sieri nihil prohibet, Veneris tamen pulchritudinem casus non potest exprimere, ita Genethliaci vaum, aut alterum euentum diuinant, omnia quæ in vita eueniunt assequentur nunquam. Ex quadraginta rebus (inquit Cardanus lib.de Iudiciis geniturarum, cap. 6.) vix eueniunt decem. Legantur centum geniture Cardani, quæ confictæ funt, & aptè excogitatæ ad corum vitam, & mores, quorum res geltæ iam perspectæ erunt, tam paucos tamen continent euentus, vt si conferantur cum infinita rerum multitudine, quas viri clarissimi in vita gesserunt, fus aliquam literam humi impressisse videatur, ipsimet Astrologi nihil in suis libris inculcant frequentiùs quàm non posse omnes vitæ actiones ex astris prædici,nec cas quæ prædicuntur certa, sed probabili quadam coniectura prædici. Quod Tullius lib.de fato his verbis declarat: [Vt igitur ad quasdain res natura loci pertinet; & operatur aliquid; ad qualdam autem nihil: fic affectio astrorum valear, si vis, ad quasdam res, ad omnes certe non valebit. At enim quoniam in naturis hominum dissimilitudines sunt, vt alios dulcia, alios subamara delectent; alij libidinosi, alij iracundi, aut crudeles, aut superbi fint; alij à talibus vitiis abhorreant; quoniam igitur, inquit, tantum natura à natura distat, quid mirum est, has dissimilitudines ex differentibus causis este factas? Hæc disserens, qua de re agatur, & in quo causa consistar, non videt. Non enim si alij ad alia propensiores sint propter causas naturales, & antecedentes, ideirco etiam nostrarum voluntatum, atque appetitionum sunt causæ naturales, & antecedentes: nam nihil esset in nostra potestate, si res ita se haberet, &c.]

Aut ergo omnia quæ fiunt, quæque futura funt, ex omni æternitate definita esse, fataliter confitendum est, quo nihil potest esse magis alienum, aut recipiendum (quod res est) Astrologicas præsensiones non habere perfectant, & omnibus numeris absolutam veritatem, sed sortuitam, incertam opinabisem,

ex qua nulla planè huic disciplinæ accedat auctoritas.

· Affidebat (inquit Gellius lib.7. noctium Atticarum, cap.1.) P.Scipio Africanus, oppugnabátque oppidum Hispania, situ manibusque ac defensoribus validum, & munitum, re etiam cibaria copiosum, nullaque eius portundi fecs erat, & quodam die is in castris sedens dicebat, atque ex eo loco ad oppidum procul videbatur, tum è militibus, qui in iure apud eum stabant interroganit quispiam ex more, în quem diem, locumque vadimonium promitti iuberet, & Scipio manum ad iplam oppidi, quod oppugnabatut arcem proteni dens, Perinde, inquit, se se sistant illo in loco, atque ita factum est die rertio, isi quem vadari iusserat oppidum, captum est, codem die in arce eius sus dixit: J. Hæc'ille.: Num Scipionem digmatione yfum existimatus? Nihil minus, id calu configlife dicimus libentius, nec finiulmodi vaticinium aut vatis

vatis illi conciliauit auctoritatem, aut inter Vates illum repossit, & Astrologo satis est, semel vera præsentice, vt inter Vates numeretur. Est ræna hominum post Astrologorum ludibria insanientium yæsana cæcitas, vt noc experimentis, nec exemplis reuocari possint ab errore. Sanè mirari satis non possum, cum mendaci homini ne verum quidem credere soleamus, cur Genethliacis quotidie mentientibus adhuc habeatur sides.

#### CAPVT TRIGESIMVMNONVM.

## Altera causa, ob quam Genethliaci aliquando divinant.

On folum casus aliquando, sed Astrologorum vasrum ingenium, qui ita Genethliacas prædictiones cóponere consueuerunt, vt quod-cumque euenerit, prædictum videatur, essicere solet vt Genethliaci

vera præfagire non rard putentur.

Primum quidem generatim, & indefinite Astrologi enunciare consucuerunt quæcumque denunciant è cœlo.Quare Ptolemæus in Centiloquio num. 1. [Fieri (inquit) nequit, vt qui sciens est, particulares rerum formas pronunciet, sicut nec sensus particularem, sed generalem quamdam suscipit sensibilis rei formam, oportet tractantem hæç, rerum coniectura vti, &c. ] Et Cardanus fect. 1. Aphor. 3. cùm artes , quæ propriis fubiectis inhærent, nihil certi polliceri de futuris possint, Astrologus nunquam absolute quidquam de futuris pronunciare debet; generalia verò cùm trahi in varia possint, nihil mirum, ti Genethliaci vera denunciare putentur. Sumam exemplum ex Cardani genitura,quam ponit lib. centum geniturarum, genitura 83. quæ est Herculis Ferrariæ Ducis. [Hæc genitura (inquit)est Principis viuentis, & cum habeat Iouem in Veneris opposito, significat abundantem luxum, fœlicitatémque, Sol cum Mercurio in Ariete discurrendi per singula rationem bonam, Mars, & Saturnus in Sextili Iouis potenti; Saturno cadente aliqua decernit pericula ex occultis insidiis, ipsumque ad aliqua peragenda disponunt, quæ non adeò quandoque à cæteris probentur.

Rurfus genitura 85. [Vitam habebit laboribus plenam, nam maximi fupe-

riores sunt in cœli medio, & retrogradi, &c.]

Item genitura 50. [Luna Veneri iuncta in Cancro (inquit) & caput in prima fortem decernunt vitam, amplamque fortunam, &c.]Lib.de Iudiciis, cap.6. Quia Mercurius (inquit) & Iupiter in genitura funt fignificatores fubstantiæ, & Promissor, est Venus, & hi tres sunt in trino ac sextili, hoc anno aliquid in-

choabo, quod erit causa lucri non mediocris.]

Et cui hæc non possunt accommodari, in quem non cadunt, quæ adeò indefinitè dicuntur, quid est quod adeò generali obnunciatione non contineatur?
Nullus planè eodem actu, & fraude sæpe denunciant imminere periculum aliquod, & sinc offendamus ambulantes per vrbem, sinc calce petamur ab equo,
sinc sella decidat in cubiculo, sinc alind quodeumque contingat, id demum esse
contendunt, quod prædicebant. Possicentur alias dignitates, & honores, cui
prædictioni

prædictioni incredibile est quam multis euentis concilient sidem, siue quis ab amicis honorarius arbiter in causa aliqua constituitur: siue quis sacris initietur, siue donatur laurea doctoratus, siue à Principe honorisce excipiatur, siue vrbi, aut oppido præsiciatur, siue in Principis aulam asciscatur, siue alia quacumque ratione splendoris aliquid, & dignitatis consequatur, insolenter iactant id esse à se multo antè præuisum.

Quare quod Cardanus ait genitura 31. stellas decernere Hieronymo Morono gratiam apud Principes, potestatemque maximam, quandoque etiam supremain, quam multis modis verum esse potuit? Quod Philippo Archinto genitura 12. canit, cum Sol ad Lunæ quadratum peruenerit, merito honore decorabitur, quot habere potuit veritates? Cauere prætereà solent tam callide suis prædictis, & tam multa ad ea requirere, vt mira quadam arte ab Astrologia planè diuersa, vera denuncient:nam cum omnia fermè, quæ mundo toto fiunt, naturali quadam colligatione copulata fint; vt, Inuenies thefaurum, nimirum si terram estoderis, si sanus, non æger fueris, si per Principem licuerit, si veneris ad eam ætatem, qua astra thesaurum pollicentur, si id non prohibuerit violentus aliquis casus, deinde reliqua. Item suscipies liberos, copulata res est: non enim potest dici, siue vixeris, siue non, si duxeris vxorem, fiue non duxeris, siue vxor ferilis fuerit, siue fœcunda, siue cocubueris cum vxore, siue non, suscipies liberos, vno verbo ita muniunt suas prædictiones, & in ea se allidunt penetralia, quibus nonnisi vera responsa prodire possunt : nam si ea omnia, quæ requirunt ad sua prædicta, conserte, contextéque conveniant ad rem efficiendam, non potest id, quod denunciatum fuit, non esse verum : si aliquid desit ex iis, quæ Astrologus exigebat, vera adhuc eius est enunciatio, quæ rem antecedencibus omnibus causis,& re nulla impediente dixit esse futuram.Prædicit exempli gratia Astrologus, Conualesces è morbo, ita accipiendum aiunt, si adhibueris Medicum gnauum, solertem, peritum, si Medico obtemperaueris, si pharmaca non fuerint vitiata, si alius non intercesserit grauis error, deinde reliqua. Siue itaque conualesces, siue non, Astrologus vera vidit: si enim non sequitur famitas saliquid defuit ex iis , qua necellaria erant ad valetudinem. Si conua-Incris, rette Aftrologus vaticinatus fuit, qui sanitatem pollicebatur. O præclaras prædictiones! ô admirabilem disciplinam! Quorsum tot Astrolabia, tot Quadrantes, tot Tabulæ, tot Alfridaria, tot Absides: Quilibet è vulgo certò, & indubitate la lutem polliceri potest, sine vlla astrorum scientia: si enim nihil corum defic, que ad fanitatem conducunt fine dubio fequeur falus.

Quo loco admirari satis nequeo Astrologorum inconstantiam: quando enim eis ostendimus, nihil posse cerzò ex astris cognosci, proprereà quòd ea, quæ fiunt, non solis astris agentibus fiunt, sed concurrentibus etiam sublunaribus causis, quas Astrologi nec observant, nec observare possunt, respondent ab astris moueri, & aptari reliquas causas ad id essiciendum, quod astra portendunt.

Rursus quando re , & euentis corum prædicta quotidie refelli luce palam ostendimus à proximis, & coniunctis causis, aiunt astra prohiberi, ne id

præstent, quod Astrologus policebatur. Egregiam verò disciplinam!

4

Quid dicam de verborum involucris, & inaccelfis latebris, ita interdum loquuntur, vt Chaldzos, aut Ægyptios loqui-putes: hinc creberrima Arabicarum vocum vfurpatio, Allilage, Almugea, Rabae, hinc flexiloguz oraciones, hine obscura obscura prædicta, & quæ astrorum perlucido aspectu egeme, ve intelligançum hinc ambiguæ prædictiones, & quæ ad Dialecticos referendæ, hinc amphiboliæ tales, quas nec dæmones in Gentilium oraculis adinuenerunt; hinc verborum tricæ inexplicabiles, & æquiuoçationes. C. Caligulam monuir Astrologus, ve à Cassio caueret: qua de causa Cassium Longinum Asiæ runc Proconsulem occidendum delegauit, sed à Cherea tribuno, qui alio nomine Cassius nuncupabatur, occisus suit. Ioanni Manardo Ferrariensi Medico prædixerat Astrologus non ignobilis, in souea periturum, exinde Medicus cauere omnes soueas, superstitios è observare scrobes, quo ad ducta vxore, nomine Fonea immodico coitu extinctus suit, in quem Paulus Iouius non insuls è lusti:

In fouca qui te periturum dixit haruspex, Vates verm erat, coniugis illa fust.

Quid opus est circuitu, & anfractu verborum? quid ambiguis prædictis, si è stellis præuident, imminent? cur non apertè denunciant quæ clarè intuentur? quorum tot ambages? quò pertinent tot obscuritates, & ænigmata verborum? qua mente Astrologi denunciant ea, quæ intelligi non possunt, niss euentu sequuto? Nonne perspicuum est, nihil eos habere certi, & constituti? idcircò ea quærere verborum inuolucra, quæ aptari possunt quibusque euentis.

Scitè sanè Phauorinus apud Gellium, lib. 14. cap. 1. [Extremò nos monet, ver caucamus, ne qua nobis, isti sophophantæ ad faciendam sidem irrepant, quòd videntur quædam interdum vera essurire, aut spargere: non enim comprehensa, inquit, neque definita, neque perceptadicunt, sed lubrica, atque ambagiosa coniunctione nitentes, inter falsa, atque vera pedetentim, quasi per tenebras ingredientes eunt., & aut multa tentando incidunt repente imprudentes in veritatem; aut ipsorum, qui eos consulunt, multa crudelitate ducente, perueniunt callide ad ea, quæ vera sintas; ista tamen omnia præteritis rebus, quam suturis veritatem sacis simitari; ista tamen omnia, quæ aut temerè, aut astutè vera dicunt, præ cæteris (inquit) que mentiuntur, pars ea non sit millessma, &c.]

His fallaciis Genethliaci confidunt magis, quam aftris; hac funt triangula, & tripodes, quibus corum vaticinia infiftunt: his corum responsa coagmentantur fallaciis.

# CAPVT QVADRAGESIMVM.

Malta Astrologos diminare ex prudentia, & vsu rerum; quàm ex arte Astrologica.



On pauca diuinant, qui Astrologi habentur, ingenij quodam acumine, & peritia rerum humanarum potiùs, quàm astrorum admonitu: qui enim ingenio valent, & prudentia, perspecto vniuscuiusque temperamento, ex corporis habitu, & constitutione, ingenio, consiliis, opibus, studio, animsq; propensione,

instituto vita genere, consuetudine, familia, domo, patria, maioribus, parentibus, vxore, liberis, dignitate, munere, potestate, caterisque huius generis,

lagaci

fagaci quadam folcria, & rerum viu mules prastident futura, qua rude vulgus ex aftris deduci magno errore existimatiquid enim est facilius, quam grassarori pradicare violentam mortem, furi prasagire suspendium, aleatori vappa, nebuloni rei domestica euersionem, auaro, & qui argento post omnia ponit, canere Horatianum illud:

Non vxor faluam to vale, non filiue, omnes
Vicini oderunt, noti, pueri, atque puolla.
Mirarii, cùm tu argento post omnia ponas:
Si nemo praffet, quem non mercarii, amorem?
Vuidius quidam (inquit Horatius) non longa est fabula, dines,
Vt mesiretur nummos, ita fordidus, ve fe
Non vnquam feruo melius vestires: ad vfque
Supremum tempus, nec fe penuria vistus
Opprimeres, metuobas, at buns liberta focurio
Diuisis medium.

An astris opus suisset, ve huic quisquam necem comminaretur? ex pecunia, quam congestam habebat, nónne satis coniectura sami poteras multorum illum insidiis expositum esse?

Quid Virgilium? ex astrisne, an ex proximis, coniunctisque cansis, ex genere vitz, ex negotiorum natura deduxit ea, quz lib.a. Georgicorum scribit?

O fortunatos nimium, sua si bona norint, Agricolas, quibus ipsa procul discordibus armis, Fundit bumo facilem victu iustifima tellus, Si non ingentem foribu domus alta superbis Mane salutantum totis vomit adibus vndam, Nec varios inhiant pulchra testudine postes, Illusasa, auro vestes, Ephyreiag, ara: Alba nec Affyrio fucatur lana veneno, Nec casia liquidi corrumpitur vsu olini: At secura quies, & nescia fallere vita, Dines opum variarum ; at latu otia fundi, Spelunca, viuig, lacue at frigida Tempe, Mugitusq, boûm, mollesq, sub arbore somui. Non absunt:illis saltus, at lustra ferarum, Et patiens operum, paruog, affueta iunentus, Sacra Deum, sanctiá, patres:extrema per illes Iustisia excedens terris vestigia fecit, &c.

Hæc spectant, qui vera præsagire solent, & ex his coniecturam faciunt, non ex aftris, vt perspicuum iam sit, sublato casu, sublata fraude, sublata coniectura, quæ ex consuctudine, & vsu rerum desumitur, mendaces omnes Astrologorum præsagiriones esse, & Astrologiam, qua Astrologia est, & ab aliis coniecturis seiuncta, nihil funderenisi mendacia. Quare omittant iam Astrologi vrgere sua prædicta euentis consirmata: hæc enim aliunde, quàm ab Astrologia veritatem deducunt. Quare ant ostendendum est, quæ vera Astrologi prædicunt, non aliunde vim, & veritatem habere, quàm ab Astrologia; quod essicere poterunt nunquam; aut sæendum Astrologiam nullis certis quod essicere poterunt nunquam; aut sæendum Astrologiam nullis certis

experimentis, aut prædichis confirmari; quod si vel semel admittatur, nullis machinis sustineri illa poterir, quin ad exploratissimum interitum ruat.

#### CAPVT QVADRAGESIMVMPRIMVM.

### Leuitate consulentium vera pradicere Astrologi putantur.

Æ c nimia consulentium credulitas, & leuitas in credendo iuuat parum Astrologorum prædictiones. Hæc in bello (inquit Tullius lib. 2. de diuinatione, de prodigiis loquens) plura, & maiora videntur timentibus eadem, non tam animaduertuntur in pace, accedit illud etiam, quòd in metu, & periculo, cùm cre-

pace, accedit illud etiam, quòd in metu, & periculo, cùm creduntur facilius, tum finguntur impurius: tunc enim maxime Genethliacos consulere solemus, quando vel periouli aliquid imminet, vel quando magna aliqua spe erecti ingens aliquod bonum anxie expectamus; inter hos animorum fluctus, & agitationes, nimirum quantum fidei tribuimus rebus ctiam falsis; quemadinodum enim ebriis, & mente motis multa falsa pro veris videntur; ita ij, qui timore, aut spe vehementi agitantur, falsa pro veris crebrò admittunt. Huc accedit, quòd Genethliaci mali, boníque opiniones excitant: pollicentur enim aliquando opes, dignitates, ampla matrimomia, Principum gratiam, cæteráque huius generis; aliquando comminantur egestatem, exilia, carceres, morbos, mortem, similésque calamitates, opinione porrò imminentis boni, aut mali, duo existunt animi motus, spes, & metus, quibus duobus animi motibus inuchunt sæpe casus, quos prædicunt, efficiúntque verius id, quod fit, quam ex astris diuinent. Multi namque, qui ne cogitallent quidem de Principis aula, excitati Astrologorum amplis, certisque pollicitationibus, se Principi dant seruitio; eaque, quam conceperunt, maximarum rerum spe diu, noctuque stimulante animum, tantum adhibent curæ, laboris, vigiliarum, munerum, officiorum, oblequij, industriæ, ita omnes neruos, omnes coglitationes intendunt in procuranda Principis gratia, in assequenda dignitate aliqua, yt labori aliquis tandem respondeat fructus. Et tu huiusmodi euentum ab astris deduci potius, quam à muneribus, ab officiis, à studio, quibus hi operam suam Principi probarunt. Rurlus prædicunt iidem alicui magnas opes ex mercatura, accendúntque vehementem quæstus cupiditatem, quæ permeat in venas, hæret in medulhis, alte in vilocribus infidet. Ardet ille mercaturæ defiderio, curas omnes, & conatus dirigit in mercimonium; quid multa? tradit se totum mercaturæ, non parcit labori, non somno, non sanitati, non vitæ, omnes quæstus rationes init; peruenit ad amplas opes, parat divitias; divinavit Aftrologus, diminauit quidem, sed non è calo.

Contrà verò denunciant alicui infaustam aulam, mercaturam, literarum studium, eumque à negotio, ab aula, à literis absterrent. Ille viuit inglorius, inops, rudis literarum. Conclamata res est. Genethliacus multò antè divinauis. Egregium planè vaticinium, & in quo magnam vim habent astra.

Digitized by Google

Sic

Sie P. Nigidij vaticinium Octanium Augustum, Thrasylli Tiberium erigere potuit ad spem Imperij, qui ad illud postea non syderum ductu, sed proprio consilio consultata peruenerunt.

#### CAPVT QVADRAGESIMVMSECVNDVM.

#### Auttore damone interdum Genethliacos diuinare.

A G N A inter Genethliacos cum humani generis hoste intercedere solet consuetudo, eóque vtuntur sepe familiariter, quo auctore mira quædam, & quæ humanam superant coniecturam præsagire nonnunquam consueuerumt. [His omnibus consideratis (inquit S. Augustinus lib. 5. de Ciuitate, c.7. extremo) non immeritò creditur; cum Astrologi mirabiliter multa vera respondent, occulto instinctu sieri spirituum non bonorum, quorum cura est has fassa opiniones de astralibus fatis inserere humanis mentibus, atque sirmare, non horoscopi notati, & inspecti aliqua arte, quæ anlla est.]

Rurlus lib. 2. de doctrina Christiana, e. 22. & 23. Quare ista quoque opiniones quibuldam rerum signis humana præsumprione institutis ad eadem illag quali quedam cum demonibus pacta, & conventa referenda funt; hinc enim fit, vt occulto quodam iudicio Diuino cupidi malarum rerum, homines tradantur illudendi, & decipiendi pro meritis voluntatum suarum, illudentibus cos, atque decipientibus præuaricatoribus Angelis, quibus ista pars mundi infirma fecundum pulcherrimum ordinem rerum diuinæ prouidentiæ lege subicca est; quibus illusionibus, & deceptionibus euenit, yt istis superstitiosis, & perniciosis divinationum generibus multa præterita; & futura dicantur, nec aliter accidant quam dicantur, multaque observationibus secundum obferuationes suas eueniunt, quibus implicati curiosiores fiunt, & sele magis. magisque inserant multiplicibus laqueis perniciosissimi erroris. Hoc genus fornicationis animæ falubriter diuina Scriptura non tacuit, nec ab ca fic deterruit animam, vt propterea negaret talia esse sectanda, quia falsa dicuntur ab corum professoribus, sed etiam si dikerint vobis, & ita euenerit, ne credatis eis; non enim quia imago Samuelis mortui, Sauli Regivera pronunciauit, propterea talia sacrilega, quibus imago illa præsentata est, minùs exccranda sunt; aut quia in Actibus Apostolorum ventriloqua fœmina verum testimonium perhibuit Apostolis Domini, ideo Paulus Apostolus peperciri illi spiritui, ac non potius forminam illius dæmonij correctione atque exclusione mundauit. Omnes igitur artes huiusmodi ex quadam pestifera societate hominum, & dæmonum, quasi pacta infidelis, & dolosæ amicitiæ constituta penitus sant repudianda, & fugienda Christiano.] Hæcille, Vix autem reperies Genethliacum vilum qui arctissimo necessitudinis vinculo cum damone non sit conjunctus; iusto enim Dei judicio (quod docebat paulò antè S. Au-) gultinus) fit , yt qui perquirunti que humanum captum excedime, indemonum confuendinem dilabancur: ille enim admilgere fo foles magnis autibuso & conatibus corum inferere, qui aliquid humano fastigio mains molumut. Multi

Multi quidem secretas damonum amicitias colunt, multi non quidem explicità, sed tacitum cum illis sedus habent; multi sortasse animaduortunt damonum operam, qua vtuntur prædicendo multis nullo inito pacto. Sponte sua damones duces sunt ad divinandum, verasque immittunt suturorum præsensiones, vt illi illecti, exirretiti ad venerationem suam, excultum sensione vaserrimus anguis superioribus seculis idolorum cultum inuexit; hac ratione vaserrimus anguis superioribus seculis idolorum cultum inuexit; hac ratione ante Euangelij lucem frequenter essudit vera oracula, quibus cultum suum ex venerationem retinuit.

At ego iple, qui Astrologorum insipientiam coarguo, videar desipere, nisi intelligam profligatam iam eorum causam: vnicum enim est huius artis sirmamentum præsensiones quas Gener hiaci fundunt à veritate non abhorrentes: at euicimus iam ea, qua monnunquam ita euenium vt prædicta sunt, à Generaliacis præsensa 4.88 prædista surum multis aliis causis ita euenise: consequens igitut est, turbidam hanc esse disciplinam, & sine certo sundamento.

Multa illi quidem cœlo finxerunt Aftrorum gaudia, simultates, consensiones, dissensiones, odia, amicitias, antifcia, alfridaria, signa, domus; multa somniarunt de arcanis, & abditis cœli-viribus, de horoscopo, de triangulis, tetragonis, hexagonis, quadratis; multa aduersis Philosophiæ tabularia, de sociu, de temperamento corporis, de animi propensionibus, commenti sunt, qua dum à nobis validis cuiusque rationibus euerterentur, dum singulorum rationes exquireremus, in miriscam se latebram coniecerunt, rem se videre, rationem causamque ignorare, quid serot, non cur sieret, ad rem perainete, experimentis suam artem constate, non rationibus, sed iam Deo auctore ostendimus, nullum eos aut proferre, aut proferre posse præsagium, quod ab astris, non ex aliis causis deducat veritatem. Quid igitur superest, nisi vt ab omnibus scriptoribus, ordinibus, sæculis, linguis, legibus, Academiis, populis, Regibus, nationibus, eorum ludibria, & commenta exsibilentur, explorentur aliquando, Deo duce, & liberabitur genus homisum innumeris sollicitudinibus, & cutis, quas nobis iniiciunt Astrologorum vana præsensiones.

### CAPVT QVADRAGESIMVMTERTIVM.

Nihil posse Astrologos de summo Pontificatu ab astru decemere.

VIIA in reludint magis Genethliaci, quàm in summo Pontificatu. Non solum promittunt eam dignitatem, quæ est maxima, sed &c
annum, & diem, & horam prædicunt electionis. Hinc illud Paridis
Astrologi Mantuani, de quo superius c. 36. de Pauli I I. Pontificatis
memorabile vaticinium, omnium Astrologorum libris, & linguis celebearimum. Hinc Cardanus genitura 47. de Leone X. scribit. [Sol verò existens
(inquic) in ea constellatione trium fixarum, cum peruenit ad Ionis locum, &c Iouis quadratum ad cœli medium, quod est considedit Pontificiam maximam dignisatem, & hoc cum radicibus nostris concordat. Jet Genitura 48. de Iulio II.
Quid mirum (inquit) hunc stirpe quamquam ignobili, ad summum sastigium
eucctum

quechum fuille tanto lyderum conleniu. Quid ais, lyderum impuliu Paulum III. & Leonem X. & Iulium I I. Christi Domini Vicarios electos? Enimuerò Christianis tanta impietas ferenda non est; astrorum ergo afflatu potius quam divina providentia fiunt nostræ Religionis Antistites ? Quid est Christiana Religio ? nónne à Christo Domino divinitus instituta, nónne supernaturalis. nonne supra omnium naturalium causarum esticientiam? Quid est summus Pontifex ? Christi Vicarius, moderator huius Religionis, quam supernaturalem esse profitemur. Stellarum itaque naturales vires quam habent communionem cum ea dignitate, quam Euangelij auctor Christus Dominus vltra omnes natura leges gratuitò & liberaliter in sua Ecclesia instituit? Christiani haberi volumus? fidem Catholicam profitemur, & pronis auribus audimus eos, qui ex aftris religionis moderatores, quotidie spondent? Video fontem. & originem, vnde tanta impietas defluat. A stellis docent humanis mentibus religionem ingenerari, à stellis varias seri religiones; congressique vario stellarum varias identidem leges excitari. Et quoniam Iouem aiunt auctorem efse Religionis, qui pro vario congressu cum alio, & alio Planeta varias religiones efficit; funt autem sex solum Planetæ cum quibus Iupiter ingredi potest, quare lex etiam species religionum, non plures, non pauciores esse posse contendunt. Quare Albumazar Mahumetanam superfictionem ex concursu Iouis & Satutni in Scorpione ortam scribit, Christi Euangelium, ex magna quadam conjunctione, que in Leone contigit Christi Domini etate, non Arabes solum mendaces, sed Christiani etiam Astrologi (si tamen Christo credunt) religionem omnemastris subiiciunt. Cardanus lib.centum geniturarum, genitura 8. que est Francisci Gallorum Regis: [Porro (inquit) Christianam legem fouet igneus triginus Mahumeti Aqueus, ynde à centum quinquaginta annis circiter feets illa inualuit; fundata en im est post Saturni Ionisque congressum in Storpione factum in anno 630. Annie autem poltmundum quatuot legene promulganit, vel, vt quidam volunt, promulgam elt ex anno de 9 coniunctio autem præcesserat in anno 610. in Piscibus. Porro Christianam Jesem precellis codom'anno promulgationis magna conjunctio in Leone Christum exorientem sex annie; exorientem Mahumetem in initio Cancri anno Domini 190, non maxima, sed magna tantum coniunctio.]Rursus genitura X I, quæ est Martini Lutheri: [Porro quod ad Religionem attinct (inquit) jam Capius adeò dictum est proprer spicum Virginis, se repetere pigeat.] Incredibile initur quantum aucmenti breui tempore habuerit hoc dogma; nam Germuiat magnam partem adegit, Angliam totam, multalque alias regiones cum adlum vinaria nec vila est ab hujus sectatoribus immunis præser Hispanias. Fernes mundus huius schismate, quod quia Martem admixtum haber for caudem foluitur in se ipso, infinitaque reddit capita, vt si nihil aliad errorem comuincat, multitudo ipla opinionum ostendere possit, cum veritas yna tantum sit. Scitè & verissimè Tycho Brahe lib.de noua stella scripsit : [ Certum est astrorum decreta in veram Religionem & pietatem nihil iuris habere cum hæ uon ab vlla Astrali influentia; aut naturali lumine, sed solius Dei Spiritu & dispositione procedunt. Cum ergo omnem Religionem impia temeritate ex Astris deducant,& ne Euangelio quidem parcant, quod Christus Dominus divinià tus lupra omnes naturæ gradus, trans omnem naturalem vim, & potestatem collocauit. Christianz quoque religionis moderatorem maximum Astrorum naturali naturali vi, non diuina prouidentia eligi impiè existimant; quid expectamus? an dum in foro, in plateis, in theatro clament contra Euangelium, contra sacras, diuinásque literas, nullam esse simmi Pontificis potestatem, aut esse humanam solum, non diuinam illius auctoritatem? an minil in Christi Ecclesia esse supernaturale, nihil arcanum, & diuinum? an coërcebimus aliquando tantam licentiam, qua per sacra omnia & diuina dibacchatur? Sed ad Theologiam per imprudentiam delapsus, ad Philosophiam, ex cuius principiis quatuor hisce libris aduersus Astrologorum vanitates disputauimus, reuocabo orationem.

Euectio alicuius ad summum Pontificatum non ex vnius, sed ex omnium Cardinalium genituris pendet (si pendet ex genituris) cum enim omnes ad eam dignitatem euehi possint, si stellarum ductu ad eum gradum dignitatis perueniretur, nemo iudicare posset quis suturus sit summus Pontifex, nis qui omnium Cardinalium natalitia astra perspecta habuerit, expenderitque diligenter cuius sydera cæteris præpolleant: omnium verò Cardinalium genituras cum nullus Astrologorum habere possit, nugas eos vendere necesse est, & somniantium deliria.

Nec satis fuerit omnium Cardinalium genituras perspectas habere, sed cùm singulis fermè annis aliis demortuis, alij succedunt Cardinales, eum, qui Pontificatum alicui vaticinaturus est, oportet omnium qui possunt ad Cardinalatus dignitatem euchi, genitalia sydera nosse, caque conferre cum eius astris cui Pontificatum decernit; alioquin pugnantibus multorum genituris, & impedientibus se mutuò astris, præsagire nihil potest Astrologus.

Præterea vnius Pontificatus pertinet ad plurimos, ad cognatos, ad affines, ad amicos, ad Reges, ad Principes, ad Christianos omnes, ad Christianorum hostes; & cum quibus Christiani bellum gerunt, horum quoque omnium generalia sydera spectare oportebit, & animaduertere, quæ eius promotioni adversentur, vel saucant. O delirationem maximam! neque enim omnis error

stultitia dicendus est.

Adhæc profitetur Hieronymus Cardanus in genitura Caroli V. Imperatoris, quæ est septima in libro centum geniturarum, ex natalitiis astris nihil posse de Imperatorum, aut Regum negotiis publicis decerni, sed ea pendere ex Regnorum, & Statuum stellis, sed solum coniecturas sieri posse, de vita priusta, de temperamento corporis, de sanitate, & morbo, de prudentia, & consisio. At Pontificatus non pertinet ad vitam priustam; settad publicam Christianæ Reipublicæ administrationem: non ergo ex genitura cum squam de co indicari potest Astrologorum sententia, sed ex stellis Regnorum, Proninciarumque illi subiectarum.

Postremò Astrologiz professores tradunt, genitalia sydera non vagè, sed certo ac desinito tempore agere, que pollicentur, promittant ergo alicui Pontificatum 60, aut 70, alio quocumque etatis anno, manisestum est quòd eo anno ad Pontificatum euchunt astra, si quid valent, ec nonalio, quando maligna irradiatione percelluntur, quando premuntur aduersa revolutione, quando signo, vel domo infortunantur; at sieri potest, ve per id tempus non vacet sedes Pontificia, Cardinales non agant de Pontifice eligendo. Quid ergo proderunt stellarum suffragia? Quid varicinari potest Astrologus ex Astris? Nugæ sine dubio, et mendacissima commenta sunt, que Genethliaci per aulas venditare

ditare consueuerunt, nec ego cognoui quemquam, qui maiori auctoritate venderet deliria; sod ego insipientior sim, quam illi, qui Astrologorum fabellis aures præbent, qui contra tam aperta mendacia diutius disputo. Quare vtaliquem nostra orațio finem reperiat, si aduersus Astrologos stant omnium iudicia sapientum i contra cos faciunt ratio, experientia, Philosophorum decreta, eorum in primis, qui familias ducunt, & quibus alij omnes falces submisere; si non potuerunt fapins iidem syderum congressus observaris si nunquam redeunt iidem aftrorum coetis, & si redirent, nunquam camdem offenderent materiam; fi veterum, recentiorumque Aftrologorum observationes contrariæ & pugnantes sunt; si ex qualibet genitura quodlibet consici potest; si vnam candemque syderum constitutionem vnus in vnam, alter in alteram, atque adeò contrariam partem deducir; si incredibilis est eorum, qui hanc artem profitentur, rerum coleftium ignoratio; fr non habent Aftronomi perspectos plane astrorum motos: si Astrologorum pars maxima suz arris est ignara, & ipsimer auctores arris negatif polic quemquam cam confequi: fi ildem profitentur tam fe dininare polle feruaris quam' neglectis artis fue praceptis; fi mala fide tractant attem fuant; fi dolis, fallaciis, & fraude veuntur; si dæmonum operam adhibent frequenter; si nihil aliud proposirum habent, quam mendaciis fibi cibum quærere, corradere alienam pecuniam; si nihil astra efficere possunt fine ope sublunarium cansarum, quas Aftrologus nec memoria complecti, nec observando notate potest; si hac ars nullis nititur experimentis; si nulla certa observatione constat; si rota commentitia eft; fi omnibus faculis,omnibus geneibus, populis, lifiguis, jure fuspecta, atque infensa fuit; fi omilia, que de domibus, de fignis, de directionibus, de renolutionibus, de principio ami, de ftellarum gaudiis, odiis, antisciis, combustione docet, fictitia funt, & ebriotum somnia; quid supercit, misi vr hæc ludibria omnium sapientum vocibus, libris, disputacionibus, scriptis lucubrationibus explodantur, vi hoc genus hominum fallax, & Reipublica perhiciolum Principum omnium legibus, decretis, constitutionibus in vltimas terras amandetur, & tandem aliquando pellatur ex atilis, ex yrbibus, è Republica, vt omnes communi studio, parique conatu enitamur Astrologica vaticinia, que imperitam multitudirem, hoc est, hominum imbecillieatem per fummain fraudem occuparunt, funditus enertere. Ego quidem Philosophorum, Theologorumque omnium postremus in tanta ingenij, doetrinæque mediocritate, rei indignitate commotus, postquam Astrologicas vanitates, postquam Astrologorum fraudes perspexi, debere me hanc disputationem imperitæ multitudini intellexi, eni per summam fraudem Astrologorum astus imponit. Cessarunt veterum Romanorum augures, recessere Prænestinæ sortes, sublata sunt haruspicina, silverunt Apollinis oracula, uc--mo amplius confulit exta, fublata funt divinationes, ex auium volatu,

fore vt Astrologia quoque, que nullo ferme innititir in column fundamento, Deo auctore tandem ali-

quando euanescar.

e ordinato exempende elloca 🏂 🛧

omani eta esta inarradoren 195a iranea 🕦 peniorea. Orastera erradoran antaren mario da comante en errorea.

CAPYT

10000

#### CAPVT QVADRAGESIMVMQVARTVM.

## Nil Astrologos de suturis humoribus dicere posse ex astris:

E summo Pontificatu nulla certa arte pronunciare Genethliacos, cumulate (ni mens vehementer nos fallit) superius docuinus: restat yt generatim ostendamus nihil è coelo-decerni posse de dignitatum gradibus, quas sidem ex natalitio themate passim pollicentur iis prasertim qui honoris appetentiores animaduerterunt. Qua de re Claudius Prolemaus in

hæc verba scribit lib,4 de Ludiciis, cap, 3.

Quæ ad dignitatem pettinent, & hanc beatitudinis partem à luminum statu, & strellitum astrorum accipimus observantes sorumsamiliaritates:nam si inmasculinis signis succipimus observantes sorumsamiliaritates:nam si inmasculinis signis succipimus observantes sorumsamiliaritates:nam si inmasculinis signis succipimus dem quinque erronibus erga Solein quidem matutinis, vespersiums verò erga Lunam, Reges erunt qui nascentur. At si satellites Plançue, vel in angulis ipsi fuerint, vel ad superiorem corli cardinem configurati, magnam decernunt ac stabilem potentiam, orbisque Imperium. Hæc ille. Quæ dum explicat Hieronymus Cardanus, assurante aon dubitat talem astrorum constitutionem, non solum Principis viri seut Regio silio, sed rustico etiam quipis, & mendico indubitato regnum conserre, neque nudum solum quemdam præpere accessum ad huissmodi satigium, sod perdurabilem stabilemque potessamingere ad extremum Protenteum in operio quod de sudicis inscripsit, quidquan verius docuisse.

Ego verò omnia qua Prolemans in fœlicillimi Regis oran deliderat in Francisci Vallesij, Henrici II. Gallorum Regis filij genitura reperio, qua vix vllus ynguam Afrologorum fortunata magis vidit fydenem compositionems hic porro cui tam præclard cœlum effullit, yt omnes fælicitais gradus polliceretur, hie fortung filius in iplo inventutis flore anno antis 16. & mgni primo magno Galliz, mœrpre, ac damno excellit è vinis vix inter Regen nume, randus, si Reges dicuntur, qui populos regunt, de supremi impenit ium admis nistrant. Confer eius natale schema cum Francisci Vallesi eius aui eum Hen rici II. patris, cum Henrici III. fratris, Henrici IV. Gallorum Regum clarillimorum, cum Caroli V. Ferdinandi II. Maximiliani II. Imperatorumy cum Philippi II. & III, Hispaniarum Regum genitaris, ridebis nullam en his, si Prolemzo habemus sidera, posse cum Francisci geneso comparazio. At is qui omnes nostri zui Principes syderum claritudine anticiesti, idem omaribus fœlicitate concellir, quo vix alterum lègimus Rege patre occum, & primogenitum, minori fortuna ad hæreditarium negnum perucuifin. Gontrà porro multos vidinus diutiffime regnaffe, quorum geniumas Lucas Gauticus, Hicronymus Cardanus, Cyprianus Leonitius, clariffimi astrologorum, accuratè descripsere, nihil huiusinodi in natalitio thematepræferentes.

His accedit, quòd ea cœli compositio sæpe visa suit, qua virumque luminare in signo masculino, & in cardine aliquo exstiterunt, Planetis omnibus, aut Solem ab Oriente, aut Lunam ab Occidente stipulantibus, & in angulis, nul lis piullus tamen per extempora de fabrali cello, prodictir natus Rex. Atque ne louge abeamuste dom mente quo francisco I I Gallorum Rex venir in lucem ab ingresse splis in Aquanum sugrime masculinum, vsque ad ingress sum in Pisces, tingintatiplis diebus, Planetze omnes Orientales sucre Soli, Luzaque interca pluta masculina signa peragrault, quo temporé multos per Galliam, per Gaimaniam perull'ispaniam, per Italiam; ortos constat, quo tuin nullus ad Regiam dignitatum peruenit. Et non dubitat Hieronymus Cardanus scribere atam emplorates sidei Prolemai esse doctrinàmi, ve huius modi genitura humili etiam loco natos, & silios, si Deo placer, tetra ad opulentissima regna indubitato cuchat l'atti ista artident, meis non gaudeat.

Hec & huiufmodi recentiores Astrologi animo reputantes variis modis

Ptolemæi doctrinam vndique diffluentem confirmare conantur.

Placet primum dignitates fignificari à luminaribus, præfertim à Sole, & Planetis medietate faorum exbium circumstantibus, aut aspicientibus virumque luminare, præsertim Solem, & à medio coelo, & Planetis constitutis in medio coelo.

Secundò, si huiusmodi significatores dignitatum reperiantur in proprio domicilio, exaltatione, aut mutua receptione essentiali, natum consecuturum amplas administrationes, munera publica, magnos honores; si fuerint in triplicitatibus, in terminis, in faciebus, mediocria fore omnia; si fuerint peregrini, in suis deiectionibus, vel detrimentis absque essentiali receptione, exiguas aut nullas decernere dignitates.

Tertiò, si dignitatum auctores ex angulis prospectent partum, suturas magnas dignitate; si ex succedentibus mediocres; si ex octava domo & succedentes; exiguas aut nullas; si honorum significatores sint in proprio domicilio, in

angulo duplici testimonio magnas dignitates designari.

Quarto, si honorum moderatores iuncti sint, aut certe non plus distent quam quinque gradibus ante aut retro à stellis sixis Regiis primæ aut secundæ magnitudinis, & quæ parum ab ecliptica dessecunt decernere magnos honores; huiusmodi stellas esse:

Regulum fine cor Leonis, in 13. fere gradu Leonis. Del 210723 V ........

Oculum Tauri in 3. ferè gradu Geminorum, 12: 21 ha anaisa ab antinon i q

THerculem in 3. fere gradu Cancri, with mobile graduga A. risne J. A. Hullin

Spicam Virginis in 18. fere gradu Libra, 2 101, 00000000 nt silicon 1114

Illustriorem lancem Meridionalem Libræ in 18. fere Scorpij.

Antares in 3. ferè gradu Scorpij.

Quinto, Planetas beneficos in decima domo promittere magnos honores, maleficis negare, mediis mediocres fignare.

Sexto, Dominum horoscopi in medio coeli, vel contra dominum medij

eceli in horoscopò indicium esse magnarum dignitatum unb ont ni suntua. E

Ex his quasi honorum promptuariis Cyprianus Leouitius & plerique recentiorum vatum, expromunt sceptra, coronas, purpuras, fasces, Pontificatus,
Cardinalatus, Episcopatus. Quare si probatum suerit, multos, qui maximas
amplissimasque dignitares affecuti sunt, mihil huiusmodistellis debuisse, contrà verò multos, quorum genituræ tali stellarum compositione illustres suerunt, nullos aut exiguos adeptos honores, euersa sueria suerit Astrologia pars
Pp 2 multo

Digitized by Google

multà pratipua, qua in pradictionibus honorum verfatur ; conftiteritque eos qui Augusto, Tiberio, Claudio, Neroni, Ottoni, Galbæ, Neruæ, Macrino, Diocletiano, Velphiano orbis terratum Imperium prædixerunt, non ex arre variginatos fuille, led aut calu & fortuna, aut humana aliqua coniectura, aut damonum opera vlos. Item eos qui Leonis X. Iulii H. Pauli III. Sixti IV. Marcelli II, Pontificatus vaticimati funt antili certifiabuille unde huiuscemodi præsegja deduxerint, sed forte fortuha in vecitatem incidise quod & Zingaris, & agyrtis, & olitoribus aliquando viquenit: mm izpe& go the world have themed trades along olitor est opportuna locutus.

... Ad hoc autem demonstrandum non of necelle nonas cudere geniuras, sed vulgatæ satis sunt, & receptæ, quas Lucas Gauricus, Hieronymus Cardanus, Cyprianus Leouitius, ahique Aftrologiz fine controuersia Magistri descripserunt.

In genitura Pauli I I. Pontif. vt hine initium fumatur, videre est Solem în desectione lua în Aquario, în opposito Saturni în termino Martis, Lunam peregrinam in Piscibus in termino Martis in octana domo, Venerem dominam medij cœli,in fextili Lunæ,in Capricorno pofitam peregrinam,in cadenti cœli loco, in termino Saturni , Caudam Draconisin medio cœli.. Tempore clectionis, hoc est anno Domini 1464. die 31. Augusti ztatis anno 46. expleto, mente 6, & die 24. medium cœlum peruenerat directione ad gradum 19. min. 2. Geminorum, in quem nulli cadunt radij beneficorum reuolutione peruenerat ad gradum 20.minut.46. Piscium.

In genitura Alexandri VI. Sol est in Capricorno, Mars Dominus medij cœli in Aquario, domo seçunda, sine vlla prærogatiua, Luna est iuncta soui debili, peregrina in domo coeli cadente tertia. Tempore electionis, hoc est, eratis anno 61, mense 7, die 17, medium coeli peruenerar directione, ad gradum 1. minut.1. Capricorni reuolutione ad sextilem Martis, & Veneris in Sagittario, quod parum ad rem facit.

In genitura Iulij II. cernimus Solem dominum medij cœli peregrinum in Cancro in domo octaua, Lunam in Aquario, in quo nullam habet dignitatem, in domo cadente tertia, Martem in trigono Lunz in Geminis & domo octaua. Tempore electionis, jango etatis 58. mente 3. die 26. medium coeli peruenerat directione ad 23. gradum, min. o. Libra. Renolutione ad gradum 3. minut.5. Cancri. Regulus quidem fuit in medio oceli . Scillustrior kinx Libræ Meridionalis in horoscopo , sed Sole & Luna pracipuis honorum anctoribus male constitutio - quid facete potnetunt stelle fixe ; que auxiliares solum vires habere dicuntur? 🤍 10.24 0 31.3

In genitura Leonis X. indices dignitarum fuerum Sol, Luna & Iupiter re-Ipiciens Lunam ex trigono, Saturnus Lunam aspicit ex sextili, Venus domisna medij ceeli, quorum hullus in propria domo i eus in fua exeltatione fait, Saturnus in suo detrimento, Et octava domó endinit, Long in abiettifico sæli loco & domnifexsal, Iupiter oppositus Sammo in domoisequidai Ternpore electionis exatisannos z. ments zadio in perueneral medium coeli disrectione ad gradum as, minus, s. Scoopij , qui gradus nullis Benchdacum as diis illustratur. Venus quidem demina medij cotli in hongscopostnir. Selfpica Virginis in apice medij codiaar contradicentibus aliis pluribus & potenciocobus afteis tappieffectus causa escenegamerunt .... In

L q 4

Digitized by Google

In genitura Clementis VII. Pont. Max, nulla ternitur de amplis honoribus fignificatio.

De genitura Pauli III. in qua multi multa luferunt, quot capita, rot sententiæ. Paris Ceresarius, vt refert Cardanus ex directione solis ad trigonum Mercurij, futurum illum fummum Pont.anno ztatis 66.die 253.horz 9.minut. 34.multo ante prædixit, cuius vaticinium cum cuentus confirmafset, anno Domini 1534. mira Genethliacæ disciplinæ per ea tempora auctoritas accessit. Alijverò Astrologorum longè Principes nihil Mercurio in bonis fortunz iuris esse contendunt', pro quibus & Ptolemzus & Arabes testimonium ferunt. Alij Pauli Pontificatum tribuunt directioni Solis ad Ionem qua in rundemannum, Cardano teste quoque incidit. Alij, inter quos Sixtus ab Hemminga nullos in ea genitura magnos vident honores. Alij directiones & reuolutiones quibus mortuo Leone x. anno Domini 1922. & ztatis 54. Paulus ad Pont. ferebatur przferunt iis, sub quibus anno 1534. ztatis 66. Pontifex renunciatus fuit, vt omnia alia, quàm aftra spectalse oporteat Ceresarium illum, qui mortuo Leone x. assirmasse sertur anno 1534. Paulum futurum Pontificem, non anno 1521. vel 1522. In tot tamque variis Mathematicorum sententiis de genitura Pauli III. illud certò constat, nihil Genethliacos ex arte de eius Pontificatu pronunciare potuisse.

Mortuo Paulo III. anno 1550. Patres ex more conuenerunt pro electione summi Pont. quorum aliis Cardinali Polo Anglo & Regio sanguine orto, aliis Cardinali Saluiato Florentino Pontificatum deserentibus, magna sin conclaui coorta dissensio est, qua vt componeretur die 7. Februarij omnium suffragiis Ioannes Maria Cardinalis de Monte Pontifex dictus suit & Iulius III. appellatus. Nemo ambigit, aut ambigere potest Cardinalis Saluiati genesim etiam ex descriptione Luca Gaurici, in dignitatum negotio longè præstare genitura Iulij III.

Genitura Marcell.II.qui & pater iple è cœlo auguratus dicitur Pontificatum à præcipuis Genethliacis descripta vix vllas dat honorum significationes:

In Themate Pauli IV.tres fecerunt periti honorum significatores, Solem peregrinum in Cancro & domo fuccedente, Lunam in Aquario domo cade te, Saturnum Dominum medij cœli, in suo detrimento.

De Cardinalium genituris, quas plurimas descripsit Lucas Gauricus nisis attinet dicere nosi enim cos puto este Astrológos, cur com Pontifex vno coste desinque rempores momento viginti autyriginta Carldinales dicir dillers attatis, gentis, nationis, vestiat corum omnium directiones e renoluciones; Solis, Luna, medij cœli codem semporis momento ad radios beneficorum perucnisse.

Euicimus iam plurimos ad supremos honores peruenisse, quorum genituras nunc tura nomenturas nunc percensere, in quibus ampirismas diginitates sine vilo successivantes suprementation actual proponderumento a samuimo de suprementation de suprementa

-2 Georgius Prappziuntitis, vik doctiffinus in natalitio Themate, Solem habuit in Ariete dome propria intelligitalitime telligi Verletelli Iominam medij ceeli, & Sextili Lunam aspicientis in domo propria Tauro, constitutam in angulo imi ceeli, & Iouem quadrato Lunam aspicientis P.p. ; iuxta inxta Aldebaram infignis magnitudinis stellam, Martem quoque dominum signi intercepti in decima domo, positum in Ariete domo propria. In tanta syderum claritudine per Italiam prosessione literarum. Trapezuntius victitauit, donec à Nicolao V. scriba Apostolicus factus suit same alioquin periturus.

In Genesi Andreæ Alciati Iurisconsultissimi, vt si in vlla alia conspicuæ visuntur maximarum dignitatum significationes, is tamen, præter eum qui ex Iurisprudentiæ magna opinione, apud omnes obtinuit honorem, qui ad exercitationem pertinuit, nullo gradu dignitatis claruit.

Edidit Lucas Gauriens genituram Romuli Vinensis oratoris eximij, summorum honorum significatione clarissimam, sed tanta syderum benignitas

nihil homini eloquentissimo præstitit.

Petrei Tyara Medici ac Philosophi non postremi Thema Sixtus ab Hemminga ab significatione honorum mirificè commendat, quem medicè nihilominus vixisse, Medicum mortuum esse constat.

Idem alterius genituram conscribit, qui natus est anno 1509. die 20. Martis hora 11. minut. 50. tanta ( quod ad honores attinet ) syderum claritudine, quanta vix in alterius ortu visa fuit: qui iam senex in diuitum mensis aliena coactus suit viuere quadra. Matthæus ille Thaphurius literis & Græcis & Latinis, omníque liberali eruditione penitus imbutus, cuius genituram honorus significatione insignem Lucas Gauricus vulgauit, obscurus & inglorius vixit.

Cernere est apud eundem genituram Francisci Roscij Rauennatum quondamoratoris ad Leonem x. Pont.Max. cui honorum significatione non facile parem reperies, qui vix honestam duxit vitam, quam abscissione sinistræ manus & violenta morte siniuit.

Francisci Monzæ Mediolanensis musici genituram magnis laudibus celebrant & Lucas Gauricus, & Hieronymus Cardahus: quatuorenim in ea Planetæ sunt in dignitatibus suis essentialibus, qui honores designant, vt Cardanus non dubitarit affirmare, vix posse meliorem syderum constitutionem optari. Monza verò præter Musicæ laudem, quæ ad dignitatem non pertinuit honorum, assecutus est nihil.

Lucas Gauricus quantus in Genethliacis vir hoc de Henrico I I. Gallorum Rege præclarum vulgauit vaticinium: Inuictissimps Gallorum Rex Henricus II. Christianissimus erit Regum quorumdam Imperator, ante supremos cineres ad rerum culmina perueniet, scelicissimamq; ac viridem senecham, yt colligitur ex Sole in suo throno partiliter supputato; in ciuitatibus Arieti subiectis maximum sortietur dominium. Ita verò Henricus nullum adeptus est Imperium, yt anno ætatis 40. paternum Regnum inscelicissima morte amiferit.

Atque his tam clare probatum elle confide, nullam Genethliacis praceptis, quibus de futuris dignitatum gradibus vaticinari folent Mathematici, subeffe fidem, vt superuacaneum putem percurrere omnes genituras à Cardano, à Gaurico, à Bellantio, à Iunctino, à Leopitio descriptas, in quib. splendidas cernimus honorum sponsiones, omni essetu destituras.

•

## CAPVT QVADRAGESIMVMQVINTVM.

Nihil Astrologos ex natalitiis astris decernere posse de cuiusque prospera aut aduersa fortuna.



OTO mundo (inquit Plinius libro r.c.7.& locis omnibus, omnibúlque horis,omnium vocibus fortuna sola inuocatur, vna nominatur, vna accusatur, vna agitur rea, vna eogitatur, sola laudatur, sola arguitur, & cum conuitiis colitur, vosubilis; à plerisque verò, & cæca etiam exstimata, vaga, inconstans, in-

certa, varia, indignorum fautrix: huic omnia expensa, huic omnia feruntur accepta, & in tota ratione mortalium, sola vtramque paginam facit, &cc.]

Et Horatius lib.1.ode 35.

O Diua gratum qua regis Antium Prasens vel imo tollere de gradu Mortale corpus, vel superbos Vertere funeribus triumphos Tepauper ambit sollicita prece Ruris colonus:te dominam equoris, Quicumque Bithyna lacesit Carpathium pelague carina, Te Dacus afher,te profugi Scytha, Vi bésque gentésque, & Latium ferox, Regúmque matres barbarorum,& Purparei metuunt-tyranni. Iniurioso ne pede proruas Stantem columnam:neu populus frequent Adarmacessantes, ad arma Concitet, imperiumque franças, Te semper anteit seua necesitas. . Clauos trabales & cuneos manu Gestans abena: nec seuerus Vncan abeft, liquidumque plumbum. To Des & alborara fides colie Velata panno : nec comitem abnegat, . Vigumquemutatapotentes Vefte demes inimice linguis. At vulgu infidum & meretrix retro Periura cedit: diffugiunt cadis Cum face ficcatis amici

Ferre ingum pariter dolosi, &c.

Hoc quoque ludibrium vagum, volubile, inconstant, excum, varium, incertum, adratos cœli motus referent Genethliaci, & quasi virgula quadam diuina

diuina è cœlo deduceret; quid tam contrarium rationi & constantiæ, quam casus & fortuna? quid magis ratum, ac desinitum quam astrorum motus inuiolabiles? quis ergo sit adeò à veritate anersus, qui dicat fortuitos euenturals astris, hoc est, sempiterna causarum serie pendere; & ea quæ temere, cæco casu, & volubilitate fortunæ sinut, certas cœlo habere causas, cur rato tempore siant? hoc verò est quod volunt Mathèmatici, qui è cœlo de cuiusque prospera aut aduersa fortuna diuinant: quorum quo præcipua suneplacita. Primum quatuor, aut plures Planetas in suisdignitatibus essentialibus constitutos prosperam spondere fortunam; secundum, totidem aut plures in suis deiectionibus positos aduersa omnia indicare. Ad duo hæc principia referunt quæcumque de prospera aut aduersa fortuna dicuntur, his quasi fortunæ sanis taraquam in Delphico templo superstitiosa oracula concipiunt: ex his duabus speculis vniuscuiusque vitæ cursum, muhò ante prævideri posse contendunt.

Nos contrà insclicissima duo hac principia putamus, certissimisque experimentis ex eorummet libris petitis enerti. Ludouicus siquidem Sfortia, Mediolanensium Dux, natus anno 3452. die 3. Augusti, in genitura habuit Solem in gradu 19. Leonis minut. To. Iouem in Piscibus, Venerem in Libra, Martem in Ariete, Saturnum in Libra, id est, quinque Planetas in dignitatibus suis essentialibus. Aluit præterea domi Astrologum non insimæ conditionis, ex cuius præscripto omnia egit. Intantas yderum sælicitate insælicissimus semper vixit: perpetuis diuexatus bellis à Ludonico XII. Gallorum Rege, tandem bello captus suit, & in vinculis aliquot annis ignominiose habitus,

omnium malorum lernam expertus migrauit è vita.

Franciscus Sfortia Ludouici filius natus anno 1495 die tertia Februarij, nullum Planetam, præter Martem, in sua dignitate habuit; quin etiam in eius genitura videmus Solem in suo detrimento in sine Aquarij in domo 12. termino malesicæ, quadrato Martis, in domo hæreditatis positi, Lunam in quadrato Saturni, tanto verò patri scelicitate præstitit, ve quem ille Ducatum amiserat, hic Caroli V. Imperat. auspiciis recepcit. & ad paternam ditionem & opulentiam reuocatus bonis omnibus affluentem vitam durenit.

In Ferdinandi Gonzagæ Mantuæ Ducis genitura anno 1507, die 27. Ianuarij nati, quinam Planetæ sunt in suis dignitatibus? Solem cernimus in grad. 17. Aquarij minut. 54. Venerem in Ariete, Saturnum in Leone, Mercurium in Piscibus, quatuor videlicet Planetas in suo detrimento. Vixit ramen ille fœlix vt si vllus alius Mantuæ Ducum; domi militiæ clarus à Carolo V. Roman. Imper. summo loco habitus, Ducali dignitate auchis, & Pusuliriæ cum summo Imperio præsectus suit.

Alexander Vitellius dux militari laude longé charissimus insecundo ac prospero rerum omnium cursu Lunam habuit in sua deiectione in gradu 19. Virginis, Iouem in Capricorno, Martem in Libra, Mercurium in Sagittario,

quauor Planetas extra dignitates essentiales.

Adulphus Holsatiæ Princeps, natus anno 1527. die 25. Ianuarij, quo tempore quinque Planetæ in suis detrimentis versabantur, quam tandem calamitatem subiit? aut quam est aduersam fortunam expertus?

Ioannes

Ioannes Picus Mirandulanus, malleus ille Astrologorum, Lunam habuic in Tauro, Venerem in Piscibus, Martem in Scorpione, Saturnum in Aquario, nullo prosperæ, aut aduersæ fortunæ notabili euentu.

Michael Angelus Bonarota, pictor, sculptor, architectus nobilishimus, ortus dicitur Sole peregrino in Piscibus, Luna in Capricorno, Venere in Ariete, Saturno in Cancro; de eius aduersa fortuna nullus fando audiuit,

Sixti ab Hemminga Frisij nobilis mater quinque Planetas sortita est in propriis domiciliis, & quidem omnes, si Venerem excipias in angulis constitutos, vt cernere est in themate à Sixto filio exposito, quæ multorum exercita-calumniis, perpetuis diuexata litibus, multorum appetita infidiis, infœlicem duxit vitam.

Matchaus ille Taphurius, cuius supra meminimus, quatuor Planetas in Iuis dignitatibus essentialibus nactus, nónne sæuientis fortunæ ludibrium fuie

Atque hac ita conucliunt Astrologorum de prospera, et aduersa fortuna apotelelmata, que reculimus, ve superuacanoum sit alia exempla recensere, hoc ipsum conficientia, quæ in Gaurici, in Cardani, in Sixti, in Iunctini genituris viluntur.

Iam verò si quis respondeat, propria hæc esse apotelesmata Cyptiano Lèonitio, & aliis quibuldamnos probariomnibus Aktologis, alios aliis vii principiis, aliis niri apotelofinatibus, quando de alicuius fortuna coniectant, vrbem iplam Aftrologie funditus enercete leenim alia codit Leonitius, alia Rantzonius, alia Bellzurius, alia Cardanus, vous his, contratișulius vettur observationibus. Vnus hos, alter contrarios canques condity sie unus faliter alter observanir: fateri profectò cogimur, mhil Genethiacos terri-habere, unde de lecunda, aut aduerla fortuna diuinent; arbitraria elle omnia fortune de la limitation, ante lupremos cineres ad rerum culmina peru natambletoque rathrung, acraiden lenetam, viicalligitur ex Sole, Venere, & Lunahe

## r i oranidur, ĉe polificialio Sofeir, no careno parti, lec CAPVT QVADRAGESIMVMSEXTVM

- 10 Nihil Astrologos pradicere posse ex arte de vita, aut morte.



A L A'M metimus messem Astrologicas vanitates que se quonina compinus, non pigebit me dicere, quanta temeritate de cuiusque vita, de midro Mathematini decemant. PAddand finquie Sixeus lab

11 350 Horimainga, dariffimus Aftrologue, in genitura Caroli à Brimett') inluper argumentum, quod rofutari non potelt, infectio themsee belefti natalitio infantis alicums, non possum Aksologi assimuare yane actificiosa assequi coniodura, varim viuary nécuol Quedati viuat suttini supervicturus ht, ad mensem vnum; ad dien vnum; aut horam vnam; mako minus de morbis, de virz longitudine, de genere, et qualitate morne, leudabile iudicium ferent.  $-1.14p^{n_1}$  +5.6

Hac vie in Mathematicis rationibus verlatifimus; post diutumum experimentum, post multorum annorum shidian in Genethliaci collocatum, omnibus sellata elle voluit, un un aman happeog

Et verò cum omnia, que de vita; crimoreo Genetalizci edunt prognostica, ex directionibus lignificatorum view, ad promidores eiufdem ducantur, ares autem in vniuersum esse possint significatores vitæ, Sol, Luna, horoscopus, etsi aliqui addunt etiam sortem, siue partem fortunæ, & dominum horum locorum, & dissicile admodum sit ex his verum significatorem eligere, dissicilius verò signare promissorem, quis non videt, nec exploratis, nec satis prouisis principiis Mathematicorum præsagia de vita, & morte sirmari? Contingit porrò hæc incertitudo tam in existimatis, quàm in veris genituris: in vtrisque enim par est designandi promissores, & significatores difficultas.

Viu prætereà venit id, quod ne Mathematici quidem inficiari possunt, ve multi sine manisestis causis directionum, & reuolutionum moriantur, ve infinitus sit eorum numerus, qui eo tempore è viuis excesserunt, quo neque vlla crat aut reuolutio, aut directio suspecta, neque vllus luminarium ombnosus desectus præcessers, neque anni ingressum malescorum aspectus macularant.

Plurimi quoque morte paturali exideti fuere, quibus aperte aftra violentam portendebanti contrà verò alija quibus fudera violentam mortemminabantur, naturalem opperierum avr in ranta se tam perspicua inconstantia suce clarius sit, nihil certi habere Astrologos, vnde fundant præsagia. Res cuadet exemplis manifestionoge allo and ningare at allogo are allo and ningare at allogo are allogo musi

De Henrice III. Endlouwn Roge Christian is imo blieronymus Cathanisis ille aftrount for in incident the control of the control

De godem Lauss Gaurie didalterum Adrològica columbu pita vaticinante oft: [14] (ciffinites dinguis) Calbornib Rux Henricus erit Regum quochas dam Imperator, ante supremos cineres ad rerum culmina peruenist, feelicissis mamque, ac viridem senectam, vti colligitur ex Sole, Venere, & Luna horoscopantibus, & potissimum Sole in suo throno partiliter supputato in ciuitatibus Ariegi flubiochis, musimounifoncierus dominium, se forte superaderit sua atatis annos (6. 63. 64. ad annos 69. menses 10. dies 12. facili, ac fœlici tramite perducetur, &cc. Papa quant præclare funni yares ditunta fionlensione viridem, fœlicemque senectam pollicentur ei, qui anno 40. in ipso flore afatis-extinque els coque geogre mortis oftwo includ milerum magis cogitaripotestas anon pinto mane dicare, quanta camo ince delegaring d Do Francisco I history Callorum Region & Henrici Han Blice sie ville Hat tung all Special tores y fagnification es and durion units principalism locorum, ad malesconum corpora, yel rodion हैं। ingielim के ammirpen vique ad annum 167 1, quantaminant mada adducado decal Octom digram in qua nota 160, die 4 Desembrie; quant martem alea Mathematici non postere vila malifielad. Aliaplagicae calcillagrano care, godiți funu ad folikum afrilum com fugere, dicentes falfatam effe genituram. Sifyphi artes: cur enim prins; quànt quidquam proppingiarers infilincialitation in propingiant in quidquam proppingiarers infiliation in the contraction of the cont Hermetis trutinam par Aminodetsedhumbnodi. Quis creduc in genituru tursel Regis prætermilisse Astrologos quidquam aut artis yaut diligentik) a at studij? Carolus IX. Gallorum Ren oquidicancisco frami in regmo fuccessit, marus est anno 1889, die Afrikalische 19 den jeuro 40. obina mind versonisti oen ?>

Digitized by Google

nante,

mante, anno 1574, die 30. Maijætatis anno 23, menf. 10. die 4.ex febri acuta, & magna fanguinis effusione. Cuius euenti cum mullam cælo toto causam Mathematici repererint, genituram ex aliis euentis constitutam per supremum vitæ actum connellere coacti sunt, hand, obsentis profess, veram genituram haberi non posse, nisi posssupremos cinerese.

Isabella Vallesia Henrici II. Christianissimi Regis silja, & Francisci, ac Caroli soror, Philippi Regis Catholici coniux claristima, nata anno 1546. die 2. Aprilis, hora 11. minut. 26. secund. 44. mortua est ex difficultate partus anno 1568. die 7. Octobris, nil tale suspicantibus Mathematicis.

Petrus Aloysum Parma, & Placentia Dax, diem obiitanno 44. atatis, 1547. die 10. Septembris, repugnantibus astris, que nobur corporis, de longam vitam Spondebant, yt Lucas Gauricus prima authoritatis Altrohogus; inspecto natalitio themate pélitatis directionibus, & reunlationibus ombibus, in hæc verba proruperit: [Non stellæ, sed ipsius Aloysij peccata huius cædis causa fuerunt.] Scio post Petri Aloysij necem Hieronymum Cardanum, Aneretis quibusdam, & Aphetis tribuisse Aloysij obitum, nauseantibus cæteris Astrologis. Scio monitum Aloysium à Paulo III.per literas, vt caueret à 10. die Septembris. Sed hæc nihil ad rem, ex aftris nihil illi eo tempore timendum fuifle, fatentur præcipui Astrologorum. Alexandro Medices Florétinorum Duci Lucas Gauricus, aliíq; principes Astrologorum, introspecta genitura, expensis reuolutionibus, & directionibus, timendum censuerunt annum 1.29.41.59.64, vltra negarunt illum viuere posse: is verò à Laurentio Medices è medio sublatus fuit anno ætatis 25. quem nullus Astrologorum inter fatales numerauerat. Itaq; ipsorum Mathematicoru confessione constare potest, Bahlium, & alios Genethliacos, qui Alexandro prædixisse dicutur imminere necem ab assine quopiam corpore gracili, taciturnitate suspenso, moribus insociabili, humanam aliquam coniecturam sequutos fuisse, ex simultatibus, quæ inter Alexandrum, & Laurentium Medices,à quo interfectus fuit, intercedebant, deductam, non Aftrologicas rationes,in quibus,vt demonstrat Sixtus ab Hemminga,nihil huiusmodi erat,quod violentam mortem portenderet.

Henricus VIII. Anglorum Rex obiit anno ætatis 55.menf. 7.1547. ita nihil natalitiis aftris de morte fignificantibus, vr. Lucæ Gaurico, de horoscopo loco mutando cogitandum fuerit ad tuenda aftrologica decreta. Sed frustrà eam suscepit cogitationem: in vita enim Henrici sapiùs per accidentia rectificata suit eius genesis. Alterum ergo fatendum est, aut eam suisse veram Henrici genituram; sed morti non respondisse, aut non potuisse Astrologos Henrici genituram rectificare per accidentia, que multa; & maximè insignia in viro illo sucrum, quorum vriumque Genethliacam artem conuellit.

In Edoardi Anglorum Regis, & Henrici VIII. filij genitura interpretanda centum horas se posuisse scribit Hieronymus Cardanus, post quod studium sic statuit: [Vita debilis omnino erit:nam luminaria infra terramsunt, & Venus, que in ascendente est, est infælici. & Saturnus illi succedit, ascendents quoq; ex Signis minime vitalibus; Saturnus tamen, aut Venus Aphera est. Ascendents act Saturnum perneniet in annis 23. mens. 9. dieb. 22. & nic animi, & corporis languores patietus Saturnus quoq; ad Marris sextilem in annis 34. mes. 5. dieb. 20. & significat morbum in cute, & sebrem leuem. Sed & ad Lunz quadratum in annis 55. mens. 3. dieb. 17. post quod tempus diuersis conflictabitur morbis; & Mars

Mars cum sit Anærera, erit mors cum sanguinis prosluuio, & seruore maximo.) Hæc Cardanus ille, qui lib. 1. com. cap. 2. seribit: [Nostra certè quantula cumque sedulitate essetum est, vt sars gloriæ esse non potucrit, tam prosligatis eius rebus, saltem dedecori non suerit. Atque pro via genitura centum coronatos habuerimus, aliasque reieccerimus non minori honorario remunerandas, &c.] Hæc Cardanus ille, qui acriter in eos inuchitur, qui hanc artem oscitanter tractant. Atqui omnia, contrà ac prædixerat ter maximus vates, euenerunt: Rex enim variis morbis dinexatus suit annis maximè salutaribus, & anno 16. ætatis, 1553. 6. Iulij, sine vliv astrorum significatione, excessit sebre tabisca. Quare Cardanus in tambaperrib. & sam splendidis deprehensus mendaciis, Epignosticon edidit de tongitudine vivæ Edourdi Regis Anglorum, quo palinodiam recantauit, excusauit que satum, quod Aphetas non direxerit. Sed hoc familiare est Astrologis satum ad astro reuocane. Egregiata verò artem, que post rerum euenta vaticinatur!

Ferdinandus Romanorum Imperator natus anno 1503, die 10. Martij, hora 9. minut. 50. cum multos superasset annos infaustos, tandem anno 1564. die 20. Julij sub integris, & schicissimis astris obiit.

Mauricius Saxonum Dux, sub tanta cæli benignitate interiit, vt ne post obitum quidem eius mortis toto cælo Mathematicis causam comminisci liquerit.

Carolus à Brimeu Frissa Præsectus mortuus est anno etatis 47.mens.11. die 7.otiantibus stellis, & nihil aduersi molientibus.

Quid ad hæc Genethliaci? (vr prætermittamus alia innumera, quæ nobis & quotidianus vsus, & Astrologorum libri suppeditant.) An responsuri sunt, Astrologorum hæc esse errata, non Astrologiæ? Er qui erunt Astrologi, quibus habenda sit sides, si iis, qui omnium consensione principem locum obtinent, nemo tutò credit? Vbi residet vera Astrologia, si apud cos non residet, quos duces, & magistros omnes agnoscunt? quos audiemus Mathematicos, si eos audier tutò non possumus, quorum ore ipsa Astrologia loquuta putatur?

An dicturi sunt id, quod tradit Ptolemæus lib. 1. Quadripartiti, Initio, eos etiam, qui singulari diligentia hanc artem tractant, sæpe falli, non quòd Astrologica præcepta non sint certissimæ sidei, sed propter imbecillitatem humani ingenij, quod magnitudinem artis non consequitur? Ita sit. Sed meminerimus tenuitatis nostræ. Quid cæco cum speculo? nonne perinde nobis est, sue nulla sit Geneshliaca, siue sit supra nostrum captum, & longiùs ab humano sensu seposita? Delphinum patina non capit. Cur sequimur quæ consequi non possumus? nostra mediocritate contenti nihil vitrà quæramus.

At cur admittimus hac errata esse Astrologorum? nónne ostendimus multos tunc oppetiisse mortem, quando ars ipsa Genethliaca maximam pollicebatur incolumitatem?

Qué nos commemorauimus, leges iplas Aftrologicas petunt, non arguunt Aftrologos iniurie; aut negligentie; artem iplam hac euertunt, non accufant artificum ofcitantiam. O maximam Aftrologia labem! fublatis iis observationibus à quibus de vita, & morte Mathematici divinant; quidrandem reliquum est, quo de magisterio, de liberis, de servis, de honoribus, de divitis, de itimes ribus, de coniugiis vaticimentur?

a farmer of the

CAPVT

#### CAPVT QVADRAGESIMVMSEPTIMVM.

## Non licere Astrologis per accidemia rectificare genituras.

T a omnes Aftrologicas præsensiones à natalitio Themate de-

pendere volunt Mathematici, vt eo vel leuissimè commutato, eorum sententia totius vitæ cursum, omniumque rerum ordinem mutari oporteat. Cum autem difficillimum sit notare illud temporis momentum, quo ex materno vtero infans egressus primò spiritum ducit, varias adinuenerunt rationes ad verum natiuitatis tempus deferentes: æstimatas enim genituras,& à veritate dilapsas, per Aminodar, per Hermetis trutinam, hoc est, per moram fœtus intra viscera matris, demum per accidentia, restituere solent. Sed priùs cancer rectà incedet, quàm Astrologi ad verum natiuitatis tempus perueniant; priùs lupus ouem ducet vxorem, quam Genethliaci, lapsam genituram in suum domicilium larémque reducant. Atque vt alias pratereamus artes, quibus Astrologi ad verum horoteopum perueniri contendunt, postremam, quæ ex accidentibus verum nafinitatis Thema conficit, exponere hoc loco decrenimus, vt ex vna, quæ omnium certillima putatur, & cui recentiores omnia sua vaticinia credunt, de aliis coniecturam facere liceat; Quoniam vim quandam esse aiunt in Zodiaco, quod suprà retulimus, talem vt eius orbis vnaquæque pars aliam & aliam vim obtineat, quam variè moueant Planetæ & in contrarios deducant effe-Ctus, perinde atque stellæ in iis finitimisque partibus sint quoque tempore, varios à cœlo docent dimanare effectus. Quare cum Planetæ in eam partem orbis incidunt, in qua est ortus eius, cuius fata quærungur, aut in cam quæ coniunctum aliquid habet, aut consentiens, quæ triangula & quadrata nomimant, non verisimile solum, sed etiam necessarium censent, tunc eum qui sub tali horoscopo ortus sit afflari à sydéribus iis, immutarique: quare, vt inueniatur verus hotoscopus, aiunt tempore alicuius accidentis, putà morbi, casus, periculi,& huiusinodi, obseruandum esse locum Martis aut Saturni, aut vtriusque. Quòd si corum alter vel vterque repertus fuerit in codem gradu, in quo in existimata natiuitate est horoscopus, rite natalem horam notam fuisse existimant; sin autem Saturni, aut Martis, aut vtriusque locus longe distat ab eo gradu, qui censetur horoscopus, nec cum eo coniunctum aliquid habet, fallatam aiunt elle genituram, relictóque prioiri horoscopo, locum quo tempore accidentis vel hi Planetæ occupant, vel aliqua itradiatione attingunt, pro vero horoscopo habent: quo fit vt in existimata genitura si gradus 20. Virgimis censeatur horoscopus, Mars verò tempore mortis non in 20 led in 17. gradu Virginis reperiatur secundum artem 17. gradus Virginis statuatur verus horoscopus, & tempus illud quo 17. gradus Virginis fuit in horoscopo cen-Los Lancied Control Leatur verum tempus natiuitatis? 🗀 🖰

Dyprianus Leoùirius hade restituendi horoscopum, rationent ad omnes.
Planepas pertinere putau [Dico (inquit) rempore aliquis secidentis, vide in Explora enidibis venny soripso rempore Planera; chi i gnistici de il is accidendo ens conucino ranneas gradum horoscopi y agraliquo aspectus enimieralites.

Q q 3 quod

quod si fiat, gradum & minutum eius Planetæ verum ascendens natiuitatis

elle scias,&c.]

Rursus si Planeta, qui esse ettum quempiam significat, huiusmodi accidentis tempore non reperiatur quidem in gradu qui pro horoscopo habetur, sed certo aliquo aspectu eum irradiet, putà ex trigono, quadrato & huiusmodi verum in genitura tempus natiuitatis contineri existimant. At si neque aspectu vllo, neque corpore, vt loquuntur, horoscopum attingit, tempore accidentis falsatam genituram putant, & ex aspectu, vel loco Planetarum genesim restituenda censent, gradumque illum faciendum horoscopum ad quem Planetam talis euentus auctor, accidentis tempore, vel corpore, vel aliquo aspectu peruenit. Hæc Genethliaci, qui tanquam ardeliones huc & illuc volitantes, nunc ab horoscopo ad futuros euentus, nunc ab euentis ad horoscopum progrediuntur; sed nimirum telas texunt arapearum, tricas nent apinas.

Primum cum alij per Aminodar, alij per trutinam Hermetis, alij hoc, alij alio modo restituendum horoscopum censeant, hæc inconstantia declarat nihil Genethliacos adhuc certi habere quo ad natalem horam perueniatur.

Deinde constat maleficos Planetas sæpius transgressos esse horoscopum, ciúsque triangula & quadrata, consentientibus etiam annorum initiis, sine vllo omnino effectu; id quod multis exemplis planum facit Sixtus ab Hemminga in genitura Ferdinandi Imperatoris, Federici Saxonum Ducis, Ifabellæ Hispaniarum Reginæ, Pauli III. Pont. Petri Aloysij Parmensium Ducis, Alexandri Medices, Mariæ Reginæ Angliæ, Elisabethæ Reginæ Angliæ, Henrici VIII. Anglorum Regis, Bernardide Merode, Caroli à Brimeu, nobis ex Catoli V. Imper. geniti per accidentia à Mathematicis restituta, plures malesicorum coitiones cum horoscopo proferre licer sine vllo successu. In ea siquidem genitura alij 6. alij 7. alij 8. alij 11. gradum Capricorni constituent horoscopum: at Saturnus mense Decembri anni 1517. mense Ianuario anni 1518. in eisdem gradibus hæsit nequidquam Carolo V. incommodi patiente. Iterum anno 1547.ab ineunte Ianuario spatio sex mensium, Saturnus per initium Capricorni delatus nullum malignitatis suæ vestigium reliquit, quin is annus præ cæteris Carolo fælix fortunatúsque illuxit ob insignem memorabilémque victoriam, quam de Principibus Germaniæ reportauit.

Hieronymus Cardanus, qui triginta iplos annos in sua genitura exponenda laborauit, apud Sixtum ab Hem. horoscopum ponit Aphetam sue vitæ significatorem, cuius gradum 7. Tauri permeauit, Saturnus anno 1528. mense Aprili, anno 1557. mense Maio & Iunio, anno 1558. mense Februario, sine vlla Cardani noxa. In genitura Alexandri Medices, quam ex morte, quæ accidit anno 1537. ætatis 24. Mathematici restituerunt, Directio horoscopi ad quadratum Saturni, quæ incidit in annum 1519. Ianuario mense itrita suit, alia quæ accidit eodem anno mense Iusio sine essectu essentin suitura Doconis ab Hemminga Sixtus eius frater enumerat 20. huiusmodi coniunctiones

fine effectu vllo.

His si addas quod Genethliaci profitentur, non omnia, que hominibus contingunt, dessuere ab Astris, sed multa à liberis proficissi voluntatibus, multa à sublunaribus & proximis causis, nec vlla nota internosci ea que ab Astris, que que à sublunaribus causis essiciuntur, intelliges nihil tam præposerè, nihil tam monstruosè cogitari potuisse, quam ex rerum euentis, vexum horoscopum

horoscopum deducere. Fateberis & illud non minus remere ex incertis euentis de natalitiis astris, quam ex natalitiis incertis astris de cuentis sieri coniecturam.

Quamquam Cyprianus Leouitius in doctrina de iudiciis natiuitatum scribit quendam ex directione horoscopi ad Solis sextilem dextrum lucratum esse Carolinos aureos 20. Et Franciscus cognomento Monachus, magni nominis Astrologus, ex occursu medij cœli ad radium benefici Planetæ nouum, par calceamentorum ab amico sibi dono datum tradit. Consentiunt tamen probati Astrologi, quod videre est apud Card. lib. de temp. & mot. errat. restitut. cap. 14. phurimos quentus non pendere à cœlo.num fortuitos etiam & repentinos animi impetus in leuissimis rebus moneri desuper, agitarique putabimus? num si forte ire in sorum volueris, ac desinde nomeris, atque id rursus volueris ex errantium quadam syderum reciprocatione contingere potius existimabimus, quam ex varia disparique animi agitatione? studeatne quis, an otietur, legat, an scribat, sedeat, an stet, vigilet, an dormiat, comedat, an bibat, ne Mathematici quidem profitentur se dicere posse. In tanta accidentium vațietate, quis non videt aleam quandam in iis deligendis, per quæ verus horo-

scopus requiratur?

Quid ? quòd euentus sæpe non consentiunt, sed vnus hunc, alius alium horoscopum postulat? Quod videre est in genitura Caroli V. Imper.quam ad vnguem restitutam ex electione ad Imperium, ex coronatione Aquisgranenh, & Bononiensi, cùm animaduerteret nobilis quidam Astrologus non congruere cum aliis Caroli euentis; hæc scripta reliquit. [Necessariò (inquit) vel hoc ipfum tempus statuendum est, vel aliudab hoc diuerfum, si aliud non conuenient cum electione directio longe præcipua medij cæli ad trigonum Veneris, nec revolutio Solis ad medium codi. Neque cum coronatione Aquisgranensi reuolutio medij cœli ad trigonum Veneris, Lunæ ad oppositum Veneris. Neque cum inauguratione Bononiensi directio medij coeli ad quadrarum Iouis, reuolutio ad fextilem Iouis, neque Luna redolutio ad trigonum Iouis & medij cœli, sed sine vllo effects præteriisse videntur. Si statuendum hoc tempus est occursus Luna ad trigonum Saturni ac Martis, breuium ascensionum horoscopi ad eundem trigonum Luna, & horoscopi ad quadratum Saturni & Martis, horoscopi ad quadratum proprium Solis ad Saturnum & Martem, irriti fuerunt, nulla autem numeratarum directionum, aut similis fuit tempore mortis.

Sed disputauit hæc subtiliùs Sixtus ab Hemminga in sua genitura, c. de recristicatione horoscopi: ex morbis enim quibus laborauit anno ætatis 26. mens. 10. & anno 33. mens. 10. euidentissimè conficit, non posse vnum horoscopum pluribus accidentibus accommodari. [Quòd si (inquit) ex priori directione statuamus gradum 23. minut. 6. Scorpij in horoscopo, iam altera directio septem mensibus & diebus aliquot anticipauit assignatum essectium, & differt verum momentum ab existimato minutis plus minus 7. si verò ex altera ponamus gradum 22. minus 40. in horoscopo, iam prior directio totidem mensibus & diebus euentum assignatum subsecuta est, & differt verum momentum ab existimato minutis plus minus 9. si inter duos hos locos medium eligamus gradum 22. minut. 53. iamprior directio euentum subsecuta suit

mensibus ferè 4.altera totidem mensibus præcessit,&c.]

Non

Non faciam longius. Legimus plurimas genituras à Gaurico, à Bellantio, à Iunctino, à Cardano, à Leouitio, ab Astrologiæ magistris rectificatas per mortem, quas nimirum restituere nequiuerunt per accidentia vitæ. Si ex postremo solum vitæ actu de vero horoscopo decernere licet, iam Astrologiæ nomen euanuit, omnia Mathematicorum Apotelesmata conciderunt; nihil enim Astrologi prouidere possunt suturum ignorato vero ortus tempore, hoc nosse nequeunt ante obitum; ea ergo quæ sacta sunt aliqua illi interpretatione ad Astrorum compositionem reuocare possunt, quid suturum aut non suturum sit dicere non possunt. Ex quo essicitur, genituras, quas in

Aftrologorum libris legimus, ex amussim respondentes euentis, compositas esse, & accidentibus accommodatas, & non huiusmodi, ex quibus præsensum aliquid, aut præuisum fuerit.

ΙN





# IN ASTROLOGOS CONIECTORES

LIBER QVINTVS.

# Qui & exotericus.

YTYLI auxilium petiuere à Diomede, arbitrati eum, qui Troianorum fuerat hostis, in acie Troiana in Italia quoque prono futurum animo in Troianorum internecionem.

Mittitur (inquit Virg.) & magni Venulus Diomedis ad vrbem Qui petat auxilium, & Latio consistere Teucros, Aduectum classe Aeneam, victosque Penates

Inferre,& fatis Regemse dicere posci

Edoceat, multosque viro se adiangere gentes

Dardanio, & late Latio increbescere nomen.

At res longe aliter euenit quam putarant, Diomedes in contrariam abiuit sententiam, cedendum Troianorum armis censuit, absterrustque Rutulos quibus potuit modis à bello suscipiendo.

Hos intermotus (ait idem) medio fragrante tumultu

Ecce super mæsti magna Diomedis ab vrbe

Legati responsa ferunt, nil omnibus actum

Tantorum impensis operum, nil dona, nec aurum,

Nec magnas valuisse preces : alia arma Latinis

Querenda .----

Haud aliter Genethliaci aduersus eos qui in Astrologiam arma sumpserunt à Philosophis & Philosophorum Principe Aristoteles suppetias implorant, opinati illos, qui tantam cœlo auctoritatem arrogarunt, vt eius motum omnium motuum principem & causam fecerint, l. 8. Phys. t. 75.76.77. libr. 2. de Gen. à t. 56. li. 2. Cœl. t. 17. A-Rr strolo

strologorum quoq; consiliis & conaribus subsidio sutures, sed loge alia Aristoteli & Philosophis mens est, neq; enim qui anni tempora vicesque generationum sine definito quodam cursu recursuq; Solis per Tropicos & Æquatorem constare posse negant, continuò astrorum conciliis, congressibus & consistoriis res omnes humanas administrari affirmant, & quidem Solis ac Lunæ imperium, quod in res subsunares exercent, internoseit etiam vulgus Nautarum, Agricolarum, Pastorum, Saturni, Iouis, Martis, Mercurij, Veneris arcana iura delitescunt in Astrologorum scriniis, & in inuolutis plane voluminibus, quare videamus, si placet, & quid sapientum Senatus de Astrologia & Astrologorum gente censuerit.

#### CAPVT PRIMVM.

Nullam sapientes viri Genethliaca disciplina habuerunt sidem.

CON I vlla Genethliacz disciplinz subesset veritas, sine dubio non neglexisfent rem tantam viri ingenio, & doctrina præstantes, Socrates, Plato, Aristoteles, Hippocrates, Galenus, cæterique sapientiæ antistites: curenim ij, qui in veri peruestigatione omne æuum consumpserunt, qui ad omnia naturæ arcana aditú fibi patefecerunt,præteriissent eam disciplin**a quæ** miris vaticiniis & præsagitionibus omnium ad se animos mentesq; conuertit? At nullus eorū aut in iis ineptiis verlatus est, aut inter Mathematicas disciplinas Genethliacă numerauit. Socrates sane qui in Phædone Mathematicas omnes disciplinas receser, Geometriam, Arithmeticam, Astrologiam, Musica, quamobrem in Mathematicum censum Genethliacam non refert, nisi quia veritate planè destituta indigna est, quæ in disciplinaru numero censeatur? Plato verò, qui li. 7.de Repub.in fœlicissima illa sua Repub.quam omnibus cómodis affluere, omnib. ornamétis efflorescere cupiebat, reliquas Mathematicas disciplinas retinendas cenfuit, Arithmetica, Muficam, Geometriam, Sterometriam, Astronomiam, vnam Genethliacam neglectui habuit, qua rude vulgus humanæ vitæ rationes,& rerum lummam cótineri existimat.Multum ille quidé A= stronomiæ tribuit,quæ astrorum cursus numeris,& ratione prosequitur,quòd rei militari, quòd nauigationi, quòd agriculturæ apprime sit necessaria. Cur Genethliacă silentio præteriit, quæ si adesset veritas, vel si abesset vanitas, omnes alias disciplinas vtilitate, vsu, splendore, dignitate longè antecelleret, à qua innumera commoda in omne genus vitæ manare ab Ægyptiis,ad quos studij caula peregrinatus dicitur, fine dubio acceperat?

Quid Alcinoum, quid Proclum, quid Plutinum, quid reliquos Platonicæ disciplinæ alumnos cómemoré, qui innumeras cóplexi fabulas & vanissimas superstitiones, Generaliacas tamé nugas, Philosophohomine indignas duxerút.

Aristoteles Stagirites vberrimum, & fœlicissimum ingenium, ad omnia súma factú, omnes alias disciplinas arctissimè coplexus vnam Genethliacam neglexit, non quòdeam consequi no potuerit, consecuti enim sunt alij ingenio, & dostrina infinitis internallis inferiores; no quòd per ca tempora nulla esset

Genethliaca; lógè enimaltiùs hec ars ortú repetit luú,& iá per ea tépora quod videre est apud Tulliŭ li.2. de Divinat.multi Philosophoru in Græcia illa vallicabant; fed quòd meraciffimis ineptiis constare animaduertisset, & qua ille artiú omilit, vel earú, quæ in inspectione & existimatione rerú positæ sunt, vel earum quæ in agédo cófiftút?quá multa de Theorica, de Poëtica, de Política, de Occonomica, Ethicis, de Physica, de Cœlo, de rerum ortu, & interitu, de Meteoris, de anima, de historia animalium, de eorundem generatione, de sanitate,& morbo,de Metaphylicis [cripfit?Vnde in tot & tam luculétis voluminib.tá altú Menethliacæ silentiú? vnde tantus præstantissimæ disciplinaru neglectus?cur nihil de cœlestiú domorum potestate, de signorú virib. de astrorú congressibus, de stellarú gaudiis, antisciis, auditu, visu tradit, vbi de cœlo, vbi de stellis, vbi de Zodiaco disserit? quanto acumine à Physica, li.2. Physi, tex. 16. 17.18.19.20.lib.11.Meta.fumma 3. c. 1.fecernit Perfpe&iuá,Harmonicá, Geometriam, Astrologiam? quàm accurate Mathematicarum naturam discutit toto lib.13.Metaph.?quantam tribuit Astrologiæ lib.2.Cæli, tex.57.58.59.li.12. Metaph. tex.44.?quantis laudibus eandem effert lib.12.Meta.tex.44.45.?quàm multa ibidé tex.46.47.& lib.2. Cœli, tex.41.& sequent.de orbium cœlestium numero, ordine, motu, de Zodiaci obliquitate, de Astroru motu, figura, natura, disputatide natalitiis astris, de diurnis, & nocturnis, de fœmininis, & masculinis, de fœcundis, & infœcundis, vbi disserit? lib. 2. de ortu, & interitu inquirit causas, quibus existant ea quæ singulis annis, & statis temporibus gignuntur fruges, arbusta, herbæ, plantæ, nihil tribuit astris, nihil signis, nihil domib. cœlestib.sed rem totă reuocat in auctoré luminis Solem, qui nuc accedendo, nunc recededo quatuor anni tempora, ver, & æstate, autumnú, & hyemem esticit,& ea quæ ortus habet,& interitus statas vices lib.2. Meteororum summaz. c.2. interrogăti cur circa Canis ortú Eteliæ véti incipiant flare, quă facile erat Procioné in causam vocare & respondere, eius occulta vi ventú illú concitari? nihil tamen huiusmodi respondet, sed Sole facit huius rei auctore. Etesiæ (inquit)flat neq; túc quado maxime prope fuerit Sol, neq; quado longe, quia propè fuerit Sol, neg; quando longè, quia propè quidem existens præuenit exiccas, antequam fiar exhalatio, cum autem abscesserit modicum, mediocris iam fit caliditas, &c.]

Requires ibidem, qua de causa Orion, & occubens, & oriens molestus esse soleat, nó cómemorat astri iura, & imperium, sed ré totam adtempus hybernú & æstiuú, in quod huius syderis ortus & occasus incidit reuocat. Sect. 1. probl. 27. sciscitatur cur à Vergiliarum occasu ad Fauonis vsq; status, ij potissimu pereat, qui diuturno morbo laborarunt, omnia alia, qua astra vocat ad calculum? Probl. 26. cur circa vtrumque solstitium per centum diet u spatiu mori maximè contingat: non Astrorum ortus, aut occasus, sed temporis versiones, & commutationes aëris in causa esse docet.

Libro 4.de Generat.animalium, quam anxiè perquirit causas ob quas filip ve plurimu parentib.similes prodeant, ob quas alij secundi, insecundi alijsint, ob quas alij integri, & valétes, alij nascătur debiles, aut maci, nec implorat stellarum opem, non confugit ad Cacri, Tauri, aliorum q; signoru naturam, no spedat astroru congressus, & copositione, sed omnia ad materia, advim esse cad proximas causas refert. Vt multa pautis espléctamus, omnia qua ad homia ais constitutione, ad teperatione humani corporis pertinent, executus est Arististica.

libris de historia, de partibus, de generatione animalium, necquidquam à Marte, à Ioue, à Saturno, à Tauro, à Geminis, à Cácro, à Leone, à Vergiliis, à succulis emendicauit, nó quòd Genethliacas rationes ignoraret, quas rude etiá vulgus per ea tempora callebat, vt videre est apud Tullium 2. de Diuinat sed quòd cas ad retinendas otiosorum aures, ad fallenda tardiorum hominum ingenia, ad deriuandam ex imprudentium loculis pecuniam, consistas esse intelligeret.

Quid Hippocrates, quid Galenus? quam multa disputant de septimestri partu, de partu octomestri, de genitura sterilibus, de fœtatione, de formatione fœtus,de natura humana, de femine,de natura pueri , de causis morborum,de temporibus morborum, de morbis vulgaribus, quæ omnia è stellis Genethliaci pendere contendunt, nec in tam luculentis disputationibus vel fando audiuntur Alfridaria, directiones, reuolutiones, aspectus, congressus, digressús; stellarum?cur in formatione fœtus conticescunt astra genitalia, fœminina, masculina, benigna,maligna,signa contorta,integra?cur inpartu silent horoscopi, fortunz, dzmones, geniturarum cardines, Mars quadratus, Saturnus trigonus?cur inter morborum caulas non censentur dilapsus Planetarum, locoru congressus, & huiusmodi sexcenta? Hippocrates aureo libello de Aëre, aquis, & locis obseruanda Medico præcipit solstitia, & æquinoctia,quorundam præterea aftrorŭ ortŭ,& octauŭ Arturi,Canis,Pleiadū.[Multi(inquit)in his maximè diebus iudicantur, alij enim perimūt, alij definūt, aut in aliam specie, aliūve statu trasmutantur, idque no boru syderum arcanis viribus, non Planetarum congressibus tribuit, sed mutationibaëris, quæ his maximè temporibus cótingere folér,à quib.conftitutio humani corporis mirificè afficitur , aftrorú afpe-Ctus, domicilia, fines, antifcia, exaltationes, deiectiones, gaudia, cæteræq; Aftrologorú commenta,ne nominanda quidem fapientibus viris, existimauit.Nullas Philosophi, nullas Medici in hominis constitutione agnoscunt astrorum partes,rudes folùm Aftrologi, & qui ne à limine quidé falutarut Philofophiã, à stellis & stellarum vario congressuaium humana corpora efformari.

## CAPVT SECVNDVM.

Sapientum consensu Genethliaca damnatur.

T A Philosophorum Medicorúmque Principes de Astrologia censule runt, quorum iudicia omnium sapiencum sustragatio comprobanic. Et Socrates quidem negabat, vt refert Eusebius Cæsariensis lib. 4. de præparatione Euangel.cap.4. [homini per cælestia corpora, suturorum, quæ in potestate diuina sunt, cognicionem esse quærendænec enim possit homines il la cognoscere, aiebat, nec diis gratum est, si quæ illi occultarut, ea tu diligenter inquiras, posse fecultaria deoru in insaniam Anaxagore cadere, qui cum calestium scientiam prositeretur, in id amentiæ incidit, vt Solem ignem esse putaret, &c.] Eudoxus, Platonis auditor, in Astrologia iudicio doctissimorum minum facile princeps, sic opinatur (id quod scriptum reliquit). Chaldesis in notatione cuiusque vize ex natali die maxime esse credendum propresentatione.

Panætius quoque Stoicus vt est apud Tull. i. a. de Divinatione, Astrol o gold prædicta rejecir. Archelaus preteren, & Cassandone, sumi Astrologie eiuste extetis, cu cæteris Astrologiæ parrib.excelleret, boc predictionis genereno sur va.

Ité Scylax Halicarnasseus, familiaris Panætij excellés in Astrologia, idéq; in regenda ciuitate sua princeps, totú hoc Chaldaicum negotium repudiauit. Phauorinus Philosophus apud Aulum Gellium, lib, 14. Noctium Articarum, cap.t. Genethliacam ait esse osfuciarum genus ab eruscatoribus excogitatum, ad eradendam ex alienis loculis pecuniam. Sapienter & Dion ridiculos Astrologos esse psonunciauit, qui non videntes pisces iuxta se ad littus nantes, profitentur se videre pisces cœlo labentes. Nec magis acute quam vere Diogenes Cynicus cuidam ostendenti in Astrologorum egregia concione depictas stellas errantes, respondisse fertur, Ne mentiaris, bone vir, stellæ nequidquam ercant, Astrologi infaniút potius. Intellexit Alexandria, vrbs celeberrima, eorum infaniam & tarditatem ingenij, qui Genethliacos consulunt, & hac de causa vectigal quoddam eos persoluere iust, quod fatuú appellauit, ve vel ipso nomine moneret non nisi satuos homines huiusmodi ineptiis vei solere.

Bardassenus Syrus, Genethliaca doctrina longè clarissenus, apud eundem Euseb.lib.6.de præparat. Euangelica, c. 8. luculéta oratione Astrologos proditæ veritatis crimine cóuincir, quod & à Marco Tullio factú leges lib. 2. de Diuin.

Lactantius noster lib.2. de origine erroris, cap.17. dæmonum inuentum esse

Astrologiam, scripsit.

Tertullianus lib. de Idololatria, [De Aftrologis (inquit) ne loquendum quidem est, sed quonia quidem istis diebus pronunciauit desendens sibi perseuerantia professionis istius, paucis vtar. Non allego quòd idola honoret, quorum nomina cœlo inscripsit, quibus omnem Dei potestatem addixit, quod propterea hominis non putant Deum requirendum, præsumentes nos stellarum immutabili arbitrio agi, vnum propono, Angelos esse illos desertores Dei, amatores seminaru, proditores etiam huius curiositatis, propterea quoq; dannatos à Deo. O diuina sentettia vsq. ad terra pertinax, cui etia ignorates restimoniu reddut! Expellutur Mathematici sicut Angeli coru. Vrbs Italia interdicitur Mathematicis, sicut cœlu Angelis. Eoru eadé pæna est exilij discipulis, & Magistris.

Tatianus orat.contra Græcos figuras politionis inquit lyderum hominibus dæmones oftendentes, tanquam in tellerarum ludo fatum, rem proflus ini-

quam introduxerunt. 🖘 🤄

Cyrillus Alexandrinus lib. 10. in Iulianum sic de Mathematicis loquitur. [Vides illos habere erroris officinas, mendaciorum fora. hi admirantur semper altrorum cursus, & pro minimis obolis interdum coelestia loquuntur sa cramenta, mulieres autem comprehendentes, & plebeiorum mentem demulgentes, extermant matsupia, & suffurantes paruos questus, sua frigida vanilo quentia mercedem lucrantus, & ci.]

Idem lib. 4. in Essim cap 147. extremo. [Si verò putas meum sermonem à verhate aberrasse, se serient te Astrologic celi, qui censuerunt stellas, an-

nuncient tibl, quid tibi sit venturum, alius hic est ordo nugarum, &c.]

Eodem pertinent quæ S.Gregor.disserit homil.in cap.2. Matth. S.Chrysost. hom.2.ad 2.c.S.Marth. S.Hieron'lib.2.in Ierem.c.10. ip c.2. Sophoniæ,& quæ ex S.Ang.S.Basil.S:Ambrof.Orig.Euseb. referentus sequentibus capitulis.

Thom Aquin in primis 1: p.q. 115.2.2.4.85.2.5. Alexand Alensis, S. Thom Aquin in primis 1: p.q. 115.2.2.4.85.2.5. Alexand Alensis, S. Thom Magister 2.p. strimme, q. 164. in 6 ireos, aft, effe, qui huius din nugis sidem habent, ac 8/Bonauchtura in i.d. 14. irr. 4.q. 3. qui non obiter, sed ex professo rem haite Rr 3 discu

discutit. Scotus in 2.d.19. q.3. S.Antoninus 2.p. sum.tir.12. cap.1.5.6. Ioannes
Bauonius in 4.quæst.9. prolog.art.3.& 4. Heruæus tract. de materia cœli,q.9.
Richard. 2. d.14. art.3. q.5. Mairon. 2.d.14.q.4. Gabriel 2.d.14.q.vnica;dub.vlt.
Argentina in 2.d.14.q.1.art.3.& 4. Dominicus Dagnes 1. p.q.115. art.41 dub.1.
Franc. Zumel, 1.p.q.57.art.3. 5.ad tertium. Franc. Ouandus in 2.d.7.q.1. Ioan.
Cælaia in 2.d.14. q.4. & qui subtilius rem hanc limarunt Gulielmus Parisiensis tract. de legibus,& Michael Medina lib.2.derecta in Deum side, cap.1.

Eandem sententiam frequenti suffragio Philosophi sirmarunt Iulius Firrenus lib.9. de fato, cap.29. Georgius Trapezuntius lib.cuius titulus, car Astrologorum iudicia, vt plurimum sint falsa, Franciscus Valesius lib. de facra Philosophia, cap.31. Cornelius Dorcensis lib. de superstitione, par.2.cap.3. Marsilius Ficinus com. ad librum Plotini. [Vtrum stellæ aliquid (inquit) agant quæsitur inter sapientes, sed omnium quæ nobis accidunt, sintive à nobis, manifestas sufficientésque causas apud nos reperimus in propria generis nostri natura, in consuetudine, affectu, consilio, actione, occasione, concursu circumstantium causarum, neque vnquam sine his causis è cœlo sit aliquid: vt nihil opus sit horum in cœlo causas perserutari, quæ sæpe in terra patent, neque tamen inueniuntur in cœlo, &cc.] Ioannes Picus Comes Mirandulanus libris duodecim contra Astrologos, Franciscus Picus eius nepos libris 5. de prænotat. Longum esset Philosophos omnes percensere, qui Astrologicas rationes damnarunt, quotquot lib. 1. huius operis, cap, 5. influentiarum iniquum philosophiæ forum ciurarunt, Genethliacæ vanitatem professi sunt.

Ad hos accesserunt Iurisconsulti, prudentissimi viri, Ioannes Andreas Anchar. Abbas ad c. ex tract. de sortilegiis, Ioannes Cardinalis Turrecremata ad c.illos, eodem título, & iterum in summa de Ecclesia, Albericus Rosatus verbo, sortilegus. Trailus Maluetius tract. de sortibus, p. 1. Baldus, Salicetus, alique permulti ad Lartem, & l. nemo, C. de malesiciis, & Mathematicis. Girardus de

fortilegiis quæst.3. num.8. quæst.1 1. num.16.

Sed quis maiori fide testificari potest Genethliacæ vanitatem quam Mathematici ipsi Astrologicis præceptionibus egregiè instructi, & arcanoru omnium mysterioru conscij? quos si omnes turpis egestas, aut iniquus questus pateretur, id quod sentiut ingenuè fateri nullos iam haberemus Astrologicarum fabularu patronos. Certè ij qui procul fraudes, procul habueru médacia luce palam artis suæ vanitaté professi sunt, ex quoru infinito numero vt præcipuos proferamus, Claudius Prolemæus lib. 2. quadripartiti. [Fieri autem nequit (inquit) vt qui scions est, particulares reru formas pronunciet: sicut nec sensus particularem, sed generalem quandam suscipit formam, opportet autem trastantem hæc rerum coniectura vti, soli autem numine assati prædicunt particularia.]

Rursus Pontanus in dialogo quodam sic scribit: [Quid quòd rem certa cognitio, eáque quæ scientia dicitur, generalibus versatur in perserutationibus? quis igitur humorum, è quibus constamus, singulas assequi possit sine commissiones, sine temperaturas? quis rursus syderum particulares vices, quæ tum abstrussssima sunt, tum penè infinitæ? quis item aduersantium inter se gladiationes particulatim cognitas & observatas habeat, & quantum, & quo-usque? Itaque illi ipsi, qui ad particulares delabuntur prædictiones, ab ipso etiam Ptolemæo habentur derisui, com necesse sit corum coniccutas observationésque hac in parte vacillare, ipsosque non solum errare è via, verum, turpissime

piffimè dilabi, déque vestigio ruere,&c.] Ioannes Kepplerus,& propter ingenij magnitudinem,& propter doctrinæ copiam, inre inter Astrologiæ Principes numerari potest; at hic lib.1.de stella noua,cap.2. extremo, repudiatis omnibus Astrologiæ instrumentis, solos stellarum aspectus retinédos censet. [Atque hoc genus rerum(inquit)aspectus duarum stellaru, quarum vel veraque vel altera sit immobilis, illud est, quod ego penè solum, in Astrologia retinendum censeo, quod quidé tanta contétione contra Philosophos artis penitus ignaros philosophicè, & ex doctrina harmonica (penè in solidu ignorata) desendo, quata sidentia reliquam Astrologorum supellectisem penè omnem eliminandam esse censeo, sidque in omnib.meis scriptis Astrologicis sindesinenter protestor.]

Sixtus Hemminga Frisius in Astrologicis disciplinis apprime versatus recenti opere cui Astrologiæ refutatæ titulu fecit, multis genituraru allatis exemplis diuturno vsu & experientia edoctus, Astrologoru delizameta patesecit.

Tycho Brahæ lib.1. de noua stella, pag. 612. astrorum vires Astrologis perceptas negat, & Astrologia, si quæ est, à mortalibus longè abesse contendit, & pag. 648. docet astroru congressus non posse certò Astrologos notare. Pag. 650. Frustra (inquit) pro se Arabum, atque aliorum Astrologos um placita veritatibus implicita allegat Appianus, &c.] Astrologos um futilitates appellat, & pag. 777. ita aduersàs.... & Cardanum Astrologos agit, vt planè ostendat Astrologiam no esse humana disciplina. Neque Ioanni Pico Mirandulano Comiti, neq; Francisco eius nepoti obiici potest Astrologiæ ignoratio, tam musta, tam accuratè huius disciplinæ placita, & arcana mysteria referunt, vt facilè pateat omnes Genethliace latebras & abditos recessus illis perspectos susse, ta multis tamé modis Astrologicas fabulas exagitat, vt longè, lateque veritas colluceat.

His addo Eudoxum Archelaum, Cassandrum, Scylacem, Halicarnassaum Astrologiæ scientissimos, qui apud Tullium, lib. 2. de Diuinatione Genethliacæ vanitatem profitentur, tam denique sapientum omnium testificatione manifesta, tam Mathematicorum confessione certa sunt Astrologiæ sudibria, tam pudenda sunt Genethliaca commenta, & mendacia, vt Poëtæ etiam fabularum, mendaciorum que Magistri Genethliacis superbè illudere, & subtilitatem

artis exprobrare non dubitarint.

Non habeo denique (inquit Ennius) nauci Marsum augurem, Non vicanos Aruspices, non de circo Astrologos, Non Isiacos coniectores, non interpretes somnium; Non enim sunt hi, aut arte divini, aut scientia, Sed superstitios vates, impudenté sque arioli, Aut inertes, aut insani, aut quibm egestas imperat, Qui sui quastus causa sistas suscitant sententias, Qui sibi semitam non sapiunt, alteri monstrant viam, Quibm divitius pollicentur ab his drachmam petunt, De bis divitius deducant drachmam, reddant catera.

Mitto que Iuuenalis ludit lib.a. sed non possum omittere quatuor aureos verficulos innictissimi, clarissimique Martyris Mori in vatem fama inclytum:

Aftra tibi, inquit, athereo pandunt sess omnia vati Omina, vel qua sint fata futura movent. Omnibus ast vxor quod se sua publicat: id te Astra licet videant omnia, nulla docent.

Quaro

Quare in tanto omnium disciplinarum, omnium Academiarum, Scholarum omnium, omnium ætatum, temporum omnium, Philosophoru omnium, omnium de Genethliaca vanitate consensu, neminem reperiri arbitror ira stolidum, ita ad intelligedum hebetem, qui huius artis incredibilem leuitatem non videat; ipsimet hostes veritatis, etiam si insanire velint, quòd omnium sapientum iudiciis respondere possint, reperient nihil. Verum ne sola auctoritate sapientum circumuentos se Genethliaci querantur, aliquot disertissimorum hominum luculentas disputationes his attexam, quibus rationes continentur, obquas sapientiae optimates iure Astrologos tamquam veritatis hosses a republica literaria amouerunt.

#### CAPVT TERTIVM.

Disertissima S. Ambrosij in Genethliacos disceptatio.

DVERSIVIS cos qui se Chaldwos seu Genethliacos appellant, &

de motu posituque stellarum quæ futura sunt, dicere se posse profitentur, omnes qui literis & doctrina pollent stare, superiori capite documus, verum ne quis existimet sapientes viros temere, nec fatis perspecta causa in Genethliacam leuitatem tulisse sententiam, placuit corum hoc loco adscribere disputationes, vt planum fiat eos nó ignorasse Astrologorum scita, sed improbasse. Initium auté faciemus à S. Ambrosio, qui lib.4. hexamezon, e.4. descripsitS. Bafilij disputationé ho.4. in hexamero. Sic auté ait: [Denique nonnulli natiuitatum tentauerunt exprimere qualitates, qualis futurus sit vnusquisque, qui natus sit: cùm hoc non solùm vanum, sed etiam inutile fit auxrentibus, impossibile pollicentibus. Quid enim tam inutile, quàm vt vnuíquique perfuadeat fibi hogeffe, quòd natus est? Nemo ergo debet vitam suam, statum, morésque mutare, neque eniti quo melior fiat. Sed in ea persuasione neque probum potes laudare, nec condemnare improbum, cùm necessitati nativitatis sua respondere videatur. Et quomodo Dominus aut bonis præmia propoluit, aut improbis pænas, si facit necessitas disciplinam, & convertationem stellarum cursus informat ? Et quidest aliud, quam hominem de homine exuere, si nihil moribus, nihil institutioni, nihil studiis derelinquitur: Quàm multos videmus ereptos criminibus, atque peccatis, in meliorem statum este conuersos? Redempti sunt Apostoli, & congregati ex peccatoribus: non vtique natiuitatis sux hora, sed Christi eos sanctificauit aduentus, & hora Dominica passionis redemir à morte. Latro ille damnatus, ille cum Domino crucifixus, non beneficio nariuitatis suz, sed fidei confessione ad Paradisi æterna transiuit. Ionam in mari non ius natiuitatis, sed dissimulatæ diuinæ præceptionis præcipitauit offensa, eumdeinque corns excipiens ad indicium futuri mysterij post triduumi renormio, & propheticz: merito gratiz reseruauit.Petrum de carcere innovinenti-morte penimendum Angelus Christi, non stellarum series liberauit.Paulum carcitas conquerit ad graziam, & percus sum à vipera, turbatúmque naufragio) non semedia natiuitaris; sed desotiomis merita seruauerunt. Quid de illis dicimus, qui corum precibus, cum fuissent mortui

mi, reuixerunt? Vtrùm illos sua natiuitas, an Apostolica gratia suscitauit? Quid opus fuit, vt se ieiuniis, periculisque committerent, si quò yolebant natiuitatis beneficio poterant peruenite? Quòd si credidissent, dum expectant fatorum necessitatem, nunquam ad tantam peruenissent gratiam. Inutilis igitur ista persuasio. Quid, quòd etiam impossibilis? Nam vt de corum aliquid disputatione sumamus redarguendi gratia, non probandi, magnam vim dicunt esse natiuitatis, cámque minutis quibuldam, & certis colligi oportere momentis: ac nisi verius colligatur summam esse distantiam. Breui enim atomo, exiguóque momento distare nativitatem inopis, & potentis, egentis, & divitis, innocentis,& noxij;& plerumque eadem hora generari,longæuitati debitum, & prima pueritiæ ætate moriturum, si reliqua disparia sint, & aliquo puncto discreta. Hoc quemadmodum possint colligere, respondeant. Constituent partum fæminæ; obstetrix vtique eum primò recognoscit, explorat vagitum, quo natiuitas colligitur, attendit vtrum masculus sit, an fæmina. Quot vis inter has moras præterire momenta? Pone Mathematicum præparatum, nunquid potest vir interesse puerperio? Dum mandat obstetrix, audit Chaldaus, ponit horoscopum, in alterius sortem iam nati fata migrarunt : de altero quæritur, & alterius genitura proponitur. Pone veram esse eorum opinionem de natiuitatum necessitatibus, non potest vera esse collectio. Puncta transcumt, sugit tempus irreparabile. Non est dubium, quod tempus in atomo, & momento oculi sit: adducor, vt credam quando omnes in atomo, in momento, in ictu oculi resuscitamur, vt Apostolus protestatur, dicens: Ecce mysterium vobis dico, omnes quidem refurgemus, non omnes autem immutabimur, in momento, in ictu oculi, in nouissima tuba, (canet enim tuba) & mortui resurgent incorrupti,& nos immutabimur.Inter effusionem,& susceptionem,depositionémque pignoris, fletum eius, & nuncium quot atomi transierunt? Et hoc, ve simpliciter ista texuerim. Nam & ipsi vitalem illum Signorum duodecim circuitum in duodecim partes dividunt, & quia triginta diebus Sol duodecimani partem sphæræ eius, quæ inerrabilis habetur, egreditur, quo gyrus Solis anni circuitu compleatur, in triginta portiunculas, quas μοίρας Græci vocant, ynamquamque duodecim illarum distribuunt portionem, ipsam quoque portiunculam in sexaginta vices conferunt. Rursus vnumquodque de illis sexaginta sexagies secant. Quàm incomprehensibile est in quoto sexagesimo sexagelimæ portiunculæ natiuitatis momenta consistant; & qui singulorum Signorum sit aut motus, aut species in natiuitate nascentis! Vnde cùm impossibile sit tam subtiles minutias temporis comprehendere, exigua autem mutatio inuehat vniuerlitatis errorem, rotum negotium plenum est vanitatis. Disputatores corum que sua sunt nesciunt, quomodo alia nouerunt? quid sibi imminear ignorant, quomodo possunt aliis quæ sibi futura sunt denunciare? Ridiculum est credere, quia si possent, sibi potius providerent. Iam illud quam ineptum, vt si quis signo Arietis ortum se dicat, ex vsu pecudis æstimetur præstantissimus consilio, quod in grege huiusmodi emineat pecus; aut locupletior, eo quòd vestitum habeat Aries naturalem, & quotannis lucrum capiat indumenti, eòque viro illi familiaria videantur quæstuum esse compendia? Similiter & de Tauri & de Pilcium lignis argumentatur, vt ex natura vilium animantium cœli motus, & signorum interpretandas existiment potestates. Cibus ergo noster viuendi nobis decreta constituit, & alimenta nostra nobis, idest, Aries, Taurus.

Taurus, & Piscis, morum imprimunt disciplinam? Quomodo igitur de calo nobis causas rerum, & substantiam vitæ huius accersunt, cum ipsis cœlestibus fignis causas motus sui ex qualitatibus escævilis impertiant? Liberalem aiunt signo ortum Arietis, eo quòd lanam suam Aries non inuitus deponat: & huiulimodi virtutem vilis animantis malunt naturæ deputare, quàm cœlo, ynde & screnitas nobis fulget, & pluuia sæpedescendit. Laboriosos, & patientes seruitij, quos nascentes Taurus aspexerit, quia animal laboriosum, & assuetum iugo spontanea seruituti colla submittat. Percussorem quoque, cuius natiuitatem Scorpius in sua parte complexus sit, & malitiæ venena reuomentem, eo quòd animal venenatum sir. Quid igitur auctoritatem viuendi daturum te signorum cœlestium dignitate prætendis, & de nugis quibusdam argumentum allertionis assumis? Nam si de animalibus assumptæ huiusmodi morum proprintates coli motibus imprimuntur: & ipfum videtur bestialis natura poteflati esle subjectum, ex qua causas vitalis substantiæ, quas hominibus impertiret, accepit. Quòd si hoc abhorret à vero, multò magis illud ridiculum veri subsidio eos destitutos, hinc sidem suz disputationis accersere. Deinde illud consideremus, quòd Planetas illa signa appellant, quorum motibus formati afserunt vitæ nostræ necessitates. Siue igitur, vt nomen sonat, semper vagentur: fine, vt ipfi dicunt, quod concito motu ferantur, & decies millies in die, aut, si hoc incredibile videtur, multiplicem speciem innumera sui conuersione commutent: fide caret, quod tam vago sui errore, & tam celeri, motu fixam nobis, atque immobilem viuendi substantiam, sortémque decernant. Ferunt tamen non esse aquales omnium motus, sed aliorum celeriores, aliorum tardiores esse circuitus, vt in cadem hora & videant se frequenter, & frequenter abscondant, dum aliud ab alio præteritur. Aiunt autem plurimum referre, ortum generati benefica Signa videant, an malefica, & noxia: & in eo natiuitatis esse distantiam, quòd benefici Signi aspectus plurimum conferar, malefici,& noxij plurimum noceat. Sic enim eadem Signa, quæ venerantur, appellare confueuerunt. Necesse enim habeo eorum viinominibus, quorum vior assertionibus, ne ignorata magis,quàm vacuefacta, atque destructa sua argumenta commemorent.Itaque cum illum vagum, celeremq; motum non queant comprehendere, fæpe fit, vt per illam puncti, & momenti incoprehensibilis subtilitatem ponant, benefici Signi aspectum, vbi grauis, atque nocitura incurrat offensio. Et quid mirum, si ibi luduntur homines, vbi Signa innoxia blasphemantur: Quæ si natura noxia elle creduntur, Deus ergo lummus arguitur, li fecit quod malú est, & fuit improbitatis operator. Si verò ex sua volutate putantur assupsisse quod noceat infontibus, & nullius adhuc facinoris pessimi sibi cosciis, quibus pœna adscribitur, antequă culpa: quid tam irrationabile, quod etiam irrationabilium bestiarū excedat immanitatem, vt vsus fraudis, aut gratiæ, non meritis hominū deputetur, sed Signoru motibus deferatur? Nihil (inquit) ille deliquit, sed noxia cum stella conspexit, Saturni ei sydus occurrit, auertit se paululu, & ærumnam abstulit,& crimen aboleuit:sed hæc eorū sapientia telæ araneæ comparatur, in quam si culex, aut musca inciderit, exuere se non potest: si verò validiorum animantiŭ vllum genus incurrisse visum est, pertransiuit,& casses rupit infirmos, atq; manes laqueos dissipauit. Talia sunt retia Chaldeoru, vt in his infirmi hæreant, validiores sensu offensionem habere non possint. Itaq; vos, qui validiores estis, cum videritis Mathematicos, dicité: Telam araneæ texunt, quæ nec v suro aliquem

aliquem potest habere, nec vincula, si tu non quasi culex, aut musca, lapsu tuæ infirmitatis incurras, sed quasi passer, aut coluba casses inualidos præpetis vofatus celeritate dissoluas. Etenim quis prudentiu credat, quòd Signoru motus, qui ad diem sæpe mutantur, & multipliciter in se recurrunt, insignia deferant potestatum? Nam si ita esset, quantæ ad diem regaliŭ nativitatŭ exprimerentur figuræ:Quotidie ergo Reges nascerentur, nec Regalis in filios transmitteretur successio, led semper ex diverso statu, qui ius imperiale acquirerent potestatis, orirentur. Quis igitur Regu genituram filij sui colligit, si ei debeatur imperiu, & non proprio successionem regni in suos transcribit arbitrio: Legimus certè, quòd Abia genuit Asa,& Asa genuit Iosaphat, & Iosaphat genuit Ioram,& Ioram genuit Oziam:& reliqua omnis víque ad captinitatem per Reges generis pariter,& honoris ducta fuccessio est. Nunquid quia Reges fuerunt, Signis cælestibus formandos motus suos imperare potuerut? Quis enim hominu potest habere in his dominatú?Deinde si ad necessitatem genitalem, non ad institutamoru actus nostri, factaq; referantur, cur leges propositæ sunt, iura etia promulgata, quibus aut pœna improbis decernitur, aut securitas defertur innoxiis? Cur non venia datur reis, cum vtique, vt ipsi aiunt, non sua volutate, sed ex necessitate deliquerint? Cur laborat agricola, & non magis expectat, vt inclaboratos fructus priuilegio suz natiuitatis inuehat receptaculis horreorum?Si ita natus est, vt ei diuitiæ, atq; opes affluant, vt sibi spontaneos reditus sine vllo semine, atq; opere terra parturiat:non vomerem aruis imprimat, non curuæ manŭ falci admoueat, non legendæ vindemiæ fubeat expenfam, fed vltrð ei in omnes ferias vina fundantur fluentia, fpóte ei oleum nullis inferta caudicibus fylueftris oleæ bacca defudet, nec diffusi æquoris transfretaturus periculum, propriæ salutis follicitus mercator horrefcat, cui otiofo potest, vt aiunt, quadam sorte genitali diuitiarum thesaurus illabi. Sed non hoc est vniuersorum sententia. Deniq; impiger depresso aratro terram scindit agricola, nudus arat, nudus serit, nudus Sole feruente tostas æstate colligit fruges,& negotiator impatiens flantibus Euris, in tuto plerumq; nauigio sulcat mare. Vnde importunitatem eoru, temeritatemq; condemnans Propheta zit: Erubesce Sidon, dixit mare: hoc est, fi pericula vos non mouent, vel pudor comprimat, verecundia confundat. Erubesce Sidon, in quanullus virtuti locus, nulla salutis cura, nulla iuuentus pro excubiis patriz bello dedita, armisq; exercita, sed omnis sollicitudo de quastu, omne studium mercaturæ. Semen, inquit, mercatorum sicut messis. Quæ autem merces homini Christiano, si non ex voluntate, sed ex necessitate curas suas,& opera componit? Vbi enim directa necessitas, ibi inhonorata industria. ]Hzc S. Ambrosius mellita quidem, sed neruosa æquè, & aculeata oratione.

#### CAPVT QVARTVM.

Disceptatio S. Augustini aduersus Astrologos coniectores.

EDEO & S. Augustini lectissimam de Genethliaca leuitate disputationem hîc ponere: is enim & propter magnitudinem ingenij, & propter incredibilem doctrinæ copiam, & propter singulare huius disciplinæ studium, quod tum lib. 4. Confess. cap. 3. tum lib. 7. cap. 6. prostetur, Ss 2 meritus,

meritus, yt eius restimonium omnium rationum momenta contineat: Libro ergo 2. de doctrina Christiana, cap. 21.22.23. sic scribit : [ Neque illi (inquit). ab hoc genere perniciolæ superstitionis segregandi sunt, qui Genethliaci propter natalium dierum considerationes, nunc autem vulgo Mathematici vocantur. Nam & ipsi, quamuis veram stellarum positionem, cum quisque nascitur, consectentur, & aliquando etiam peruestigent; tamen quòd inde conantur vel actiones nostras, vel actionum euenta prædicere, nimis errant, & vendunt imperitis hominibus miserabilem seruitutem. Nam quisque liber cum ad huiusmodi Mathematicum ingressus fuerit, dat pecuniam, vt seruus inde exeat, aut Martis, aut Veneris, vel potius omnium syderum, quibus illi, qui primi crraucrunt, errorémque posteris propinauerunt, vel bestiarum propter similitudinem, vel hominum, ad ipsos homines honorandos, impofuerunt vocabula. Non enim mirandum est, cum etiam propioribus, recentioribusque temporibus sydus, quod appellamus Luciferum, honori, & nomini Cæsaris Romani dicare conati sunt. Et fortasse factum esset, atque isset in vetustatem, nisi auia eius Venus præoccupasset hoc nominis prædium, neque iure vllo ad hæredes traiiceret, quod nunquam viua possederat, aut possidendum petiuerat. Nam vbi vacabat locus, neque alicuius priorummortuorum honore tenebatur, factum est, quod in rebus talibus ficri solet. Pro Quintili cnim, & Sextili mensibus, Iulium, atque Augustum vocamus, de honoribus hominum Iulij Cæfaris, & Augusti Cæsaris nuncupatos, vt facilè qui voluerit intelligat etiam'illa sydera priùs sine his nominibus cælo vagata esse. Mortuis autem illis, quorum honorare memoriam, vel coacti sunt homines regia potestate, vel placuit humana vanitate, nomina corum imponentes, syderibus eos ipsos sibi mortuos in cælum leuare videbantur. Sed quomodolibet vocentur ab hominibus, sunt tamen sydera, quæ Deus instituit, & ordinauit, vt voluit,& est certus motus illorum, quo tempora distinguuntur, atque variantur. Quem motum notare, cum quisque nascitur, quomodo se habeat, facile est per eorum inuentas, conferiptáfque regulas; quod fancta Scriptura condemnat, dicens: Si enim tantum potuerunt scire, vt possent æstimare seculum, quomodo eius Dominum non faciliùs inuenerunt?

Sed ex ea notatione velle nascétium mores, actus, euenta prædicere, magnus error, & magna dementia est. Et à pud eos quidé, qui talia dediscenda didicerunt, fine vlla dubitatione refellitur hæc superstitio. Constellationes enim, quas vocant, notatio est syderum, quomodo se habebant, cum ille nasceretur, de quo isti milerià milerioribus consuluntur, fieri autem potest, ve aliqui gemini tam sequaciter fundantur ex vtero, vr internallum temporis inter eos nullum possit apprehendi,& conftellationum numeris annotari. Vnde necesse est, nonnullos geminos caldem habere constellationes, cum paria rerum, vel quas agunt, vel quas patiuntur, euenta non habeant, sed plerumque ita disparia, vt alius fœlicissimus, alius infælicissimus viuat: sicut Esaü, & Iacob geminos accepimus natos, ita vt lacob, qui posterior nascebatur, manu plantam præcedentis fratris tenens inueniretur. Horum certè dies, atque hora nascentium aliter notari non posset, nisi vt amborum constellatio esset vna. Quantum autem intersit inter amborum mores, facta, labores, atque successus, Scriptura testis est, jam ore omnium gentium peruagata. Neque enim ad rem pertinet', quod dicunt ipsum momentum minimum, atque angustiffi mum temporis

temporis, quod geminorum partum disterminat multum valere in rerum natura, atque cœlestium corporum rapidissima velocitate. Etsi enim concedam ver plurimum valeat, tamen in constellationibus à Mathematico inueniri non potest, quibus inspectis se sata dicere prositetur. Quod ergo in constellationibus non inuenit quas necesse est vnas inspiciat, siue de Iacob, siue de eius fratre consulatur, quid ei prodest, si discat in cœlo quod temere securus infamat, & non discat in tabula, quam frustra solicitus intuetur? Quare istæ quoque opiniones quibusdam rerum signis humana præsumptione institutis ad eadem illa quasi quædam cum dæmonibus pacta, & conuenta referendæ sunt.

Hinc enim fit, vt occulto quodam iudicio diuino cupidi malarum rorum homines tradantur illudendi, & decipiendi pro meritis voluntatum fuarum illudentibus eos, atque decipientibus præuaricatoribus Angelis: quibus ista pars mundi infima secundum ordinem rerum divinæ providentiæ lege subie-Ca est. Quibus illusionibus, & deceptionibus euenit, vt istis superstitiosis, & perniciosis divinationum generibus multa præterita, & sutura dicantur, nec aliter accidant, quam dicunt, multaque observantibus secundum observationes suas eueniat, quibus implicati curiosiores siant, & sele magis magisque inferant multiplicibus laqueis perniciosissimi erroris. Hoc genus fornicationis animæ salubriter diuina Scriptura non tacuit, neque ab ea sic deterruit animam, vt propterea talia negaret esse sectanda, quia falsa dicuntur à profesforibus eorum. Sed etiam si dixerint vobis (inquit) & ita enenerit, ne credatis eis. Non enim quia imago Samuelis mortui, Sauli Regi vera pronunciauit, propterea talia sacrilegia, quibus imago illa præsentata est, minus execranda funt, aut quia in Actibus Apostolorum ventriloqua sœmina vorum testimenium perhibuit Apostolis Domini, ideo Paulus Apostolus pepercit illi spiritui, ac non potius fæminam illius dæmonij correptione, atque exclusione mundauit. Omnes igiturartes huiulmodi, vel nugatoriæ, vel noxiæ superstitionis ex quadam postifera societate hominum & dæmonum, quasi pacta infidelis, & dolosæ amicitiæ constituta penitus sunt repudianda, & sugienda Christiano: non quòd idolum sit aliquid, vt ait Apostolus, sed quia quæ immolant idolis, demoniis immolant, & non Deo: nolo autem vos focios fieri dæmoniorum.Quod autem de idolis,& de immolationibus, quæ honori eorum exhibentur, dixit Apostolus, hoc de omnibus imaginariis signis sentiendum est, que vel ad cultum idolorum, vel ad creaturam, eiúsque partes tanquam Deum colendas trahunt, vel ad remediorum, aliarumque obseruationum curam pertinent; quæ non funt dininitus ad dilectionem Dei, & proximi, tanquam publice constituta, sed per prinatas appetitiones rerum temporalium corda dissipant miserorum. In omnibus ergo istis doctrinis societas damonum formidanda , atque vitanda est, qui nibil cum principe suo diabolo , nisi reditum nostrum claudere, atque obserare conantur. Sicut autem de stellis, quas condidit, & ordinauit Deus humanæ, & deceptoriæ coniccturæ ab hominibus inftitutæ funt : sic etiam de quibusdam nascentibus, vel quoquo modo diuinæ prouidentiæ administratione existentibus rebus multi simulta humanis suspicionibus, quasi regulariter coniecta literis mandauerunt, si forxè insolitè acciderint ; velut si mula pariar, aut sulmine aliquid percutiatur.

Qua

Ss 3

Que omnia tantum valent, quantum prefumptione animorum quale communi quadam lingua cum dæmonibus fæderata sunt. Quæ tamen omnia plena sunt pestifera curiositatis, cruciantis sollicitudinis, mortifera seruitutis. Non enim quia valebant, animaduersa sunt, sed animaduertendo, arque signando factum est, vt valerent, & ideo diuersis diuerse proueniunt secundum cogitationes, & præsumptiones suas. Illi enim spiritus, qui decipere volunt, talia procurant cuique, qualibus eum irretitum per iuspiciones, & consensiones eius viderint. Sicut enim, verbi gratia, vna figura literæ, quæ decussatim notatur, aliud apud Græcos, aliud apud Latinos valet, non natura, sed placito, & consensione significandi; & ideo qui vtramque linguam nouit, si homini Græco velit aliquid significare scribendo, non in ea significatione ponit hanc literam, in qua eam ponit cum homini scribit Latino. Et beta vno eodémque sono, apud Græcos literæ, apud Latinos oleris nomen est. Et cùm dico lege, in his duabus syllabis aliud Græcus, aliud Latinus intelligit. Sicut ergo hæ omnes significationes pro suæ cuiusque societatis consensione animos mouent: & quia diuersa consensio est, diuerse mouent: nec ideo consenserunt in eas homines, quia iam valebant ad significationem : sed ideo valent, quia consenserunt in eas : sic etiam illa signa, quibus perniciosa dæmonum societas comparatur, pro cuiusque observationibus valent. Quod manifestissimè ostendit ritus augurum, qui, & antequam obseruent, & posteaquam obseruata signa tenuerint, id agunt, ne videant volatus, aut audiant voces auium, quia nulla ista signa sunt, nisi consensus obseruantis accedat.]

## CAPVT QVINTVM.

Alia S. Augustini grauissima in Astrologos conieetores disputatio.

N c R'E D I B I L E est quam multis varissque modis S. Augustinus Astrologiæ futilitatem ostendat, & cum ea sit mendacij natura, vt multis se prodat argumentis, non vnam aut alteram, sed plurimas, vir ingenio & doctrina incomparabilis, in Astrologos contorquet rationes. Quare lib.7. Consess.cap.6. [Iam (inquit)

Mathematicorum fallaces diuinationes, & impia deliramenta reieceram. Confiteantur etiam hinc tibi de intimis visceribus animæ meæ, miserationes tuæ Deus meus. Tu enim, tu omnino, nam quis alius à morte omnis erroris reuocat nos, nisi vita, quæ mori nescit, & sapientia mentes indigentes illuminans, nullo indigens lumine, qua mundus administratur vsque ad arborum volatica folia? Tu procurasti peruicaciæ meæ, qua obluctatus sum, Vindiciano acuto seni, & Nebridio adolescenti mirabilis animæ: ille vehementer assirmanti, huic cum dubitatione quidem aliqua, sed tamen crebrò dicenti, non esse vilam artem suturo præuidendi, coniecturas autem hominum habere sæpe vim sortis, & multa dicendo dici pleraque ventura, nescientibus eis, qui dicerent, sed in ea non tacendo incurrentibus. Procurasti ergo tu hominena amicum.

amicum, non quidem segnem consultorem Mathematicorum, nec eas literas bene callentem, sed (vt dixi) consultorem curiosum, & tamen scientem aliquid, quod à patre suo se audisse dicebat, quantum valeret ad illius artis opinionem euertendam ignorabat. Is ergo vir nomine Firminus liberalitet institutus, & excultus eloquio, cum me tanquam charissimum de quibusdam suis rebus, in quas secularis spes eius intumuerat, consuleret quid mihi secundùm suas, quas constellationes appellant, videretur. Ego autem, qui iam de hac re in Nebridij sententiam flecti coeperam, non quidem abnuerem coniicere, ac dicere quod nutanti occurrebat: sed tamen subjicerem, propè iam esse mihi persuasum ridicula esse illa, & inania. Tum ille mihi narrauit patrem suum fuisselibrorum talium curiosissimum, & habuisse amicum æquè illa simúlque sectantem, qui pari studio, & collarione flagrabant in eas nugas igne cordis fui, ita vt mutorum quoque animalium, fi quæ domi parerent, obferuarent momenta nalcentium, atque ad ea politionem cœli notarent , vnde illius artis, quasi experimenta colligerent. Itaque dicebat audisse se à patre fuo, quòd cùm eundem Firminum prægnans mater erat, etiam illius paterni amici famula quædam pariter vtero grandescebat, quod latere non potuit dominum, qui etiam canum suarum partus examinatissima diligentia nosse curabat. Atque ita factum esse, vt cum iste coniugis, ille autem ancillæ dies; & horas, minutior élque horarum articulos cautissima observatione numerarent, enixæ essent ambæ simul, ita vt easdem constellationes vsque ad easdem minutias vtrique nascenti facere cogerentur, iste filio, ille seruulo. Nam cum mulieres parturire copissent, indicauerunt sibi ambo quid in sua cuiusque domo ageretur, & parauerunt quos ad le inuicem mitterent, simul vt natum quod parturiebatur esset cuique nunciatum, quod tamen vt continuò nunciaretur tanquam in regno suo facile effecerant. Atque ita qui ab alterutro missi sunt, tam ex paribus domorum internallis sibi obniam factos esse dicebat, yt alians politionem fyderum, aliasque particulas momentorum, neuter eorum notare sineretur: & tamen Firminus amplo apud suos loco natos, dealbatiores vias seculi cursitabat, augebatúrque diuitiis, sublimabatur honoribus: seruns autemille conditionis iugo nullatenus relaxato, dominis seruiebat, ipso indicante, qui noucrat eum. His itaque auditis, & creditis, talia quippe narrauerat, omnis illa reluctatio mea resoluta concidit: & primò Firminum ipsum conatus fum ab illa curiofitate reuocare, cùm dicerem conftellationibus cius inspectis, ve vera pronunciarem, debuisse me veique videre, ibi parentes inter fuos esse primarios, nobilem familiam, propriæ ciuitatis, natales ingenuos. honestam educationem, liberalésque doctrinas. At si me ille seruus ex iisdem conftellationibus, quia & illius iplæ essent consuluisset, vt eidem quoque vera proferrem, debuille me rurlum ibi videre abiectillimam familiam, conditionem feruilem, & cætera longè à prioribus aliena, longéque distantia. V11de autem fieret vt eadem inspiciens diuersa dicerem, si vera dicerem: si autem eadem dicerem, falsa dicerem. Inde certissimè collegi ea, quæ vera consideratis constellationibus dicerentur non arte dici, sed sorte:quæ autem falsa non artis imperitia , sed fortis mendacio. Hinc autem accepto aditu , ipse mecum talia ruminando, ne quis eorundem delirorum, qui talem quæstum sequerentur, quos iam iámque inuadere, atque irrifos refellere cupicham, mihi ira refisteret, quasi aut Firminus mihi, aut illi pater falsa narrauerit, intendi considerationem

rationem in eos qui gemini nascuntur: quorum plerique ita pòst inuicem sunduntur ex vtero, vt paruum ipsum temporis interuallum quamtamlibet vim in rerum natura habere contendant, colligi tamen humana observatione non possit, literisque signari omnino non valeat; quas Mathematicus inspecturus est vt vera pronunciet. Et non crunt vera, quia easdem literas inspicies, eadem debuit dicere de Esau, & Iacob, sed non eadem vtrique acciderunt. Falsa ergo diceret. Aut si vera diceret, non eadem diceret, si eadem inspiceret. Non ergo arte sed sorte vera diceret. Tu enim, Domine iustissime, moderator vniuersitatis, consulentibus, consultisque nescientibus occulto instinctu agis, vt dum quisque consulti, hoc audeat quod eum oportet audire occultis meritis animarum ex abysso iusti iudicij tui, cui non dicat homo: quid est hocaut vt quid hoc? Non dicat, Non dicat: Homo est enim, &c.]

#### CAPVT SEXTVM.

## Rursus S. Augustinus aduersus Genethliacos disserit.

On piget me sepius S. Augustinum in Genethliacam palæstram deducere: nam neque illum piguit sepius cum huiusmodi monstro congredi. Rursus itaque lib.5. de Cinit.c.5.cum de geminis quibusdam retulisset ex Possidonio Astrologo, quòd simul ægrotare, simul conualescere solerent. Si ergo hæc(inquit)

adillas pertinent minutias temporum, quæ inter se habent gemini, & constellationibus non ascribuntur, quare aliorum constellationibus inspectis, ista dicuntur? fi autem ideo dicuntur, non ad minuta incomprehensibilia, sed ad temporum spatia pertinent, quæ observari notarique possunt; quid hic agit rota illa figuli, nisi vt homines luteum cor habentes in gyrum mittantur, ne Mathematicorum vaniloquia conuincantur? quid denique iidem ipsi, quorum morbum, quòd codem tempore grauior leuiórque apparebat, amborum, medicinaliter inspiciens Hippocrates, geminos suspicatus est, nónne satis istos redarguunt, qui volunt lyderibus dare quod de corporum limili temperatione veniebat? cur enim similiter eodémque tempore non alter prior, alter posterior ægrotabant sicut nati fuerant: quia vtique siraul nasci ambo non poterunt? aut si nihil momenti attulit, vt diuersis temporibus ægrotarent, quòd diuerlis temporibus nati lunt:quare tempus in nascendo diuerlum, ad aliarum rerum diuersitates valere contendunt? cur potuerunt diuersis temporibus peregrinari, diuerlis temporibus ducere vxores, diuerlis temporibus filios procreare, & multa alia, propterea quia diuersis temporibus nati sunt, & non potuerunt eademeaula dinerlis téporibus ægrotare. Si enim dispar nascendi mora mutauit horoscopum,& disparitatem intulit cæteris rebus, cur illud in ægritudinibus mansit, quod habebat in temporis æqualitate conceptus? aut si fata valetudinis in conceptu sunt, aliarum verò rerum in ortu esse dicuntur, non deberent inspectis natalitiis constellationibus de valetudine aliquid dicere, quando eis inspicienda conceptus hora non datur. Si autem ideo præzunciant zgritudines non inspecto conceptionis horoscopo: quia indicant

Digitized by Google

éas momenta nascentium quomodo dicerent cuilibet eorum geminorum ex natiuitatis hora quando agnotaturus esset acum & alter qui non habebat earr-dem horam natiuitatis, accesse haberet pariter agrotare? Deinde quaro si tanta distantia est temporis in natiuitate geminorum, veper hanc oporteat eis constellationes sieri diuersas, propter diuersum horoscopum, & ob hoc diuersos omnes cardines, voi tanta vis ponitur, ve hinc etiam diuersa sint sata, vurde hoc accidere potuit, cum eorum conceptus diuersum tempus habere non possit aut si duorum vno momento temporis conceptorum, potuerunt esse ad nascendum sata disparia, cur non & ad duorum vno momento temporis natorum possint esse ad viuendum atque moriendum sata disparia? nam si vnum momentum quo ambo concepti sant, non impediuit ve alter prior, alter posterior nasceretur, cur vno momento si duo nascuntur, impediat aliquid, ve alter prior, alter posterior moriatur; &c.] Hæc ille.

#### CAPVT SEPTIMVM.

## Alia S. Augustini cum Astrologis congressio.

VLL v s aut sæpiùs aut acriùs in Astrologos inuectus est quàm sanctus Augustinus, à quo vt verum fatear, inuitus discedo, sed nimis ille multa aduers às Astrologorum vanitatem nobis scripta reliquit libro 4. Confess. 3. lib. 5. c. item 3. in Psalm. 3.1. lib. 5. de ciuitate Dei, cap. 2. 3. 5. 6. 7. quare omissis aliis ea postremò referam quæ haber lib. octuaginta trium quæstionum, quæstione 45. [Non eos (inquit) appellarut Mathematicos veteres, qui nunc appellantur, sed illos qui temporum numeros, motus cœli, ac syderum peruestigarunt, de quibus rectissime dicitur in Scripturis sanctis. It rum nec his debet ignosci, si enim tantum potuerunt

Mathematicos veteres, qui nunc appellantur, sed illos qui temporum numeros, motus cœli, ac syderum peruestigarunt, de quibus rectissime dicitur in Scripturis sanctis. Iterum nec his debet ignosci, si enim tantum potuerunt scire, vt possent æstimare seculum, quomodo huius dominum non faciliùs inuenerunt? mens enim humana de visibilibus iudicans, potestagnoscere omnibus visibilibusseipsamesse meliorem, quæ tamen cum etiam se propter desectium, præsectumque in sapientia satetur esse mutabilem, inuenit supra se esse incommutabilem veritatem, atque ita adhærens post ipsam, sicut di-Qum est, adhæsit anima mea post te, beata efficitur intrinsecus inueniens etiam omnium visibilium creatorem atque dominum, non querens extrinsecus visibilia, quamuis calestia, qua aut non inueniuntur, aut cum magno labore frustra inueniuntur, nisi ex eorum, quæ foris sunt, pulchritudine inuemiaturantifex, qui intus est, & prius in anima superiores, deinde in corpore inferiores pulchritudines operatur. Aduersùs eos autem, qui nunc appellantur Mathematici, volentes actus nostros corporibus cœlestibus subdere, & mos vendere stellis, ipsúmque pretium, quo vendimur à nobis accipere, mihil verius & breuius dici potest, quam gos non respondere nisi acceptis confiellationibus: In confiellationibus autem notari partes æquales trecentas sexaginta dicunt habere figniferum tirculum. Motum autem cocli per vnam horam fieri in quindecim partibus, vt tanta mora quindecim partes oriantur, quantam tenet vna hora, quæ partes lingulæ sexaginta minutas ha-

bere dicuntur, minutas autem minutarum iam in constellationibus, de quibus futura prædicere se dicunt, non inueniunt; conceptus autem geminorum quoniam vno concubitu efficitur attestantibus medicis, quorum disciplina multo est certior, atque manifestior, tam paruo puneto temporis contingit, vt in duas minutas minutarum non tendatur, vnde ergo in Geminis ranta diuersitas actionum, & euentuum, & voluntatum, quos necesse est candem constellationem conceptionalem habere, & amborum vnam constellationem dare Mathematicos, tanquam vnius hominis, si autem ad genitales constellationes se tenere voluerint, ab ipsis Geminis excluduntur, qui plerunque ita post in inuicem funduntur ex ytero, yt hoc temporis interuallum rursus ad minutas minutarum reuertatur; quas tractandas in constellationibus nunquam accipiunt, nec possunt tractare. Cum autem multa vera eos prædixisse dicatur, ideo sir, quia non tenent homines memoria falsitates, errorésque corum: sed non intenti, nisi in ea, quæ illorum responsis prouenerunt, ea quæ non prouenerunt obliuiscuntur, & ea commemorant, quæ non arte illa, quæ nulla est, sed quadam obscura rerum sorte contingunt. Quòd si peritiæ illorum volunt tribuere, dicant artificiose diuinare etiam mortuas membranas scriptas quassibet, de quibus plerumque pro voluntate sors exit. Quòd si non arte de codicibus exit sæpe versus futura prænuncians, quid mirum, si etiam ex animo loquentis, non arce, sed ex sorte exit aliqua prædictio futurorum, &c.]

Sed tempus est vt lectores in sancti Augustini Theoriis plus satis moratos ad Origenis Adamantij hexedras & scholain renocemus: non enim vnius aut alterius, sed plurimorum testimonio veritatem sirmandam suscepimus.

#### CAPVT OCTAVVM.

## Disputatio Origenis Adamantij in Astrologos.

VITIS Origenem Adamantium Platonica disciplina imbutum erroribus non negauerim; id enim profitetur S. Basilius lib. de Spiritu sancto, cap. 30. id scribit S. Epiphanius libro de hæresibus, id docet S. Hieronymus, sed Astrologiæ vanitatem tam conspicuam & illustrem esse contendo, vt nullus qui literarum non sit planè ignarus, vel omni ingenio destitutus de ea dubitarit. Quare Origenes, qui aliis quidem multis allucinari potuit Astrologorum vanitatem ignorare non potuit. Sic autem apud Eusebium Cæsariensem lib. 6. de præpar. Euang. cap. 9. disputat.

Valde necessarium est (inquit) diligentius exponere in signa sacta esse luminaria, Solem scilicet, atque Lunam, & reliquas stellas. Non enim solum
Gentiles stellarum coniunctione atque aspectu, quæ in terris sium, necessariò accidere credunt, quam vim fatum appellant: verum etiam multi ex saclibus conturbantur, impossibile aliter sieri credentes, quam stellarum carros
essecerit. Vnde sequitur, nullam in nobis esse libertatem, nullam operationem nostram laudari, aut vituperari jure posse; ta prædictum à Scripturis Dei
Ludi

Iudicium, quo alij ad æterna supplicia, alij ad æternam beatitudinem destinantur falso fore prædicaretur. Quid plura? ipsa quoque fides, & Saluatoris nostri aduentus, & omnis Prophetarum labor, ac Apostolorum in constituendis Ecclesiis prædicatio, inania erunt, nisi forte Christum quoque quis audear dicere cœlestium corporum vi coactum, fecisse, quæ fecir, passumque fuisse, que passus est, nec sue deitatis, sed stellarum cuncta virtute euenisse. His impiis verbis etiam illud conficitur, vt fideles fato ducti in Christum credant: quos libenter interrogabimus, quamobrem Deus huiusmodi mundum produxit. An vt in eo alij absque vlla culpa muliebria paterentur, alij immanes bestias crudelitate vincerent, homicidio, & rapina gaudentes? Quid oportet hæc innumerablia dicere? in quibus non hominibus, sed Deo culpam attribuunt, quem nullo modo iustum esse ostendere poterunt? Quomodo enim qui tot tantáque mala produxit, iustus esse dicetar? Præterea interrogandi sunt, vtrum etiam ipsi, qui hæc dicunt, stellis subiecti sunt, an Soli mileriam effugerunt. Si primum, manifestum est, quia à stellis etiam hanc opinionem consecuti sunt: quæ si vera est, cur omnibus insita similiter non est? fin alterum, cur non omnes simpliciter ab huinsmodi necessitate liberamur? Ad hæc si fato res humanæ aguntur, cur orant? cur vouent? cur temere aliquid à Deo petunt? quid plura? abunde namque his paucis patet temere susceptam à multis opinionem de fato, &c. ] Hæc Origenes, qui multò plus hac in re vidit quam quisquam existimare possit : quare apud cundem Euscbium loco citato paucis interpolitis iterum repetit Astrologicum certamen, iterum in Genethliacam arma mouet.

[ Nunc ostendamus (inquit) nihil humanarum rerum à stellis esfici, sed

tantummodo significari.

Primum igitur illud patet, si quid à stellarum sextili aspectu, qui hodie siat, efficeretur, nullo possé illud pacto præteritum esse, prius enim essiciens essectum est. Non ignoramus autem eos, qui hanc scientiam prositentur, multa præterita hodierna stellarum positione prædicere. Nam cum positionem Zodiaci diligenter in duodenas sedes diusserint, gradusque, ac minuta singulis conuenientia domibus perspexerint, ac erraticas stellas, cæteraque vt solent aptè collocamerint, & ortus arque occasus, aspectus, & coniunctiones consideramerint, non solum sutura, verum etiam ea, quæ natiuitatem hominis, & conceptionem præcesserunt, dicere conantur. Patris enim sortunas, & corporis eius prosperas, aut è contra dispositiones, similiter matris, atque fratrum, ab hodierna positione percipi posse putant. Verum de gradibus domorum, alissque huiusinodi postea dicemus.

Nunc quasi exquisitssime omnia possint inuenire interrogentur. Si res humanas necessitate agi stellarum putatis, quomodo talis hodiernus aspectus, ea quæ præcesserunt potuit essicere. Quod si hoc impossibile simpliciter est, inuenitur autem vera dixisse Astrologus de præteritis, patet non à stellis illud essectum suisse. Si quis igitur non nihil veri eam rem putat continere, certe necesse est ve concedat, non secisse id stellas, sed solummodò signisicasse. Quod si quispiam obiciet, præterita quidem significari, sutura vero à stellis essici, disserentiam ostendat, causam discriminis asserat. Quare quæ ad patrem, matrem, fratrésque pertinent, præteritáque sunt, hæc positio significauit, futura vero quasi essiciens causa producit. Sed nullam

Digitized by Google

huius rei causam afferre vnquam verisimilem poterunt. Quare nisi pertinaces sint, nihil humanarum rerum à stellis effici, sed forsan significari concedent, tanquam si non à stellis tam præterita, quam futura, sed ab ipso Deo. per propheticam orationem quamdam quispiam perciperet. Nam quemadmodum potestas humana, vt diximus, minime tollitur, quamuis Deus quecumque facturi fumus præuideat : sic etiam signa, quæ ad signisicandum diuinitus ordinata sunt, libertati nostrænequaquam officiunt: sed est vniuersum cœlum, quasi liber apertus, omnia futura in se conscripta continens. Idcirco in oratione Ioseph quod à Iacob dicitur, sicintelligi potest : Legi enim, inquit, in tabulis cœli quæcumque contingent vobis, & filiis vestris. Forsan autem etiam illud: Complicabuntur cœli: vt liber significativas futurorum rationes confummatas, & vt ita dixerim adimpletas fore oftendit, sicut prophetias etiam adimpletas dicimus, cumiam euenerint. Hoc modo in figna secundum Scripturæ vocem stellas factas arbitramur. Hieremias autem vt homines ad seipsum convertas, vtque formidinem, quæ à signis impendet auferat, ac vt omnem forsan huiusmodi opinionem ab hominum animo eiiciat, A signis, inquit, cœli non timeatis. Sed rursus alia ratione non efficientes stellas esse ostendamus. Concedentes igitur interim posse ab hominibus hanc scientiam comprehendi, quærimus, quomodo à multis natiuitatibus eandem rem continéri contendunt? Nam si patibulo moriturum aliquem dixerint, non à nativitate sua id solummodo, verum etiam fratrum, filiorum, aliorumque attinentium, imò verò etiam interfectorum posse intelligi credunt. Stultum mihi certè videtur, in vnaquaque tam multarum natiuitatum mortem vnius esse contentam. Nescio autem quomodo respondere poterunt, si quis eos interroget, in vnane vniuersi positione, Iudzi omnes in lucem eduntur; yt necesse sit in octavo die omnes circumcidi, & statim in hanc vitam ingressi, malè vulneribus affecti, medico egeant? Ilmaelitas autem, qui in Arabia degunt tredecennes cunctos circumcidi? ita enim de ipsis traditum est. quomodo enim hæc in quibusdam gentibus stellæ perpetuo faciunt, inquibustam nunquim, & nulla: profecto ratio verifimilis ve mihi quidem videtur, afferri potest. Verum cum multæ prouidendi viæ ab hominibus excogitatæ sint, vr augurium, aulpicium, somniorum interpretatio, nescio curalias omnes vias significare tantum, Genethlialogiam verò efficere putarunt. Si enim futura cognosci poslunt, vt hoc sibi gratis concedamus, fiunt autem inde, vnde cognoscuntur. Quare à stellis potius qu'am ab extis, aut auibus, aut fomniis, aut fulguribus, & tonitruis producuntur. His fatis demonstratum elle puto stellas non elle caulas humanarum rerum. Inpræsentiarum perserutemur, an verum sit exquisite loca stellarum, & domorum posseab hominibus inucnimi, quod Iuperius (nihi enim oberat) dedimus. Allerunt enim Genethlialogici , Planetarum loca exactissime inuenienda, yt & gradus, & minuta, & minutorum minuta non ignorentur. Similiter non fignum folummodo, vertura. etiam gradum, & gradus minuta primæ domus, quam alcendentem æppel-lant recte teneri oportere. Quomodo igitur cum vna hora largo modo miediam, ligni occupet partem, ascendentis minutum, inuenies, cum taxxi minutam divisionem temporis habere nequeas? Opus enim este scire quo-1 ta hora; & minutis, minutorumque minutis, ex viero puer effusus lice; Alia

Alia mim, atque alia posse, significare volunt minimo temporas discrimine habito. In Pilcibus verò atque Ariete per obliquam istorum astensionem lignorum (hora enim & tertia hora parte ascendere penè vidensur), minimain temporis partem magnam mutationem, facero non, ignoramus avt. veh vigelima hora vnius pars gradum alcendentis immuter. Sed hoc etiam eis cócedatur. Demonstratum autem esse scimus, quemadmodum erratica ab occasu ad ortum feruntur. Sic & fixas centum annis yno gradu moneri, & in hoc spacio temporis politionem signorum mutari, cum aliud sit intelligibile signum, aliud gnod quali figura quædam est. At non ad figuram sed ad intelligibile aiunt omnia signa elle referenda. Quod noscio quomodo comprehendere queant. Sed hoc eriam fibi condonemus, vt aut intelligibile fignum comprehédere, aut à sensibili veritas haberi possit. Que auxem commixtione, compolitione, ac tum temperie diuerlorum alpectuum vim fieri allerunt 3: profectò concedent nullo modoscire posse. Quomodo enim quantum diminuatur à læsione maligni propter inspectionem benigni percipies à Et yttum auserat malignus, quod à benigno conceditur, quoniam locum cius aspexerit, aut mutet, aut imminuat, aut mixtura qua dam inde fiet, quis pergipiet? Qua omnia It quis altius inspiciat facile credat non posse ista humano ingenio penitus percipi. Vnde si quis harum rerum periculum fecerit, videbit in pluribus. errare, quam veritatem consequi Genethlialogicos. Quamobrem Esmas eriam quali hac omnibus impossibilia sint, ad filiam Chaldworum, qui maximo ista profitentur ait: Adfint, & saluam te faciant Astrologi, cœli annuncient = tibi quid tibi accidat. His enim verbis docemur, vel diligentissimos in hao re Chaldæos non posse prædicare quæ velir vnicuique genti i Deus attribuere, &c. ] At Origenem, sicut æquum est, cum bona gratia dimittathus, & ad Bardalenem Syrum Aftrologum eruditum fanè & apud fuos probatum venia-

# CAPVT NONVM,

# Disertissima Bardasenis oratio in Astrologos. im the control of th

Le A My's igitur, ait Eulebius Calarienlis, ilb. 6. de præparat. Euang cap. 8. non mea, sed ca, quæ de co Bardasenes vir genere guidem Syrus, doctrina verò omnium Chaldeorum excellentilsimus, indialogo, quem sciscitantibus amicis composiusse ait, hoc modo scribit: [Natura homo nascitur (inquit) alitur, crescit, comedit, bibit, dormit, senescit, moritur; que omnia sibi cum ceteris animalibus communia sunt. Sed bruta quidem cum animalia sint confunctione procreata patura omnino feruntur. Leo carneus est: saluti suæ propugnat. in quis inituriam infert. Ques foenum edunt, carnes non tangunt, nec ab iniuria se desendunt. Scorpio terram comedit, & pestisero non injuriantes stimulo perit. Fornilea natura duco hyemem luspicatur, ideireo summis laboribus futurs shi alimenta in æstate recondis. Apes mel operantur & melle

melle nutriuntur. Plura mirabilioraque possem narrare, sed hæc sufficere arbitror ad intelligendum natura fieri expertia rationis animalia, & fecundum eam iucundé viuerc. Soli autem homines cum & natura ducandur, 'vt didum est, mentem etiam, & ofationem, que mente profestur, quasi præcipuum quoddam donum possident, quo non natura feruntur. Non enim vnus cibus omnibus est, sed alij sicut leones nutriuntur, alij sicut oues. Non est vnus vniuersis vestitus, non mos, non lex, non vnus viuendi modus, non fimplex rerum cupiditas, fiugulienim hominum propria voluntate vitam sibi eligunt, nec vicinos, nisi quantum volunt, imitantur. Libertas enim hominis seruituti subiecta non est. Nam etiam h sponte seruiat, libertatis suz id quoque est, vt possit cum velit seruire. Multi hominum, ac maxime Alaneorum gentis, quali atroces bestiz, carnibus aluntur, panem non comedunt, non quia non habent, sed quia nolunt. Non nulli carnes omnino fastidiunt, alij pisces solummodo edunt: nonnulli etiam si fame morerentur pisces non essent; alij aquam, alij vinum, alij ceruisiam bibunt. Adeò multiplex atque diuersa cibi, & potus in hominibus est differentia, ve in oleribus quoque comedendis conuenire non videantur. Sunt etiam qui veluti Scorpiones, aut aspides non læsi iniuriantur: & qui non iniuriantur quidem, sed læsi propulsant iniuriam: nonnulli tanquam lupi rapiunt & sicut catæ furantur; alij tanquam -oues sic omnia ferunt, vi etiam iniuria vexari perpatiantur. Vnde alios iustos, alios iniustos appellamus. His rebus apertum est, non natura in omnibus hominem ferri : vna enim in omnibus natura est, hæc verò diuersa, sed in quibusdam natura, in quibusdam voluntate. Quare in his laudem vel vituperationem meretur, in illis autem iure inculpabilis est. Post pauca deinde subjicit diuersas hominibus leges scriptas, & non scriptas in diuersis regionibus latas esse: è quibus (inquit) narrabo quantò meliùs possum. Apud Seras lex est nec occidere, nec fornicari, nec furari, nec adorare simulachra: vnde in illa regione nullum templum conspicitur, nulla mulier meretrix, nulla adultera, nemo fur, nemo homicida, nec voluntatem alicuius illorum ardentissima stella Martis, in medio cœli constituta ad cædem hominis coëgit: Nec Venus Marti coniuncta, vt alienam quispiam solicitaret vxorem potuit Atqui singulis etiam apud eos diebus, in medium cœli Martem peruenire necesse est: & in tanta regione singulis horis nasci homines non negandum. Apud Indos autem, & Bactros multa millia hominum sunt, qui Brachmanes appellantur. Ij tam traditione Patrum, quam legibus, nec fimulachra colunt, nec amarum aliquid comedunt : vinum aut ceruisiam nunquam bibunt : ab omni demum malignitate absunt, soli Deo attendentes. At cæteri omnes Indi in eadem ipsa regione adulteriis, cæde, temulentia, simulachrorum cultu inuoluuntur, inueniunturque ibi nonnulli, imò verò gens quædam Indorum est in codem climate habitans, qui homines venantes, atque sacrificantes deuorant, nec vlli Planetarum, quos fœlices, ac bonos appellant, à cæde, ac sceleribus iftis prohibent; nec maligni, Brachmanas pellere ad malefaciendum potuerunt. Apud Persas lex erat filias, sorores, matres quoque ipsas in matrimonium ducere: nee in Perside solùm,

lum, verum etiam quicumque Persarum ad alia climata orbis è patria exinerunt, nefanda hac diligenter matrimonia celebrarunt, quos alize gentes hoc scelus abominata, Magusseos appellant, suntque ad hodiernum diem in media Ægypto, Phrygia, Galitiaque plurimi Magussei successione patrum, eisdem sceleribus contaminati. Nec dicere possemus in terminis, & domo Saturni cum Saturno ipso in natiuitatibus omnium, Marte aspiciente Venerem fuisse. Apud Getulos lex est, à mulieribus agros coli, ades adificari, huiusmodique catera opera fieri, & ad hac, vt quibuscumque velint conveniant, nec à maritis acculantur, nec adulteræ appellantur, cum passim omnibus misceantur, ac præcipuè aduenis. Aspernantur quoquè apud cos fæminæ Vniuerfos odores, nec tinctis vestibus induuntur, & nudis omnes pedibus degunt: cùm viri apud eos è contrà, & vestibus, & odoribus, &. coloribus variis gaudeant, nec id mollitie faciunt. Fortes enim, & bellicolissimi præter cæteras gentes sunt; nec omnes apud eos natæ sæminæ in Capricorno, aut Aquario malè affectam Venerem habuerunt; nec viri omnes in Ariete ynd cum Marte constituta Venere nati sunt, quod forces simul, & delicatos efficere viros, Chaldzorum nugz cenclamant. Mulieres in Bactris præstanti ornatu, atque vnguentis vtuntur, & ab ancillis, & seruis multò magis, quam earum-mariti cultæ, singulari quadam pompa equitantes exeunt, auro, atque lapidibus, phaleris equorum ornatis: nec caste viuunt, sed tam seruis, quam conseruis permiscentur: necà viris accusantur, quippe cum corum dominari videantur, Nec Bactrianarum omnium natiuitas Venerem cum Ioue, ac Marte in medio cœli, & terminis Veneris habuit. Apud Arabes adulteræ omnes interimuntur, & suspectæ solummodo puniuntur. In Barchia verò, atque Armenia interdum à iudicibus, interdum occisi à cognatis homicida nocantur. Qui autem vxorem, aut filium, aut filiam, aut czlibem fratrem, aut innuptam sororem interfecerit, nec acculatur quidem: lege mamque ita sancitum est, cum apud Gracos, & Romanos videamus maiori supplicio parricidam expiari. In Atriis qui aliquid vel minimum furatus est, lapidibus obruitur. In Bactris qui pauca furatur, sputis dedecoratur Romanorum cædibus vulneribus cæditur. Ab Euphrate fluuio víque ad Orientalem Oceanum, cui cædes, vel furtum obiicitur, non magno mœrore torquetur. Qui verò pudorem masculi eripuit, si res in lucem venerit, magnitudine ignominiæ seipsum interficere cogitur. Græcorum etiam sapientes speciosos sequi pueros non verentur. In eadem Orientis plaga parentes, arque cognati si cognouerit filios aut aguatos eurpitudini se subiecisse, & interficiunt, & sepulture tradere non dignantur. Apud Gallos autem pueri publice nubunt, nulloque dedecore propter legem notantur; nec est profectò possibile omnes, qui apud Gallos produnt florem ætatis, Venerem, & Mercurium in domo Saturni & Martis termino occidentes habere. Multi apud Britannos vnam vxorem habent: apud Parthos contra multæ fæminæ vnum maritum, castéque omnes vituant, legibus obtemperantes. Amazones viros non habent, fed tempore veris fines suos egredientes cum vicinis conueniunt. Vade comnés naturali lege codem tempore pariunt, masculisque interfectis, so-

las feeminas alunt: bellicolæque omnes similiter sunt, magnam exerciationis bellicæ curam gerentes. Mercurius in domo fue cum Venene à Chaldreis efficere dicitur homines numularios, & qui fingere, atque pinecre sciunt. In domo verò Veneris vnguentarios, vocem exercentes histriones, 2ctorésque fabularum. At apud Saracenos, & Mauros, in superiore quoque Libya & exteriore Germania, & apud Sarmatas, & Scythas, cateralque gentes, que Septemerionales Ponti partes habitant in Alania quoque atque Albania, Othene, Saunia atque Aurea nullus numularius, nullus pictor, non architectus, non geometra, nemo exercens vocem, nemo fabularum actor inuenitur; fed inanis omnino in tot tantisque orbis terrarum partibus Mercurij, atque Veneris huiusmodi coniunctio inuenitur. Omnes Medi canes non parua alunt cura; quibus morientes homines adhuc spirantes proiiciunt, neque omnes in nativitate diurna Lunam cum Marte sub terra in Cancro habuerum. Indi mortuos cremant, quibulcumque sponte vxores concremantur, nec omnes, quæ sponte rogum mariti ascendunt, mulieres in natiuitate nocturna, Solem cum Marte in termino Martis in Leone habuerunt. Plurimi Germanorum laqueo gulam frangunt, nec est possibile omnes, qui ita se suspenderunt, interceptam à Saturno atque Marte Lunam habuille. Quid plura? singulisho. ris apud omnes gentes homines nascuntur. Vhique autem leges, atque mores propter liberam hominis potestatem præualere videnaus, ner natiuitas aliqua nolentes Seras ad homicidium compellit, aut Brachmanas ad esum carmium, nec Perfe à sceleratis nupriis remouentur, nec Indi à rogo, necMedi à canibus, nec Parthi multas ducant vxores,nec à casticate Mesopacienses, tœminæ : nec Grécia gymnaliis, voi nudis corporibus exercentur: nec Romani ab imperando ,nec Galli muliebria patiantur:nec gentes omnes quas Barbaras appellamus, Mularum cognitionem approbandam ducunt. Singulæ namque: gene tes ve volunt, & quando volunt libertate fua venurur legibus motibalque obedientes. Naturam quoque ipsam, que corpus homini tribuit, sequentes, interdum sponte, sæpiùs etiam coacti: sunt vbiq; divites, atque pauperes, principes, & lubditi, lani, & ægroti, nemoque iplorum necellaria nativitatis lorue hac confecutus 'eft. . ఆల√ు (17. °⊈ 14 °  $t > t^{-1}$ the state of the contract of t

## CAPVT DECIMVM.

Excluditur Astrologorum ludificatio aduersus Patrum

tur il udini le (ubieciille , & intemanirifiob | alcueu et descripton digna. tur.

NTEQUAM ad alia progrediar, necesse habeo exponere rationem qua Astrologi Sanctorum Patrum, qui omnes quasi agmine facto in Genethliacam irruunt, impetum declinare conantur. Aiunt ergo sanctum Basilium, sanctum Ambrofum, sanctum Augustinum, sanctum Chrysostomum, sanctum

Gregoriu, aliofq; quos recensuimus, in eos Astrologos disputare, qui ex Astroru

concursu, & antecedentibus causis, ita naturali colligatione consertè, contextéque omnia fieri tradunt, vt fati necessitatem inducant, illorúmque disputationes in eos valere, qui fato recepto, libertatem arbitrij aut funditus euertunt, aut magnoperè labefactant; cos verò, qui sublato fato, verisimili quadam coniectura de futuris euentis è cælo prædicunt, alienos esse à sanctorum Patrum insimulatione. Quare eos, qui probabiliter solum è cælo vaticinàntur, qui fati necessitate suas prædictiones liberant, nihil à sanctorum Patrum disciplina alienum, mihil aduersus sapientum placita aut sentire, aut docere contendunt; sic vt feminæ vulpes sapientissimorum hominum retia eludere commun, sed frustrà: tenencur enim adhuc disertissimis disputationibus vndique implicitæ, nec vllus apparet euadendi exitus:nam cum eamdem nostrates Astrologi profiteantur artem, quam veteres Mathematici, Chaldzi, Ægyprij, Gentiles, qui sine dubio fatali vsi sunt necessitate, cum iisdem nitantur observationibus, & præceptis, eadem observant aftra, & astrorum influxus, non video quomodo suam Astrologiam expedire possint àlaqueis fati, aut cur in eos criam cadere non debeant ea, quæ fancti Patres grauiter in Aftrologos disputant, ita ne tardi, ac stupidi fuerunt viri ingenio, & doctrina principes, vt non viderint quid ex Astrologorum scitis, ac placitis sequatur, non intellexerint, vtrum ij, qui Astrologicas prædictiones sequentur, cogantur fati necessitatem recipere; aut si id constabat, cur læsæ humanæ libertatis reos illos seccrunt,qui ad tuendam, quam profitentur, artem nequidquam coguntur libero arbitrio detrahere? per calumniámne, & malitiofam quamdam artis interpretationem viri integerrimi Genethliacis fati necessitatom obiectarunt? non ma se res habet, sed intelligebant fælicissima illa, & inclyta ingenia, verbis Astrologos humanæ mentis libertatem profiteri,re,& factis,fatalem vim,& necessitatem assere:id quod planum fecimus lib.3.huius operis,cap.1. extremo:non enim possunt Astrologi artis sux firmamenta stabilire, nisi infirmata mentis nostræ libertate nascantur, obstetricantibus astris, alij libidinosi, alij iracundi, aut crudeles, aut superbi, aut auari; sque Astrologi cælitus cognoscunt: quid tumisi liberæ voluntatis nostræ appositiones sunt, si corum, quæ agimus, nihil stellis definitum, & constitutum est, quod è cælo vaticinari possint Astrologi, habent plane nihil: si enim in voluntate, non in astris positum est, quid quisque facturus, aut non facturus sit, quis non videt frustrà ab astris peti nostras actiones: At sequentur homines vtplurimum corporis propenhones naturales: quid ve plurimum? liberæ si sunt nostræ mentes, ad verumlibet se habeant oportet , in catilis verò liberis , & æquè in vtramque partem paratis , ne Deus quidem quid futurum sit cognoscere potest, auctore S. Thoma 1. part. quæst. 14. art. 13. in cap. Hine Tullius lib. 2. de Divinatione, Mihi ne in Deum quidem cadere videtur, ve sciat quid casu, & fortuitò futurum sit. Itaque Cameades dicebat, ne Apollinem quidem futura posse dicere, nisi ea , quorum causas natura contineret:quid enim potest provideri,quidque futurum esse,quod neque causam habet vllam, neque notam, cur futurum sit? Solis (inquit Tullius lib. 2. de Diuinatione) defectiones, itémque Lunz, prædicuntur in multos annos ab zis, qui fyderum curlus, & motus numeris profequuntur : ea enim prædicunt, quænaturæ necessitas perfectura est, vident ex constantissimo motu Lunæ, quando illa è regione Solis facta incurrit in vmbra terræ, quæ est motu noctis, vt cum obscurari necesse sit quandoque eadem Luna subiecta Soli, atque opposita nostris oculis, eins lumen obscuret, quo in Signo quaque errantium stellarum quoque tempore futura sit, qui exortus quoque die Signi alieuius. aut qui occasus futurus sit. Hæc qui antè dicunt, quam rationem sequantut, vides, qui thesaurum inuenturum, aut hæreditatem venturam dicunt, quid sequuntur, aut in qua rerum natura inest id futurum, &c. ] Hæc Tullius, quæ multò magis valent in liberis appetititionibus : nihil enim habent caufæ, cur ita fiant, víque adeò hæc ratio permouit multos Philosophorum, & Theologorum, vt negarint vllam veram, aut falfam elle enunciationem, que aut ait. aut negat id elle futurum, cuius nulla adhuc caula est, cur futurum, aut non sit futurum.Ita Aristoteles lib. 2. Periermep.cap. 8. ita Aureolus apud Gregorium in 1.dist.38.quæst.2. art. 1. ita Ambrosius Catherinus opusc. de veritate enunciationum, aliique permulti. Non iniuria itaque sapientissimi mortalium Astrologos semper insimularunt, quòd humanas mentes fari necessitate deninciant: nam quamuis in speciem illi libertatem arbitrij retineant, re tamen, & factis, vt suarum prædictionum, vt artis Genethliacæ fides constet, cam è medio tollunt. Hinc illæ nefariæ voces.

Si te sata vocant.

Astra viam inuenient.
Sic mea me sata trabunt.
Sic erat in satu.

Fata volentem ducunt, nolentem trabunt.
Fatorum immobilis orde.

HincPoctz, Virgilius:

Testatur moritura Deos,& confcia fatà Sydera.

Aulonius:

Te cæli numeros, & confcia fati. Sydera.

Manilius:

Carmine divinas artes, & constia fati Sydera.

Idem lib. 2.

--- Vt vitas,ac fataministret

Gentibu.

Hinc Petro Castellæ Regi crudeli, cui plurimum ex astris pollicebatur Astrologus scelicitatis, & gloriæ, desperațis iam rebus, requirenti vt prædictionum sides constaret, respondisse Astrologus sertur, Si quis rigente cælo in balneo lauaret, sudaturum nihilominus, vt legere est apud Marienam, lib. 17. de rebus Hispaniæ, cap.14. significans, nihil astrorum decretis obsistere posse. Cur Astrologicarum prædictionu creberrimos errores non in liberas hominum mentes, que Astrorum impulsus ludificentur, sed in Astrologoru imperitiă, socordiam, incuriă reiiciut. Ptolem, li.1. de Iudiciis, c.1. & 3. Firmicus li.1. c.2. & 3. Cardanus lib. 1. Ptolemæi de Iudiciis, text. 14. Iunctinus, Bellantius, reliqui omnes, nist quia eum, qui cæli constitutionem rite observauerit, qui Genethliaca seixa tenuerit, nunquam à vero aberrare existimant, contendúntque, nequidquam humanas mentes syderali imperio obstare posse; sed disputationem hoc loco susceptimente necessariam; non enim sancti Patres co solum normine in Astrologos

Astrologos inuehuntar, quòd nostras mentes satali necessitate obligent, ver aduersarij putant, sed etiam quòd sutilem, fallacem, seditiosam, mendacem, circulatoriam, vaniloquam artem profiteantur, quòd innumetis mendaciis, erroribus, fraudibus scateant. [Incomprehensibile est (inquit S. Ambrosius) in quoto sexagesimo sexagesimæ particulæ natiuitatis momenta consistant, & qui singulorum Signorum sit aut motus, aut species in natiuitate nascencis. Vnde cum impossibile sit tam subtiles minutias temporis comprehendere, exigua autera mutatio inuehat vniuersitatis errorem, totum negotium plenum est vanitatis, &c.) Nihil hie audiatur de fatali necessitate, nihil de læsa libertate arbitrij.

Item sanctus Augustinus lib. s. de Ciuitate, cap. s. Si hæc (inquit) ad illas pertinent minutias temporis, quæ inter se habent gemini, & constellationibus non ascribuntur, quare aliorum constellationibus inspectis ipsa dicuntur; si autem ideò dicuntur non ad minuta incomprehensibilia, sed ad temporis spatia pertinent, quæ obseruari, notaríque possunt, quid hic agit rora illa figuli, nisi vt homines luteum cor habentes, in gyrum mittantur, nèc Mathematicorum vaniloquia conuincantur, &c. ] His, & aliis multis sancti Patres coarguunt Genethliacam vanitatem, quibus clarius constat, eos non solum fati naturam,& nomen in Genethliaca arte improbate, sed etiam leuitatem, commenta, futilitatem, ineptias, vanitatem. Stant itaque sanctorum Patrum decreta aduerfus Aftrologos, nec vlla ea licertergiuerfatione eludere. Stant fapientia: oprimates aduerlus leuislimas ineptias, stant gravislimi quique aduerlus Genethliacam leuitatem. Stat Philosophia vniuersa aduersus mendacem, & ludicram disciplinam. Rude solum, & imperitum vulgus, facilè mobile huiusmodi fabellis,& commentis capitur. Sed quoniam de sapientum sententia iam fatis constat, videamus & quid Rerumpublicarum moderatores, & Principes viri de hoe hominum genere censuerint.

## CAPVT VNDECIMVM. Astrologos sape è Republica pulsos suisse.

RÆSTIGIATORES hi,& infunabuli, qui ex aftris homines suspensos habent, & stellarum impulsu hue, & illucres omnes mortalium agitari contendunt, tamquam publicæ qui etis euersores, & qui exerceant artem publicis rationibus infensam, sæpiùs à Republica amoti suspensor. [Expelluntur (inquit Septimius Tertullianus lib. de Idololatria) Mathematici, sicut Angeli defertores eorum magistri. Vrbs, & Italia interdicitur Mathematicis, sicut cælum Angelis eorum, eadem pæna exilij est discipulis, & magistris.]

Primum itaque Marco Popilio, & Cn. Calpurnio Coss. publica lege vrbe, & Italia hac pestis amora suit, quam iterum Marcus Agrippa Ædilis anno vrbis 721. magno Reipublica bono exulare iussit. Rursus anno 761. vetita suerunt omnia vaticinia, auctore Dion. lib. 56. Seuerius auté, & maiori cum cura Tauro, & Libone Coss. facta de Mathematicis, Magssq; Italia pellendis Senatuscos sulta. Atque vt ostenderent Patres, quanto studio hoc genus hominum cauendum censerent, Lucium Pisciarium saxo eiecerunt, & in Martium extra portam Esteros.

quilinam, cum classicum canere Consules more prisco iussissent, grauiter animaduerterunt. Denuò Cn. Pomponio, & Rufo Coss. Mathematicis, & Chaldais Senatusconsulto aqua, & igni interdictum fuit. Iterum Vitellius Czsar iustit Roma, & Italia excedere omnes Mathematicos intra Calend, Octobris. Et Imperatores Diocletianus, & Maximianus l. artem. C. de maleficis, & Mathematicis: Artem, inquiunt, Geometriæ discere, atque exercere publicè interest, ars autem Mathematica damnabilis est,& interdicta omnino. Russus Imperatores Confrantius Augustus, & Iulianus Cesar eodem tit.l.nemo: Nemo haruspicem consular, aut Marhematicum, nemo ariolum, augurum, & vatum praua confessio conticescat. Chaldzi, ac Magi, & czeteri, quos malesicos ob facinorum magnitudinem vulgus appellat, nec ad hancpartem aliquid moliantur. Sileat omnibus perpetuò divinandi curiofitas: etenim supplicio capitis ferietur, gladio vitore profiratus, quicumque iussis nostris obsequium denegauerit. ] Iterum l. etsi. eodem tit.dicitur : [Si quis Magus, vel magicis carminibus assuetus, qui maledicus vulgi consuetudine nuncupatur, aut haruspex, aut ariolus, aut certè augur, vel Mathematicus, aut enarrandis fomniis occultam artem aliquam divinandi, aut certè aliquid horum simile exercens, in eomitatu meo, vel Czfaris fuerit deprehenfus, przfidio dignitatis exutus, cruciatus,& tormenta non fugiat: fi verò conuictus fuerit,& ad proprium facinus, detegentibus repugnauerit, pernegando: fic equuleo deditus, vngulísque subeantibus latera perferat, pœnas proprio dignas facinore. ] Honorius item , & Theodosius I. Mathematicos. C. de episcopali audientia, aduersus cosdem ita sanxerunt: [Mathematicos, nisi parati sint codicibus erroris sui sub oculis Episcoporum incendio concrematis, Catholicæ Religionis cultui fidem tradere, nunquam ad errorem pristinum redituri, non solum vrbe Roma, sed etiam omnibus civitatibus depelli decernimus.] Quas obsecto ob causas tot támque iapientes viri toties, tam multis propositis pœnis, per singulas serè ætæes, Genethliacam artem è Republica eiecerunt, nisi quia experimento didicerunt illam publicis, priuatisque rationibus aduersari? Intellexit & Iulius Firmicus, quam seditiosa sint Astrologorum præsagia, & quam infensa Principibus: idcircò lib.4.Mathem.cap.33.scribit: Caue, ne de statu Reipublicæ, vel de vita Romani Imperatoris aliquid interroganti respondeas: non enim oportet, vel licet, vt de statu Reipublicæ aliquid nefaria curiositate dicaraus; sed & sceleratus, atque omni animaduersione dignus est, si quis interrogatus dixerit de Imperatore: quia nec dicere poteris de co aliquid, nec inuenire, &cc.] Si Firmici confilium sequuti suissent ij, qui Tiberio Roma in Campaniam proficiscenti, reditum aftris negari vulgarunt, næ ipfi meliðs faluti fuæ confuluiflent. Dedit & Parmenes Chaldæus, is, qui Neronis tempore de imperij mutatione ex aftris pronunciauit, sux temeritatis iustissimas pœnas. Asceltarion quoque Mathematicus, qui de Domitiani exitu vaticinari ausus fuit, igne crematus illustre posteritati tumultuariæ disciplinæ reliquit exemplum. Quis hoc loco ferat Ioannis Fordiensis Franch. Decani pudenda mendacia, qui, vt oft apud Dominicum Bagnes 1. part. quæst. 155. art. 4. dub. 1. negat Astrologorum/placita improbata aliis, quam Romanis Pontificibus, & Theologis scholasticis. Nónsne proferant Imperatorum decreta, rescripta Principum, Romana Senatuscon-Iulta, vnde tanta mentiendi libido, vnde tam splendida mendacia, nifi ex odio Romani Pontificie Sed hac alias.

CAPVT

#### CAPVT DVODECIMVM.

Quàm seuere olim Ecclesia in Genethliacos animaduerterit.

O n modò Rerumpublicarum Præsides, verùm etiam sacrorum Antiffices, & œcumenica concilia istiusmodi Astrologos humanæ societatis infensos hostes iudicarunt:nam Aquilam Ponticum diuinarum literarum attentum interpretem, ob cam maxime causam à Patribus ex Ecclessa eiectum accepimus, quòd geniturarum interpretationibus impensè vacaret, & libros illos, quos combustas memorat S. Lucas Actorum c.19. ad Astrologicam geniturarum observationem,& curiositatem pertinuisse auctor est S. August. Psal. 61. Que loco refert Christianum quemdam, qui eo tempore secutus fuerar Astrologicas rationes, non fuisse in Ecclesia receptum, nist publica peracta pœnifentia. Sic autem ait : [Iste(inquit) ex Christiano, & sideli pœnitens redit,& territus potestate Domini, conuertitur ad misericordiam Domini : seductus enim ab inimico, cum esset sidelis, diu Mathematicus fuir, seductus, seducens, deceptus, decipiens, illexit, fefellit, multa mendacia locutus est contra Deum, qui dedit hominibus potestatem faciendi quod bonum est, & non faciendi quod malum est; iste dicebat quòd adulterium non faciebat voluntas propria, sed Venus; homicidium non faciebat voluntas propria, sed Mars: & iustum non faciebat Deus, sed Iupiter, & alia multa sacrilega non parua. Quàm multis eum putatis Christianis nummos abstulisse: Quàm multi ab illo emerunt mendacium? quibus dicebamus, filij hominum vsquequo graui corde, ve quid diligitis vanitatem, & quæritis mendacium? modo sicut de illo credendum est, horruit mendacium, & multorum hominum interitum, se aliquando sensit à Diabolo illectum, conuertitur ad Deum pœnitens. Nostis in Actibus Apostolorum esse scriptum cap. 19. quia multi perditi, id est, talium artium homines, & doctrinarum nefariarum sectatores, omnes codices luos ad Apostolos attulerunt, & incensi sunt libri tam multi, vt pertineretad scriptorem, existimationem eorum facere, & summam pretij conscribere. Hoe vrique propter gloriam Dei, ne tales etiam desperarent ab illo, qui nouit que rere quod perierat; perierat ergo iste, nunc que stus, inuentus, adductus est, portat secum codices incendendos, per quos fuerat incendendus, vt illis in ignem missis ipse in refrigerium transeat. Ante Pascha enim cœpit quarere de Ecclesia Christi medicinam , sed quia talis est ars , in qua exercitatus erat,quæ fuspecta esset de mendacio,atque fallacia,dilasus est. ne tentaret, & aliquando tandem admissus ne periculosius tentaretur.] Ha-Acnus S. Augustinus.

Fertur & Alexander Papa I I I. Prefbyterum, qui confuluerat Aftrologos de furto quopiam in sua Ecclesia admisso, per integrum annum amouisse à Dininis.

Secunda Decreti parte, causa 16.q.2.c.sed & illud: vnà cum S.Hieronymo Eeclesia conuersa damnat eos qui stellarum cursus,& ex illis suturorum eucntus rimantur.

3 Rursus

Rursus ibid.q.3.c. Illud. decretum est Mathematicos, qui ex Astris conantur actiones nostras, vel actionum euenta prædicere, nimis errare. Item c. Illos. dicitur Planetarios à Christiana, & vera Religione damnari.

Denique ne omnia illius quæstionis capitula percenseamus, q.5.c.non liceat. statuitur non licere Christianis observare Lunæ, aut stellarum cursus, aut inanem signorum fallaciam, pro domo facienda, vel coningio sociando.

Concilium item Bracarense I. Can. 9. [Si quis (inquit) animas & corpora humana, fatali signo credit adstringi, sicut pagani & Priscillianistæ dixerunt, anathema sit.] Et Can. 10. [Si quis (ait) duodecim signa, quæ Mathematici observare solent, per singula animæ, vel corporis membra disposiça credit, anathema sit.] Iterum Lateranense Concilium sub Leone X. & Iulio II. coactum Astrologorum licentiam inhibuit, & contra Arnoldum Villanouemen, aliosque huius farinæ homines, graniter censuit.

Concilium Tridentinum De libris prohibitis regula 9. ita Episcopis præcipit: [Episcopi diligenter prouideant, ne Astrologiæ iudiciariæ libri, tractatus, indices legantur, vel habeantur, qui de suturis contingentibus, successibus, fortuitísque casibus, aut iis actionibus, quæ ab humana voluntate pendent cer-

tò aliquid cuenturum affirmant,&c.]

Concilium Prouinciale Mediolanense sub S. Carolo Card. Borromeo celebratum p.1. ferè extrema. [Astrologi (inquit) qui ex Solis, Lunz, & aliorum astrorum motu, sigura, & aspectu de hominum actionibus, que à libero voluntatis arbitrio proficiscuntur, certò aliquid euenturum assirmant, gravibus poenis plectantur, que poene etiam ad eos pertineant, qui ad illos de huiusmodicebus detulerint, &c.]

Sixtus Quintus vir humanarum, diuinarúmque literarum scientissimus, Reipublicæ administrandæ laude, & ciuikium rerum vsu, ac prudentia incomparabili ad Pontificiam dignitatem euectus, nihil habuit prius, quàm Christè Domini Ecclesiam ab Astrologicis lappulis, tribulis, lolio repurgare, primosi-

quidem iplo Pontificatus anno, Astrologia vsum planè interdixit.

Nec verò (inquit in faluberrima constitutione aduersus Astrologos lata) ad futueos cuentus & fortuitos cafus prænofcendos yllæ funt veræ artes, aut dilciplinæ, led fallaces, & vanæ, improborum hominum astutia, & Dæmonum fraudibus, introductæ, ex quorum operatione, confilio, vel auxilio, omnis diuinatio dimanat, sine quòd expresse ad futura manifestanda inuocentur, fine quòd ipfi pravitate, & odio in genus humanum occultè etiam præter hominis intentionem, se ingerant, & intrudant, vanis inquisitionibus futurorum, vt mentes hominum perniciosis vanitatibus, & sallaci contingentium prædictione implicentur, & omnis impietaris genere, deprauentur, que quidem iphs cognita hine, non dininitate aliqua, nec vera futurorum reminiscentia, sed naturæ subtilioris acumine, & aliis quibusdam modis, quos hominum obtusior intelligentia ignorat. Quamobrem dubitandum non est, in huintmodi futurorum contingentium & fortuitorum eucntuum inquifitione , & præcognitione diaboli operam fe fallaciter immifcere, vt fua fraude, ac dolis, miferos homines, à via falutis auertat, & laqueo damnationis inuoluat. Quæ chm ita smt, non nulli hæc fideliter & religiosè, vi debent, non attendentes, sed curiosa sectantes, graviter Deum offendunt, errantes ipsi, & alios in errorem mittentes. Tales in primie lume Astrologi, olimMathematici, Genethliaci, Planetarij vocati, qui vanam, falsámque syderum, & astrorum scientiam prositentes, diuinæque dispositionis ordinationem, suo tempore reuelandam, præuenire audacissime satagentes, hominum natiuitates, & genituras ex motu syderum, & astrorum cursu metiuntur, ac iudicant sutura, siue etiam præsentia, & præterita occulta, atque ex puerorum ortu, & natali die, siue quauis alia temporum, & momentorum, vanissima observatione, & notatione de vniuscuiusque hominis statu, conditione, vitæ cursu, honoribus, diuitiis, sobole, salute, morte; itineribus, certaminibus, inimicitiis, carceribus, cædibus, variis discriminibus, alissque prosperis & aduersis casibus, & euentibus præcognoscere, iudicare, assirmare, temere præsumunt, non sine magno periculo erroris, & insidelitatis, cùm S. Augustinus, præcipuum Ecclesiæ sumen, eum qui hæc observat, qui attendit, qui credit, qui in domum recipit, qui interrogat Christianam adem, & baptismum prævaricasse affirmet, & c.

Rursus infrà: [ Hac perpetuò (inquit) valitura constitutione, Apostolica. auctoritate statuimus, & mandamus, vt tam contra Astrologos, Mathematicos, alió sque quo scumque dictæ iudiciariæ Astrologiæ artem, præter quam circa agriculturam, nauigationem, & rem medicam, in posterum exercétes, aut facientes iudicia,& nativitates hominum,quibus de futuris contingentibus,excessibus, fortuitisque casibus, aut actionibus ex humana voluntate pendentibus, aliquid euenturum affirmare audent, etiam si id se non certò affirmare aslerant, aut protestentur, quam contra alios cuinsque sexus, qui supradictas damnatas rationes fallaces , & perniciolas diuinandi artes fiue (cientias exercent, profitentur, & docent, aut discunt, quive huiusmodi illicitas divinationes, fortilegia, fuperstitiones, veneficia, incantationes, ac detestanda fcelera & delicta, ve præfereur, faciunt, aut in eis quomodolibet le intromittunt, cuiuscumque dignitatis, gradus, conditionis, existant, tam Episcopi, & Prælati, superiores, ac alij ordinarij locorum, quam Inquisitores hæretica prauitatis, vbique gentium deputati, etiam si in plerisque ex his casibus, antea non procedebant, aut procedere non valebant, diligentiùs inquirant, & procedant, atque in cos leveriùs Canonicis pænis, & aliis corum arbitrio animaduertant. Prohibentes omnes, & singulos, libros, opera, tra-Catus, huiusmodi iudiciaria Astrologia, Geomantia, Hydromantia, Pyromantiz, Ouomantiz, Chiromantiz, Necromantiz, Artis Magicz, aut in quibus fortilegia, Auguría, Auspicia, exectabiles incantationes, ac superstitiones continentur, ac luper in memorato indice interdictos, lub centuris, & pœnis in eo constitutis, à quibuscumque Christi sidelibus legi, aut quomodolibet retineri, sed illos Episcopis, & ordinariis locorum, vel Inquisitoribus prædictis præsentari, & consignari debere. Er nihilominus eadem auctoritate statuimus, & mandamus, vt contrà facientes, legentes, aut retinentes, libros, & scripta huiusmodi, seu in quibus talia continentur, similiter iidem Inquisitores libere, & licite procedant, ac procedere, & poenis dignis punire, & coërcere. pollint,&c.]

Hæc funt Philosophoru, Medicoru, Jurisconsultorum, Theologorum, Sanctorum Patrum, Principu, Pontificum, Concilioru de Astrologia iudicia. Infaniatitaq; oportet, qui tot, tantosq; aduers us viros pro Genetalizea state audeat, crego eruscatoribus, qui medaciis questu faciut, credendu est potius, quam Philo-isophis

sophis omnibus, omnibus Medicis, Theologis vniuersis, sanctis Patribus, surisperitis, omnibus qui ingenio & doctrina pollent. Existimabimus totam Graciam, vniuersam Italiam in Medicina delirasse, damnabimus doctissimos viros stultitiæ, temeritatis, vanitatis, ignorantiæ, fraudis. Solis Astrologis habebimus fidem? Ad ægros non Medicos, sed Genethliacos vocandos; de Reipub. statu Astrologos non rerum ciuilium petitos consulendos censebimus? Nimium fibi arrogant, fi auctoritatem supra omnes mortales sibi sumunt Astrologi. Quis credat solos Astrologos verum vidisle, acerrimi ingenij viros nihil intellexisse: Quis sibi persuadeat sapientes omnes à veritate desects. folos mendaces Aftrologos pro veritate flare ? Jackent iam experimenta, dicane fram arrem cerris & nunquam fallentibus constate observationibus. Scilicer accrrimi doctiflimique mortalium ignorarunt. Hæc experimenta ne fando quidem de iis-quidquam audicrunt.: Cur/fidem illis fecerunt nullam, cur perstirerunt in sententia de vanitate Astrologia: Est in huiusmodi notationibus longe plus deceptionis, & fraudis, quara vulgus exiltimate valeat, plus in hac arte sapientes viderant officiarum, quam vulgus suspicerur. " 2011

#### CAPVT DECIMVMTERTIVM.



Genethliacam artem exitio fuisse multis Principibus.

🜃 V. R. miramur & Rerum publicarum moderatores, & factorum Antistites, semper Astrologiæ fuisse infensos? Mukisilla Regibus, & Imperatoribus exitio fuit, magnas Rebuspublicis intulit 🌉 calamitates.Et quis percenfendo numeret Imperatores,& Reges,

quos rerum maximarum inani expectatione, & spe tanquam hiantes coruos, delufos, Aftrologi ad certum, & exploratum exitium fumma cum Imperij R 🗠 🧸 gnique ruina duxerunt? Quis inire potest eorum numerum, quos in postremum excidium Aftrologorum præfagia egerunt? Simeon Bulgarorum Princeps, Mathematicorum fuafu in Crobatos validum exercitum duxit, certificma cum victoriæ spe, sed inter angustias montium à Crobatis profligatus incredibilem cladem accepir. Emanuel Comnenus Imperator audita clade, quam in Sicilia acceperant sui, rem in male auspicatum classis egressum retulit, quare vt in posterum fœliciùs bellum administraretur, Astrologorum penstratis rationibus, nouam classem adornauir, & quam opportunissimo Aftrorum congressu Angelo Duce è portu dimissi. Sed ea vbi ad Siculum fretutn peruenit, à Rogerio Rège capta plané demonstrauit quantum Principes, atque Imperatores fallant Aftrologorum præsagia. Petrus Castellæ Rex, cui Iudzus Astrologus gloriæ plurimum, & fœlicitatis, nova regna, & imperia ex Astrorum rationibus pollicebatur, omnibus quæ eo auctore fusceperat bella infechciter gestis, nonne tandem in Henrici fratris nothi, potestatem venit: multilque vulneribus confossus, vitam miserè amisit? Ludonicus Sforzia Mediolanensium Dux, qui nihil vuquam aggressus dicitur, niss ex Astrologorum præscripto, Ducatu prinatus in carcere apud Gallos miseram mortem obinit. Plenz sunt huiusmodi exemplis historia, referta corum hominum vita, qui Astrolo Astrologorum vanis pollicitationibus delectantur: quot enim vidimus Astrologorum prædictis a suis sedibus excitos ad aulam, ad militiam, ad mercaturam, ad forum, accessisse, qui insælici, ac miserando exitu decesserunt? O magna priuatarum rerum calamitas! ô postremum Rerumpublicarum excidium! Adhuc habemus sidem ludibriis, adhuc huiusmodi nugiuendulis credimus: non ita qui sapiunt prudentia & virtute vtuntur; procul Genethliaca præsagia habent, longè hoc genus hominum repellumt.

## CAPVT DECIMVMQ VARTVM.

# Astrologiam vullius esse frugis.

I vlla ex aftris aptè duceretur futurorum præfensio, constaret sanè aliquis Astrologia fructus , nec effet Astrologorum gens, egestare, mendicitate, arumnis, calamicatibus infamis : quie enim ars repe-riri potest humanis rationibus magis accommodate Jeplan hac de qua agimus, que rerum enemainimultos annos presuidens fiquo modo notra consiliaremporum momentis attemperanda sint oftendit, aperique nobis mailtounte vien eur lime quid prospera adiernique asses spondeant; aut minicontur, ve contibres simus in bonis procurandis, reiioiendis contrariis: At nihilo meliùs rebus fuis confutere eos, qui Aftrolabia adhibent in confilium, quam cateros mortales, per quotidiana experimenta comperimus. Quid ateiner tor coslo machines adhiberey for distinguere Zodiatos; tot figna confrituere, aftrorum confensiones, & diffensiones, amicinis, difficia anxiè perincitigare, fyderum rimari abditas vipes yargana confilia, fi fortuna ludibriis æquè expoliti funt, qui hæc oblemant, so qui contemmunt? Mihi quidem non solum mibilgrodesse, sed enam obesse planimum Generaliacz widerur : serir enim perum alienissimacum varias opiniones y quibus concitarus animus, munc abfonus concipit appetitiones, nune fulcipit futilem timorem, polliceeur intérdummontes aureos, accenditque manienarum rerum spem, à que plerique deiecti aut mochillimam egerunt vitam, aut inortem libi confeiuerunt. Rurius variis terriculamentis absterret à literarum studio, à militia, ab aula, à matriihomo ya religione : magno falutis , honoris , roi familiaris, dispendio. Quot illa angoribus, curis, molectiis, sollicinudinibus, con cruciat, quibus aut occultas infidias, à domesticis, ab amicis à ciuibus, à Principe minitatur, aut bonorum publicationem, & paterne donnes comminatur excidium? Fac alicui promissile Astrologum opulentam hæreditatem, à fratre, à sorore, à confanguineo; quas illi animo subiecit faces? quas accendit alieni patrimonij cupiditates ? quàm illi difficile erit modum adhibere ? Fac alteri in Romana Curia pollicitum elle primam dignitatem Aftrologum, quas ille opes non funder, quos non fuscipier labores, quas non perferer molestias, quid non aget, aut patietur, vt ad aulam perueniat? Non abibo longiùs. Astrologorum pollicitationibus plerique inflammati, à razione desciseunt, atrocissima quæque aggrediuneur scelera, parentibus, exoribus, liberis, patriz, Reip. exizium moliuntur. Sedanda sunt hominum effranaca cupiditates, non incitandx

tanda prasagiis, conferuanda sunt sedata mentis judicia, non conturbanda vanis prædictis, que si animi appetitiones incitauerint vehementius, difficile crit rationis præscriptionem tenere, & appetitiones regere, ne in omne flagitium erumpant. Nec illud postremum est Astrologia praconium, quod omnes Aftrologos ad pottremam redegit egestatem. Nullum sanè reperies scriptorem, qui huie hominum generi probrosam non obiiciat mendicitatem; nam, vt prætermittamus Altrologiæ olores, quibus fidem eleuare polset suspicio, nullus Mathematicorum est, qui sui seculi coniectoribus non exprobret infamem egestatem, & inopiam. Facit id Ptolemæus Astrologorum Princeps libro 1. de Iudiciis, cap. 3. facit Iulius Firmicus libro 1. Mathef. facit Hieronymus Cardanus ad librum 1. Ptolemæi text. 13. & 14. facit Franciscus Iunctinus libro defensionis Astrologia, facit Bellantius libro 1. Apologiæ contra Mirandulanum, facit Bonatus, facit Albertus Pighius Apologia pro Astrologia, faciunt denique omnes, qui Astrologicas rationes attigerunt. Ex rei familiaris inopia ortæ funt fraudes, fallaciæ dæmonum, familiaritates, mendacia, quibus vniuería Astrologorum natio infamis est, Equidem Genethliacam in partem feelicitatis collocarem multò maximam, ii Generaliacis nihil mili meditatum, mihilmili animo provifum, contingere animaduerterem; nune verò cum conflet non minus quam cæteros, cos improuisis vrgeri euentis, subitis calibus transuersos agi, multas grauissimálque nequidquam tale cogitantibus accidere calamitates, impetrare (fateor) à me non pollum, vt eredam, aut illas noctilucas aliquid præfagire polle, aut illius frugis carum effe præfagia: nam fi totius vitæ curfum in natalitio schemate (ve profesentur) canquath in leuissimo speculo viderent, fi rerum omnia cuenta anticiparent cognitione, si tanta animi pronisione anteuerrerent quarcumque enentura funt ; nonne aut prouifione aliqua auerrerenr, aut aliqua declinatione effingerent granissimos, & exitiales casus, qui fibi impondent a At corum alios videmus in crucem actos, alios necatos sufpendio; alios vneo impactos, alios prafocatos aquis, alios igne exuítos, alios fecuri percuffos, alios è Tarpeio faxo deiectos, alios demerfos mari, alios infidiis oppressos, alios granissimis afflictatos morbis , alios fame , fitique engelos, alios fubita ruina obrutos, atios carceris macie, & arumnis confectos, alios pulsos in exilium, alios aliis innumeris exagitatos modis. Tragordias loquimur aut fabillas i Antem omnium gentium; omnium ætatum, omnium temporum i omnium feripturarum; omnium mortalium teftificarione certiffmam Recenti themoria Lucas Gauricus Genethliacæ fama nobilis, à Ioanne Bentluolo Bononiæ viro Principe, cuius fatalem horam vulgarat, magnis cruciatibus diuexatus, eft extinctus.

Bartholomæus Cocles Bononiensis, quem in astra ferunt laudationes Astrologorum, adacta in occipitium securi, ca sola de causa à Capono extinctus

fuit, quòd eum homicidam fore prædixerat.

Antiochus Tibertus Cæsenas à Pandulpho Malatesta in carcerem coniectus, viderat ne sibi securi pereundum, quando à custodis silia resti imperiate. fugam adornabat?

Qui Ioannem Galeatium Mediolanensium Ducem adhuc florentibus annis è vita cessurum, ex natalitiis eius astris cognouerat, cognouerat ne suspendio sibi vitam siniendam esse:

Parme

Parmenas Chaldæus, qui de Neronie Imperatoris cæde vaticinari non dubitauit, ignorauit fine dubio funm caput Neroni deuotum à stellis.

Domitianus Augustus Mathematicis prædictionibus, vique ad superstirionem obligatus, nónne à Pantheniano alissque domesticis milere interfectus suir; nequidquam Genethliacis præsagils inuspribus?

Quis Hieronymo Cardano magis varia vilus est fortunasquot illum morbi ad mortem vique differarunt squot vitæ discrimina adinit e quoties in carcerem coniectus, quoties insidiis appetitus suit e magisterij dignitate, qua in Papiensi Academia sungebatur, per summum dedecus expoliatus. Romam religionis causa septus accessums male apad plusimos audinit. Is in sua genitura exponenda triginta annis se laboralle scribit lib. de indiciis, cap. 6. Quo autem operis pretio tantum studium susceperit, quid emplumenti caeperit ex tam sedula commentatione, intelligas ex iis, qua libroscentum geniturarum, genitura 19. scribit. Prostetur enim nibilà se alienum suisse corum, qua Genethliaca astra portendebant e cadem nimitum sabiturus incommoda, si Genethliacam planè ignorasset. Liuium Pituarium magni nominis Mathematicum, qui iussu Tiberij Imperatoris è supe Tarpeia deiectus suit, quid iuvarunt Astrolabia, stellarum exaltationes, retrogradationes, pigris deiecta signa pravualuerum?

P. Martium Astrologiæ peritissimum nullum sydus docuit, quod illi extra

Exquilinam partem supplicium esset subeundum.

Quoties Mathematici omnes amoti ab vrbe, è Repubreiecti, amandati ex Italia, exclusi ex vrbibus in exilium acti suerum nihil huiusmodi metuentes.

Placetue igitur cos habere vates & nosse quæ aliis imminent pericula, quos in suis rebus cæcutire certum est? Credemus cos suturorum conscios, qui instantia, & præsentia non vident? ab iis alionum exitus requiremus, qui ignorant suos?

Negabit aliquis multos ex iis quos commemoranimus ignorasse qua sibi instabunt pericula. Lucam enim Gauricum Bartholomæus Cocles eius discipulus monuit, vt fuga suæ saluti consuleret. Domitianum imperatorem Mathematicis rationibus cognouisse fatalem sibi noctem illam faturam, qua contracidatus fuit, scribunt omnes qui eius res gestas scribunt. Nil in præsentiarum moror, dummodo constet nullam ex Astrologorum præsagiis percipi vtilitatem, id verò perhade sequitur, si dicas Astrologos conscios quidem esse impendentium sibi calamitatum; sed eas nulla procuratione aut declinare, aut auertere posse, ac si admittas, eos rerum suarum infœlices exitus ignorare. Addo fipriùs illud recipitur, Aftrologos præfentifeere fuas ærumnas, & inscenies calus, multo magis miseram ac miserabilem esse eorum, quam cæterorum conditionem: hos enim instantes solum & præsentes afficiunt calamitates, illos impendentium etiam malorum opinio, & anxia ærumnarum expectatio perpetud cruciat: itaque quod Poeta Tantalo apud inferos ob sceleth animique imporentiam excogitarunt supplicij genus maximum, faxum quoddam impendens, quod nullam rilli quieris partern relinquat, id experiumen, & qui Aftrologia dans operam, & qui Aftrologorum pradictis fidem adhibent : suscepta enim impenderitium malorum opinio, perpetuis cruciat curis; continuis augoribus premit, din nochique molestiis assiictat,

innumeris sollicitudinibus conficit, quibus ægritudinibus susceptis sine vila

rerum expectatione meliorim mens sepe à se ipla discedit.

Sed quis aut vberiùs, aut fœliciùs hoc argumentum explicanit, quàm Tullius? [ Atque ego (inquit) ne vtilem-quidem arbitror esse nobis futurarum rerum scientiam. Quz enità vita faiisset Priamo, si ab adolescentia scinisset, quos euentus senecturis effet habiturus? Abeannus à fabulis, propiota videamus. Clarissimorum hominum nostræ ciuitatis granissimos exitus in confolatione collegimus. Quid igitur, vt omittamus superiores Marcone Crasso putas vtile fuisse tunc cam maximis opibus, fortunisque floreret, scire sibi interfecto Publio filio, exercituque deleto, trans Euphratem cum ignominia, & dedecore esse percundum? An Ca. Pompeium conses tribus suis Confulatibus, tribus triumplais, maximarum rerum glora lætaturum fuisse, si sciuisset se in solitudine Ægyptiorum trucidatum iri, amislo exercitu? Post mortem verò ea consequertura, qua sine lacrymis non possumas dicere? Quid verò Cæfarem putamus? If divinasfet fore, yt in eo Senatu, quem maiore ex parte iple cooptasset in curia Pompeiana, ante ipsius Pompeij simulacrum tot centurionibus suis inspectantibus', à nobilissimis ciuibus, partim etiam à se omnibus rebus ornatis, trucidatus ita iaceret, vt ad eius corpus,non modò amicorum, sed ne seruorum quidem, quisquam accederet? Quo cruciatu animi vitam acturum fuille? Certè igitut ignoratio futurorum malorum vti-Lior est quam scientia.

Tullio addo Phauorinum apud Gell, lib. 14. noctium Attic. cap. 21. [Aut adnersa (inquit) eventura dicunt; aut prospera: si dicunt prospera, & fallunt, miser sies frustra expectando, si aduersa dicunt, & mentiuntur, miser sies frustra timendo; si vera respondent, exque sunt non prospera, iam inde ex animo miser sies antequam è fato sias: si scelicia promittunt, exque cuentura sunt, tunc planè duo erunt incommoda, & spectatio te spei suspensum fatigabit, & sutrum gaudij fructum spesiam tibi deslorauerit. Nullo igitur

pacto vtendum est istiusmodi hominibus res futuras præsagientibus.

## CAPVT DECIMVMQVINTVM.

Ioannis Baptista Cardani Hieronymi Cardani filij infælix exitus.

I HIL iactant insolentiùs Genethliaci, qu'm Genethliace vtilitates. Aiunt prænosse que hominum imbecillitati impendent, prodesse ad instituendam elm vitæ rationem, que vnicuique maximè sit accommodata, ad inchoanda opportuno tempore negotia, ad declinanda que imminent pericula. Nos contrà superiori capite, multis illustrissimisque exemplis planum secimus, nihil Astrologis prosuisse præsensiones futararum, hoc ipsum name consistante aggredimus exemplo Hieronymi Cararum, qui Astrologiæ reparatorem voique agit, qui solus inter Astrologia, magister haberi vulta Astrologiæ. Hie exclineris primum suscepti leannera Barptistam, qui attais anno a secrente, inscio patra yxarem directorioris fortunæ,

tanz, nec satis pudicam, à patre proptezea domo eiectus, rei familiaris inopia laborare cœpit, cum enim nullum ex arte, (erat enim medicus) quam exercebat quæstum faceret, quòd stupidi esset ingenij, & à patre destitueretur necessariis, in summa versabatur rerum inopia; cogebatur tamen non solùm 'vxorem , fed etiam focrum , focerum , forores aliquot , & fratres vxoris alere, in tanta egestate vxor quæ luxuria & procacitate nulli cedebat mulierum, maritum maledictis profeindere, impetere conuitiis, lacessere adulteriis, corporisque prostitutione propemodum publica, quotidiana iurgia in capitale odium abierunt, quod cum toto biennio perdurasset, neque finem yllum res habitura videretur, confilij expers veneno vxorem è medio tollere conftituit, 🕶 ea se ratione aliquando molestia liberaret. Quare vxori decumbenti ex puerperio, placentam exhibuit veneno infectam, quam cum illa degustasset, mortem obiit, & maritum ea cura exoluit, qui cûm intolerabilem farcinam depoluisse sibi videretur, perbellè secum actum existimauit. Sed non ita multò post publica potestare comprehensus, & in carcerem coniectus fuit, & quæstionibus addictus non solùm factum professus est, sed addidit præterea bis fine fuccessu priùs miscuisse venenum: quare capite damnatus, securi percuslus obiit anno 1560.die 7.Aprilis ztatis anno 26.nec dum exacto.

Vnde hac habemus?à Casdano ipso patre, qui lib. de vtilitate ex aduersis capienda, præcipuè ex tractatu de luctu, & oratione pro filio ad Senatum Mediolanensem habita, vbi sœmineo vlulatu deplorat miserrimi filij calamitatem: sic enim ad Iudices ait: [ Vultisne, vt apud omnes gentes, & omnia lecula, legantur hæc, sapientissimus, iustissimus, æquissimus Senatus Mediolanensis sub Clementissimo Rege Philippo, maioris partis orbis Domino, Ioannem Baptistam Cardanum medicum, filium Hieronymi, optima spei adolescentem, capite puniuit, hoc ipso, quod vxorem obstinatissimo animo veneno necauerit, quoniam illa cum socru sapius obiecerant adulterium Le perpetrasse, atque etiam liberos duos genitos masculum, & fœminam ex adulteriis, non ex ipfo procreatos. Quid dicent Gentes? quid dicturi funt po-Ateri? an hunc adolescentem iustè damnatum? nequaquam: qui tantam causam, & tam atrocem habuerit se ipsum vleiseendi: an Senatum iniustè egisse, aut minus prudenter? multo minus, quandoquidem tanta sapientia, tam confirmatus æquitaris animus vno actu vitiari non possit. Quid ergo dicent, dicturive erunt, ve monstrosus hic casus est, ita fuisse prodigiosam damna-

tionem, &c.]

prouisione aliorum casus anteuertes. Non possumus credere eos esse surorum conscios, quos videmus, earum quæ sibi impendent calamitatum inscios.

## CAPVT DECIMVMSEXTVM.

## Astrologorum dissensiones.

N vna est Astrologiæ ratio, sed multiplex, & varia, mutat enim monstrum istud subinde formas, & tanquam nouus Proteus vertitse in Leonem, in Aprum, in Draconem, in ignem, in quercum, in auem, in aquam, non tot Cameleon animal, induit colores, quot Astrologia suscipit à loco, in quo versatur, ab opisice, à tempore formas, alia est apud Hebraos, alia apud Chaldæos, apud Ægyptios alia, alia apud Persas, ab his omnibus difsentiunt Arabes, Albumazar, Auerodan, Atamar, Mazanalla, Zahel, nec Arabes probant Græci, nec Græcos Latini: Aduerfus antiquos Astrologos stat Ptolemæus Alexandrinus; hunc refellit Albumazar, aduersus verumque dispurar Auenazra, veteres omnes reiicit Cardanus libro de Iudiciis Geniturarum, cap. 26. lib. de reuelationibus, cap. 1. lib. de rettitutione temporum, cap. 14. Contra Cardanum facium, omnes recentiores Tycho Brahæliba.de noua ftella,cap.2. & hominem Aftrologiæ quam venditar ignarum,& eius obseruationes non dubitat appellare ridiculas. A Bellantio dissentit Michael à Petrasancta, ab hoc Franciscus Iunctinus, nec leui aliqua & ludicra de re dissentiunt, sed lis est de toto asse, de ipsa Astrologia forma, de constituendo naralitio schemate, ex quo de totius vitæ cursu statuitur: vnde omnes prædi-Ctiones, tanquam à fonte promanant. Ioannes Antonius Maginus libro Líagogico, p.2.cap.10. refert tres modos construendi syntagma Montiregij,& Rainaldi, quem vocant rationalem, Arabum, & Iulij Firmici: Alchibitij quem Ioannes de Saxonia in commentariis Alchibitij contendit esse Ptolemæi.

Domos cœlestes, à quibus astra vim, & esticientiam mutuantur, quæ totius Astrologiæ sunt fundamentum, aliter antiqui, aliter nostrates, aliter Arabes, aliter Ægyptij, aliter Græci, aliter Latini constituunt; alij enim signiferum, alij æquatorem, alij verticalem circulum, alij parallelum per gradum eclipticæ orientem meridiano circulo interceptum diuidendo domos cælekes, assumuntiqua in recetteros omnes errore deceptos feribit Icannes Automius Maginus loco citato, nouas tabulas, qua fola ad veritatem accesserim, polítice tur his verbis. Igitur neglectis domorum tabulis perperam fapputatis; qua aliorum Ephemeridibus præfigi consucuerunt, nouas & correctiores mostris diariis appoluimus. ] Non minor inter Aftrologiz magistros disfensio est de domorum potestate, & iure. Mallins enim torus à certeris dinersus abit. Peolemaus dissider à nostratibus omnibus. Arabes & Latini servos à sexua domo diiudicant , Prolemæus & Ægyprij ab ea quæ à fexta diftat plurimutm 📌 🖦 🕶 🗝 bos à leptima, & à prima fignificari parat Prolemans; catteri à festation quin-22 domo Arabes, & Larini quartum filios Prolemens in decima, & 41 decima. Mallius ab Oriente. Porphyrius à decima doing hanceum formatip, & paren-

tum

tum vota suspendit: secunda domus significat subitam spem recentioribus, vt Cardano lib.de Iudiciis geniturarum, cap. 1. apud veteres diuitias, de coningiis ferè omnes ab Occidente divinant , Heliodorus à medio etiam cœlo : à tertia Cardanus,& recentiores,itinera coniectant,& labores,alij hæc petunt,à nona. Denique ne singula persequamur, non minor inter Astrologos est de præcipuis Astrologiæ capitibus disceptatio, quam inter insanientium delirationes dissensio. En ars certis observationibus constituta. En quibus habemus sidem, en quibus vitæ nostræ rationes credimus, en qui iactant diu se in experiendo & obseruando laborasse,contraria & planè pugnantia, sunt eorum scita,& omnes experimentis ad arcanam disciplinam peruenerunt. Quid alios desideramus testes? ipsimet Astrologi, cùm alij vnam , alij aliam sequantur rationem, alij has, alij illas feruent obferuationes, vni negligant vnas , alij alias fanctiones, nónne profitentur ita diuinari posse conservatis quàm neglectis Astrologiæ præceptis? Claudat hoc opus Sixtus ab Hemminga Frisius, qui cùm me-liores annos in Genethliacæ studio collocasset, hæc immortalitati testata reliquit. [Hoc à primis annis in votis maxime habui, vt cognoscere possem an hæc inferiora omnia ab Astris gubernarentur, ac ipsorum quasi Imperio administrarentur, quòd si non omnia, quæ ? quousque ? quantum?deinde an hoc iplum posfer ab humano ingenio exactè deprehendi ac percipi, tum an ea ipla cognitio vtilis esset humano generi: cui indagationi cum non exiguum temporis , fumptuum , & laboris plurimum impendi. Cum autem longo vfu , & experientia multa doctus, rem penitus inspexissem, comperi Astrologorum doctrinam, cui priùs, antequam nota esset, impensè fauebam, esse impossibilem, falfam,nulla fide dignam,& inutilem. ]

Laus Deos Beatag, Virgini Maria.

INDEX

And the stage of the state of the A



## INDEX RERVM, VERBORVMQVE CO-

PIOSISSIMVS, QVÆ IN HIS quinque libris contra Astrologos coniectores continentur, ordi-

ne alphabetico dispositus.

A



BORTVS in muliere quando fiat.

Abortus fit plerumq; ex odore à lucernarum extinctu. 82. ex alui multo fluxu, & aliis causis. ibid.

Abscissio, gloriosum nomen à Mathematicis
vsurpatum. 234
Accessiones terrio quoque die in morbis acu-

tis enemiunt.

53
per Accidentia an liceat Aftrologis reclificare

genituras. 309
Accidentibus pluribus horoscopum vnum no

posse accommodari, vnde conficiat Sixtus ab Hemminga.

Actio corporis duplex est.

15.16

Actio Solis omnium aftrorum validifima, in acture pracertim, ex Prolemao. 21

Actionis genus quotuplex attribuatur fignis à
Mathematicis 234.235

de Actione cœlì in subiecta corpora adeò constans omnium sapientum sententia, quàm varios & ambiguos habeat explicatus. 4

Actus omnes in quo horoscopi loco inueniantur. 230

Adamas vade vim habeat trahendi ad se electrum secundum Astrologos, pilos item, & furculos.

Adipis & cere mixtioni.recte comparatur maris & forminæ genitura. 78

Adrianus Imperator fingulis amis Aftrologicas prædictiones comparauit. 276

Adriaticum mare non concipit æstum, quem concipit Tyrrhenum.

Adulphus Holfatiæ Princeps contrariam suæ

genituræ fortunam obtinuit. 304 Ædes, que Scorpione quarto cœli loco existente exædificatæ fuerint, cur Scorpionibus ob-

moxias dicant Aftrologi.

Ades quæ fint ratæ, ac ftabiles Planetarum, in tanta orbium coelestium conversione. 254

Ædificationem Venetiarum inter genituras numerat Cardanus. 263

Ægris corporibus an exercitationes vtiles fint.

Ægritudines partim necessarias habent affectiones, partim ex eo, quod contrariam habent affectionem, dependent. 64

Ægritudines in quo horoscopi loco inueniantur. 230

Ægritudines facit Saturnus in fexto loco ab horoscopo constitutus, & quando præsertim.

Ægyptij negauerunt diuinam prouidentiam,&
omnia fatali necessitate euenire docuerunt.
143

Ægyptij artem Genethliacam tradidêre, inferiorum caufarum præsidio planè destitutam. 212

Ægyptij faciunt virum dextera caput Leonis cenentem, in primo gradu Leonis. 246. partes Zodiaci in monomerias fecerunt. 247

Ægyptiorum, Chaldzorúmque imagines coleftes omnes cur Arabes euerterunt. 243. Æquabilitas eadem est spatiorum nocturno-

rum, quæ & diurnorum. Æqualitas generis ex quo horoscopi loco in

Æqualitas generis ex quo horoscopi loco inueniatur. 219

Æqualitas motus, glorio sum nomen à Mathe-Y y mati

| maticis viurpatum. 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Æquinoctium vernum ignoratum à Marhe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| maticis. 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Æquinoctij verni prærogatiua quænam str.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aër num soleat commutari omnibus astris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| tum orientibus, tum occidentibus. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| quòd Aër quibuidam locis sie insalubris, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| aliis verò maxime salutaris, vnde fiat. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| cur Aër soleat mutari, astris omnibus tum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| orientibus, tum occidentibus, sed Cane præ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| cipuè, ex Aristotele. 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aëris, ignisque calor fouetur ac conscruatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| cœli motu. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aëris situs circumspiciendus in domicilij ele-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ctione, ex doctrina Hippocratis. 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aëris mutationes subitæ vnde eueniant. 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Æsopi dictum eximium, eiúsque causa à Pla-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| tone reddita. 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Æstate media frigus repente ingruere, imbres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| decidere, salire grandinem, furere ventum,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| vnde fiat. 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Æstate media niues & frigora nonnunquam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| graffantur,& vnde id fiat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Æitiualis solstitij prærogatiua quenam sit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| The state of the s |
| Æstates & hyemes vade efficiantur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ættates non sunt æqualiter calidæ, & qua-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| re.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Æstus maris stellarum quoscumque occultos,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| & latentes laqueos eludit atque perrumpit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ætas nouella & senescens cur magis generet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| fæminas, qu'am florida. 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Æ hereas domos Platonis distributas tradit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ptolemæus, ei úsque ratio. 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Æthiops ex imaginatione pulcherrimum fi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| lium edidit. 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Æthiopum descriptio, ex Ptolemzo. 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Afri, ex Iulio Firmico, dicuntur subdoli. 146.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Agaricum vnde vim habeat pituitam educen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| di,secundum Astrologos. 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Agni si caprarum lacte alantur, lanam habent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| duriorem. 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Agnorum duorum fimul genitorum disparitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ande fiat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Agricolæ, & nautæ quid statum aëris vocent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Agricolæ quo cibo vterentur tempore pestis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dame & alicharia province & que etiem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Romz, & aliis locis proximis, & quo etiam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| qui intra vrbes degebant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Agrippa Herodis nepos quid audiuerit ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| augure.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Alberti opinio de fluxu, & refluxu maris. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Alberti Pighij iudicium de Astrologis sui tem-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| poris. 181.183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Alberti Pighij disputatio de zquinoctio ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - 205.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Albumazat agnouit liberum arbitrium. 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Albumizer quantus fuerir apud Altrologos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

tam Arabes, quam Latinos, ciulque granissimi crrores. Albumazar quid dicat de maximis illis, quas appellant, conjunctionibus Saturni, & Iouis. Albumazar vnde ortam scribat Mahumetanam religionem. Alcinous Genethliacas nugas Philosopho homine indignas duxit. Alexander Magnus concidit telo confossus. Alexander Vitellius dux quam habuit genitu-Alexandri Regis asseclæ, eius inflexam in alteram partem ceruicem, vocisque asperitatem repræsentarunt. Alexander Medices è medio sublatus suit contra Astrologorum omnium sui temporis obscruationes. Alexandri Medices genefis à quibus descripta. Alexander Papa III, presbyterum, qui consuluerat Astrologos, per integrum annum à diuinis amouit. · Alexandri V I. in genituta qui fuerint indices dignitatis. Alexandro magne Oxydracarum Indorum Metropolim oppugnaturo quid Demophon prædixerit. Alexandria, vrbs celeberrima intellexit corum infaniam,& tarditatem ingenij,qui Genethliacos confulunt. Alfridaria Cardano quid sint. 219. corum genitura vel diurna, vel nocturna. 220. ingenij, honoris, & diuitiarum à quo tempore Alimentorum facultas, omnium que funt in Medicina, est veilissima, ex Galeno. 117 Allium, valentior cibus est, quam pastinaca. Allio magnetis vis retunditur. 41 Allia cuti impolita cur cam erodant, atque exulcerent, comesta verò non. Aloysij obitus, repugnantibus astris, quæ robur corporis, & longam vitam spondebant, cui rei tribuatur à Gaurico, & Cardano. 107 Alphonsi Regis tempore, qualem Zodiacum cogitarint Astronomi diuersum à Zodiaco octaux sphzix mobili, & variis stellis apto. Alphonsi, Copernici, Tychonis, & aliorum tabulæ dissentientes sunt inter se. . 268 Alterationes rerum sublunarium om mes unde 1, 11 eperagantur. Aly Auerrodam de figuis doctrinal. duas evuertit mendaciorum opulentislimas officir Das. Libbar ji ni 🕡 de Amicitiis, & fratribus ex quo horo scopi lo-

119 Amor

co difeemus.

| Amor vitæ syderali impulsui obstat non rar                                             | ò.       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 171                                                                                    |          |
| Amphiaraus magnam apud Græcos famam v                                                  |          |
| ticinandi adeptus est. 27                                                              |          |
| Anaxagoras cur fobrius appellatus ab Aristo                                            |          |
|                                                                                        | râ       |
| deorum.                                                                                |          |
| Andreas Alciatus eum non obtinuit honoren                                              |          |
| quem promittebat eius genituta. 30                                                     |          |
| Angores consciétiz, qui nefarios homines di                                            |          |
| noctuque exedunt, descributur à Poëtis. 17                                             | 0        |
| Animalcula ab vniuocis causis no proueniut.2                                           | t        |
| Animalia plurima nascuntur hyeme, quibe                                                | 15       |
| multo vberior calor ineft, quam quem i                                                 |          |
| aëre experimur è cœlo dilapfum.                                                        |          |
| Animalia foccunda citissime senescunt. 14 Animalium sterilitas sit ex patris vel matri |          |
| vitio. 6                                                                               |          |
| Animantes partim necessarias habent affectio                                           |          |
| nes,partim ex eo, quod contrariam haben                                                | ıt       |
| affectionem, dependent.                                                                |          |
| De Animantibus mutis, aut stirpibus cur Astro                                          |          |
| logi nihil pronuncient è stellis, sed de homi                                          |          |
| nibus folum, præfertim opulentis. 26.                                                  | 4        |
| Animantium imperfectorum formæ vnde,tan                                                | -        |
| quam ab efficiente primario. 32.3                                                      |          |
| Animautium proprietates è cœlo non defluuni                                            |          |
| & quare.                                                                               | 2        |
| Animantium motus omnes aut boni, aut mal                                               |          |
| opinione cientur.  Animus in corpus dominicum habet impe                               | 5        |
| rium, mens verò in appetitum, ciuile ac re-                                            | -        |
| gium.                                                                                  |          |
| Animi motus concitantur plurimi in casu 8                                              |          |
| fortuna agitatis. 135                                                                  | 9        |
| Animi motus duo existunt opinione boni, au                                             |          |
| mali imminentis, corumque effectus. 19                                                 |          |
| Animi mores an sequentur corporis tempera                                              |          |
| mentum.                                                                                |          |
| Animi mores molliri concentu, scribit Plutar                                           |          |
| chus.  Animi vitia ex quo horoscopi loco perspi-                                       |          |
| ciantur. 230                                                                           |          |
| Animorum mores ex corporum temperamen                                                  | _        |
| to è cœlo hausto petendi sunt, ex sententi                                             | 2        |
| veterum Chaldeorum.                                                                    |          |
| Ad Animorum motus voluntarios non est ex-                                              | -        |
| terna causa requirenda.                                                                | 5        |
| Anni, & menses non sunt æqualiter salutares                                            |          |
|                                                                                        | 6        |
| Anni tempora, rerumque vices non ficrent fin                                           | <b>C</b> |
| definito quodam curfu, recurfuque Solis. 1                                             | 7<br>د   |
| Quo Anno vel die horoscopus peruenerit ac<br>locum, quem natali hora Saturnus occupa   | <u>.</u> |
| bat, an Saturni fequetur effectum. 23                                                  |          |
| Annorum generales quosdam euentus, & plu                                               |          |
| ribus communes instituit Cardanus. 269.27                                              | ó        |
| Anser, cibus est valentissimus.                                                        |          |
| Antipathiz,& sympathiz rebus vnde fiant. 4                                             | 3        |
| Aper, cibus est valentissimus.                                                         |          |

Apostoli redempti sunt & cogregati ex pecca • toribus, non viique natiuitatis suz hora. 320 Appetitio vitz beatz non est subjecta syderali imperio. Applicatio, gloriolum nomen à Mathematicis vlurpatum. Apuliz incolz, przstantiz, benignitati amicitiæ student. In Apum aut vesparum genere an monstra accidant. Aqua vt madefaciar, an postuler operam ignis elementaris, vel hominis. Aquæ vis inest humectandi per se,& ex naturæ principiis. Aquæ quomodo se habeant circa domicilium, diligenter perferutandum. Aquatica quædam figna cur appellata fint. 244. corum descriptio ex Manilio. Aquila Ponticus ob quam causam à Patribus ex Ecclesia eiectus fuerit. Aquilonaribus paralellis subiectorum descriptio,ex Ptolomzo. Arabes re & factis liberum arbitrium pernega-Arabes negauerunt diuinam prouidentiam, & omnia fatali necessitate euenire docuerunt. Arabes cur omnes Ægyptiorum, Chaldzoiúmque imagines cœlestes euerreiunt. Arabes formolum iuuenem, eleganter amictum, digitos habentem contortos, fingunt in primo gradu Cancri. Arbitraria quænam sint illa quæ de signis dicuntur. Arbor læta & nitens in locum alium transposita deterioris terræ succo deperit. Archelaus, summus Astrologus, prædictionibus non est vius. 316.319 Archilochi libros parum pudicos à sua Republica exulare iusserunt Lacedæmonij. Architecti honorabiliores & doctiores in vnaquaque arte sapientiores existimantur, quâm ij qui manibus operantur,& ratio.-Areræ Arabum Regi quid responderint arioli, cum Romanorum arma excimelecret 178 Argumentum appolité declarans fabulosa esse omnia, que de signorum potestate Genethliaci mentiuntur. Aries cur fignú mundi factus ab Aftrologis, 225 Ex Arietis stellis aliz Iouiz, aliz Martiz, aliz Saturniæ, aliž alterius naturæ. Arieris in capite quos stellæ effectus habeant. 196.103 Arietis variæ partes à Mathematicis traditæ. Arietis primus decanus quis fit, eiúsque forme sola Mathematicorum cogitatione effor-245 In Ariete Saturnus quid lignificet. 207 Arioli quid responderint Aretz Arabum Regi Romanorum arma extimescenti. 178 Ari

| · I                                                                        | N       | D          | E     | X       |                            |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------|---------|----------------------------|
| Aristippus tegulà occisus, qua ex impl                                     | uuio i  | in         | fixa  | fint,   | ex Arif                    |
| caput cius decidit.                                                        | 2, 1    | 3          |       |         | i orbis,                   |
| Aristocleam puellam nudam videus Str                                       | abo ,   | IA.        |       |         | aliud de                   |
| cam exactit.                                                               |         | 0          |       |         | olům va                    |
| Aristoteles ad quid referat, quod Echin                                    |         | .c-<br>10  |       |         | ir in var                  |
| niluniis vberius impleantur. Aristoteles vade deducat monstrorum           |         |            |       |         | omnium<br>e foli <b>s.</b> |
| 85.86                                                                      |         |            |       |         | rires occ                  |
| Aristoteles, Philosophorum Princeps,                                       | agnoi   | ait        |       |         | ra terræ                   |
| liberum arbitrium.                                                         | 92.     | 93         | Astro | rum d   | defeçtar                   |
| Aristoteles Stagirites vnam Genethlia                                      |         |            | tu.   | _       | •                          |
| glexit, cùm omnes alias disciplinas                                        |         | _          |       |         | w dne c                    |
| mè complexus sit. 314.315 quar<br>Aristotelis doctrina de motu cœli.       | :c. 3   | 16         |       |         | nde fæti                   |
| Aristotelis doctrina de motu cuen.  Aristotelis responsum quærenti cur pr  | oles c  | 14<br>T-   |       | m leg   | ris quæn                   |
| terorum animantium magis quam h                                            |         |            |       |         | n iudici                   |
| fui parentis gerat naturam.                                                | 75.     |            |       |         | entiorú                    |
| Aristotelis amici eius balbutientem                                        |         |            |       | empla   |                            |
| imitati.                                                                   | 1       | 55         |       |         | omnes c                    |
| Aristorelis sententia de moribus nobili                                    |         |            | ua    | ri ab i | Astrono                    |
| Aristotelis ratio de tempestatum mu                                        |         |            |       |         | inuto.                     |
| bus.                                                                       |         | 41         |       |         | intimi                     |
| Ars vera divinandi censenda esset Astro<br>semel tantum verum prædixisset. |         |            |       |         | ihus, &                    |
| Artem Genethliacam exitio fuife mul                                        |         | 78<br>in-  |       |         | ledes, &<br>icis , & i     |
|                                                                            | 4.84    |            |       |         | cogressu.                  |
| Arres Astrologorum quænam sint.                                            |         | 04         |       |         | k nouus                    |
| Artemon è plebe natus est similis A                                        | intioc  | ho         |       |         | tot gand                   |
| Regi Syriz.                                                                |         | 75         | 27    | · 2     | _                          |
| Artes,& quidquid nobis artis suffragio                                     |         |            |       |         | on pos                     |
| tur, in quo horofcopi loco inuenian                                        |         |            |       |         | onceptu                    |
| Asceltation Mathematicus igne crema<br>Asclepiades phreneticorum mentes    | ner (v. | m-         |       |         | iibus tur<br>Ir aër (o)    |
| phoniam fanitati restituit.                                                |         | 67         |       |         | Aristote                   |
| Asclepiadis sententia de exercitationil                                    |         |            |       |         | lidibus                    |
| 121                                                                        | ,       |            | · fu  | cipia   | tur, qui                   |
| Asiani, ex Iulio Firmico, dicuntur semp                                    | per in  | iu-        |       |         | pipe at                    |
| riofi,& voluptatibus occupati.                                             |         | 46         |       |         | non po                     |
| Aspectus Orientalis, & Occidentalis,                                       |         |            | ec    | uibu    | sfœtus                     |
| gloriola à Mathematicis viurpata. Aspectus oppositus quid sit, ex Cardan   |         | 34         | Aitro | logus   | quibus<br>liuinet i        |
| Aspectuum vires sunt velut labor flect                                     | endi l  | 59.<br>02- |       |         | qui ve                     |
| listam.                                                                    |         | 661        |       |         | di arte                    |
| Aspidis virus, canis rabidi spuma, vipe                                    | ræ ve   | net        |       |         | quam p                     |
| num, parem vim non habent, vel                                             |         |            | Aftro | logi    | cuiulda                    |
| applicata, vel intrò assumpta.                                             | 1       | 13.1       |       |         | inanes e                   |
| Assimilationis nutrientium ad id quo                                       |         |            |       |         | cuiuldă j                  |
| tur, cuidens argumentum quodnam                                            |         |            |       | o.Cæl   |                            |
| Afterismi astrorum non suns æquales inter se sunt æqualia.                 |         | -          |       |         | m falli d<br>m line r      |
| Afterismi Arabum quam dissimiles on                                        |         | 3 3<br>ab  | 27    |         | M WHY I                    |
| Ægyptiorum, Chaldzorumque aff                                              | teri în | is.        |       |         | um Phi                     |
| 243                                                                        |         |            |       |         | um ai a                    |
| Aftri vis frigida si perit frigida, non                                    | calid   | a à        | T2    | lubie   | cta.                       |
| quo res illa frigida effecta est frigi                                     | da.     | 25         | Astro | logi    | ad quid                    |
| Aftri vicinitas quotuplex potest elle,&                                    | quæ     | ct-        |       |         | crant.                     |

Astri seu Planetz locus quid sit, ex Aristotele.

Astra omnia suam propriam habent lucem. 2

Astra multa orbi, singula inferioribas cur in-

que fixa vocantur, ab vno migrant. rias, sed & contrarias vires iis domiciliis.2 50.2 5 5.2 52 lumen naturæ similis est ultas non defiderant ea que vifcera, ad nos efficientia cœli moonceptui præfunt, folo conii aliquid possit decerni.63. am elle pollit. is dislimillima sunt prisconque experimenta, atque ongressus an postint obsermis in quoliberZodiaci graconsiliarij quid tradant de quid iis tribuant. domicilia fixa fiunt à Mammobili**a.** s quid lit, quàm nouis altris 257.258 ia cur finxerint Aftrologia le Astrologos coniecturam s, probatur. n orientibus, tum occiden- ... eat mutari,sed Cane præcir negotium vaumquodque plurimum interesse dicant. selt omnes caulas inspicere, acit originem. instructus esse deber præsin incertum. ra aliquando præuidet, cur pollere non putatur, tameth n quæstuosi historia, qua se electiones. 218 prædictio de Nerone Clauupliciter continget cum n2uolutionibus consideranie olophis agnolcunt eceli podum fublunarem, &c corporationem dierum criticorum referant. Astrologi an in pueri, an in matris stellis videant qua ex matrum affectionibus feetibus contingunt. Aftrologi fi quando verum dicant, ad quid referendum fit. Aftrologi

| Astrologi cur tot inuenerint nugas, partes,fa-                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| cies, nouenarias.                                                                     |
| Aftrologi funt, qui que præftare non possunt arte, per artem possicentur. 185         |
| arte,per artem pollicentur. 185<br>fi Astrologi contendant Saturni frigidam na-       |
| turam ex vario eius ascensu per parces he-                                            |
| milphærij nostri deprehendi, quid respon-                                             |
| dendum. 200                                                                           |
| Astrologi veteres an experiendo contulerint                                           |
| caulis cum cœlestibus sublunares, & exami-                                            |
| natis virarumque ponderibus, artis præcep-<br>tiones condiderint. 211                 |
| Astrologi cum dicut falsas divinationes ex cer-                                       |
| tis observationibus esse, falsas negant esse                                          |
| ex vanitate artis. 215                                                                |
| Altrologi recentiores duos finxerunt Zodia-<br>cos. 246                               |
| cos. 236<br>Aftrologi cur nihil de mutis animantibus, aut                             |
| stirpibus, sed de hominibus solum, præser-                                            |
| tim opulentis, pronuncient e stellis. 264                                             |
| Astrologi quò confugiant, quando non ita cer-                                         |
| to prædicere possunt syderum congressus.                                              |
| 268<br>Aftrologi an possint de summo Pontisicasu ab                                   |
| aftris decernere.                                                                     |
| Aftrologi num de futuris honoribus, ac digni-                                         |
| tatibus dicere possint ex aftris. 298,299                                             |
| Astrologorum Principes sirulam feccrune, non                                          |
| hauserunt aquam de puteo. 2 67<br>Astrologorum ratio, qua soctum stellis re-          |
| spondere asserunt. 89. figmentum egregium.                                            |
| 90                                                                                    |
| Astrologorum iudicium lubricum & temera-                                              |
| rium adhuc efteriamfi, noraris aftris, homi-                                          |
| num temperamenta perspecta haberent.                                                  |
| Astrologorum imperitia ex iplis Astrologis                                            |
| probatur. 180                                                                         |
| Aftrologorum tria suffugia, quoad congressus                                          |
| fimilitudinem, quoad obleruarionum Aftro-                                             |
| nomicarum errores, & quoad experimen-<br>ta Aftrologica.                              |
| Astrologorum effugio, quo aiunt errores, qui                                          |
| in syderum observando congressu contin-                                               |
| gunt, non elle magni momenti, tria oppo-                                              |
| Buntur. 104                                                                           |
| Astrologorum sententiz omnes de imaginibus coelestibus yt sunt mendaces omnes, incon- |
| Rantes, ita & diffentientes.: 246                                                     |
| Aftrologorum pszdictiones quantum inuen-                                              |
| ur à consulentium leuitate & credulitate                                              |
| nimia. 292                                                                            |
| ab Astrologis non esse adhuc exacte notatos                                           |
| fyderum congressus, eclipses & ephemerides declarant.                                 |
| Aftrologis cur eaden non fir adhibenda fides,                                         |
| o quz & Physicis. >61/62.63                                                           |
| Astrologis primis vude innomerint omnium                                              |
| Planetasum vires, quantitus ale Audiore. 197                                          |
| Aftrologis curduccensulere merisò semper bod                                          |
|                                                                                       |

Astrologis an liceat per accidentia rectificare genituras. Astrologia vel pares vult esse cœli & proximarum causarum vires generando, vel maiores cœli, quam aliarum caufarum, vel mi-Astrologia à quib, principiú suum duxerit, 180 Astrologia à Chaldzis notata, secundum Sextum Empiricum. in Astrologia errores magnos parit instrumentorum vitium, ex Ptolemzo. Astrologia vera ars censenda esset diuinandi, si semel tantàm verum pravidifiet. 178 er Aftrologie iplius principiis, que omnes genethliaci recipiunt, huius artis vanitas ap-Astrologiæ primaria fundamenta quot,& quæ 1. 1. 1 17 179 Astrologiam nullam nos habemus, quàm quæ à Prolemzo, ab Arabibus à Latinis, à Gracis tradita fuit. Astronomi an possint observare omnes astrorum congressus in quolibet Zodiaci gradu, 209,210 Astronomi recentiores quid de Signocum natura tradiderint. Astronomiz multi cribuir Plato & quare: 3 14 Athletz prifei eur à Voucee abilinerent. 1 Az Attici cur acurioses habeantur. Auari sunt semper, qui Sacurno subitountur. Auaricia in proximos virus suum trasbulit. 1 56 Auctor cur maluerit à generali quadam tractatione exordisi de cali vi, & porestate. Audroris feacestia de dichus criticis quos non è Luna & altris deducese probabilem razio -" - nem afferit." Auctoris quarta ratio ob quam fyderum aliesum, quam Lunz, ac Solis opera: obsettiora funt. Auctores recensentur, qui disette disputant de cœli vi in hæc fublunaria. Auctores qui pernogant Aftrologis, præter lumen, & motum, alias cœli vires. Auctores recensentur, qui ecclum faciunganimatum, sensu intelligentiaque præditum. Auctores Medicina inter Deos coluit antiqui-(1) 63 Auctores boni cur merità lemper succenspere Astrologis. Audacem eundem hominem, timidum, melancholicum & cholericu in quibusdam actionibus, vnde fie vr experiamur. Audacior vt quis sit paulò quam timidus, vnde 100 Auenione visum monstrum à Francisco Vale-Auertois opinio de fluxu, & refluxu maris. 13 Aues pingues rand frecunds funt, ex Aristotele, & quaro. 8 E Yy 3 Aucs

| Aues firmiores, & valentiores que fint. 117                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auibus semper & oua, & color euariant, &                                                                                                                       |
| quare, ex Democriti sententia. 86                                                                                                                              |
| Augmentationes rerum sublunarium omnes                                                                                                                         |
| vnde peragantur.                                                                                                                                               |
| Augures simili cœli partitione va sunt, qua & Mathematici, ad mortales fallendos. 256                                                                          |
| Augurum, Haruspicumque prædictiones non                                                                                                                        |
| potuerunt impetrare fidem à Christianis.                                                                                                                       |
| <b>179</b>                                                                                                                                                     |
| Augurium Spurinam non fefellit, fed fecuritas                                                                                                                  |
| Cælarem. 278                                                                                                                                                   |
| S. Augustinus refere monstrum in Oriente na-                                                                                                                   |
| tum. 85                                                                                                                                                        |
| D. Augustinus probat Genethliacos auctore                                                                                                                      |
| dæmone divinare interdum,& veplurimum.                                                                                                                         |
| 2.93                                                                                                                                                           |
| D. Augustini querimonia ad propositum liber-                                                                                                                   |
| tatis humanz.                                                                                                                                                  |
| Augustus prohibuit mulicribus spectaculis adesse. 158                                                                                                          |
| Augustus nummos argereos Capricorni Signo,                                                                                                                     |
| quo cditus est, notauit. 275                                                                                                                                   |
| Augusto qui orbis terrarum imperium prz-                                                                                                                       |
| -findizerunt, vnde id habuerint. 300                                                                                                                           |
| Anicennas subabsurdam temperamenti com-                                                                                                                        |
| meatus est definitionem.                                                                                                                                       |
| Aulicis in Principum palatiis id accidit, quod                                                                                                                 |
| in vrbe Roma vereium candidati pati soliti                                                                                                                     |
| erant, ex Tellio.                                                                                                                                              |
| Auster cur Canicula oriente moueatur, idque                                                                                                                    |
| lege nature certissimum fieri solass.                                                                                                                          |
| Austri eur non fiant continui post hyemales                                                                                                                    |
| versiones, Borez autemác.  Australis declinacionis, seu Borealis in quoto                                                                                      |
| . gradu fiat Planetarum coniunctio, valde re-                                                                                                                  |
| fert r- 807                                                                                                                                                    |
| Australes stelle: in capite Pilcis quos essectus                                                                                                               |
| habeanti ( 403                                                                                                                                                 |
| Auftralibus paralellis subiectorum descripțio,                                                                                                                 |
| ex Peolemao. 146                                                                                                                                               |
| Autumous, & Ver vode efficiantur.                                                                                                                              |
| Autumni non sunt zqualiter seci,& quare. & Antumnalis zquinoctij przroganua quznam                                                                             |
| Antumnalis aquinoctij pratogativa quanam                                                                                                                       |
| fib                                                                                                                                                            |
| A Pud Bactras,& Indos, qui Brachmanes ap-                                                                                                                      |
| pellanur, diuerfis moribus viuune. 334                                                                                                                         |
| Bardasenus Syrus luculenta oratione Astrolo-                                                                                                                   |
| gos proditz veritatis crimine coppingis,                                                                                                                       |
| 317. 333. & seqq.                                                                                                                                              |
| S. Basilij sententia in Poëtas adulteria deorum                                                                                                                |
| impudenter describentes. 159                                                                                                                                   |
| S. Basilij sententia in Genethliaez artis inuen-                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                |
| tores. 214,215                                                                                                                                                 |
| Basiliscus cos, quos oculis afflarit, aut sibilo                                                                                                               |
| Basiliscus cos, quos oculis afflarit, aut sibilo contigerit, momento interficit.                                                                               |
| Basiliscus eos, quos oculis assarti, aut sibilo contigerit, momento interficit. 43.46  Bastarnæ incolæ sunt communiter seroces, per-                           |
| Basiliscus eos, quos oculis assarit, aut sibilo contigerit, momento interficit. 43.46  Bastarnæ incolæ sunt communiter seroces, per- uicaces, truces. 146.147. |
| Basiliscus eos, quos oculis assarti, aut sibilo contigerit, momento interficit. 43.46  Bastarnæ incolæ sunt communiter seroces, per-                           |

Bellantius duo in codem homine diftinguit temperamenta, & quæ illa fint. 33. rationes eius contrariæ ipfis Aftrologorum decretis. 34.cur ea inuenit duo temperamenta. Bellancius quid sentiat de Astronomicie experimentis. 193.194. ex cius sententia duo confequentur necessario. 194.195 Bellantij sex potissimum rationes refelluntur, quibus persuasus est, causas sublunares omnes esse cœli instrumenta. Bellantij doctrina de diebus criticis examina-56.57 Bellicofi funt semper, quibus Mars præsidet. 34 Belluz marinz, cibus validiffimus. Bera, firmior est cibus, quam lactuca, vel cucurbita, vel asparagus. Boëtius queritur de suorum temporum corruptela. Boni, aut mali imminentis opinione duo exifunt animi motus, corumque effectus. 292 Boni fiunt alij natura, alij consuctudine, alij doctrina. Bononiz, Mediolani, Florentiz instauratio-· nem, Venetiarum zdriicationem, inter genituras numerat Cardanus. Bonorum iactura non raro Dei optimi maximi irâ solet immitti. Borez propter quid funt continui post zstinales versiones, Austri autem non se post byemales Borcalis, seu Australis declinationis in quoto gradu fiat Planctarum coniunctio, valde Boum duorum fimul genicorum disparitas va-Brachmanes qui appellantur apud Indos, & Bactros, diucris moribus viuunt, quam Indi. Braffica sfirmior est cibus, quam lactuca, vel cucurbita, vel asparague. 117 Brasticz, & Rosz quanta inimicitia. Britanniz incolz sunt communiter seroces, 146.147 peruicaces, truçes. Brumalis folftirij prærogatiua quænam fit.27 t in Brutis corpus coharct fine mente. Bubula inter domesticos quadrupedes graniffima. Bubi omnes, cibi valentiores funt. Bulgarorum Princeps Simeon Mathematicorum fuasu in Crobatos infiliens, incredibilem cladem accepit. Burbachij sententia de zquinoctio verno. 205 Apa, valentior cibus est, quàm pastinaca. 117 Capa cuti imposite cur cam etodant, atque exulterent, comesta verò non. C. Carias inter vigintiquatuor vulnera vnum dumtaxat lethale accepit à Bruto. Calchantem augurem longe optimum fuific

278 Calculi

. scribit Homerus.

| Calculi morbus principium habet à lacte. 113<br>C. Caligula à Cherea tribuno occisus suit, per                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| æquiuocationem Astrologi cuiusdam. 290<br>Calor minor est in ymbrosis locis, qu'am apri-                           |
| cis,& vnde id fiat.  Calor igneus auget calorem vitalem, & cœle- ftem,& quare.  8                                  |
| ttem,& quare.  Caloris est, segregare heterogenea.  Calorem cœlestem eiusdem esse natura cum                       |
| elementali, exploratæ fidei est. 8<br>Calorem, frigus, humorem, & siccitatem quare                                 |
| primas esse qualitates doceat Aristoteles. 39<br>Calores non modicos in hyeme ingruere, vade                       |
| Cancri vade nascantur. 240                                                                                         |
| Cancri in primo gradu virum & mulierem fin-                                                                        |
| Cancri in primo gradu virum & mulierem fin-<br>gunt Ægyptij manibus se apprehendentes,<br>fibsque gratulantes. 246 |
| Canis rabidi spuma, viperæ venenum, aut aspi-                                                                      |
| dis virus, parem vim non habent, vel foli<br>cuti applicata, vel intrò aflumpta. 131                               |
| Cane præcipue, astrisque omnibus tum orien-                                                                        |
| tibus, tum occidentibus, cur aër folcat mu-<br>tari, ex Aristotele. 241                                            |
| Canicula oriente tranquilla solere esse cuncta, vnde siat.                                                         |
| Canicula oriente cur Auster moueatur, idque                                                                        |
| lege naturz certifimum fieri foleat. 10<br>Caniculz zetuofz vis notifima est. 6                                    |
| Caniculæ æltuolæ vis notifisma eft.  Capitis dolores, & oculorum caligines, quibus                                 |
| mulieribus przgnantibus maturiùs, & qui-                                                                           |
| bus feriùs accidant.                                                                                               |
| Capneus, vitis quædam, fi nigram vuam ferat,<br>cum albam foleat ferre, non ob id monstrum<br>dicitur.             |
| Capparis, imbecillima materia. 116                                                                                 |
| Capræ, cibus est valentissimus. 116                                                                                |
| Capræ lacte nutritus quidam semper saltare so-<br>lebat.                                                           |
| Capris, & ouibus cur magis accidant monstra.                                                                       |
| Carbunculi vnde nascantur. 131 Cardanus vnde deducat monstrorum rationes.                                          |
| 84                                                                                                                 |
| Cardanus interrogatus de Edoardi VI. Anglo-                                                                        |
| rum Regis genitura, quid responderit. 188                                                                          |
| Cardanus alia quam veteres omnes profitetur<br>de motu Solis, Lunz. Saturni, Martis. 192                           |
| Cardanus electrones difficiles dicit elle quarnor                                                                  |
| de caulis. 216. eas non probat. 219                                                                                |
| Cardanus tradit, signa agere per se, & sine ope stellarum, in hac inferiora.                                       |
| Gardanus instituit annorum, mensium, & die-                                                                        |
| Tum generales quo dam euentus, & pluribus                                                                          |
| communes. 1 35 th 10.11 1 169.170                                                                                  |
| Cardanus pullum Principatus indicium, led fo-<br>llus prudentiz figna vidicin Cosmi Medices                        |
| Cardanus quid dixerir de Ponsificasu Leonis D.                                                                     |
| & Iulij 11. 294 29 stande id habuerik. 400                                                                         |
| Cardanus quid de Christiana roligione, Mahu-                                                                       |

| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| metana & Lutherana seribat.                                                                                                                                                                                                                       | 29                                                                    |
| Cardani iudicium de Medicis, &                                                                                                                                                                                                                    | Aftrologi                                                             |
| conicctoribus.                                                                                                                                                                                                                                    | 6                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |
| Cardani imperitia quæ, qui Astrolo                                                                                                                                                                                                                | giæ repara                                                            |
| tor,& amplificator vult haberi.                                                                                                                                                                                                                   | 18                                                                    |
| Cardani de Aftrologis iudicium fini                                                                                                                                                                                                               | ftrum,cùr                                                             |
| fuerit ipse Astrologiæ patronus.                                                                                                                                                                                                                  | 182.18.                                                               |
| Cardani querimonia de Astrologis.                                                                                                                                                                                                                 | 18                                                                    |
| Caro firmius est alimentum, quam                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | mun amuc                                                              |
| 116                                                                                                                                                                                                                                               | ••                                                                    |
| Carnes igne exuruntur non alia acti                                                                                                                                                                                                               | one,nik ca                                                            |
| loris & ficcitatis.                                                                                                                                                                                                                               | 3 9                                                                   |
| Carolus IX. nihil cœlo mali omina                                                                                                                                                                                                                 | inte in ciu                                                           |
| Carolus I X. nihil cœlo mali omina<br>genitura, ex febri acuta, & magn                                                                                                                                                                            | a fanonini                                                            |
| estusione obiit.                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | 306.30                                                                |
| Carolus à Brimeu, Frisiz Przsectus                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |
| li benignitate interierit.                                                                                                                                                                                                                        | 30                                                                    |
| Caroli V. geniturâ restitutâ, quid so                                                                                                                                                                                                             | riptum re                                                             |
| liquerit quidam Astrologus, cùn                                                                                                                                                                                                                   | cam vide                                                              |
| ret non conuenire cum aliis I                                                                                                                                                                                                                     | mperatori                                                             |
| euentis.                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | 31                                                                    |
| De Carpentis, & curribus astrorun                                                                                                                                                                                                                 | a Ande mi                                                             |
| tuati fint Ptolemæus, & Firmicu                                                                                                                                                                                                                   | s quæ lcri                                                            |
| plerant.                                                                                                                                                                                                                                          | 25                                                                    |
| Caspium mare, lacus, fontes, aquas                                                                                                                                                                                                                | omnes, cu                                                             |
| Luna non exagitet.                                                                                                                                                                                                                                | 1:                                                                    |
| Cassandrus, summus Astrologus, pr                                                                                                                                                                                                                 | : : : : : : : : : : : : : : : : : :                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |
| bus non est vius.                                                                                                                                                                                                                                 | 310                                                                   |
| Cassio Seucro celebri Oratori, arme                                                                                                                                                                                                               | ntarij Mir                                                            |
| mydonis obiecta fimilitudo est.                                                                                                                                                                                                                   | 7                                                                     |
| Calus, fortuna, euentus, & fors qu                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |
| Cicerone.                                                                                                                                                                                                                                         | 140                                                                   |
| Casus plerique accidunt gestantib                                                                                                                                                                                                                 | 14'                                                                   |
| catus pictique accidunt genantito                                                                                                                                                                                                                 | us vibio,                                                             |
| quibus nec fœtus potest esse imn                                                                                                                                                                                                                  | iunis. 8                                                              |
| Casus gloriosum nomen à Mathema                                                                                                                                                                                                                   | Cicis Viur                                                            |
| patum.                                                                                                                                                                                                                                            | 273 .                                                                 |
| Cassiopea cur inter sydera relata ex                                                                                                                                                                                                              | Arato. 24                                                             |
| Catablepha animal vnde vim habea                                                                                                                                                                                                                  | r homine                                                              |
| ad mille passus conspectum necas                                                                                                                                                                                                                  | di Gene                                                               |
| dim Afralage                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |
| dùm Astrologos.                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                     |
| Caula quælibet num per se possit pra                                                                                                                                                                                                              | eltare elle                                                           |
| ctum.                                                                                                                                                                                                                                             | 18                                                                    |
| Causa vitij, ac valetudinis in quo ho                                                                                                                                                                                                             | rofcopi lo                                                            |
| co inueniatur.                                                                                                                                                                                                                                    | . 12                                                                  |
| Cause sublunares omnes an sint co                                                                                                                                                                                                                 | -1: inf                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |
| menta.                                                                                                                                                                                                                                            | 28129                                                                 |
| Causas sublunares ab atternis, &                                                                                                                                                                                                                  | costettibu                                                            |
| pendere, bifariam intelligi potest                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |
| Caults lublumaribus metionem of                                                                                                                                                                                                                   | mnom, &                                                               |
| modum præscribi, non est quod re                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | :Inopadean                                                            |
| Aftologi                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                     |
| Astrologi.                                                                                                                                                                                                                                        | 111                                                                   |
| Astrologi.<br>A Cansis sublunatibus, & proximi                                                                                                                                                                                                    | 111<br>s impedir                                                      |
| Altrologi.  A Caulis lublunatibus, & proximi potest efficientia cœli.                                                                                                                                                                             | 112<br>s impedir<br>21                                                |
| Astrologi.  A Cansis sublunatibus, & proximi potest efficientia codi.  Celsus agnouit liberum arbitrium.                                                                                                                                          | 111<br>s impedir<br>211                                               |
| Astrologi.  A Cansis sublunatibus, & proximi potest efficientia codi.  Celsus agnouit liberum arbitrium.                                                                                                                                          | 111<br>s impedir<br>211                                               |
| Astrologi. A Cansis sublunatibus, & proximi potest efficientia codi. Celsus agnouit liberum arbitrium. Ceræ & adipis mixtioni recte comp                                                                                                          | 111<br>s impedir<br>213<br>93<br>aratur ma                            |
| Astrologi. A Cansis sublunatibus, & proximi potest efficientia codi. Celsus agnouit liberum arbitrium. Ceræ & adipis mixtioni recte comparis & forminæ genitura.                                                                                  | 112<br>s impedir<br>213<br>93<br>aratur ma-<br>78                     |
| Astrologi. A Cansis sublunatibus, & proximi potest efficientia codi. Celsus agnouit liberum arbitrium. Ceræ & adipis mixtioni recte comparis & forminæ genitura. Certamina militaria pueros exerce                                                | 112 s impedir 21; 9; tratur ma- 78 tre conuc                          |
| Astrologi. A Cansis sublunatibus, & proximi potest efficientia codi. Celsus agnouit liberum arbitrium. Ceræ & adipis mixtioni recte comparis & forminæ genitura. Certamina militaria pueros exercentic quæ.                                       | 111 s impedir 211 9: aratur ma- 78 ere conuc                          |
| Astrologi. A Cansis sublunatibus, & proximi potest efficientia coli. Gelsus agnouit liberum arbitrium. Ceræ & adipis mixtioni recte comparis & forminæ genitura. Certamina militaria pueros exercentis & quæ. Gerui quo pacto ex imis terræ cauer | 112 s impedir 21) 93 aratur ma- 78 re conuc 222 nis ferpen            |
| Astrologi. A Cansis sublunatibus, & proximi potest efficientia codi. Gelsus agnouit liberum arbitrium. Ceræ & adipis mixtioni recte comparis & forminæ genitura. Certamina militaria pueros exercentis & quæ. Gezui quo pacto ex imis terræ cauer | 112<br>s impedir<br>213<br>93<br>aratur ma-<br>78<br>ere conuc<br>222 |
| Astrologi. A Cansis sublunatibus, & proximi potest efficientia coli. Gelsus agnouit liberum arbitrium. Ceræ & adipis mixtioni recte comparis & forminæ genitura. Certamina militaria pueros exercentis & quæ. Gerui quo pacto ex imis terræ cauer | 112 s impedir 213 93 aratur ma- 78 re-conuc 222 nis ferpen            |

| Chaldzi re & factis liberum arbitrium perne-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| garunt, sicut & omnes Genethliaci. 94.95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Chaldei negauerunt diuinam prouidentiam,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| & omnia fatali necessare euenire docue-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| runt. 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Chaldzi ex Libra, & Scorpione vnam effece-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| runt imaginem,& vndecim tantum Zodiaci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| asterismos numerarunt. 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Chaldzorum observationis ratio non potest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Characteristic residence and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| manere sub diversis cœli regionibus. 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Chaldzis an possit aliquid adferre adiumenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| hydriarum ratio, in definiedis perfeste par-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| tibus fignorum Zodiaci. 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Chaldzos nunqua de sublunaribus causis suisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| sollicitos perspicuè declarat Tullius. 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Chaidam Dominum neum oriente primo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Christum Dominum natum oriente primo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| gradu Virginis, ridicula opinio Astrologo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rum. 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Christianus quidam, tempore Aquilæ Pontici,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Christianus quidam, tempore Aquilæ Pontici,<br>quam ob causam non fuerit in Ecclesia re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ceptus. 341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Christianorum omnium finis vitimus quis sir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ~ 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Christianis no licere observare Lunz, aut stel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| larum cursum vbi statuatur. 342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| de Chronocratore, & temporum moderatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| quæ tradunt Genethliaci, alfridaria penitus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| cuertunt. 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cibus varius morbos generat, & quare. 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cibi, & labores contrarias inter se vires habet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 119<br>Cibos, quibus quis affuetus est, quanquam mi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 119 Cibos, quibus quis affuetus est, quanquam mi-<br>nùs salubres, commendat Hippocrates. 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cibos, quibus quis affuetus est, quanquam minus salubres, commendat Hippocrates. 126 Cicerobis censura in Poëtas. 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ciceronis censura nue rote con la faction de |
| Cibos, quibus quis affuetus est, quanquam minus salubres, commendat Hippocrates. 126 Ciceronis censura in Poëtas. 160 Cicuta, & veratrum vade vim habeant interimendi homipem, secundum Astrologos, non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ciceronis censura affuetus est, quanquam minus salubres, commendat Hippocrates. 126 Ciceronis censura in Poëtas. 160 Cicuta, & veratrum vade vim habeant interimendi homipem, secundum Astrologos, non coturnices, aut sturnos. 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ciceronis censura affuetus est, quanquam minus salubres, commendat Hippocrates. 126 Ciceronis censura in Poëtas. 160 Cicuta, & veratrum vade vim habeant interimendi homipem, secundum Astrologos, non coturnices, aut sturnos. 41 Circumstantiarum notatio non superat periti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ciceronis censura affuetus est, quanquam minus salubres, commendat Hippocrates. 126 Ciceronis censura in Poëtas. 160 Cicuta, & veratrum vade vim habeant interimendi homipem, secundum Astrologos, non coturnites, aut sturnos. 41 Circumstantiarum notatio non superat periti ac solertis Astronomi diligentiam. 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ciceronis censura affuetus est, quanquam minus salubres, commendat Hippocrates. 126 Ciceronis censura in Poëtas. 160 Cicuta, & veratrum vade vim habeant interimendi homipem, secundum Astrologos, non coturnites, aut sturnos. 41 Circumstantiarum notatio non superat periti ac solertis Astronomi diligentiam. 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ciceronis censura affuetus est, quanquam minus salubres, commendat Hippocrates. 126 Ciceronis censura in Poëtas. 160 Cicuta, & veratrum vade vim habeant interimendi homipem, secundum Astrologos, non coturnices, aut sturnos. 41 Circumstantiarum notatio non superat periti ac solertis Astronomi diligentiam. 194 Circumstantiarum consideratio in euentibus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ciccronis censura affuetus est, quanquam minus salubres, commendat Hippocrates. 126 Ciccronis censura in Poëtas. 160 Cicuta, & veratrum vade vim habeant interimendi homipem, secundum Astrologos, non coturnices, aut sturnos. 41 Circumstantiarum notatio non superat periti ac solertis Astronomi diligentiam. 194 Circumstantiarum consideratio in euentibus rerum quantam vim habeat, exemplis doce-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cibos, quibus quis affuetus est, quanquam minus salubres, commendat Hippocrates. 126 Ciceronis censura in Poëras. 160 Cicuta, & everatrum vnde vim habeant interimendi homipem, secundum Astrologos, non coturnices, aut sturnos. 41 Circumstantiarum notatio non superat periti ac solertis Astronomi diligentiam. 194 Circumstantiarum consideratio in euentibus rerum quantam vim habeat, exemplis docetur. 212.213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cibos, quibus quis affuetus est, quanquam minus salubres, commendat Hippocrates. 126 Ciceronis censura in Poëras. 160 Cicuta, & everatrum vnde vim habeant interimendi homipem, secundum Astrologos, non coturnices, aut sturnos. 41 Circumstantiarum notatio non superat periti ac solertis Astronomi diligentiam. 194 Circumstantiarum consideratio in euentibus rerum quantam vim habeat, exemplis docetur. 212.213 Claudio qui orbis terrarum Imperium prædi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cibos, quibus quis affuetus est, quanquam minus salubres, commendat Hippocrates. 126 Ciceronis censura in Poëras. 169 Cicuta, & veratrum vnde vim habeant interimendi homipem, secundum Astrologos, non coturnices, aut sturnos. 41 Circumstantiarum notatio non superat petiti ac solertis Astronomi diligentiam. 194 Circumstantiarum consideratio in euentibus rerum quantam vim habeat, exemplis docetur. 212.213 Claudio qui orbis terrarum Imperium prædizerunt, vnde id habuerint. 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cibos, quibus quis affuetus est, quanquam minus salubres, commendat Hippocrates. 126 Ciceronis censura in Poëras. 160 Cicuta, & veratrum vnde vim habeant interimendi homipem, secundum Astrologos, non coturnices, aut sturnos. 41 Circumstantiarum notatio non superat petiti ac solertis Astronomi diligentiam. 194 Circumstantiarum consideratio in euentibus rerum quantam vim habeat, exemplis docetur. 212.213 Claudio qui orbis terrarum Imperium prædizerunt, vnde id habuerint. 300 Clementis Alexaudrini verbum. in eos qui la-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cibos, quibus quis affuetus est, quanquam minus salubres, commendat Hippocrates. 126 Ciceronis censura in Poëras. 160 Cicuta, & veratrum vnde vim habeant interimendi homipem, secundum Astrologos, non coturnices, aut sturnos. 41 Circumstantiarum notatio non superat petiti ac solertis Astronomi diligentiam. 194 Circumstantiarum consideratio in euentibus rerum quantam vim habeat, exemplis docetur. 212.213 Claudio qui orbis terrarum Imperium prædizerunt, vnde id habuerint. 300 Clementis Alexaudrini verbum. in eos qui la-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ciccronis censura in Poèras.  Ciccronis censura in Poèras.  Ciccronis censura in Poèras.  Ciccronis censura in Poèras.  Ciccuta, & veratrum vnde vim habeant interimendi homipem, secundùm Astrologos, non coturnices, aut sturnos.  Circumstantiarum notatio non superat petiti ac solertis Astronomi diligentiam.  Circumstantiarum consideratio in euentibus rerum quantam vim habeat, exemplis docetur.  Claudio qui orbis terrarum Imperium prædixerunt, vnde id habuerint.  Clementis Alexandrini verbum. in eos qui lasciua & obscena loquuntur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cicumftantiarum confideratio in euentibus rerum quantam vim habeat, exemplis docetur.  Cicumftantiarum rotatio in euentibus rerum quantam vim habeat, exemplis docetur.  Cicumftantiarum notatio non superat periti ac folertis Astronomi diligentiam.  Circumftantiarum confideratio in euentibus rerum quantam vim habeat, exemplis docetur.  Claudio qui orbis terrarum Imperium prædixerunt, vnde id habuerint.  Clementis Alexandrini verbum in eos qui lasciua & obscona loquuntur.  Coclum totum suapte natura lucidum, quan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cibos, quibus quis affuetus est, quanquam minùs salubres, commendat Hippocrates. 126 Ciceronis censura in Poëras. 169 Cicuta, & veratrum vnde vim habeant interimendi homipem, secundùm Astrologos, non coturnices, aut sturnos. 41 Circumstantiarum notatio non superat periti ac solertis Astronomi diligentiam. 194 Circumstantiarum consideratio in euentibus rerum quantam vim habeat, exemplis docetur. 212.213 Claudio qui orbis terrarum Imperium prædixerunt, vnde id habuerint. 300 Clementis Alexandrini verbum in eos qui lasciua & obscena loquuntur. 160 Cœlum totum suapte natura lucidum, quanquam propter raritatem non lucet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cibos, quibus quis affuetus est, quanquam minùs salubres, commendat Hippocrates. 126 Ciceronis censura in Poëras. 160 Cicuta, & veratrum vnde vim habeant interimendi homipem, secundùm Astrologos, non coturnices, aut sturnos. 41 Circumstantiarum notatio non superat periti ac solertis Astronomi diligentiam. 194 Circumstantiarum consideratio in euentibus rerum quantam vim habeat, exemplis docetur. 212.213 Claudio qui orbis terrarum Imperium prædixerunt, vnde id habuerint. 300 Clementis Alexaudrini verbum in eos qui lasciua & obscena loquuntur. 160 Cœlum totum suapte natura lucidum, quanquam propter raritatem non lucet. 3 Cœlum genitoris patrisque nomine appella-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cicumftantiarum consideratio in euentibus rerum quantam vim habeat, exemplis docetur.  Cicumftantiarum notatio non superat periti ac solertis Astronomi diligentiam.  Circumstantiarum consideratio in euentibus rerum quantam vim habeat, exemplis docetur.  Circumstantiarum consideratio in euentibus rerum quantam vim habeat, exemplis docetur.  Claudio qui orbis terrarum Imperium prædixerunt, vnde id habuerint.  Clementis Alexandrini verbum in eos qui lafeiua & obscena loquuntur.  Colum totum fuapte natura lucidum, quanquam propter raritatem non lucet.  Coclum genitoris patrisque nomine appellatur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Circumstantiarum consideratio in euentibus rerum quantam vim habeat, acommendat Hippocrates. 126 Ciccrosis censura in Poëras. 169 Ciccuta, &rveratrum vnde vim habeant interimendi homipem, secundum Astrologos, non coturnices, aut sturnos. 41 Circumstantiarum notatio non superat periti ac solertis Astronomi diligentiam. 194 Circumstantiarum consideratio in euentibus rerum quantam vim habeat, exemplis docetur. 212.213 Claudio qui orbis terrarum Imperium prædixerunt, vnde id habuerint. 300 Clementis Alexandrini verbum in eos qui lasciua & obscena loquuntur. 160 Cœlum totum suapte natura lucidum, quanquam propter raritatem non lucet. 3 Cœlum genitoris patrisque nomine appellatur. 4 Cœli potestas in sublunarem mundum, & cor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Circumstantiarum consideratio in euentibus rerum quantam vim habeat, exemplis docetur.  Circumstantiarum notatio non superat periti ac solertis Astronomi diligentiam.  Circumstantiarum consideratio in euentibus rerum quantam vim habeat, exemplis docetur.  Circumstantiarum consideratio in euentibus rerum quantam vim habeat, exemplis docetur.  Claudio qui orbis terrarum Imperium prædixerunt, vnde id habuerint.  Celementis Alexandrini verbum in eos qui lasciua & obscena loquuntur.  Cœlum totum suapte natura lucidum, quanquam propter raritatem non lucet.  Cœlum genitoris patrísque nomine appellatur.  4  Cæli potestas in sublunarem mundum, & corpora subiecca agnoscitur & à Philosophis,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cicumstantiarum consideratio in euentibus rerum quantam vim habeat, exemplis docetur.  Cicums censura in Poëras.  Cicuta, & veratrum vnde vim habeant interimendi homipem, secundum Astrologos, non coturnices, aut sturnos.  Circumstantiarum notatio non superat periti ac solertis Astronomi diligentiam.  Circumstantiarum consideratio in euentibus rerum quantam vim habeat, exemplis docetur.  Claudio qui orbis terrarum Imperium prædixerunt, vnde id habuerint.  Celementis Alexandrini verbum in eos qui lasciua & obscoma loquuntur.  Coelum totum suapte natura lucidum, quanquam propter raritatem non lucet.  Coelum genitoris patrisque nomine appellatur.  Coeli potestas in sublunarem mundum, & corpora subiecta agnoscitur & à Philosophis, & ab Astrologis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cicumstantiarum consideratio in euentibus rerum quantam vim habeat, exemplis docetur.  Cicums censura in Poëras.  Cicuta, & veratrum vnde vim habeant interimendi homipem, secundum Astrologos, non coturnices, aut sturnos.  Circumstantiarum notatio non superat periti ac solertis Astronomi diligentiam.  Circumstantiarum consideratio in euentibus rerum quantam vim habeat, exemplis docetur.  Claudio qui orbis terrarum Imperium prædixerunt, vnde id habuerint.  Celementis Alexandrini verbum in eos qui lasciua & obscoma loquuntur.  Coelum totum suapte natura lucidum, quanquam propter raritatem non lucet.  Coelum genitoris patrisque nomine appellatur.  Coeli potestas in sublunarem mundum, & corpora subiecta agnoscitur & à Philosophis, & ab Astrologis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ciccoms census affuetus est, quanquam minus falubres, commendat Hippocrates. 116 Ciccronis censura in Poëras. 160 Ciccuta, & vereatrum vade vim habeant interimendi homipem, secundum Astrologos, non coturnices, aut sturnos. 41 Circumstantiarum notatio non superat periti ac solertis Astronomi diligentiam. 194 Circumstantiarum consideratio in euentibus rerum quantam vim habeat, exemplis docetur. 212.213 Claudio qui orbis terrarum Imperium prædixerunt, vade id habuerint. 300 Clementis Alexandrini verbum in eos qui lasciua & obscæna loquuntur. 160 Cœlum totum suapte natura lucidum, quanquam propter raritatem non sucet. 300 Cœlum genitoris patrísque nomine appellatur. 4 Cœli potestas in subsunarem mundum, & corpora subiccta agnoscitur & à Philosophis, & ab Astrologis. 3 Cœli motu cessante, quæ actio restet in issis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cicumftantiarum considerario in euentibus rerum quantam vim habeat, exemplis docetur. 212.213 Claudio qui orbis terrarum Imperium prædizerum, vnde id habuerint. 300 Clicumftantiarum notatio non superat periti ac solertis Astronomi diligentiam. 194 Circumftantiarum considerario in euentibus rerum quantam vim habeat, exemplis docetur. 212.213 Claudio qui orbis terrarum Imperium prædizerum, vnde id habuerint. 300 Clementis Alexandrini verbum in eos qui lasciua & obscena loquuntur. 160 Cœlum totum suapte natura sucidum, quanquam propter raritatem non sucet. 3 Cœlum genitoris patrisque nomine appellatur. 4 Cœli potestas in subsunarem mundum, & corpora subiccta agnoscitur & à Philosophis, & ab Astrologis. 3 Cœli motu cessante, quæ actio restet in issi inferioribus. 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cibos, quibus quis affuetus est, quanquam minus salubres, commendat Hippocrates. 126 Ciceronis censura in Poëras. 160 Cicuta, & everatrum vnde vim habeant interimendi homipem, secundum Astrologos, non coturnices, aut sturnos. 41 Circumstantiarum notatio non superat periti ac solertis Astronomi diligentiam. 194 Circumstantiarum consideratio in euentibus rerum quantam vim habeat, exemplis docetur. 212.213 Claudio qui orbis terrarum Imperium prædixerunt, vnde id habuerint. 300 Clementis Alexandrini verbum in eos qui lasciua & obscena loquuntur. 160 Cœlum totum suapte natura sucidum, quanquam propter ratitatem non sucet. 3 Cœlum genitoris patrisque nomine appellatur. 4 Cœli potestas in subsunarem mundum, & corpora subiecta agnoscitur & à Philosophis, & ab Astrologis. 3 Cœli motu cessante, quæ actio restet in issi inferioribus. 16 Cœli facultas duplici laborat incommedo, 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cibos, quibus quis affuetus est, quanquam minus salubres, commendat Hippocrates. 126 Ciceronis censura in Poëras. 160 Cicuta, & everatrum vnde vim habeant interimendi homipem, secundum Astrologos, non coturnices, aut surnos. 41 Circumstantiarum notatio non superat periti ac solertis Astronomi diligentiam. 194 Circumstantiarum consideratio in euentibus rerum quantam vim habeat, exemplis docetur. 212.213 Claudio qui orbis terrarum Imperium prædixerunt, vnde id habuerint. 300 Clementis Alexandrini verbum in eos qui lasciua & obscena loquuntur. 160 Cœlum totum suapte natura sucidum, quanquam proper raritatem non sucet. 3 Cœlum genitoris patrisque nomine appellatur. 4 Cœli potestas in sublunarem mundum, & corpora subiccta agnoscitur & à Philosophis, & ab Astrologis. 3 Cœli motu cessante, quæ actio restet in issi inferioribus. 16 Cœli facultas duplici laborat incommedo, 30 Cœli in motibus, mutationibúsque interest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cibos, quibus quis affuetus est, quanquam minus salubres, commendat Hippocrates. 126 Ciceronis censura in Poëras. 160 Cicuta, & everatrum vnde vim habeant interimendi homipem, secundum Astrologos, non coturnices, aut surnos. 41 Circumstantiarum noratio non superat periti ac solertis Astronomi diligentiam. 194 Circumstantiarum consideratio in euentibus rerum quantam vim habeat, exemplis docetur. 212.213 Claudio qui orbis terrarum Imperium prædixerunt, vnde id habuerint. 300 Clementis Alexandrini verbum in eos qui lasciua & obscena loquuntur. 160 Cœlum totum suapte natura sucidum, quanquam proper raritatem non sucet. 3 Cœlum genitoris patrisque nomine appellatur. 4 Cœlum genitoris patrisque nomine appellatur. 4 Cœli potestas in sublunarem mundum, & corpora subiccta agnoscitur & à Philosophis, & ab Astrologis. 3 Cœli motu cessante, quæ actio restet in issi inferioribus. 16 Cœli facultas duplici laborat incommedo, 30 Cœli in motibus, mutationibúsque interest plurimum, qui ventus, qui imber, quæ tem-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cibos, quibus quis affuetus est, quanquam minus falubres, commendat Hippocrates. 116 Ciceronis censura in Poëras. 160 Cicuta, &rveratrum vnde vim habeant interimendi homipem, secundum Astrologos, non coturnices, aut sturnos. 41 Circumstantiarum notatio non superat periti ac solertis Astronomi diligentiam. 194 Circumstantiarum consideratio in euentibus rerum quantam vim habeat, exemplis docetur. 212.213 Claudio qui orbis terrarum Imperium prædixerunt, vnde id habuerint. 300 Clementis Alexandrini verbum in eos qui lasciua & obsectual loquuntur. 160 Cœlum totum suapte natura lucidum, quanquam propter raritatem non lucet. 3 Cœlum genitoris patrisque nomine appellatur. 4 Cœli potestas in sublunarem mundum, & corpora subiecta agnoscitur & à Philosophis, & ab Astrologis. 3 Cœli motu cessante, quæ actio restet in issi inferioribus. 16 Cœli facultas duplici laborat incommedo, 30 Cœli in motibus, mutationibúsque interest plurimum, qui ventus, qui imber, quæ rempestas vbique sir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cibos, quibus quis affuetus est, quanquam minus salubres, commendat Hippocrates. 126 Ciceronis censura in Poëras. 160 Cicuta, & everatrum vnde vim habeant interimendi homipem, secundum Astrologos, non coturnices, aut surnos. 41 Circumstantiarum noratio non superat periti ac solertis Astronomi diligentiam. 194 Circumstantiarum consideratio in euentibus rerum quantam vim habeat, exemplis docetur. 212.213 Claudio qui orbis terrarum Imperium prædixerunt, vnde id habuerint. 300 Clementis Alexandrini verbum in eos qui lasciua & obscena loquuntur. 160 Cœlum totum suapte natura sucidum, quanquam proper raritatem non sucet. 3 Cœlum genitoris patrisque nomine appellatur. 4 Cœlum genitoris patrisque nomine appellatur. 4 Cœli potestas in sublunarem mundum, & corpora subiccta agnoscitur & à Philosophis, & ab Astrologis. 3 Cœli motu cessante, quæ actio restet in issi inferioribus. 16 Cœli facultas duplici laborat incommedo, 30 Cœli in motibus, mutationibúsque interest plurimum, qui ventus, qui imber, quæ tem-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

X Cœli constitutio fausta an perduret toto longistimi itineris tempore. Cœli partitione limili vii lunt augures, quâ & Mathematici, ad fallendos mortales. Cœlo cessante, catera causa officiunt nibil. 17 Cœlio Pontico ius dicenti picus supra caput insedit, & quid inde haruspices responde-Coitus, pars est morbi teterrimi, quem nostri comitialem dixerunt. 141 Colericum eundem hominem, melácholicum, timidum & audacem in quibuldam actionibus, ynde fit vt experiamur. Color, & oua quare semper euariare dicantur anibus, ex Democriti sententia. Combustio, gloriosum nomen à Mathematicis viurpatum. Conchylia fidem faciunt arcanis Lunz viti-Conchyliorum incrementum & decrementum Concilium Tridentinum quid præcipiat Episcopis circa libros Astrologiæ iudiciariæ. Concilij prouincialis Mediolanensis decretum in Altrologos, sub S.Carolo Borromzo celebrati. Conditiones omnes requifitz in Aftrologo, ne divinct in incertum. Configurationum syderalium non leuis, sed magna est diuersitas, duabus de causis. 206. Congressio alia S. Augustini sum Astrologis. Congressus omnes astrorum an possint obseruari abAstronomis in quolibet Zodiaci gra-109.110 du, & miauto. Congressus astrorum quid sir, quim nouis aftris varius,& nouus. 257.258 Congressus syderum quado non ita certò prædicere possunt Astrologi, quò confugiant. Coniecturam de futuris euentis nullam posfunt ducere Mathematici ex Signis, quamuis corum magna effet vis,ac potestas. 238 In Conjugiis masculorum quid inspiciendum, ex Prolemzo. Conjunctio Planetarum in quoto gradu fiat Australis, sine Borcalis declinationis, valde Conjunctiones si rarò in cundem gradum signi recurrunt, multò rariùs in idem ciusde gradus minutum. de Coniunctionibus illis maximis, quas appellant, Saturni, & Iouis, quid dicat Alba-Conscientia obstat prauis corporis propensio-.169.170 Consiliatij astrorum intimi quid tradunt de

AUA

clectionibus,& quid illis tribuant.

Confuerado valer quamplurimum non ad bo-

| . nom tantum, fed ad malum etiam, ex Ga-                                        | D                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| leno 153                                                                        | Æmones an subsint actioni coelestium                                                        |
| Consuerudinis vis quanta sit ad valetudinem                                     | corporum, per se, vel per accidens, dire-                                                   |
| conservandam, aut contrà. 125.127                                               | ctè, an indirectè.                                                                          |
| Contareni opinio de fluxu,& reflaxu maris. 13                                   | Decanus primus Arietis quis sir, eiusque for-                                               |
| Contrariorum eadem est causa. 5.8                                               | mæ sola Mathematicorum cogitatione ef-                                                      |
| Contrarietas, gloriosum nomen à Mathema-                                        | formatz. 245                                                                                |
| ticis vsurpatum. 234                                                            | Decani quot omnem Zodiaci circulum possi-                                                   |
| Conualescentiam si prædicit Astrologus, quo-                                    | deant. 147                                                                                  |
| modo est accipiendum. 289                                                       | Declinationis Australis, seu Borealis, in quoto                                             |
| Conuersatio tota in quo horoscopi loco in-                                      | gradu fiat Planetarum coniunctio valde re-                                                  |
| ucniatur. 230                                                                   | fert. 207                                                                                   |
| Copernici, Alphonsi, Tychonis, & aliorum                                        | Decreta aftrorú nihil iuris habere in religioné                                             |
| Astrologorum tabulæ dissentientes sunt in-<br>ter se. 268                       | verá pietatémque, scripsit Tycho Brahe. 295<br>Decretalis vná cum S. Hieronymo damnat cos,  |
| Copulata euenta (quæ confatalia Chrysippo)                                      | qui stellarum cursus, & ex illis suturorum                                                  |
| vnde dimanent. 193                                                              | euentus rimantur. 341                                                                       |
| Cor est fons præcipuus caloris, qui ad cere-                                    | Desectiones Solares & Lunares principes exer-                                               |
| brum dimanat. 19                                                                | cent vires in res inferiores. 181                                                           |
| Cor Leonis ab vno in alium demigrat gradum.                                     | Democritus qua de causa mostra fieri scribat.86                                             |
| 2;8                                                                             | Demophon quid prædixerit Alexandro magno                                                    |
| Cornelius Celsus non sanis modo, sed ægris                                      | Oxydracarum İndorum Metropolim oppu-                                                        |
| etiam corporibus exercitationes vtiles esse                                     | gnaturo. 279                                                                                |
| putauit. 121                                                                    | Demosthenes naturæ vitium exercitatione su-                                                 |
| Corona horoscopante natum, Regem futu-                                          | stulic. 129                                                                                 |
| rum, cur dicant Aftrologi. 245                                                  | Demosthenes naturz virium meditatione, at-                                                  |
| Corpus haber duplicem actionem. 15.16                                           | que exercitatione sustulit.                                                                 |
| Corpus coheret fine mente in stripibus, in sa-                                  | Detrimentum, gloriosum nomen à Mathema-                                                     |
| xis, in brutis. 27. nullum simplex, capax est                                   | ticis viurpatum. 234                                                                        |
| Corres inform graduat & abformat avadem                                         | Dei admirabilis sapientia in dispositione vni-                                              |
| Corpus iplum erodunt & ablumunt quædam medicamenta.                             | nersi prædicatur mirifice ab Aristotele. 101<br>Ne Deum quidem ex causa libera, & ad vtrum- |
| Corpus nullum dum mouetur æqualem locum                                         | que æque parata agnoscere posse conten-                                                     |
| occupat.                                                                        | dunt quid futurum, vel non futurum fit, S.                                                  |
| Corpora cœlestia an sint cause humanorum                                        | Thomas, Scotus, Durandus, & alij. 100                                                       |
| actuum, deciditur à D. Thoma Theologo-                                          | Dextrum trigonum sit, ex Firmico. 259                                                       |
| rum principe. 60                                                                | Dizta hominum perquirenda in electione do-                                                  |
| Corruptio fœtus in muliere vnde fiat. 65                                        | micilij. 113                                                                                |
| Corruptiones return sublunarium omnes vnde                                      | Diametrum quid sit, ex Firmico. 258                                                         |
| peragantur.                                                                     | Quo Die, vel anno horoscopus peruenerit ad                                                  |
| Cosmus Medices, Florentinorum dux, natus                                        | locum, quem natali hora Saturnus occupa-                                                    |
| . Capricorni signo, eo vsus est in vexillis &                                   | bar, Saturni sequetur effectum. 232                                                         |
| publicis operibus. 275                                                          | Dies cur maxime variantur Orionis exortu, fla-                                              |
| Crassus quo die infausto prælio cecidit, grauis-<br>simè ad limen offendit. 279 | túsque importuni commouentur.  9 Dies post brumam quintusdecimus Austrum                    |
| Credulicas nimia, & leuitas consulentium                                        | mum (a fare to disease                                                                      |
| quantum inner Altrologorum prædictiones.                                        | Dies critici an ad Lunam, aut aliud astrum per-                                             |
| 191                                                                             | tineant.                                                                                    |
| Cretensis quidam iracundus mitior factus à                                      | Dies critici, non critici, & medij qui fint. 48,                                            |
| Platone. 157                                                                    | indicatiui item. ibid.                                                                      |
| Crisis quid sit, & quando contingat 47. quid di-                                | Dierum criticorum tota structura à Galeno ex-                                               |
| scriminis habeat ina ab altera. ibid. quibus                                    | cogitata euerritur.                                                                         |
| conspicata notis. 48                                                            | Dierum, & horarum electio absurdissima est, ex                                              |
| Cucumis, imbecillima materia. 116                                               | Cardano. 219                                                                                |
| Cueurbita, imbecillima materia. 116                                             | Dierum, mensium, annorum generales quos-                                                    |
| Cursibus velocibus an vtendum.                                                  | dam euentus, & pluribus communes insti-                                                     |
| Cyprianus Leouitius rationem restituendi ho-                                    | tuit Cardanus. 169.270                                                                      |
| roscopum ad omnes Planetas pertinere pu-                                        | Dignitas Medicinz quanta fit. 62                                                            |
| tat. 309.310<br>Cyrillae Alexandrians and to Mathemaricie                       | Dignitates vnde lignificari dicăt Astrologi. 299 De Dignitatibus, ac honoribus futuris num  |
| Cyrillus Alexandrinus quid de Mashematicis pronunciet.                          | polint exaftris dicere Aftrologi. 298.299                                                   |
| Arontmerer. 312                                                                 | Z z                                                                                         |

|                                                                         | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diluuij orbis quotus fucrit, & quis eius domi-                          | Duodecimus locus malus dæmő appellatur. 130                                                |
| <b>116</b>                                                              | Durandus contendit, ne Deum quidem ex causa                                                |
| Diocletiano qui orbis terrarum Imperium præ-                            | libera, & ad vtrumque zque parata agnosce-                                                 |
| dixerunt, vnde id habuerint. 300                                        | re posse quid futuru, vel non futurum sit. 100                                             |
| Diogenis Cynici iudicium de Medicis, &                                  | E                                                                                          |
| Aftrologis coniectoribus.  Diogenis Cynici dictum de ebrio, quem in fo- | Brietas coulctores in amoré vini traxit. 156                                               |
|                                                                         | Ecclesia quàm seuerè olim in Genethliaco                                                   |
| Diogenis Cynici egregium dictum in Astro-                               | Echines pisciculus vnde vim habeat sistedi na-                                             |
| logos.                                                                  | uim, secundum Astrologos, aut saltem remo-                                                 |
| Dion ridiculos Aftrologos esse pronúciauit. 317                         | randi.                                                                                     |
| Directio, gloriosum nomen à Mathematicis                                | Echini fidem faciunt arcanis Lunæ viribus.                                                 |
| vsurpatum. 234                                                          | Echini habet se in pleniluniis vberi, & quare. 6                                           |
| Ex Directione horoscopi ad Solis sextilé dextru                         | Echini quòd in pleniluniis vberiùs impleantur,                                             |
| lucratus est quida Carolinos aureos 20. 311                             | ad quid referat Aristoteles.                                                               |
| Directiones Planetarum quid sint.                                       | Eclipsis, gloriosum nomen à Mathematicis                                                   |
| Disceptatio discrissima S. Ambrosij in Gene-                            | viurpatum. 234                                                                             |
| thliacos 320.5. Augustini. 323 & leqq.                                  | Ecliples declarant non effe adhue ab Aftrolo-                                              |
| Disciplina quam Genethliaei profitentur, fu-<br>tilis & inanis.         | gis exacté notatos syderum congressius. 191<br>Eclipses quando tabulis persecté non respon |
| Disposicione duplicem ad formă equi suscipie-                           | dentiquò confugiant Aftrologi. 260                                                         |
| dam fingere,est commentu ineptillimum. 3 1                              | Ecliptica nonz sphæræ, aut primi mobilis iden                                              |
| Disputatio Origenis Adamantij in Astrologos.                            | cit.                                                                                       |
| 3 30.8 legg.                                                            | Educatio, eruditióque bona seruata, ingenia                                                |
| Diuerlitas rerum omnium vnde cueniat. 23.24                             | quoque bona efficit.                                                                       |
| Divinandi ars vera centenda esset Astrologia,                           | Educatio quibus sœlix defuit, studium, boná                                                |
| fiscemel tantum verum prædixisset. 278                                  | que coluctudo proficere potest ad virtutem                                                 |
| Diuinandi arte cur pollere non putatur Aftro-                           | ex Galeni & Plutarchi doctrina. 193.& 15                                                   |
| logus, qui vera aliquando præuidet, tameth                              | Educationem bonam paucorum parentum eli                                                    |
| nonnunquam peccet. 279 Diuinationis veræ ac fallæ quæ fint caulæ. 179   | respondent Genethliaci, ideo plurimos sequidad and anod suderali vi propendent sed buin    |
| Diuitiarum, ingenij, honorisque alfridaria à                            | id,ad quod lyderali vi propendent, led huiu<br>relponlionis duplex vitium notatur. 152.15  |
| quo tempore incipiant. 220                                              | Educationem,& studia hominum, legibus con                                                  |
| Diurnus motus cui tribuatur. 14.15                                      | stituta esse opus est. 16                                                                  |
| Dodecatemoria descripta à Manilio, corúmque                             | Ennius superbe illudit Genethliacis, & art                                                 |
| duo genera. 247                                                         | fubtilitatem exprobrat.                                                                    |
| Dolores excitari solere nouilunio, plenilunio,                          | Effectus qui subest efficientiz causz sublunar                                             |
| quarta Luna, vndc fiat. 7                                               | an sit res aliqua communis, & vniuerla, a                                                  |
| Dolores capitis, & oculorum caligines, quibus                           | fingularis & definita.                                                                     |
| mulicribus prægnantibus maturiùs, & qui-                                | Efficientia cœli à causis sublunaribus,& prox                                              |
| bus ferius accidant.  83 Domicilium in quo horoscopi loco inuenia-      | mis impediri potelt.                                                                       |
| tur. 240                                                                | Effugia tria Mathematicorum proponunti<br>atque etiam præcluduntur. 143.1.                 |
| Domicilia, & sedes astrorum fixa fiunt à Ma-                            | Electio parum prodest in rebus voluntariis,                                                |
| thematicis,& immobilia. 253                                             | difficillima est.                                                                          |
| Dominatus Lunx in puerum per septem inte-                               | Electionem prodesse, indicat satio, & insit                                                |
| gros annos quid fit.                                                    | 217.219                                                                                    |
| Domini, ac serui, inopes, & reges, pariter gi-                          | Electiones difficiles sunt quatuor de causis,                                              |
| gnuntur. Domitlanus non minus quam pater aut Aftro-                     | Cardano.                                                                                   |
| logià valuit aut Afrologicas par l'Oissa                                | Si Electiones commenta sunt Astrologoru                                                    |
| logia valuit, aut Aftrologicas prædictiones<br>veras inuenit. 276       | cur non & genituræ?  Electionum inanitas Ludonici Sfortiæ exe                              |
| Domus ipsæ cœlestes ludibrium & sigmentum                               | plo declaratur.                                                                            |
| funt.253. quam incongruenter datæ fint Pla-                             | Electionibus quid tribuant astrorum int                                                    |
| netis ab Aftronomis. 256.257                                            | confiliarij.                                                                               |
| Domoru cœleitiu deicriptio ex Ptolemeo.249.                             | Elementa non vnum semper seruant state                                                     |
| vertibus commendantur ab Aftrologis. 250                                | & quare.                                                                                   |
| Domos coeleftes confictas, nec vilum habere                             | An Elementa omnia subiiciantur cœlesti                                                     |
| fundametum in cœlo,vnde conftet maxime.                                 | corporibus.                                                                                |
| 253.à Poëris mutuati funt Genethliaci. 2551                             | Elephantem enixe est mulier quædam.                                                        |
| Druidas Gallis quid commenda it. 278                                    | Elleborum vnde vim habeat medendi mo                                                       |

Durandus contendit, ne Deum quidem ex causa libera,& ad vtrumque zque parata agnoscere posse quid futuru, vel non futurum sit. 100 Brietas couictores in amoré vini traxit. 1 (6 E Ecclesia quam seuere olim in Genethliacor animaduerterit. Echines pisciculus vnde vim habeat sistédi nauim, secundum Astrologos, aut saltem remo-Echini fidem faciunt arcanis Lunz viribus. 6 Echini habét se in pleniluniis vberi, & quate. 6 Echini quòd in pleniluniis vberius impleantur, ad quid referat Aristoteles. Eclipsis, gloriosum nomen à Mathematicis vlurpatum. Eclipses declarant non esse adhuc ab Astrologis exacté notatos syderum congressus. 191 Eclipses quando tabulis perfecte non respondent quò confugiant Astrologi. Ecliptica nonz sphærz, aut primi mobilis idem Educatio, eruditióque bona seruata, ingenia quoque bona efficit. Educatio quibus fœlix defuit, studium, bonáque cóluctudo proficere potest ad virtutem, ex Galeni & Plutarchi doctrina. 153.& 154 Educationem bonam paucorum parentum esse respondent Genethliaci, ideo plurimos sequi id,ad quod fyderali vi propendent, fed huius responsionis duplex vitium notatur. 1 52. 1 53 Educationem,& studia hominum, legibus constituta esse opus est. Ennius superbe illudit Genethliacis, & artis subtilitatem exprobrat. Effectus qui subest efficientiz causa sublunaris an sit resaliqua communis, & vniuerla, an fingularis & definita. Efficientia cœli à causis sublunaribus,& proximis impediri potest. Esfugia tria Mathematicorum proponuntur, atque etiam præcluduntur. Electio parum prodest in rebus voluntariis, & difficillima est. Electionem prodesse, indicat satio, & insitio. 217.219 Electiones difficiles sunt quatuor de causis, ex Cardano. Si Electiones commenta funt Astrologorum. cur non & genituræ? Electionum inanitas Ludouici Sfortiæ exemplo declaratur. Electionibus quid tribuant astrorum intimi confiliarij. Elementa non vnum semper seruant statum, & quare. An Elementa omnia subiiciantur cœlestibus corporibus. 19.10 Elephantem enixa est mulier quædam.

Elleborum unde vim habeat medendi morbis

| comitialibus, vertigini, melancholicis, infa-                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IC                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| nientibus, lymphaticis, elephantiæ albæ,&c.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Exer                                                                |
| ( 1) A Carlings on Plinin                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |
| secundum Astrologos, & ex Plinio. 41                                                                                                                                                                                                                                                                                            | [21                                                                 |
| Emanuel Comnenus Imperator à Rogerio                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Exer                                                                |
| Rege deuictus, demonstrauit quantum fal-                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vti                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
| lant Astrologorum præsagia. 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Exha                                                                |
| Empedocles apud Galenum vnde deducat mo-                                                                                                                                                                                                                                                                                        | me                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
| itrorum caulas. 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Exili                                                               |
| Enunciare non possunt astrologi nisi generalia                                                                                                                                                                                                                                                                                  | im                                                                  |
| and the said lafation                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _                                                                   |
| quædam,& indefinita. 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Expe                                                                |
| Ephemerides declarat no esse adhue ab Astro-                                                                                                                                                                                                                                                                                    | me                                                                  |
| logie execté notares fracció constellas Las                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                                                   |
| logis exactè notatos syderu congressus. 191                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Expe                                                                |
| Epignosticon Sordani de vita Edoardi VII.An-                                                                                                                                                                                                                                                                                    | cei                                                                 |
| glorum Regis. 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | qu                                                                  |
| Biolitin Regist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
| Episcopis quid præcipiet Concilium Triden-                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Expe                                                                |
| tinu circa libros Attrologiæ iudiciariæ. 342                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Expe                                                                |
| Talahan and a similah sadanan Kanan                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                   |
| Epithymum vade vim habeat educendi atram                                                                                                                                                                                                                                                                                        | qu                                                                  |
| bilem, secundum Astrologos. 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Expia                                                               |
| Favorum duceum funul genicomm diferriese                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                   |
| Equorum duorum simul genitorum disparitas                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _ tui                                                               |
| vnde fiat. 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Extic                                                               |
| Error Astrologorum quadruplex. 180                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |
| Entot mittologorum quadraprezi                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |
| Errores magni in Astrologia pariuntur ex in-                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F                                                                   |
| Arumentorum vitio. 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Г                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | = .                                                                 |
| Errores, qui in syderum observando congressu                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Facie                                                               |
| accidunt, esse maximi momenti, probatur                                                                                                                                                                                                                                                                                         | pa                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
| tribus contrariis rationibus. 202                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Facul                                                               |
| Essai quare nó habitabát in ciuitatibus, ex Phi-                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fami                                                                |
| ione Iudzo apud Eufebiú Czfarienfem. 156                                                                                                                                                                                                                                                                                        | cit                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
| Eteliæ quando flare dicantur,& ratio. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Farne                                                               |
| Etesiæ quare flare dicantur diebus, noctibus                                                                                                                                                                                                                                                                                    | dù                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
| autem cellare. 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | tua                                                                 |
| Etruscos Romanis quid commendarit. 278                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fastu                                                               |
| Eudoxi, Platonis auditoris, opinio de Gene-                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
| thliaca. 316.319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fault                                                               |
| Euectio alicuius ad summum Pontificatum vn-                                                                                                                                                                                                                                                                                     | for                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                   |
| de pendear. 296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ne                                                                  |
| Euentus, casus, fortuna, & sors quid sint, ex Ci-                                                                                                                                                                                                                                                                               | Febre                                                               |
| cerone. 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.5                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _ pro                                                               |
| Euentus cuiuslibet, per revolutione ostenditur,                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Feliu                                                               |
| fignificată an lit constitută in genitura. 270                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ferdi                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
| Euentorum genera duo: exemplis docetur. 193                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lix                                                                 |
| Euphrosiou herba cordi amica in paucis, 45.46                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RC                                                                  |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ferdi                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
| In Euripo Pireasi non minùs tempore hyberno                                                                                                                                                                                                                                                                                     | fug                                                                 |
| quam æstate vigent echini,& ratio. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 30                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
| Eurysthenes, & Proclus Lacedzmoniorum Re-                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Feræ                                                                |
| ges gemini frattes, dissimiles in omnibus                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ſcu                                                                 |
| fuerunt 26c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ex Fo                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
| Eusebij Czsariensis sententia de aliorum con-                                                                                                                                                                                                                                                                                   | pa                                                                  |
| fuctudine,& converfatione. 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ferin                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
| Exaltatio, gloriosum nomen à Mathematicis                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |
| viurpatum. 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Forne                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
| Fremple demonstratur horoscopum quamuie                                                                                                                                                                                                                                                                                         | gu                                                                  |
| Exemplo demonstratur, horoscopum, quamuis                                                                                                                                                                                                                                                                                       | or<br>da                                                            |
| natiuitatis tempore longiùs à Planeta dister,                                                                                                                                                                                                                                                                                   | gu                                                                  |
| natiuitatis tempore longiùs à Planeta dister,                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9u<br>na<br>37                                                      |
| natiuitatis tempore longiùs à Planeta diftet,<br>peruenire tamen ad illum locum aliquando,                                                                                                                                                                                                                                      | gu<br>na<br>37<br>Ficti                                             |
| natiuitatis tempore longiùs à Planeta difter,<br>peruenire tamen ad illum locum aliquando,<br>in quo erat tempore natiuitatis Planeta. 23 t                                                                                                                                                                                     | 9u<br>na<br>37                                                      |
| natiuitatis tempore longiùs à Planeta difter,<br>peruenire tamen ad illum locum aliquando,<br>in quo erar tempore natiuitatis Planeta. 23 t<br>Exemplo probatur, nullam posse Mathemati-                                                                                                                                        | gu<br>na<br>37<br>Ficti<br>fa                                       |
| natiuitatis tempore longiùs à Planeta difter,<br>peruenire tamen ad illum locum aliquando,<br>in quo erar tempore natiuitatis Planeta. 23 t<br>Exemplo probatur, nullam posse Mathemati-                                                                                                                                        | gu<br>na<br>37<br>Ficti<br>fa<br>Ficus                              |
| natiuitatis tempore longiùs à Planeta difter,<br>peruenire tamen ad illum locum aliquando,<br>in quo erat tempore natiuitatis Planeta. 2 3 t<br>Exemplo probatur, nullam posse Mathemati-<br>cos coniecturam ducere de futuris euentis,                                                                                         | gu<br>na<br>37<br>Ficti<br>fac<br>Ficus                             |
| natiuitatis tempore longiùs à Planeta difter, peruenire tamen ad illum locum aliquando, in quo erat tempore natiuitatis Planeta. 2 3 t Exemplo probatur, nullam posse Mathematicos coniecturam ducere de futuris euentis, ex Signis, quamuis corum magna vis esset, ac                                                          | gu<br>na<br>37<br>Ficti<br>fa<br>Ficus                              |
| natiuitatis tempore longiùs à Planeta dister, peruenire tamen ad illum locum aliquando, in quo erat tempore natiuitatis Planeta. 2 3 t Exemplo probatur, nullam posse Mathematicos coniecturam ducere de futuris euentis, ex Signis, quamuis corum magna vis estet, ac                                                          | gu<br>na<br>37<br>Ficti<br>fa<br>Ficus<br>qu<br>Fide                |
| natiuitatis tempore longiùs à Planeta dister, peruenire tamen ad illum locum aliquando, in quo erat tempore natiuitatis Planeta. 2 3 t Exemplo probatur, nullam posse Mathematicos coniecturam ducere de futuris euentis, ex Signis, quamuis corum magna vis essetta potestas.                                                  | gu<br>37<br>Ficti<br>fat<br>Ficus<br>qu<br>Fide                     |
| natiuitatis tempore longiùs à Planeta dister, peruenire tamen ad illum locum aliquando, in quo erat tempore natiuitatis Planeta. 13 t Exemplo probatur, nullam posse Mathematicos coniecturam ducere de futuris euentis, ex Signis, quamuis corum magna vis esfet, ae potestas.  238  Exempla, atque experimenta de sorum indi- | gu<br>na<br>37<br>Ficti<br>fa<br>Ficus<br>qu<br>Fide                |
| natiuitatis tempore longiùs à Planeta dister, peruenire tamen ad illum locum aliquando, in quo erat tempore natiuitatis Planeta. 13 t Exemplo probatur, nullam posse Mathematicos coniecturam ducere de futuris euentis, ex Signis, quamuis corum magna vis esfet, ae potestas.  238  Exempla, atque experimenta de sorum indi- | gu<br>na<br>37<br>Ficti<br>fa<br>Ficus<br>qu<br>Fide<br>h:<br>Filij |
| natiuitatis tempore longiùs à Planeta dister, peruenire tamen ad illum locum aliquando, in quo erat tempore natiuitatis Planeta. 13 t Exemplo probatur, nullam posse Mathematicos coniecturam ducere de futuris euentis, ex Signis, quamuis corum magna vis esfet, ae potestas.  238  Exempla, atque experimenta de sorum indi- | gu<br>37<br>Ficti<br>fat<br>Ficus<br>qu<br>Fide                     |
| natiuitatis tempore longiùs à Planeta dister, peruenire tamen ad illum locum aliquando, in quo erat tempore natiuitatis Planeta. 2 3 t Exemplo probatur, nullam posse Mathematicos coniecturam ducere de futuris euentis, ex Signis, quamuis corum magna vis essetta potestas.                                                  | gu<br>na<br>37<br>Ficti<br>fa<br>Ficus<br>qu<br>Fide<br>h<br>Filij  |

| recentiorum.                                                             | 192             |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Exercitatio, & labor magna habet vim ac                                  | l lani-         |
| tatem vel tuendā, vel labefactādam. 11                                   |                 |
| Exercitationum tria saltem notantur g                                    |                 |
|                                                                          | 120             |
| Exhalationes supremo aere degetes vnà                                    | u cie-          |
| métali igne, & aére à cœlo circuferunt                                   | ur. 14          |
| Exisia non rarò Dei optimi maximi ira                                    |                 |
| immitti.                                                                 | 102             |
| Experimentum, & ratio, duo primaria f                                    |                 |
| menta Astrologiz.                                                        | 179             |
| Experimentum quartum Astrologorum,                                       |                 |
| cessus de diluendum                                                      |                 |
| quomodo diluendum.                                                       | 200             |
| Experimenti vis in quo confistat.  Experimento cur observare vim syderus | 192<br>         |
| queant Generaliaci.                                                      | 268             |
| Expiationes, quibus placato Numine auc                                   |                 |
| tur morbi, cur institutæ perhibentur.                                    | 102             |
| Exticina,& haruspicina vnde commendat                                    | 2.278           |
| F                                                                        |                 |
| FAbula, vel lenticula valentior est, qua                                 | m pi-           |
| fum.                                                                     | 117             |
| Facies, gloriosum nomen à Mathematicis                                   |                 |
| patum.                                                                   | 234             |
| Facultas Medicinz quanta fit.                                            | 62              |
| Familiares Platonis expresserunt cont                                    |                 |
| cius humeros.                                                            | 155             |
| Farnelius lummus Pontifex renunciatus                                    | ecun-           |
| dùm prædictionem Paridis Cerefarij                                       | Man-            |
| tuani Astrologi.                                                         | 276             |
| Fastus quantum valeat ad morum ratio                                     | onem.           |
| 164.165                                                                  | M 24.           |
| Faustina, Marci Antonij Imperatoris & I                                  | 70110-          |
| fophi vxor cur Commodum peperit i<br>nem crudelem.                       |                 |
| Febres quotidianz, tertianz, quartanz                                    | II4             |
| proueniant.                                                              |                 |
| Felium oculi lucem natura sua sortiti su                                 | 57<br>nt 3      |
| Ferdinandus Gonfaga, Mantuz Duz,viz                                      | ir foe-         |
| lix, contra geniturz ipius pramonst                                      | ratio-          |
| nem.                                                                     | 304             |
| Ferdinandus, Romanorum Imperator, 1                                      |                 |
| superatis annis infaustis, fœlicislimus                                  |                 |
| · 308                                                                    |                 |
| Ferz quoque conuictu hominum ma                                          | ານໂທc-          |
| icupt.                                                                   | 1 ( 6           |
| Ex Feris, quò mains quodque est animal,                                  | လဲ (ပ-          |
| Duitiof CX co cidus cit.                                                 | 117             |
| Ferina quædam Signa cur appellata fint.                                  | 244             |
| Fornelius temperatnencum posuit in p                                     | r!mis           |
| qualitatibus, eiusque verba tempera                                      | menti           |
| naturam bellissimé describentia reser<br>37.38                           | untur,          |
| Fictiones Aftrologicæ circa monstrorun                                   | n <i>C</i> air- |
| las cinduntur.                                                           | 87.88           |
| Ficus valentiores sunt ex fructibus surcul                               | Othin           |
| quàm quæ poma propriè nominantur.                                        | 719             |
| Fidem à Christianis imperrare non potu                                   | erunt           |
| harufpicum, augurúm que prædictione                                      | S. 179          |
| Filij cur fimiles fint parentibus.                                       | .72.73          |
| Filiorum partus monstruosi non rarò De                                   | i opti          |
| 77.                                                                      | mi'm            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OŁ                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Filiorum numetus ex-quo hotolcopi-loco i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n-                                                             |
| ueniatur. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29                                                             |
| Finis omniŭ vltimus vnus est, cuius vnusqui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (q;                                                            |
| capax,& appetens est.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10                                                             |
| Finis vitimus omniŭ Christi <b>anorŭ quis sit.</b> 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 73                                                             |
| Firmicus dissentità Cardano & Prolemzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | in                                                             |
| 1 0 . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22                                                             |
| Firmicus vnde mutuatus sit quæ de carpen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 55                                                             |
| Firminus quis fuerit ille de quo S. Augustin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | '))<br>11C                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>u</b> 3•                                                    |
| 327 Flatus importuni cur commouentur Orio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nic                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ш.э<br>-                                                       |
| exortu, & dies maximè variantur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |
| Flatuum omnium genera mutari solet in v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |
| tos adueríos, aut dextros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | .63                                                            |
| Florentiz, Mediolani, Bononiz instauratio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |
| Venetiarum ædificationem, inter genitu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 163                                                            |
| Fœcunda quædam Signa cur appellata fint,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | co-                                                            |
| rumqi descriptio ex Manilio. 233-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |
| Fodi sunt semper, quibus Saturnus præsidet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .34                                                            |
| Fœlicitas sapientis quanta sit, ex Aristotele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 98                                                           |
| Fœmina quæda cum septimo die à partu c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | on-                                                            |
| cubuillet, concepissetque, peperit simi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lem                                                            |
| fuperiori.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 75                                                             |
| Fœmina cur posterius conformetur. & coa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rti-                                                           |
| culetur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 78                                                             |
| tam Fœmina, quam vir partem dextera ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |
| fortiorem, calidiorémque, & quare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 79                                                             |
| Fœminæ & maris genitura recte compara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |
| mixtioni ceræ & adipis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 78                                                             |
| <b>*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 335                                                            |
| Fæminas cur magis generet ætas nouell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |
| fencicens, quam florida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 79                                                             |
| ad Fœtus constitutione plures necessaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |
| caulæ,& quæ illæ lint.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 65                                                             |
| Fortus quato, qualive sanguine alatur in vi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |
| matric ex Caleni & Unnacemie (entérie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 80                                                           |
| matris, ex Galeni, & Hippocratis sentétic<br>Fons est in Gadibus ad columnas Hercul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.00                                                           |
| rons et in Gadious ad Countillas Mercu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -i-                                                            |
| qui interdum cum Oceano augeatur, &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |
| nuatur, vel conti à, ex Plinio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12                                                             |
| Fontes, lacus, mare Caspium, & aquas om                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |
| cur Luna non exagitet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12                                                             |
| r 1: f f 'f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | :mi-                                                           |
| Formam dispare cur sæpe nanciscantur ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 265                                                            |
| ni, qui cadé fortiti funt astra genitalia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.30                                                           |
| ni,qui cadé sortiti sunt altra genitalia.<br>Formæ substantiales vnde sunt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |
| ni, qui cadé sortiti sunt assta genitalia.  Formæ substantiales vnde finnt.  2.  Formarum impersectarum dispositiones w                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nae                                                            |
| ni, qui cadé sortiti sunt astra genitalia.  Formæ substantiales vnde sinnt.  2.  Formarum impersectarum dispositiones v pendeant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 32                                                             |
| ni, qui cadé sortiti sunt astra genitalia.  Formæ substantiales vnde sinnt.  2.  Formarum impersectarum dispositiones w pendeant.  Formas quidquid potest & solet progign                                                                                                                                                                                                                                                         | 32<br>Ecc,                                                     |
| ni, qui cadé sortiti sunt astra genitalia.  Formæ substantiales vnde sinnt.  2.  Formarum impersectarum dispositiones w pendeant.  Formas quidquid potest & solet progign potest etiam & solet formæ adaptare m                                                                                                                                                                                                                   | 32<br>Ecc,                                                     |
| ni, qui cadé sortiti sunt astra genitalia.  Formæ substantiales vnde sinnt.  2.  Formarum impersectarum dispositiones w pendeant.  Formas quidquid potest & solet progign potest etiam & solet formæ adaptare m riam.                                                                                                                                                                                                             | 32<br>erc,<br>acc-<br>31                                       |
| ni, qui cadé sortiti sunt astra genitalia.  Formæ substantiales vnde sinnt.  2.  Formarum impersectarum dispositiones w pendeant.  Formas quidquid potest & solet progign potest etiam & solet formæ adaptare m                                                                                                                                                                                                                   | 32<br>erc,<br>acc-<br>31                                       |
| ni, qui cadé sortiti sunt astra genitalia.  Formæ substantiales vnde sinnt.  Formarum impersectarum dispositiones v pendeant.  Formas quidquid potest & solet progign potest etiam & solet formæ adaptare m riam.  Fortuna, casus, euentus, & sors, quid sint Cicerone.                                                                                                                                                           | 31<br>acc-<br>31<br>, cx                                       |
| ni, qui cadé sortiti sunt astra genitalia.  Formæ substantiales vnde sinat.  Formarum impersectarum dispositiones v pendeant.  Formas quidquid potest & solet progign potest etiam & solet formæ adaptare m riam.  Fortuna, casus, euentus, & sors, quid sint Cicerone.  Fortuna prospera, aut aduersa an ex natal                                                                                                                | 31<br>acc-<br>31<br>, cx                                       |
| ni, qui eadé fortiti funt affra genitalia.  Formæ substantiales vnde siant.  Formarum impersectarum dispositiones upendeant.  Formas quidquid potest & solet progign potest etiam & solet formæ adaptare mriam.  Fortuna, casus, euentus, & sors, quid siant Cicerone.  Fortuna prospera, aut aduersa an ex natal afteis decerni possit.                                                                                          | 32<br>acc-<br>31<br>3, ex<br>140<br>itiis                      |
| ni, qui eadé fortiti sunt astra genitalia.  Formæ substantiales vnde siant.  Formarum impersectarum dispositiones v pendeant.  Formas quidquid potest & solet progign potest etiam & solet formæ adaptare m riam.  Fortuna, casus, euentus, & sors, quid siant Cicerone.  Fortuna prospera, aut aduersa an ex natal astris decerni possit.  Fortunam disparem cur sæpe nanciscantus                                               | 32<br>acc-<br>31<br>, ex<br>140<br>itiis<br>304                |
| ni, qui eadé fortiti funt affra genitalia.  Formæ substantiales vnde siant.  Formarum impersectarum dispositiones we pendeant.  Formas quidquid potest & solet progign potest etiam & solet formæ adaptare me riam.  Fortuna, casus, euentus, & sors, quid siant Cicerone.  Fortuna prospera, aut aduersa an ex natal aftris decerni possit.  Fortunam disparem cur sæpe nanciscantus mini, qui eadé sortiri sunt genitalia astra | 32<br>acc-<br>31<br>, ex<br>140<br>itiis<br>304                |
| ni, qui eadé fortiti funt affra genitalia.  Formæ substantiales vnde siant.  Formarum impersectarum dispositiones upendeant.  Formas quidquid potest & solet progign potest etiam & solet formæ adaptare mriam.  Fortuna, casus, euentus, & sors, quid siant Cicerone.  Fortuna prospera, aut aduersa an ex natal afteis decerni possit.                                                                                          | 32<br>acc-<br>31<br>, ex<br>140<br>itiis<br>304                |
| ni, qui eadé fortiti funt affra genitalia.  Formæ substantiales vnde siant.  Formarum impersectarum dispositiones we pendeant.  Formas quidquid potest & solet progign potest etiam & solet formæ adaptare me riam.  Fortuna, casus, euentus, & sors, quid siant Cicerone.  Fortuna prospera, aut aduersa an ex natal aftris decerni possit.  Fortunam disparem cur sæpe nanciscantus mini, qui eadé sortiri sunt genitalia astra | 32<br>1616,<br>216,<br>31<br>140<br>itiis<br>304<br>196-<br>11 |

tor non obtinuit honores, quos cius genitura promittebat. Franciscus cognomento Monachus, ex occursu medij cœli ad radium benefici Planetz nouum,par calceamentorum ab amico sibi dono datum tradit. Franciscus Sfortia, Ludouici filius, cam non obtinuit infœlicitatem, quam eius genitura præmonstrabet. Francisci Sfortiz Mediolanensium ducis genide Francisco I I. Gallorum Rege quid sint vaticinati Hieronymus Cardanus, & Lucas de Fratribus, & amicitiis ex tertio horoscopi loco discemus. 129 Fricationibus,& luctis,& huiusmodi exercitiis vti num conducat. Frigus, calorem, humoré, & ficcitatem quate primas esse qualitates doceat Aristoteles.39 an Frigus velint fieri Astrologi à solo Saturno, an verò ab aliis causis, quærit Auctor. Frigus ingruere media zitate, vnde fiat. Frigora instant nonnumquam quouis etiam tempore,& vnde id fiat. Frustratio, gloriosum nomen à Mathematicis viurpatum. Fruticis frigidam substantiam an semen constituat, vel inconstant & vana syderű vis. 23 Frutices ab vniuocis causis non progeniunt. 21 Fulgura edere Solem in Ariete, vnde fiat. 239 Fulmen aurum colliquat intacto loculo. Futurorum cognitionem per corlettia corpora quæreda este homini, negabat Socrates. 316 NAlbæqui orbis terrarum Imperium prædi-C xerunt, vnde id habuerint. Galeatij Mariz Vicecomitis Mediolanensium ducis,& Aftrologi cuiuldam historia. Galenus agnouit liberum arbitrium. Galenus duo in Medico requirit, & quz illa Galenus parentum suorum maximam exhibet diffimilitudinem. Galenus vnam Genethliaeze artis disciplinam

Galeni sententia de mixtorum temperamen-

Galeni doctrina fingularis de diebus criticis. 49 Galeni diligentia & folertia exemplo confir-

Galeni sententia de copiosis ciuibus, de Dy-

Gallus gallinaceus vnde vim habeat terrendi

Galli,ex Iulio Firmico,stolidi esse dicutur. 146

Galliz Bracatz incolz funt communiter fe-

Galliz togatz incolz, przstantiz, benignitaci,

leonem, secundum Astrologos.

Gallis Druidas quid commendarit.

roces, peruicaces, truces.

35.36

136

161

146.147

neglexit.

matur.

nastis, de Regulis.

amicitize student.

146
Gaspax

Digitized by Google

| Gaipar Laoth Phylicus Antuerpienus. 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gaudium, gloriosum nomen à Mathematicis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| viurpatum. 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gaudia astrorum cur tot siaxerint Astrologi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gaurici doctrina de diebus criticis examina-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| tur. 56.57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gemini quare disparem sæpe nanciscantur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| former form corneris temperium &c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| fortunam, fexum, corporis temperiem, &c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| cùm eadem sint sortiti astra genitalia. 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| in Geminis Saturnus quid fignificet. 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| de Geminis, qui simul ægrotarent, simul con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ualescerent, quid narret S. Augustinus. 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gemmæ partim necessarias habent affectio-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| nes,partim ex eo, quod contrariam habent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| affectionem, dependent. 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Generalium, & singularium nomine quid in-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Generationis mixtorum principium quod, ex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aristotele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| in Generatione interdum pater, interdum ma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ter dominatur, ex Aristotelis sententia. 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Generationes rerum sublunarium unde per-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| agantur. 1t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Generationes inæquales quando fiant. 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Generis æqualitas ex quo horoscopi loco in-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ueniatur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Genethliaca quemadmodum signa in triginta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| gradus ire in the deserve divisit deves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| gradus, ita in tres decanos diuisit, denos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| gradus singulis decanis attribuens. 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Genethliaca quam maxime repugnat libero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| arbitrio. 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| arbitrio. 94<br>Genethliacam disciplinam in Mathematicum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| arbitrio.  Genethliacam disciplinam in Mathematicum censum Socrates non refert, & quare. 3 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| arbitrio.  Genethliacam disciplinam in Mathematicum censum Socrates non refert, & quare. 3 14. nec Plato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| arbitrio.  Genethliacam disciplinam in Mathematicum censum Socrates non refert, & quare. 3 14. nec Plato.  Genethliacam artem exitio suisse multis Prin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| arbitrio.  Genethliacam disciplinam in Mathematicum censum Socrates non refert, & quare. 3 14. nec Plato.  Genethliacam artem exitio suisse multis Principibus.  344.& seq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| arbitrio.  Genethliacam disciplinam in Mathematicum censum Socrates non refert, & quare. 3 14. nec Plato. ibid.  Genethliacam artem exitio fuisse multis Principius. 344. & seq. Genethliacam artes omnes cur repudiandæ, & Genethliacæ artes omnes cur repudiandæ, &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| arbitrio.  Genethliacam disciplinam in Mathematicum censum Socrates non refert, & quare. 3 14. nec Plato. ibid.  Genethliacam artem exitio fuisse multis Principius. 344. & seq. Genethliacam artes omnes cur repudiandæ, & fugiendæ sint Christiano. 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| arbitrio.  Genethliacam disciplinam in Mathematicum censum Socrates non refert, & quare. 3 14. nec Plato. ibid.  Genethliacam artem exitio fuisse multis Principius. 344. & seq. Genethliacam artes omnes cur repudiandæ, & fugiendæ sint Christiano. 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| arbitrio.  Genethliacam disciplinam in Mathematicum censum Socrates non refert, & quare. 3 14. nec Plato. ibid.  Genethliacam artem exitio suisse multis Principius. 344. & seq. Genethliacam artes omnes cur repudiandæ, & fugiendæ sint Christiano. 325 Genethliacus quomodo dissera de his quæ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| arbitrio.  Genethliacam disciplinam in Mathematicum censum Socrates non refert, & quare. 3 14. nec Plato. ibid.  Genethliacam artem exitio fuisse multis Principibus. 344.& seq. Genethliacam artes omnes cur repudiandam, & fugiendam sint Christiano. 325  Genethliacus quomodo disserat de his quamutationibus obnoxia sunt. 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| arbitrio.  Genethliacam disciplinam in Mathematicum censum Socrates non refert, & quare. 3 14. nec Plato. ibid. Genethliacam artem exitio fuisse multis Principibus. 344.& seq. Genethliacæ artes omnes cur repudiandæ, & fugiendæ sint Christiano. 325 Genethliacus quomodo disserat de his quæ mutationibus obnoxia sunt. 64 Genethliacus cur non vulgo solum, sed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| arbitrio.  Genethliacam disciplinam in Mathematicum censum Socrates non refert, & quare. 314. nec Plato. ibid. Genethliacam artem exitio fuisse multis Principibus.  Genethliacæ artes omnes cur repudiandæ, & fugiendæ sint Christiano. 325 Genethliacus quomodo dissert de his quæ mutarionibus obnoxia sunt. 64 Genethliact omnes cur non vulgo solum, sed etiam probis viris malè audiant. 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| arbitrio.  Genethliacam disciplinam in Mathematicum censum Socrates non refert, & quare. 3 1.4. nec Plato. ibid. Genethliacam artem exitio fuisse multis Principibus.  344.88 seq.  344.88 seq.  345.86 seq.  346.86 seq.  347.86 seq.  346.86 seq.  347.86 seq.  348.86 seq.  349.86 seq.  340.86 seq |
| arbitrio.  Genethliacam disciplinam in Mathematicum censum Socrates non refert, & quare. 314.  nec Plato. ibid.  Genethliacam artem exitio suisse multis Principlus. 344.8 seq.  Genethliacæ artes omnes cur repudiandæ, & sugiendæ sint Christiano. 325  Genethliacus quomodo disserat de his quæ mutarionibus obnoxia sunt. 64  Genethliaci omnes cur non vulgo solum, sed etiam probis viris malè audiant. 186  Genethliaci tantum Planetarum viribus tribuunt, yt reliquarum omnium stellarum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| arbitrio.  Genethliacam disciplinam in Mathematicum censum Socrates non refert, & quare. 314.  Bec Plato. ibid.  Genethliacam artem exitio fuisse multis Principibus. 344.& seq.  Genethliacæ artes omnes cur repudiandæ, & fugiendæ sint Christiano. 325  Genethliacus quomodo disserat de his quæ mutationibus obsoxia sunt. 64  Genethliaci omnes cur non vulgo solum, sed etiam probis viris malè audiant. 186  Genethliaci tantum Planetarum viribus tribuunt, yt reliquarum omnium stellarum virtutes ad eas reuocest. 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| arbitrio.  Genethliacam disciplinam in Mathematicum censum Socrates non refert, & quare. 3 1.4.  nec Plato. ibid.  Genethliacam artem exitio suisse multis Principibus. 344.& seq.  Genethliaca artes omnes cur repudianda, & sugienda sint Christiano. 325  Genethliacus quomodo disserat de his qua mutationibus obnoxia sunt. 64  Genethliaci omnes cur non vulgo solum, sed etiam probis viris malè audiant. 186  Genethliaci tantum Planetarum viribus tribuunt, vt reliquarum omnium stellarum virtutes ad eas reuocent. 196  Genethliaci qu'am multis tenebris offuderunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| arbitrio.  Genethliacam disciplinam in Mathematicum censum Socrates non refert, & quare. 3 1.4.  nec Plato. ibid.  Genethliacam artem exitio fuisse multis Principlus. 344.8 seq.  Genethliacæ artes omnes cur repudiandæ, & sugiendæ sint Christiano. 325  Genethliacus quomodo disserat de his quæ mutarionibus obnoxia sunt. 64  Genethliaci omnes cur non vulgo solum, sed etiam probis viris malè audiant. 186  Genethliaci tantum Planetarum viribus tribuunt, vt reliquarum omnium stellarum virtutes ad eas reuocent. 196  Genethliaci qu'am multis tenebris offuderunt partes lucidas, & tenebrosas. 248. vnde mu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| arbitrio.  Genethliacam disciplinam in Mathematicum censum Socrates non refert, & quare. 3 t.4.  nec Plato. ibid.  Genethliacam artem exitio suisse multis Principibus. 344.& seq.  Genethliaca artes omnes cur repudianda, & fugienda sint Christiano. 325  Genethliacus quomodo disserat de his quam mutationibus obnoxia sunt. 64  Genethliaci omnes cur non vulgo solum, sed etiam probis viris malè audiant. 186  Genethliaci tantum Planetarum viribus tribuunt, yt reliquarum omnium stellarum virtutes ad eas reuocent. 196  Genethliaci quam multis tenebris offuderunt partes lucidas, & tenebrosas. 248. vnde mutuati sint domos suas coelestes. 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| arbitrio.  Genethliacam disciplinam in Mathematicum censum Socrates non refert, & quare. 3 14. nec Plato. ibid.  Genethliacam artem exitio fuisse multis Principibus. 344.& seq. Genethliacæ artes omnes cur repudiandæ, & fugiendæ sint Christiano. 325 Genethliacæ quomodo disserat de his quæ mutationibus obnoxia sunt. 64 Genethliacus quomodo disserat de his quæ mutationibus obnoxia sunt. 64 Genethliaci omnes cur non vulgo solum, sed etiam probis viris malè audiant. 186 Genethliaci tantum Planetarum viribus tribuunt, yt reliquarum omnium stellarum virtutes ad eas reuocent. 196 Genethliaci qu'am multis tenebris offuderunt partes lucidas, & tenebrosas. 248. vnde mutuati sint domos suas cœlestes. 255 Genethliaci cur non possint experimento ob-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| arbitrio.  Genethliacam disciplinam in Mathematicum censum Socrates non refert, & quare. 3 14. nec Plato. ibid.  Genethliacam artem exitio fuisse multis Principibus. 344.& seq. Genethliacam artem exitio fuisse multis Principibus. 344.& seq. Genethliacam artes omnes cur repudiandam, & fugiendam sint Christiano. 325 Genethliacus quomodo disserat de his quamutationibus obnoxia sunt. 64 Genethliaci omnes cur non vulgo solum, sed etiam probis viris malè audiant. 186 Genethliaci tantum Planetarum viribus tribuunt, vt reliquarum omnium stellarum virtutes ad eas reuocent. 196 Genethliaci quam multis tenebris offuderunt partes lucidas, & tenebrosas. 248. vnde mutuati sint domos suas coeses. 255 Genethliaci cur non possint experimento observate vim syderum. 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| arbitrio.  Genethliacam disciplinam in Mathematicum censum Socrates non refert, & quare. 3 14. nec Plato. ibid.  Genethliacam artem exitio fuisse multis Principibus. 344.& seq. Genethliacæ artes omnes cur repudiandæ, & fugiendæ sint Christiano. 325 Genethliacæ quomodo disserat de his quæ mutationibus obnoxia sunt. 64 Genethliacus quomodo disserat de his quæ mutationibus obnoxia sunt. 64 Genethliaci omnes cur non vulgo solum, sed etiam probis viris malè audiant. 186 Genethliaci tantum Planetarum viribus tribuunt, vt reliquarum omnium stellarum virtutes ad eas reuocent. 196 Genethliaci qu'am multis tenebris offuderunt partes lucidas, & tenebrosas. 248. vnde mutuati sint domos suas cœlestes. 255 Genethliaci cur non possint experimento observare vim syderum. 268 Genethliaci mali, bonique opiniones excitant,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| arbitrio.  Genethliacam disciplinam in Mathematicum censum Socrates non refert, & quare. 3 14. nec Plato. ibid.  Genethliacam artem exitio fuisse multis Principibus. 344.& seq. Genethliacam artem exitio fuisse multis Principibus. 344.& seq. Seq. Genethliacam artem exitio fuisse multis Principibus. 325  Genethliacam artem exitio fuisse multis Principibus. 325  Genethliacam artem exitio fuisse multis feq. 325  Genethliacus quomodo disserat de his quamutationibus obnoxia sunt. 64  Genethliaci omnes cur non vulgo solum, sed etiam probis viris malè audiant. 186  Genethliaci tantum Planetarum viribus tribuunt, vt reliquarum omnium stellarum virtutes ad eas reuocent. 196  Genethliaci quam multis tenebris offuderunt partes lucidas, & tenebrosa. 248. vnde mutuati sunt domos suas cœleses. 255  Genethliaci cur non possint experimento obsernate vim syderum. 268  Genethliaci mali, bonique opiniones excitant, qua tatione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| arbitrio.  Genethliacam disciplinam in Mathematicum censum Socrates non refert, & quare. 3 1.4. nec Plato. ibid.  Genethliacam artem exitio fuisse multis Principibus.  Genethliacam artem exitio fuisse multis feq. 32.5  Genethliacam quomodo disserat de his quamutationibus obnoxia sunt. 64  Genethliaca omnes cur non vulgo solum, sed etiam probis viris malè audiant. 186  Genethliaci tantum Planetarum viribus tribuunt, vt reliquarum omnium stellarum virtutes ad eas reuocent. 196  Genethliaci quam multis tenebris offuderunt partes lucidas, & tenebrosa. 248. vnde mutuati sint domos suas cœlestes. 255  Genethliaci cur non possint experimento obsernate vim syderum. 268  Genethliaci mali, bonique opiniones excitant, qua tatione. 292  Genethliacorum rationes, quibus permoti sue-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| arbitrio.  Genethliacam disciplinam in Mathematicum censum Socrates non refert, & quare. 3 1.4. nec Plato. ibid.  Genethliacam artem exitio fuisse multis Principibus.  Genethliacam artem exitio fuisse multis feq.  Genethliacus quomodo dissert de his quamutationibus obnoxia sunt.  64  Genethliaci omnes cur non vulgo solum, sed etiam probis viris malè audiant.  186  Genethliaci tantum Planetarum viribus tribuunt, vt reliquarum omnium stellarum virtutes ad eas reuocent.  196  Genethliaci quam multis tenebris offuderunt partes lucidas, & tenebrosa. 248. vnde mutuati sut domos suas cœlestes.  255  Genethliaci cur non possint experimento obsernare vim syderum.  Genethliaci mali, bonique opiniones excitant, qua ratione.  292  Genethliacorum rationes, quibus permoti suerunt singulis locis horoscopi significatio-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| arbitrio.  Genethliacam disciplinam in Mathematicum censum Socrates non refert, & quare. 314.  nec Plato. ibid.  Genethliacam artem exitio fuisse multis Principibus.  Genethliacam artem exitio fuisse multis feq.  genethliacus quomodo dissert de his quax mutarionibus obnoxia sunt.  Genethliaci omnes cur non vulgo solum, sed etiam probis viris malè audiant.  186  Genethliaci tantum Planetarum viribus tribuunt, vt reliquarum omnium stellarum virtutes ad eas reuocent.  196  Genethliaci quam multis tenebris offuderunt partes lucidas, & tenebrosas. 248. vnde mutuati sint domos suas cœlestes.  255  Genethliaci cur non possinte experimento obsernare vim syderum.  268  Genethliaci mali, bonique opiniones excitant, qua ratione.  292  Genethliacorum rationes, quibus permoti suerunt singulis locis horoscopi significationes proprias tribuere.  230.231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| arbitrio.  Genethliacam disciplinam in Mathematicum censum Socrates non refert, & quare. 314.  nec Plato. ibid.  Genethliacam artem exitio fuisse multis Principibus.  Genethliacam artem exitio fuisse multis feq.  genethliacus quomodo dissert de his quax mutarionibus obnoxia sunt.  Genethliaci omnes cur non vulgo solum, sed etiam probis viris malè audiant.  186  Genethliaci tantum Planetarum viribus tribuunt, vt reliquarum omnium stellarum virtutes ad eas reuocent.  196  Genethliaci quam multis tenebris offuderunt partes lucidas, & tenebrosas. 248. vnde mutuati sint domos suas cœlestes.  255  Genethliaci cur non possinte experimento obsernare vim syderum.  268  Genethliaci mali, bonique opiniones excitant, qua ratione.  292  Genethliacorum rationes, quibus permoti suerunt singulis locis horoscopi significationes proprias tribuere.  230.231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| arbitrio.  Genethliacam disciplinam in Mathematicum censum Socrates non refert, & quare. 314. nec Plato. ibid. Genethliacam artem exitio suisse multis Principibus.  Genethliacam artem exitio fuisse multis feq.  Genethliacus quomodo dissert de his quax mutarionibus obnoxia sunt.  Genethliaci omnes cur non vulgo solum, sed etiam probis viris malè audiant.  186  Genethliaci tantum Planetarum viribus tribuunt, vt reliquarum omnium stellarum virtutes ad eas reuocent.  196  Genethliaci quam multis tenebris offuderunt partes lucidas, & tenebrosas. 248. vnde mutuati suit domos suas cœlestes.  255  Genethliaci cur non possint experimento obsernare vim syderum.  268  Genethliaci mali, bonique opiniones excitant, qua ratione.  291  Genethliacorum rationes, quibus permoti suerunt singulis locis horoscopi significationes proprias tribuere.  230.231  Genethliacorum cum horasti generis hoste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| arbitrio.  Genethliacam disciplinam in Mathematicum censum Socrates non refert, & quare. 314. nec Plato.  Genethliacam artem exitio suisse multis Principibus.  Genethliacam artem exitio fuisse multis feq.  genethliacus quomodo dissert de his quax mutarionibus obnoxia sunt.  Genethliaci omnes cur non vulgo solum, sed etiam probis viris malè audiant.  186  Genethliaci tantum Planetarum viribus tribuunt, vt reliquarum omnium stellarum virtutes ad eas reuocent.  196  Genethliaci quàm multis tenebris offuderunt partes lucidas, & tenebrosas. 248. vnde mutuati sint domos suas cœlestes.  255  Genethliaci cur non possint experimento obsernare vim syderum.  268  Genethliaci mali,bonique opiniones excitant, qua ratione.  292  Genethliacorum rationes, quibus permoti suerunt singulis locis horoscopi significationes proprias tribuere.  230.237  Genethliacorum cum humani generis hoste magna est consucuda de se suntur sepe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| arbitrio.  Genethliacam disciplinam in Mathematicum censum Socrates non refert, & quare. 314. nec Plato.  Genethliacam artem exitio suisse multis Principibus.  Genethliacam artem exitio suisse multis suisse suis |
| arbitrio.  Genethliacam disciplinam in Mathematicum censum Socrates non refert, & quare. 3 14. nec Plato.  Genethliacam artem exitio suisse multis Principibus.  Genethliacam artem exitio suisse multis Principibus.  Genethliacam artes omnes cur repudiandæ, & fugiendæ sint Christiano.  Genethliacas quomodo disserat de his quæ mutationibus obnoxia sunt.  Genethliaci omnes cur non vulgo solum, sed etiam probis viris malè audiant.  Genethliaci tantum Planetarum viribus tribuunt, yt reliquarum omnium stellarum virtutes ad eas reuocent.  196  Genethliaci quam multis tenebris offuderum.  partes lucidas, & tenebrosas. 248. vnde mutuati sint domos suas cœlestes.  255  Genethliaci cur non possint experimento observare vim syderum.  268  Genethliaci mali, bonique opiniones excitant, qua tatione.  292  Genethliacorum rationes, quibus permoti suerunt singulis locis horoscopi significationaes proprias tribuere.  292  Genethliacorum cum humani generis hoste magna est consuerud, coque venutur sepe familiariter.  293  Genethliacorum sabul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| arbitrio.  Genethliacam disciplinam in Mathematicum censum Socrates non refert, & quare. 314. nec Plato.  Genethliacam artem exitio suisse multis Principibus.  Genethliacam artem exitio fuisse multis feq.  genethliacus quomodo dissert de his quax mutarionibus obnoxia sunt.  Genethliaci omnes cur non vulgo solum, sed etiam probis viris malè audiant.  186  Genethliaci tantum Planetarum viribus tribuunt, vt reliquarum omnium stellarum virtutes ad eas reuocent.  196  Genethliaci quàm multis tenebris offuderunt partes lucidas, & tenebrosas. 248. vnde mutuati sint domos suas cœlestes.  255  Genethliaci cur non possint experimento obsernare vim syderum.  268  Genethliaci mali,bonique opiniones excitant, qua ratione.  292  Genethliacorum rationes, quibus permoti suerunt singulis locis horoscopi significationes proprias tribuere.  230.237  Genethliacorum cum humani generis hoste magna est consucuda de se suntur sepe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| ematicis    | Genethliacis placet, à colo præparati omnem       |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 234         | materiam ad formas suscipiendas.                  |
| Rrologi.    | Genethliacis cur adhibenda non sit sides, sicut   |
|             | & Physicis. 61.62.63                              |
| xamina-     | à Genethliacis tradita de chronocratore, &        |
| 56.57       | temporum moderatore, alfridaria penitus           |
| iscantur    | ****                                              |
| em, &c.     | Genitura maris & forminæ recte comparatur         |
| ia. 265     | mixtioni cerz & adipis. 78                        |
| 207         | à Genitura quot modis pendeant rerum initia.      |
| nul con-    | 217                                               |
| us. 328     | in Genitura quæcumque ventura funt an per-        |
| effectio-   | fecte contineantur. 279                           |
| habent      | Genituram Ioannis Pici Mirandulani describit      |
| 64          | Cardanus. 283                                     |
| quid in-    | tur Geniturz non funt commenta Astrologo-         |
| 193         | rum, si electiones sunt 219                       |
| uod, ex     | Geniturz impressiones, que in loco remanent       |
| 39          | vsque ad tempus in quo perfici debet, sunt        |
| lum ma-     | partim in loco, partim in materia, ex Car-        |
| itia. 72    | dano. 232                                         |
| nde per-    | Geniturarum naturam sequitur natura reuo-         |
| 11          | lutionum, sed debiliùs. 271                       |
| . 17        | inter Genituras numerat Cardanus Venetia-         |
| loco in-    | rum ædificationem, Bononiæ, Mediolani,            |
| 119         | Florentiæ instaurationem. 263                     |
| triginta    | Genituras rectificare per accidentia, an liceat   |
| t, denos    | Astrologis. 309                                   |
| 246         | in Genituris nocturnis quanto tempore Luna        |
| t libero    | teneat dominatum, & Sol in diurnis. 224           |
| 94          | in Genituris quodlibet ex qualibet invenire       |
| naticum     | Astrologos, exemplis docetur exquisitis. 273      |
| arc. 3 [4.  | Geomantici lucri causa suam artem Astologiæ       |
| ibid.       | velamine muniunt. 184                             |
| ltis Prin-  | Georgij Trapezuntij genitura illa promisit        |
| 14.& leq.   | que non est adeptus. 301.302                      |
| andæ, &     | Gentes vniuerlæ agnouerunt liberum arbi-          |
| 325         | trium. 94                                         |
| his quæ     | Germanorum cultus & vrbanitas quanto ma-          |
| 64          | ior est nune, quam corum, qui à Cæsare &          |
| lùm, fed    | Strabone scribuntur. 148                          |
| 186         | Germaniæ incolæ sunt communiter seroces,          |
| ibus tri-   | peruicaces, truces. 146                           |
| tellarum    | Gestatio an, & quatenus zgris vtilis censeatur.   |
| 196         | 111                                               |
| ffuderunt   | Geiæ feri & barbari vbi olim degebant, nunc       |
| nde mu-     | degunt Poloni, gens vrbanitate inclyta. 148       |
| 255         | Getulorum lex, quæ vult à mulieribus agros        |
| ento ob-    | coli, zdes zdificari, czteráque huiusmodi         |
| 168         | opera fieri.                                      |
| excitant,   | Globis vitreis, speculis, & phialis, reflexum aut |
| 292         | refractum lumen Solis quomodo in fomite           |
| noti fue-   | excitat ignem 8                                   |
| nificatio-  | Gloriæ, & honoris appetentia ad res agendas       |
| 2 3 0.2 3 T | maximum est calcar. 172                           |
| ris hoste   | Grzei, ex Iulio Firmico, dicuntur leues. 146      |
| un ixpc     | Grzei quomodo diuiferunt Signa coleftia.247       |
| 295         | Grzci cur prohibuerunt nudare corpora in          |
| e, quz de   | certaminibus, & ludis Olympicis, atque            |
| gumento     | etiam mulieres iis fe inferere.                   |
|             | Zz 3 Grando                                       |
|             |                                                   |

| I.N D                                                                                    | EX                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grando subita quonis tempore nonnunquam fæuit,& vnde id fiat.                            | Hippocratis sententiz de acris situ circumspi-<br>ciendo in domicilij electione.                |
| Grandinem salire media æstate, vnde siat. 240                                            | Hircinus sanguis vnde vim habeat emolliendi                                                     |
| Granidis plerique accidunt calus, à quibus nec                                           | -adamantem secundum Attrologos. 41.44 Hispani & Iulio Firmico, dicuntur elate iactan-           |
| foctus potest esse immunis.  Grauissima S. Augustini disputatio aduersus Ge              | tiz,animolitate przposteri. 146                                                                 |
| nethliacos. 323.& fcq.                                                                   | Hispani libertatis simplicitatis, munditiæ sunt                                                 |
| Grus cibus est valentissimus. 116                                                        | amatores. 146                                                                                   |
| Gulz indulgences multipliciter peccant in fa-                                            | Histrionum impudicissimi motus quam nozij                                                       |
| nitatem. 141                                                                             | fint, ex Lactantio. 158                                                                         |
| H                                                                                        | Hœdi si ouium lacte alantur, capillum habent                                                    |
| HAbitudines stellarum singularum vnde ex-<br>quirendæ sint. 223                          | tenulorem. II5                                                                                  |
| Haly relatum de quodam Aftrologo. 185                                                    | Homo aliter auerfatur ferpentem, aliter pedi-<br>culum, aliter inimicum, aliter illum cum quo   |
| Haly, interpres Prolemzi non probat electio-                                             | nihil habet rixarum.                                                                            |
| nes. 219                                                                                 | Homo cur maxime animantium omnium post                                                          |
| Haruspices quid responderint, cum Cœlio Pon-                                             | concubitum languescat,& dissoluatur. 143                                                        |
| tico ius dicenti picus lupra caput insedit.                                              | Homo principatum habet etiam in syderact 69                                                     |
| 279                                                                                      | Homini per cœlestia corpora, futurorum co-                                                      |
| Haruspicum, Augurumque prædictiones non                                                  | gnitionem quærendam esse negabat Socrates.                                                      |
| potuerunt impetrare fidem à Christianis.                                                 | 316                                                                                             |
| Haruspicina, & Exticina vnde commendata.                                                 | Hominem experimur eundem in quibuldam actionib, melancholicum, in aliis cholericu,              |
| 278                                                                                      | in aliis timidum, in aliis audacem: vade id                                                     |
| Hebræi non imagines, sed literarum elementa                                              | accedat disputatur. 40                                                                          |
| cœlo figunt. 243                                                                         | Homines quando in scalicitate infortuniis                                                       |
| Helenam fugientes proceres Troianorum lau-                                               | opprimantur. 107                                                                                |
| dat Aristoteles.                                                                         | Hominum sectz in quo horoscopi loco inue-                                                       |
| Henricus VIII. Anglorum Rex obiit, ita nihil                                             | niantur. 230                                                                                    |
| natalitiis astris de morte significantibus.307                                           | Honoris inmnii divitiatima: alfudeia 3 aug                                                      |
| de Henrico II. Gallorum Rege præclarum Lu-<br>cæ Gaurici vaticinium 302. 306. Cardani    | Honoris, ingenij, diuitiarumq; alfridaria à quo rempore incipiant.                              |
| item.                                                                                    | Honoris, & gloriz appetentia ad res agendas                                                     |
| Hepar & splen multa habent accidentia com-                                               | maximum calcar. 172                                                                             |
| munia, differunt tamen inuicom & in quibus.                                              | De honoribus, ac dignitatibus futurisnu possunt                                                 |
| 132                                                                                      | ex astris dicere Astrologi. 298.299                                                             |
| Herbulæ ab vniuocis causis non prouentunt.                                               | Honestas Medicinæ quanta sit.                                                                   |
| Haraulia Farraria Ducic genitura à Cardano                                               | Horam natalem inquirentes, ex nouilunio, &                                                      |
| Herculis Ferrariæ Ducis genitura à Cardano declarata.                                    | plenilunio, aut planeta, qui eo tempore plus<br>virium obtiner ridiculi funt, & ratio, 103. ve- |
| Herculeus lapis vnde vim habeat trahendi ad                                              | ware imposes A Aralanaanahaa                                                                    |
| se ferrum secundum Astrologos. 41.42                                                     | Horarum, & dierum electio absurdissima, ex                                                      |
| Herpetes erodentes unde nascantur. 131                                                   | Cardano. 210                                                                                    |
| Hexagonum dextrum, & finistrum quid fit.                                                 | Horacius meritò laudat ruralem vitam degen-                                                     |
| 259                                                                                      | tes. 163                                                                                        |
| Hiero, Syraculanorum Tyranus, cur Epichar-                                               | Horatianum carmen appolitum cotra auarum.                                                       |
| mum Poetam comicum multa affecit. 159<br>Hipparchi ætate differés erat spica Virginis ab | Horologiarii melianimasaa Gaarfaa ahaa A                                                        |
| ea quæ tempore Timocharis.                                                               | Horologiorii malignitastransuersos agit Astro-<br>logos certas astrorum sedes cognoscere cu-    |
| Hippocrates cur dicat per solstitia, & vernum                                            | pientes. 239                                                                                    |
| atque autumnale æquinoctium, maximas                                                     | Horoscopus quamuis natiuitatis tempore lon-                                                     |
| fieri morborum mutationes.                                                               | gius à planeta aliquo diffet, peruenit tamen                                                    |
| Hippocrates agnouit liberum arbitrium.                                                   | ad Humlocum aliquando, in quo crattem-                                                          |
| Hippocrates geminos inter quoldam fratres,                                               | pore natiuitatis planeta. 231. demonstratur                                                     |
| magnam corporis, animíque confentionem recenter. 267                                     | id exemplo. ibid.                                                                               |
| Hippocrates vnam Genethliacam, neglexit. 316                                             | Horoscopus quo die, vel anno peruenerit ad lo-<br>cum quem natali hora Saturnus occupabar,      |
| Hippocratis doctrina de aere salubri vel insa-                                           | AR SATURRI (Agreeus A. A.                                                                       |
| lubri quibuldam in locis.                                                                | Horoscopum vaum non posse pluribus accidé-                                                      |
| Hippocratis doctrina de tertianz & quartanz                                              | tibus accommodari, ynde conficiae Sixeus ab                                                     |
| ; Erifibus.                                                                              | Hemminga.                                                                                       |
|                                                                                          | ¥ ¥                                                                                             |

| Horoscopum restituendi rationem ad Planetas<br>omnes pertinere putat Cyprianus Leouitius.      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 309.310<br>Ex Horoscopo vnius an deducere queant Astro-                                        |
| logi,quæ quisque in omni vita facturus, vel<br>non facturus sit.                               |
| Horoscopi plures non sufficient etiam ad præ-                                                  |
| dicendum. 107.108                                                                              |
| Horoscopi quidam recensentur per accidentia à Mathematicis restituti.                          |
| Horoscopus vains vel alterius comparare, &                                                     |
| ex veriusque sympathia, & consensione stel-                                                    |
| larum fœlicem enentum, & obsequium de-<br>nunciare, error Astrologorum. 110                    |
| Horrores cur primumante febres corpus con-                                                     |
| Cutiant. 141                                                                                   |
| Humana quædam figna cur appellata fint. 244<br>Humectandi vis ineit aquæ per fe, & ex naturæ   |
| principiis. 18                                                                                 |
| Humor collapfus ex aqua vnde putrefaciat omnia.                                                |
| Humorem , & siccitatem , frigus , & calorem                                                    |
| quare primas esse qualitates doceat Aristo-                                                    |
| teles. 39 Humores concitari folere nouilunio, pleni-                                           |
| lunio, quarta Luna, vnde fiat. 7                                                               |
| Humores, qui in corpore humano aluntur, quot fint.                                             |
| quot nnt. 57 Humorum qualitas modum præscribit spiriti                                         |
| bus,& hi sensuum functionibus. 34                                                              |
| ad Hyadum exortum defluere vberiores im-<br>bres vnde fiat.                                    |
| Hydrargyri vapore nerui emolliuntur. 45                                                        |
| Hydriarū ratio an possit aliquid adserre adiu-<br>menti Chaldæis, in definiendis perseccè par- |
| tibus signorum Zodiaci. 190                                                                    |
| Hyeme media calores nonnunquam ingruunt                                                        |
| non modici,& vnde id fiat.  6 Hyeme calores non modicos ingruere, vnde                         |
| fiat. 240                                                                                      |
| Hyemes & æstates vnde essiciantur.                                                             |
| Hyemes non funt æqualiter frigidæ,& quare.6                                                    |
| Acob historia de ouibus varij coloris. 76                                                      |
| Ildus Martiæ fatales prædictæ S.Iulio Cæfari.                                                  |
| Ignis, aërisque calor fouetur ac conseruatur                                                   |
| cœli motu. 14                                                                                  |
| Ignis vnde transmutet materiam. 16<br>Ignis calor vnde impediri possit ne calorem              |
| efficiat. 24. quî fit ve ope coelesti perpetuò                                                 |
| calorem promat. 25 Ignis facer fi in viero fiat mulieri prægnanti,                             |
| lethale eft. 83                                                                                |
| Igne exuruntur ligna, lapides, carnes, non alia                                                |
| actione nifi caloris & ficcitaris.  1gnoratio malorum futurorum vtilior eft,                   |
| a quam scientia. 347                                                                           |
| Imagines coleftes Arabum quam diffimiles                                                       |
| omnes ab Ægyptiorum, Chaldzoriumque imaginibus.                                                |
| Later                                                                                          |
|                                                                                                |

Imaginum colestium arbitrariam rationem agnoleunt Astrologiz Magistri. de Imaginibus cœleftibus Affredogorum fententiz omnes ve sunt mendaces, inconstantes,ita & dissentièntes. Imaginatio corum, qui generationi dant operamalia est causa focus in varias formas affigens. qui Imber, qui ventus, que tempestas vbique fit, interest plurimum in coeli metibus mutationibusque. Imbres ruunt nonnunquam quouis etiam tempore, & vade id fiat. Imbres decidere media æstate, vnde siat. 240. ibid. vel quouis temport. Imperare, & parere non solum necessariorum funt, sed etiam vtilium. Imperatorum, aut Regum negotia publica vnde pendeant, secundum Cardanum. Imperium vnde præsagire potuit Tiberio Thrasyllus. 283 Imperfectorum forma vnde inducatur. Impressiones corporum cœlestium, quatenus ad intellectum, & voluntatem pertinere possint. Impressiones à genitura, que in loco remanent víque ad tempus, in quo perfici debet, funt partim in loco, partim in materia, ex Car-Impudicoru cœtus fortes etia viros emollit.156 Impulsuum vis nunquam ca est, ve ei nostra mens, sit modò sui compos, nequeat obliste-Incolarum, qui subiecti sunt Australibus paralellis, descriptio, ex Ptolemzo. Incolarum, qui loca tenent interiecta inter Tropicum Articum & Septemerionem, tam Orientalium, quam Occidentalium descriptio,ex Ptolemzo. Inconstantia Astrologorum quanta. Incrementa spei, ac possessionis ex quo loco horoscopi nascuntur. Indorum mores diuersi ab illis qui apud illos Brachmanes appellantur. Infansex octimestri partu rarò vitalis est. 113 Infantes quinam emittant détes maturius. 113 Infantes quouis sub sydere veniant in lucem, parentibus, nutricibus, magistris, domesticis fimiles moribus comperiuntur. Infantibus natis quæ contingunt in duplici genere funt. Infocunda quædamSigna cur appellata fint, eorunque descriptio ex Manilio. Ingenium Aftrologorum vafrum facit, vt corum prædictiones veræ aliquando inuenian-288.289 Ingenij,honoris , diuitiatumq; alfridaria à quo tempore fint. Lmimicorum qualitas ex quo loco horoscopi monstretur. Initia retuquot modis pendeant à genitura 217 Loopes

| Inopes, & Reges, domini, ac serui, pariser gi-                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| onuntur. 104                                                                                     |
| Insirio, & satio indicar prodesse electionem.                                                    |
| 117.119 Instaurationem Bononiz, Mediolani, Floren-                                               |
| tiæ inter genituras numerat Cardanus. 263                                                        |
| Infrumentorum vitium magnos in Aftrologia                                                        |
| errores parit, ex Ptolæmeo. 190                                                                  |
| Intellectio vnde fiar, ex Aristotele. 65                                                         |
| Intelligentia cuiusnam gratia orbi suo con-                                                      |
| iangatur, veluti forma materia. 27                                                               |
| Intelligentia nullam qualitatem impartitur                                                       |
| cœlo, sed ordinatum motum. 30 Interuallum à Philosophis inuectum in natu-                        |
| ram à corporibus sciuncum. 254                                                                   |
| Inuidi sunt semper, qui Saturno subditi sunt                                                     |
| 34                                                                                               |
| Ioannes Picus Mirandulanus quam habuit ge-                                                       |
| nituram. 305                                                                                     |
| Ioannes Stafferinus coelestium imaginum fa-                                                      |
| bulas exequitur.                                                                                 |
| Ioannis Baptiftæ Cardani Hieronymi filij hi-                                                     |
| ftoria,& illius infælix exitus. 348.349 Ionam in mari non ius natiuitatis,fed diffimu-           |
| latz diuinz przeceptionis przeipitauit of-                                                       |
| fensa.                                                                                           |
| Iouis stella est temperatænaturæ. 197                                                            |
| Iouem, Venerem, & Lunam, stellas esse benefi-                                                    |
| cas ex Ptolemzo,& quare. 36                                                                      |
| Iracundi sunt semper, quibus Mars presidet. 34                                                   |
| Irarum ardores concentu residere, scribit Plu-                                                   |
| tarchus. 167  Takalla Vallada Dhilippi Pagis Casholisi san                                       |
| Isabella Vallesia, Philippi Regis Catholici con-<br>iux quo genere mortis obiit, nil tale suspi- |
| cantibus Mathematicis. 307                                                                       |
| Ischiadicorum dolores modulatione minuun-                                                        |
| tur. 167                                                                                         |
| Itali fiunt Regali semper nobilitate præfulgidi.                                                 |
| 146                                                                                              |
| Italiz incolz, przstantiz, benignitati, amicitiz                                                 |
| fludent. 146                                                                                     |
| li constitutio perduret. 218                                                                     |
| Iudicium de fœtu quocumque vade peten-                                                           |
| dum. 67                                                                                          |
| Iulius Firmicus vade deducat monftrorum ra-                                                      |
| tiones. 84                                                                                       |
| Iulius Firmicus agnouit liberum arbitrium.94                                                     |
| Iulius Firmicus notatur. 186. eius sententia de                                                  |
| Republica, aut de vita Romani Imperatoris.                                                       |
| 187 Iulius Firmicus nouas observationes Grzeis                                                   |
| & Latinis inauditas profitetur. 192                                                              |
| Iulius Firmicus tradit, Signa agere per fe,& fi-                                                 |
| ne ope stellarum, in hæc inferiora. 235                                                          |
| Iulij Firmici errores notantur à Cardano. 181                                                    |
| Iulij II. & Leonis X. Pontificatus prædictus à                                                   |
| Cardano.194.195.vnde id habuerit. 300                                                            |
| In Iulij I I. genitura qui fuerint indices Pon-<br>tificatus.                                    |
| Incatus.  Iupiter quando dicatur obsessus à Marte, &                                             |
| Judena mand days a creep ) as                                                                    |

| <del>_</del>                                                             |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Saturno.                                                                 | 161     |
| Iurisconsultus iniuriarum vule teneri il                                 | lnm     |
| qui cum muliere turpes fermones mil                                      | Tenne   |
| •                                                                        | cae-    |
| rit.                                                                     | 159     |
| Iurisconsulti sententia de serno in aliena s                             | ami-    |
| lia deteriore facto.                                                     | _       |
| Toniform falls are not be seen as 111                                    | 156     |
| Iurisconsulti quomodo agnouerunt libe                                    | erum    |
| arbitrium.                                                               | 93      |
| Iurisconsulti filies tradunt esse ciusdem                                | affa.   |
|                                                                          |         |
| ctus cum patre.                                                          | 150     |
| Iurifconfulti quid de Genethliaca pronunc                                | icut.   |
| 318                                                                      |         |
| Iurisconsultorum loca, ex quibus constat,                                | C1:     |
|                                                                          | ILISOS  |
| esse similes parentibus.                                                 | 72      |
| Ius animorum in corpora quale fit.                                       | 100     |
| Institia virtutibus cæteris imperat vnà                                  |         |
| •                                                                        | _       |
| lege.                                                                    | 96      |
| Iuuenes inuerecundos esse necesse est, vbi                               | lene-   |
| ctus impudens est.                                                       | 150     |
|                                                                          |         |
| K Epplerus, inter Aftrologiæ Principes nominatus, quid de Aftrologiæ van |         |
| Epplerus, inter Altrologiæ Principes                                     | iute    |
| nominatus, quid de Astrologia van                                        | itate   |
|                                                                          |         |
| pronunciauerit.                                                          | 319     |
| L                                                                        |         |
| T Abor,& exercitatio magnam habet vi                                     | m ad    |
| ( Canicasem vel tuendam vel labefa                                       | fan-    |
| fanitatem, vel tuendam, vel labefac                                      | Man-    |
| GEIA.                                                                    | ••,     |
| Labor, & quies quantum valeant ad morus                                  | D 13-   |
|                                                                          | .165    |
|                                                                          | -       |
| Lac in nutrice quando impurum fiat.                                      | 113     |
| Lac maternum falutarius est quam nutrici                                 | s. 114  |
| Lacedæmonij non imagines modo, sed                                       | & li-   |
| bros Archilochi parum pudicos à fua Re                                   | pub.    |
|                                                                          | -       |
| iusicrunt exulare.                                                       | 159     |
| Lactantius quare omnia spectacula damn                                   | abat.   |
| 158                                                                      |         |
| Lactantius demonum inventum effe Aft                                     | -010-   |
| Laciantids demondent indentant ene mit                                   |         |
| giam scripsit.                                                           | 317     |
| Lactucarum in eodem hortulo ortarum                                      | diffi-  |
|                                                                          | 23.24   |
|                                                                          |         |
| Lacus, fontes, mare Caspium, & aquas or                                  | mnes,   |
| cur Luna non exagitet.                                                   | 12      |
| Lapis vt sit, vel ad semihorula, an egeat co                             | zło.:\$ |
| Lapides ab vniuocis causis non promeniu                                  |         |
| Tapides and value of causinous protecting                                | _:c     |
| Lapides igne exuruntur non alia actions                                  | e, mu   |
| caloris & siccitatis.                                                    | 3>      |
| Latio quenam fit causa generationis, &                                   | corns-  |
|                                                                          |         |
| ptionis.                                                                 | . 17    |
| Latione vna existente non contingit sier                                 | n am-   |
| bo, & quare.                                                             | 16      |
| Latitudo gloriosum nomen à Mather                                        |         |
|                                                                          |         |
| viurpatum.                                                               | 234     |
| Latro cum Domino crucifixus non be                                       |         |
| natiuitatis suz ad paradisi zterna tra                                   |         |
| <u> </u>                                                                 |         |
| 320                                                                      |         |
| Lenticula, vel fabula valentior est, qu                                  | am pi-  |
| fum.                                                                     | i17     |
| Leo à Leone in quo dissident.                                            |         |
|                                                                          | 43      |
| Leonis in primo gradu, Ægyptij faci                                      | AN 300  |
| rum dextera caput Loosis tenemeem,                                       | Arabes  |
| arborem, cuius ramis infidet camis.                                      | 246     |
|                                                                          | T accia |
| 10                                                                       | Leouis  |
|                                                                          |         |

| in Leonis X. genitura qui fuerint indices Pon-                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| tificatus.                                                                                   |
| Leouitius putat rationem horoscopum resti-<br>tuendi ad omnes Planetas pertinere. 309.       |
| 3 10                                                                                         |
| in Lepidorum genere tres intermisso ordine                                                   |
| obducto membrana oculo geniti feruntur.                                                      |
| 76.77                                                                                        |
| Leuitas quanta sir, dicere Venerem præesse ab                                                |
| anno decimoquarto ad vigelimuprimu. 224                                                      |
| Leuitas consulentium,& nimia credulitas quā-<br>tum innet Astrologorum prædictiones. 292     |
| Lex quare coniugatur optime cum iustitia. 96                                                 |
| Lex vude vim cogendi habeat. 169                                                             |
| Leges sintne scriptz, an non scriptz interesse                                               |
| nihil videtur, neque vousne, an multi per                                                    |
| cas instituantur.                                                                            |
| Leges recensentur latæ in præstigiatores, ac<br>Mathematicos. 339.340                        |
| Mathematicos. 339.340<br>Legibus constitutam esse educationem opus est                       |
| maxime. 168                                                                                  |
| Liberum arbitrium agnouerunt omnes Theo-                                                     |
| logi, Patres Grzei, Patres Latini, Philoso-                                                  |
| phi, Physici, Metaphysici, Medici, Princi-                                                   |
| pes,Rhetores, ipfi Mathematici, ac denique<br>gentes vniuerfæ. 92.93. 94                     |
| gentes vinueriæ. 92.93. 94.<br>Libertas ipfa corporis propensiones ludificat,                |
| Astrologorumque predictiones ridet esfusé.                                                   |
| 173.eius amatores lunt Celtz. 146                                                            |
| Libri vehementer libidinem accendunt ex Oui                                                  |
| dio lascinize magistro.                                                                      |
| circa Libros Aftrologiz iudiciariz quid przci-<br>piat Epifcopis Concilium Tridentinum. 3 42 |
| Ligna putrida lucem natura sua sortita sunt. 3                                               |
| Ligna cesa Luna crescente cur facilius quam                                                  |
| quæ decrescente cæduntur putrescant. 11                                                      |
| Ligna igne exuruntur non alia actione, nifi ca-<br>loris & ficcitatis.                       |
| Literarum elementa coelo figunt Hebrzi, non                                                  |
| autem imagines. 243                                                                          |
| Liuij Bituarij magni nominis mathematici                                                     |
| miler exitus.                                                                                |
| Locus ab horoscopo quartus cur imum cœlum appelletur. 129                                    |
| Locus aftri, seu Planetz quid sit, ex Aristore-                                              |
| le. 132                                                                                      |
| Loci in ecclo qui sint fortioris auctoritatis.                                               |
| 254                                                                                          |
| Locum zqualem non occupat corpus vilum dum mouetur.                                          |
| , dun mouetur. 232<br>Loca inconiuncia, & aliena que nominentur.                             |
| 261                                                                                          |
| Locorum duodecim vires, atque fignificatio-                                                  |
| nes.                                                                                         |
| Longitudo gloriotum nomen à Mathematicis viurpatum. 214                                      |
| LucçGaurici iudicium de genitura Petri Aloy-                                                 |
| fij. 285                                                                                     |
| Luciferum honori, & nomini Casaris Romani                                                    |
| dicaré conati lunt. 244.314                                                                  |
| ob Lucri cupiditatem Con Acrologi qui res                                                    |
| ·                                                                                            |

| 0  | Luctis & fricationibus, & huiuimodi exerci     |
|----|------------------------------------------------|
| •  | tiis vti num conducat. 1 1                     |
| 9. | Ludificatio Astrologorum aduersus Patrus       |
|    | doctrinam eluditur. 337-33                     |
| c  | Ludouicus Sfortia, Mediolanensium dux, ear     |
| r. | non obtinuit fælicitatem, quam promitte        |
|    |                                                |
|    | bat eius genitura.                             |
| Ь  | Ludouici Sfortiz Mediolanensium ducis exe      |
| 4  | plo inanitas electionum declaratur. 21         |
| -  | Ludouici Sfortiz mors apud Gallos misera       |
| 2  | qui nihil aggrediebatur, nisi ex Astrologo     |
| 6  | rum præferipto.                                |
|    | Tumon explose selections and air humastan      |
| 9  | Lumen coeleste calefacit, arefacit, humectat   |
| C  | & frigefacit.                                  |
| r  | Lumen Solis quomodo speculis, & phialis,8      |
| 2  | globis vitreis reflexum aut refractum in fo    |
| c  | mite excitat ignem.                            |
| 0  | Lumen terram calefacit, sicut color ipse       |
| ì  |                                                |
| -  | 48                                             |
| 8  | Luminis cœlestis & ignei natura quæ sit.       |
| •  | Luna in fuis etiam defectionibus lucet, ac ru  |
| _  | bet.                                           |
| -  | Luna sit quasi alter Sol minor.                |
|    | I nes per mentem byemen erane manama for       |
| C  | Luna per mensem hyemem arque æstatem fa-       |
| 4  | cit, Sol autem per totum annum.                |
| ,  | Luna accipit initium temporis in nocturni      |
|    | genituris, & quanto tempore teneat domi        |
| 5  | natum. 214                                     |
| i  | Luminarium coniunctionis, que in geniture      |
|    | activities confidentially que in general       |
| •  | præcessir, quando ad locum peruenerint Pla     |
| -  | netæ, quid operentur.                          |
| L  | in Lunz eursu est brumz quedam, & folstiti     |
| 3  | imilieudo.                                     |
| 1  | Lunz lumen habet vim per se efficiendi calo-   |
| ľ  | ris.                                           |
|    | Lunz, Solisque vis quanta in generationibus,   |
|    | Tames a serial de la deserre un Benerationions |
| •  | I mass Tonores & Tonores Cultural or C         |
| 1  | Lunam, Venerem, & Iouem, stellas beneficas     |
| 1  | esse ex Ptolemæo, & quare.                     |
| i  | Lunam quid fignificare dicat Prolemæus. 193    |
| ,  | Lunam primis quatuor, aut septem annis ab      |
| •  | ortu przesse quomodo intelligatur. 223         |
|    | 224                                            |
| )  |                                                |
| •  | Luna in Tauro commorante, cur medicinam        |
| L  | fumendam non esse asserant Astrologi. 144.     |
| •  | refelluntur. ibid                              |
| ٠  | Lupus, & ouis in quo distideane.               |
| 1  | Lux aliqua propria insita est vniuersis stel-  |
|    | lie                                            |
| •  |                                                |
| •  | Lyra oriente natum, euasurum musicum, cui      |
|    | dicant Aftrologi. 249                          |
| -  | Lycurgus quo pacto ostenderit consuetudi       |
| 9  | nem, disciplinam, doctrinam, & vitz institu    |
|    | -ii                                            |
| S  | Y                                              |
| f  | Lymphatici organicis modulis liberati. 16      |
| -  |                                                |
| 5  | M                                              |
| i  |                                                |
| 4  | MAcrino qui orbis terrarum Imperium            |
|    | IVI andimenta and all behaveing                |

MAcrino qui orbis terrarum Imperium
predixerunt, vnde id habuerint. 300
AAa Magos

## INDEX

| Magos Persis quid commendarit. 278                                                    | ex Prolemæo.                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Magnetis vires retunduntur allio. 41                                                  | Mater Sixti ab Hemminga Frisi contrariam                                         |
| Magussei qui sint, & vbi habitent. 335                                                | suz omnino geniturz fortunam obtinuit.                                           |
| Magnes quamobrem trahit ferrum, non aura,                                             | 305                                                                              |
| non argentum, non item res exteras.                                                   | Matrem efficacem magis este interdum con-                                        |
| Mahumetanam religionem vnde ortam esse                                                | tingit ad procreationem fortus, interdum                                         |
| icribat Albumazar. 295                                                                | parrem, & vade. 74                                                               |
| Mali, aut boni imminentis opinione duo exi-                                           | Mattes propter fœtum non minora subeunt                                          |
| stunt animi motus, corumque effectus, 292                                             | vitæ discrimina, quam & ipse foetus. 83                                          |
| Malorum futurorum veilior est ignoratio, qua                                          | Matres cur filios educare debeant, essque vbe-                                   |
| scientia:quod Phauorini exemplo apud Gel-                                             | ra lua porrigere.                                                                |
| lium comprobatur. 347.348                                                             | Materia ad formas suscipiendas vnde præpa-                                       |
| Manardus Ferrariensis Medicus à Fouea vxore                                           | retur. 20.11                                                                     |
| immodico coitu extinctus fuit, per æquiuo-                                            | Materia imbecillima in cibo que vocetur.                                         |
| cationem Astrologi cuitssam, qui monuerat                                             | 116                                                                              |
| tum in foues pericurum.                                                               | Materiam potest & folet formæ adaptare quid-                                     |
| Manilius tradit, signa agere per se, & sine ope                                       | quid formas porest & solet progignere. 31                                        |
| stellarum, in hæc inferiora.                                                          | Matthaus Thaphurius non obtinuit honores,                                        |
| Manticam duplicem è collo suspensam ge-                                               | quos eius genitura promittebat. 302.305                                          |
| mus, Platonisque de eo dicto Æsopi causa.                                             | Mauricius, Saxonum Dux, quanta cœli beni-                                        |
| Mantuani sententia contra illos qui petulantiùs                                       | gnitate interierit.  Mathematici duo respondere possunt in sua                   |
| ·                                                                                     |                                                                                  |
| icribunt.  Marco Crasso nú vtilius fuerit ignorare, quam                              | caufa de aftris fœtui præfidentibus. 66 Mathematici vnde deducant monftrorum ra- |
| feire fuum ignominiolum exitum. 347                                                   |                                                                                  |
| feire suum ignominiosum exitum. 347<br>Marcello 11. Pontificatum qui prædixerunt, vn- | tiones. \$3.84. Mathematici agnouerunt liberum arbitrium.                        |
| de id habuerint. / 3do                                                                |                                                                                  |
| Mare nullum patitur incrementum vel decre-                                            | 93.94<br>Mathematici vniuersi negauerunt dininam                                 |
| mentum extra Herculeas columnas: &con-                                                | providentiam, & omnia fatali necessitate                                         |
| trà. 12                                                                               | euenire docuerunt. 143                                                           |
| Maris & fominz genitura recte comparatur                                              | Mathematici vt numerant duodecim zodiaci                                         |
| mixtioni cerz & adipis. 78                                                            | partes, ita duodecim in eo formant stella-                                       |
| Maris zitus fidem facit arcanis Lunz viribus, 6                                       | rum schemata. 233                                                                |
| Maris fluxus & refluxus, accessus & recessus va-                                      | Mathematici non possunt ex signis vilam pro-                                     |
| dc. 7                                                                                 | babilem coniecturam de futuris euentis do-                                       |
| Maria turbari solerenouilunio, plenilunio, quar                                       | cere, quamuis magna effet fignorum pote-                                         |
| ta Luna vnde fiat. 7                                                                  | stas. 238                                                                        |
| Marito licuit repudiare vxorem que foris per-                                         | Mathematicorum tria effugia proponuntur, at-                                     |
| noctasser, aut ludis Circensibus, vel Theatra-                                        | que etiam præcludentur. 143.144                                                  |
| libus adfuisset.                                                                      | Ex Mathematicorum doctrina vires nouz &                                          |
| Mors non rarò Dei optimi maximi irâ solet                                             | alcititiz assumentur Planetis, ex figno in                                       |
| immitti. 102                                                                          | quo versantur. 234                                                               |
| Marrij Astrologiæ peritissimi qualis exitus fue-                                      | Mathematicorum quanta temeritas in decet-                                        |
| rit.                                                                                  | nendo de cuiusque vita, aut morte. 30 5.306                                      |
| Martis, & Sarurni stellas maloficas esfeex Pto-                                       | A Mathematicis quotuplex Signis attribuatur                                      |
| lemzo,& quare.                                                                        | genus actionis. 234.235                                                          |
| Martia stella & arefacit, & vrit. 196                                                 | Mathematicos ignorare aftrorum fitus & con-                                      |
| Martis vel Saturni ad locum quando aliquis                                            | stitutiones, illustri exemplo, & irrefragabili                                   |
| Planeta peruenerit, quid fignificet. 231 Martis motus hactenus non exploratus, ex     | teltimonio confirmatur. 209                                                      |
|                                                                                       | Mathematicos cos non appellarunt veteres                                         |
| Tychone. 239 Marti subditi cuius sint temperamenti, ex Bel-                           | qui nunc appellantur. 329. cur dicatur, eo<br>multa vera prædixisse.             |
| lantie.                                                                               | Medicamenta non folum immutare possuis                                           |
| Martialis non sine magna causa miratur ebrio-                                         | tum totius corpotis, tum fingulorum mem                                          |
| si filiam bibere aquam.                                                               | brorum temperamentum, led etiam disso                                            |
| Marsilij Ficini tententia de aliorum cosuetudi-                                       | uere. 13                                                                         |
| ne, & conuersatione. 158                                                              | Medicu generolum quid decest ad crifim.                                          |
| Martini Lutheri hæresiarchæ variæ eircumfe-                                           | Medici vnde deducăt sexus diuersitatem. 78.7                                     |
| runtur genitutæ, ex quibus eadem deducun-                                             | Medici agnouerunt liberum arbitramen.                                            |
| tur. 274                                                                              | Medici quomodo dicantut aliquando mortu                                          |
| Malculorum in coniugiis quid inspiciendum,                                            | ad vitam renocalle.                                                              |
| -                                                                                     | Medicoru                                                                         |

| Medicorum natio vniuersa cur dicat pe                            | r (ol-       |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| fitia,& vernum, atque autumnale zqu                              | uino-        |
| ctium, maximas fieri morborum mut                                | atio-        |
| nes,                                                             | 7            |
| Medicorum, & Philosophorum sentent                               |              |
| mixtorum temperamento.                                           | 5.36         |
| mixtorum temperamento.  à Medicis potius quam ab astris repetent | la cít       |
| numani corporis conititutio.                                     | 133          |
| Medicinz Auctores inter Deos coluit Ant                          | igui-        |
| tas.                                                             | 62           |
| Medicinam non esse sumendam Luna in                              |              |
| ro commorante, cur afferant Astron                               | omi.         |
|                                                                  | ibid.        |
| Mediolani, Bononiz, Florentiz instaur.                           | atio-        |
| nem, Venetiarum ædificationem, inter                             | geni-        |
| turas munerat Cardanus.                                          | 263          |
| Mediolano quæ denunciet Cardanus.                                | 263          |
| Mel,& caseus, cibus valentissimus.                               | 116          |
| Melancholicum hominem, colericum, t                              | imi -        |
| dum, audacem, eundem in quibuídam a                              | ctio-        |
| nibus, vnde fit vr experiamur.                                   | 40           |
| Membrum vnum aliquodita diligimus v                              | t illi       |
| zquari nihil posse putemus. 171. exes                            | pilo         |
| confirmatur.                                                     | 172          |
| Mendaciorum duz opulentissimz offi                               | cinæ         |
| euertuntur ex Aly Auerrodam de Signis                            | do-          |
| Ctrina.                                                          | 242          |
| Mensis ciuilis, & lunaris quis appelletur.                       | 49           |
| Menses, & anni non funt zqualiter salut                          | ares.        |
| vel infalubres,& quare.                                          | 6            |
| Mensium, dierum annorum generales qu                             | uoſ-         |
| dam euentus,& pluribus communes inft                             | ituit        |
|                                                                  | .170         |
| Menstruum quot diebus constet, & conti                           | nea-         |
| tur.                                                             | 53           |
| Mens qua ratione iuuari potest à corpor                          | e ad         |
| intelligendum.                                                   | 27           |
| Mens humana omnium rerum præstantis                              | Tima         |
| asseritur.                                                       | 97           |
| Mentis nostræ inuicta potestas probatur ad                       | uer-         |
| fus corporis impulsum, in quod cœlum                             | git,         |
| quod agit.                                                       | 100          |
| Mercurij stella cur non minus aliquando                          | are-         |
| faciat, quàm humores absorbeat.                                  | 196          |
| Mercurij, & Solis stellarum temperamen                           | tum          |
| quale sit ex Ptolemzo.                                           | 36           |
| Metalla vnde procreentur.                                        | 12           |
| Metalla ab vniuocis causis non prouenium                         | t. 2 T       |
| Metaphylici agnoserunt liberum arbitri                           |              |
| 93                                                               |              |
| Michael Angelus Bonarota contrariam                              | fuz          |
|                                                                  | 305          |
| Miluus, non elephas, vnde vim habeat terre                       |              |
| pullum gallinaceum secundum Astrolog                             | go <b>s.</b> |
| 41                                                               |              |
| Mimi quam sint noxij, ex Lactantio. 158                          | . cx         |
|                                                                  | bid.         |
| Mirandulani opinio de fluxu, & refluxu in                        |              |
| 13                                                               |              |
| Mixta omnia intereune concata prima                              | rum          |
| Mixta omnia intereunt, distipata prima qualicatum temperic,      | 39           |
| *                                                                |              |

de Mixtorum temperamento, Medicorum, & Philosophorum sententia. Mobilia signa, cur id nomen assecuta sunt 240 in Moenibus vrbium constituendis quæ sint confideranda. Monomeriarú lepidissima fabula narratur. 245 ·Monstrum Auenione visum à Francisco Vale-Monstra cur rarò fiant in iis, que singulos pariunt, sed crebrius in iis quorum partus est numerolus. Monstrorum informitas fit, corrupto principio aliquo. Monstrorum tria genera, & que illa sint. 85. ibid. caulæ. . Monstruosum quid dicatur. Monza Mediolanensis musicus non cos obtinuit honores, quos cius genitura promitte-Morbus acutus lethalis est mulieri vterum ge-Morbo articulari,& podagra laborantes,bonorum proferiptione ad simplicem tenuémque vitam redacti, conualuerunt. Morbi partim necessarias habent affectiones, partim ex co, quòd contrariam habent affe-Ctionem, dependent. Morbi non rato Dei optimi maximi irâ solent immitti. Morbi qui prouenerunt ex vsu malorum ciborum tempore pestis, in nationibus Romano imperio subiectis. Morbi plurimi per incentiones tibiarum sanain Morborum crisibus sacit ad rem, quo quisque sub coli statu, & sub quibus stellis ortus, aut procreatus fit. Morborum popularium, & pestilentiz causa vnde deducta. Morbos augeri solere vel etiam excitari nouilunio, plenilunio, quarta Luna, vade Mores, qui à corporis temperamento discrepant, non pollunt neque in extriniccas canfas, neque in diversorum organorum diversam temperiem referri. Mores animi sequuntur temperationem corporis, ex Aristotelis sententia. Moresdispares cur sæpe nanciscantur gemini, qui cadem fortiti funt aftra genitalia. 265 Mori clarissimi martyris versiculi aurei quatuor in vatem famainclytum. Martis qualitas ex quo horoscopi loco inueniatur. 130 Mortis domus à Poëta descripta. de Morte, & vita quidquam certò, & indubitatò statui posse negat Ptolemæus. de Morte, aut vita cuiulque, quam temeze decernant ex arte sua Mathematici. 305. Morum crebra mutatio sub codem colo. AAa 2

| ad Morum rationem quantum valeaut rusti-                                               | Nati codem politu, sepe vita, moribus, studite,                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| cana vita, labor,& quies, vibani firepitus, & negotia,& faftus. 164.16}                | corpore,animo dissimillimi sunt,ex S. Augu-<br>stino.                                      |
| Morum ratio ducitur non infrequenter ex ca-                                            | Nativitatis tempore quamuis hotoscopusion-                                                 |
| fibus. 166.167                                                                         | giùs à Planera aliquo diftet, peruenit tamen                                               |
| Motionem, & modum præscribi causis subla-                                              | ad illum locum aliquando, in quo erat tem-                                                 |
| naribus, non est quòd respondeant Astrola-                                             | . pore natiuitatis Planeta : & id exemplo                                                  |
| gi. 111                                                                                | demonstratur.                                                                              |
| Motionum quot differentiz, tot etiam exerci-<br>tationum genera nomntur, 120. que fint | Natiuratis vim eludir S. Ambrossus, que Ma-<br>thematicis est perquam familiaris. 321.322. |
| noxiz.                                                                                 | \$13                                                                                       |
| Motus principium vnde omnibus inest, illam                                             | Natiuitatem fine revolutionibus cum confide-                                               |
| caulam putandum primam. 4                                                              | rauerit optimus Astrologus, falletur tamen                                                 |
| Motus æqualitas, gloriofum nomen à Mache-                                              | dupliciter. 273                                                                            |
| maticis viurpatum. 434                                                                 | Natura cur duplices mulicribus mammas de-                                                  |
| Motus cœli effectus fecundum Aftrologos. 13. fecundum nonnullos Peripateticos. 44      | Natura renolutionum fequitur naturam geni-                                                 |
| Motus infunt in generatione alij actu, alij po-                                        | turarum, sed debiliùs. 271                                                                 |
| tentia. 72.73                                                                          | Naturz mundi fimplices zquales quodammo-                                                   |
| ad Motus animorum voluntarios non est ex-                                              | do esse debuerunt, & ratio ex Fernelio.                                                    |
| terna causa requirenda. 175                                                            | 38                                                                                         |
| in Motibus, mutationibusque cœli interest                                              | Naturz vitium multi lustulerunt meditatione,                                               |
| plurimum, qui ventus, qui imber, quæ tem-<br>pettas vbique fit. 209                    | Naturæ virium Demosthenes & alij multi,me-                                                 |
| Mulier vierum gerens, secta vena, abortit, &                                           | ditatione, atque exercitatione suffulermet.                                                |
| magis ii maior fucrit fœtus. 82                                                        | ы.                                                                                         |
| Mulieris grauidæ abortus cau æ quænam fint.                                            | an Nauis peritura sir, in qua nauigent quingen-                                            |
| 81                                                                                     | ti diuerlis regionibus orti, & lub diuerlis                                                |
| Mulicri prægnanti si ignis facer in vtero fiat, lethale ett. 83                        | aftris. Nautæ, & agricolæ quid ftatum aëris vocent.                                        |
| Mulicrum in coniugiis quid inspiciendum, ex                                            | 50                                                                                         |
| Ptolemao, 109                                                                          | Nausozac vomitus quibus przeipue przegna n-                                                |
| Mulierum incauta consuerudo non est propria                                            | tibus accidant mulieribus.                                                                 |
| Venerei obiecti vis, sed communis. 160                                                 | Nebridius adolescens mirabilis snimæ,& Ven-                                                |
| Mulierum inter Bactros descriptio. 335                                                 | dicianus acutus lenex. 326                                                                 |
| Munditiæ, libertatis, & simplicitatis amatores<br>funt Celtæ. 146                      | Necem Galeatij qui prædixit ex calutrabis, va-<br>de didicerit. 282                        |
| Mundum hunc inferiorem oportet contiguum                                               | Necessitas Medicinæ quanta sit. 62                                                         |
| esse supernis lationibus, vt inde omnis eius                                           | Negotium vnumquodque vt astris præsidibus                                                  |
| virtus regatur, & ratio redditur. 6                                                    | suscipiatur, qui plurimum interesse dicant.                                                |
| Mundum rationis esse compotem qui dieunt,                                              | 117                                                                                        |
| damnantur à S. Augustino, & irrationales                                               | Negotio vnicuique peragendo accommodata                                                    |
| appellantur. 25 Muria cuti imposita cur eam erodat, asque                              | negotia quantum valeant ad morum ratio-                                                    |
| exulceret, somesta verò non. 130                                                       | nem. 164.165                                                                               |
| Mus & mustella in quo dissideant. 43                                                   | Neroni qui orbis terrarum Imperium prædi-                                                  |
| Musculorum iecuscula bruma augentur. 7                                                 | xerunt, vnde id habuerint. 300                                                             |
| Muta quædam figna eur appellata fint. 244                                              | Nerua Domitiano ab Aftrologis relatus Impe-                                                |
| Mutationes rerum fublunarium vnde peragan-<br>tur omnes.                               | rator, eorum prædictiones expersus eft. 276<br>Neruz qui orbis terrarum Imperium prædixe-  |
| Mutationes vehementiores eueniunt, vbi Luna                                            | runt, ynde id habuerint. 300                                                               |
| cum Sole coit.                                                                         | Niceij nobilis pictoris Byzantij indubitatum                                               |
| Mutationes subitæ in æstate cur contingent                                             | exemplum. 76.77                                                                            |
| verz, physiczque rationes. 242                                                         | P. Nigidij prædictio de Augusto. 275                                                       |
| N                                                                                      | Nomina quænam fint à Mathematicis viurpa-                                                  |
| 14                                                                                     | ra, quæ & illis maximè gloriofa. 234<br>Nonus locus est de religionibus y& per egrina-     |
| 7 Api ex oleribus valentior cibus, quam pa-                                            | tionibus.                                                                                  |
| 1 ftinaca.                                                                             | Noueniæ Græcorum quid sint. 247                                                            |
| Nati eadem hora eodem momento, quomodo                                                 | per Noullunia muximas in morbis à Lucie                                                    |
| diuessam habeant fortunam. 207                                                         | . concitari mutationes, tradit Galences. 58.55                                             |
|                                                                                        | Noz                                                                                        |

| ** ** **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C 'A' 6479                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| No z vnde efficiatur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Opinionis, & præsensionis vis quanta.                                                   |
| Noctes, diésque frigidiores, cum Saturnus de-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Oraculum vetus de noxio flagitioforum con                                               |
| currit nostrum hemisphærium, dicere pos-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lortio.                                                                                 |
| funt Astrologi, sed non experimentis com-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Opinione boni, aut mali imminentis duo exi<br>ftunt animi motus, corumque effectus. 29: |
| probare, & ratio. 199<br>Noctiluci lucem natura sua sortiti sunt. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Oratio disertissima Bardasenis in Astrologos                                            |
| Nucis vmbra proximis stirpibus, & arboribus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 333. & feqq.                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Orbis diluuij, & præsens quotus fit, & quis if                                          |
| Puces valentiores sunt ex fructibus surculo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | dominetur.                                                                              |
| rum, quam quæ poma propriè nominatur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Orbis decimi natura qua sit, ex recentioribu                                            |
| 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aftrologis, 236. quantum diffideant Signa                                               |
| Numeri an in mutationibus necessariò coniun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | eius à Signis octaux sphæræ.                                                            |
| gantur. 5 \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Orbes minores quamquam à maioribus con                                                  |
| Numeros, & nomina quis fecerit stellis, 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | tineantur, non migrant tamen ex vno in                                                  |
| Nupriarum qualitas, & quantitas ex quo ho-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | alium locum. 232                                                                        |
| toscopi loco quæratur. 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Orbes duos supra octanum qui excogitauerin                                              |
| Mutrices quas suscipiendas esse cepseat Pla-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Astrologiz ministri. 23                                                                 |
| tarchus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Orbium cælestium natura qualis habeatur is                                              |
| à Nutricibus senescentibus qui lactantur, citiqs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Philosophorum scholis. 236                                                              |
| fenescunt. 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Orientalis, & Occidentalis aspectus, nomina                                             |
| Nubes extemplò nigrescunt, nonnunquam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | gloriosa à Mathematicis vsurpata. 234                                                   |
| quouis tempore, & vnde id fiat. 7.240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Origenis Adamantij disputatio in Astrologos                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 330. & leqq.                                                                            |
| · O , , , . ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Orion quo tempore oriatur, quo tempore oc-                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | cidat. 9. an originem ducat ab igne, au                                                 |
| Diecti presentia fortior est quouis tem-<br>peramento è stellis delapso. 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ignis fit calor in animalibus contentus.                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Orion cur, & occumbens, & oriens molestu                                                |
| Obitus inopinati non rarò Dei optimi maxi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | esse soleat, ex Axistotele.                                                             |
| mi irâ folent immitti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | quod Orionis ad ortum vsque ad Etelias, ac                                              |
| Obscoeni sunt semper, quibus Saturnus præ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Prodromos tranquillitas generatim contin                                                |
| fidet. 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | gat, duz traduntur caufz ab Aristotele.                                                 |
| Observationis Chaldgorum ratio non potest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Orionis exortu cur dies maximè variantur, fla-                                          |
| manere fub diversis cali regionibus. 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Orionis ortu quòd dies maximè varient, ratio                                            |
| Obsession of the contract of t | Aristotelis. 241                                                                        |
| Obstetricis, & parentum sedulitate mutatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ornithiæ flant post hyemales versiones, &                                               |
| temperamentum, quod puer è stellis hausit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | quare. 10.241                                                                           |
| 112. cum legg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ortus, & occasus Orionis cur molestus esse so-                                          |
| Obsterricis officium quodnam sit , ex Aristo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | leat. 9                                                                                 |
| tele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ortus inter hunc, illumue diversitas vnde fiat.                                         |
| Decidentalis aspectus, gloriosum nomen à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 240                                                                                     |
| . Mathematicis viurpatum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Orcus impares, interitus pares in eadem per-                                            |
| Oceanus Septentiionalis est totus immunis, &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | c fona vnde eueniant. 369                                                               |
| liber ab zflu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ostoni qui orbis tetrarum imperium prædike-                                             |
| Decanus Gallicus ad fauces Garumoz flumi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | runt, vnde id habuerint. 300                                                            |
| nis, septem horis fluit, & quinque refluit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ona & color quare samper evariare dicantur                                              |
| non feruato Lunz ogunneque occasu. ibid,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | auibus, ex Democriti sententia. 86                                                      |
| Octavianus Augultus quam multis calibus ob-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ouis,& lupus in quo diffideant. 44                                                      |
| noxius faerit. 137.138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Quibus, & capris cur monstra magis accidant.                                            |
| Octauus ab horoscopo locus est piger, & qua-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 86                                                                                      |
| rc. 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ouidius laudat veterum moderata conuiuia,                                               |
| Oculi selium lucem natura sua fortiti sunt 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 164 ·                                                                                   |
| Oculorum caligines,& dolores capitis, quibus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ${f P}$                                                                                 |
| mulieribus, przgpantibus maturius, & qui-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Almulu allamiana francis CuOll C                                                        |
| bus lerius accidant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PAlmulæ valentiores sunt ex fructibus sur-                                              |
| Odor à lucernarum extinctu plexumque fit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | L culorum, quàm quæ poma propriè no-                                                    |
| caufa abortus  Pagger cibus eft valenties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | minantur.                                                                               |
| Onager, cibus est valentissimus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Panzrius Stoicus Astrologorum przdicta re-                                              |
| Operatio qualis fit Plancras um recim ad locum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ecit. 316                                                                               |
| in geniura przece:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Par . an impar numerus in morborum crifibus fir confiderandus.                          |
| in genitura przeellitie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ur conuderandus.                                                                        |

Phylici

| Branco or many have from the after                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Daylo A Cooms and I daylo sour in tangent        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Parentes ex quarto horoscopi loco ostendut-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Perfectorum forma vnde inducatur, & imper-       |
| tur. 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | fectorum. 20.21                                  |
| Parentum interitus non rato Dei optimi maxi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Peripatetici quot causas faciunt monstrorum.     |
| mi irâ folent immitti. 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 85                                               |
| Parentum, & obstetricis sedulitate mutatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Peripateticorum doctrina de præfensione. 46      |
| temperamentum, quod puer è stellis hausst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Permixtiones primarum qualitatum varian          |
| 112.113.& seq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | poslune innumerabilibus modis. 44                |
| Parentum negligentia in educandis liberis, è                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Penlis Magos quid commendarit. 278               |
| and the late of th | Perfusiio humana stellis numeros, & nomina       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>C</b>                                         |
| Parere, & imperare non folum necessariorum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |
| lunt, sed etiam vtilium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Perturbationes animi lyrâ compolitæ. 167         |
| Paris Cerefarius, magni nominis Aftrologus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pestilentiz vnde ortus suos habeant. 11.12       |
| fed fraudulofus. 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pestilentia, & morborum popularium causa         |
| Paris Cerefarius Mantuanus Aftrologus cele-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | vnde deducta.                                    |
| berrimus, interrogatus, an Cardinali Far-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pestilentiæ non rato Dei optimi maximi ira       |
| nesio vila ex astris summi Pontificatus spes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | folent immitti.                                  |
| affulgerer, quid responderit. 276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Petreius Tyara Medicus non obtinuit hono-        |
| Parmenes Chaldzus ob suam temeritatem pu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | res, quos cius genitura promittebet. 302         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |
| nitus. 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Petrus Aliacensis Cameracensis Cardinalis.       |
| Partem dexteram fortiorem, calidioremque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 116                                              |
| habet tam vir, quam fæmina, & quate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Petrus Aretinus seurra famolissimus, eiusque     |
| 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | relatum. 185                                     |
| Partes masculinæ, & fæmininæ Signorum re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Petrus Castellæ Rez, Judæi Astrologi falsa præ-  |
| fernantur. 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lagia expertus est, misere vitam amittens.       |
| Partibus plenis, ac vacuis Zodiaci quanam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 144                                              |
| tribuantur à Genethliacis. 247.248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Petri Aloysij Pauli III. filij occisio przdicta  |
| Partium Zodiaci, Planetarumque directio-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ab Aftrologis multo ante quam patrata fue-       |
| nes, aliud commentum Astrologicum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rit. 276                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |
| Person mandenali filiamon non ravà Dai anci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Petro Castellæ Regi erudeli, requirenti ab       |
| Partus monitruoli filiorum non raro Dei opti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Astrologo, vt prædictionum fides constaret,      |
| mi maximi irâ solent immitti. 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | quid responderit.                                |
| Partus potest comprehendi, sed non facile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Petrum de carcere imminenti morte perimen-       |
| fignificari cum disco, ve volebane Chaldai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | dum quis liberauerit. 320                        |
| 188. 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Phagedænæ vnde nascaneur. 131                    |
| Patres sunt, quibus amor nimius exstitit causa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pharmacis vitia temperamentorum corrigun-        |
| ne ament. 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | tur. 129                                         |
| Patres Grzei agnouerunt liberum arbitrium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Phanorinus Genethliacam esse ait offuciarum      |
| 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | genus ab cruscatoribus excogitatum, ad           |
| & Latini. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eradendam ex alienis loculis pecuniam. 17        |
| Patres quo nomine in Astrologos inuchuntur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Phanorini egregium confilium apud Gellium        |
| No in a single of the section is a section of the s | contra ambages Aftrologorum. 290                 |
| Patrimonium ex quatto horoscopi loco osten-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Phialz aquz plenz coloris varij vnde existant.   |
| ditur. 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |
| Patria in quo horoscopi loco inueniatur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Phialis, & speculis, & globis vitreis, reflexum, |
| 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | aut refractum lumen Solis quomodo in fo-         |
| Pauli Veneti opinio de fluxu,& refluxu maris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mite excitat ignem.                              |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Philosophi vnde deducant sexus diversitatem.     |
| in Pauli II. genitura qui fuerint indices Pon-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 78. 79                                           |
| tificatus. 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Philosophi agnouerunt liberum arbitrium. 92      |
| in Pauli III. genitura qui fuerint indices                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Philosophi quid de Genethliaca pronuncia-        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • • •                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |
| in Pauli IV. genitura qui fuerint Ponsifica-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Philosophorum, & Theologorum quorum-             |
| tus indices.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | dam doctrina de omnibus, que colo sub-           |
| Paulo III. Pontificatum qui prædixerunt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | funt, vnde pendeant.                             |
| vnde id habuerint. 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Philosophorum, & Medicorum sententia de          |
| Paulum quid ad gratiam convertit, & per-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mixtorum temperamento. 35.36                     |
| cussum à vipera, turbatumque nautragio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Phrenetici per symphoniam sanitati restituti-    |
| foruauerit. 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 167                                              |
| Pauo, cibus est valentissimus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Physici qui dicantur, & cur digniores sint, quan |
| Peregrinitas, gloriosum nomen à Mathema-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Genethliaci, quibus adhibeamus fidem. 61.        |
| ticis viurpatum. 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 62.63                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 92.93                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Picturis obscenis impudicitiz veluti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |
| nem adscribit Propertius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 159                                                                                                 |
| Picus Mirandulz Comes Aftrologorum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n præ-                                                                                              |
| dictiones expertus est, qui cam arten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | o vani-                                                                                             |
| tatis acculaffet duodecim libris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 276                                                                                                 |
| Pici Mirandulani doctrina de diebus c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | riticis.                                                                                            |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |
| Pilæ paruæ exercitatio quantum ad v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | aletu-                                                                                              |
| dinem conferat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110                                                                                                 |
| Piper stomachum non minus calefacit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |
| feruens polenta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 42                                                                                                  |
| Piscis in capite Australes stellæ quos es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |
| habeant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 203                                                                                                 |
| Piscium squamæ natura sua lucem sun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |
| titz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                   |
| Piscium cibus granissimus quis sit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 117                                                                                                 |
| Planta quot modis innet, vel noceat, en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t Car-                                                                                              |
| dano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 193                                                                                                 |
| à Planeta aliquo quamuis distet longit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | is ho-                                                                                              |
| roscopus natiuitatis tempore, peruci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | it ta-                                                                                              |
| men ad illum locum aliquando, i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n quo                                                                                               |
| erat tempore natiuitatis Planeta:& id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | exem-                                                                                               |
| plo demonstratur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 231                                                                                                 |
| Planeta cum aliquis ad locum Mattis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , vcl                                                                                               |
| Saturni peruenerit, quid fignificet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 231                                                                                                 |
| Planeta quando oblideri dicatur, exemp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |
| claratur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 261                                                                                                 |
| Planetæ cum ad locum coniunctionis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |
| narium, que in genitura precessit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ocrue-                                                                                              |
| nerint, quid operentur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 231                                                                                                 |
| Planerz, seu astri locus quis sir, ex Arist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | otele.                                                                                              |
| 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |
| Planetæ nouas, & ascititias vires assum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | unt à                                                                                               |
| Signo, in quo versantur, ex Mathe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mati-                                                                                               |
| corum doctrina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 234                                                                                                 |
| Planetz aliud ex vnz, aliud ex alia cœli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |
| efficient.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 239                                                                                                 |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | erunt                                                                                               |
| Planetatum vites expetiti non poli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |
| Planetarum vires experiri non potu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |
| Astrologi, & quomodo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 196                                                                                                 |
| Astrologi, & quomodo. Planetarum conunctio in quoto grad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 196<br>u fiat                                                                                       |
| Aftrologi, & quomodo.  Planetarum conunctio in quoto grad Auftralis, fiue Borealis declinationis,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 196<br>u fiat<br>valdè                                                                              |
| Aftrologi, & quomodo.  Planetarum conjunctio in quoto grad  Australis, fiue Borealis declinationis, refert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 196<br>u fiat<br>valdė<br>207                                                                       |
| Astrologi, & quomodo.  Planetarum conunctio in quoto grad Australis, siue Borealis declinacionis, refert.  Planetarum, partiumque Zodiaci direct                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 196<br>u fiat<br>valdė<br>207<br>iones                                                              |
| Astrologi, & quomodo.  Planetarum conunctio in quoto grad Australis, siue Borealis declinationis, refert.  Planetarum, partiumque Zodiaci direct quid sint.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 196<br>u fiat<br>valdė<br>207<br>iones<br>231                                                       |
| Astrologi, & quomodo.  Planetarum conunctio in quoto grad Australis, siue Borealis declinationis, refert.  Planetarum, partiumque Zodiaci direct quid sint.  Planetas alios facit masculinos Ptolen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 196<br>u fiat<br>valde<br>207<br>iones<br>231<br>næus,                                              |
| Astrologi, & quomodo.  Planetarum conunctio in quoto grad Australis, siue Borealis declinationis, refert.  Planetarum, partiumque Zodiaci direct quid sint.  Planetas alios facit masculinos Ptolen alios formininos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 196 u fiat valde 207 iones 231 næus,                                                                |
| Astrologi, & quomodo.  Planetarum conunctio in quoto grad Australis, siue Borealis declinationis, refert.  Planetarum, partiumque Zodiaci direct quid sint.  Planetas alios facit masculinos Ptolen alios somninos.  Planetas, cum vim aliquam ex quacumqu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 196 u fiat valde 207 iones 231 næus, 37 e co-                                                       |
| Astrologi, & quomodo.  Planetarum conunctio in quoto grad Australis, siue Borealis declinationis, refert.  Planetarum, partiumque Zodiaci direct quid sint.  Planetas alios facit masculinos Ptolen alios scemininos.  Planetas, cum vim aliquam ex quacumqu li plaga fundant, etiam ex proximis s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 196 u fiat valde 207 iones 231 næus, 37 e cœ- iignis                                                |
| Aftrologi, & quomodo.  Planetarum conunctio in quoto grad Australis, siue Borealis declinationis, refert.  Planetarum, partiumque Zodiaci direct quid sint.  Planetas alios facit masculinos Ptolen alios scemininos.  Planetas, cum vim aliquam ex quacumqu li plaga sundant, etiam ex proximis sessundere oporter, exemplo ostene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 196 u fiat valde 207 iones 231 næus, 37 e cœ- iignis                                                |
| Astrologi, & quomodo.  Planetarum conunctio in quoto grad Australis, siue Borealis declinationis, refert.  Planetarum, partiumque Zodiaci direct quid sint.  Planetas alios facit masculinos Ptolen alios formininos.  Planetas, cum vim aliquam ex quacumqu li plaga fundant, etiam ex proximis sessundere oportet, exemplo osteno 262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 196 u fiat valde 207 iones 231 næus, 37 e cœ- Signis litur.                                         |
| Aftrologi, & quomodo.  Planetarum conunctio in quoto grad Australis, siue Borealis declinationis, refert.  Planetarum, partiumque Zodiaci direct quid sinc.  Planetas alios facit masculinos Ptolen alios formininos.  Planetas, cum vim aliquam ex quacumqu li plaga fundant, etiam ex proximis sessioned es proximis sessioned es control of the control of t | 196 u fiat valde 207 iones 231 næus, 37 e coc- iignis litur.                                        |
| Aftrologi, & quomodo.  Planetarum conunctio in quoto grad Australis, siue Borealis declinationis, refert.  Planetarum, partiumque Zodiaci direct quid sinc.  Planetas alios facit masculinos Ptolen alios formininos.  Planetas, cum vim aliquam ex quacumqu li plaga fundant, etiam ex proximis Sessiundere oportet, exemplo osteno 262.  ad Planetas omnes perrinere putat Cypri Leouitius rationem restituendi hore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 196 u fiat valde 207 iones 231 næus, 37 e coc- iignis litur.                                        |
| Astrologi, & quomodo.  Planetarum conunctio in quoto grada Australis, siue Borealis declinationis, refert.  Planetarum, partiumque Zodiaci directi quid sinc.  Planetas alios facit masculinos Ptolen alios formininos.  Planetas, cum vim aliquam ex quacumqui plaga fundant, etiam ex proximis seffundere oportet, exemplo osteno 262  ad Planetas omnes pertinere putat Cyprileouitius rationem restituendi horopum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 196 u fiat valde 207 iones 231 næus, 37 e cœ- Signis litur. ianus ofco- 310                         |
| Astrologi, & quomodo.  Planetarum conunctio in quoto grada Australis, siue Borealis declinationis, refert.  Planetarum, partiumque Zodiaci directi quid sint.  Planetas alios facit masculinos Ptolen alios somininos.  Planetas, cum vim aliquam ex quacumqu li plaga fundant, etiam ex proximis sessente oportet, exemplo ostene 262  ad Planetas omnes pertinere putat Cypri Leouitius rationem restituendi horopum.  309  Plato vim exemplorum supra omnem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 196 u fiat valde 207 iones 231 næus, 37 e cœ- Signis litur. ianus ofco- 310                         |
| Astrologi, & quomodo.  Planetarum conunctio in quoto grada Australis, siue Borealis declinationis, refert.  Planetarum, partiumque Zodiaci directi quid sint.  Planetas alios facit masculinos Ptolen alios formininos.  Planetas, cum vim aliquam ex quacumque li plaga fundant, etiam ex proximis Sessindere oportet, exemplo osteno acca.  ad Planetas omnes pertinere putat Cyprica Leouitius rationem restituendi horopum.  309  Plato vim exemplorum supra omnem potestatem esse declarat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 196 u fiat valde 207 iones 231 azus, 37 ecce- iianus olco- 310 cceli                                |
| Astrologi, & quomodo.  Planetarum conunctio in quoto grad Australis, siue Borealis declinationis, refert.  Planetarum, partiumque Zodiaci direct quid sint.  Planetas alios facit masculinos Ptolen alios scemininos.  Planetas, cum vim aliquam ex quacumqu li plaga fundant, etiam ex proximis sessundere oportet, exemplo ostene 262  ad Planetas omnes pertinere putat Cypr. Leouitius rationem restituendi horopum.  309  Plato vim exemplorum supra omnem potestatem esse declarat.  Plato Genethliacam disciplinam in Math                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 196 u fiat valde 207 iones 231 azus, 37 ecce- iianus olco- 310 cceli                                |
| Astrologi, & quomodo.  Planetarum conunctio in quoto grad Australis, siue Borealis declinationis, refert.  Planetarum, partiumque Zodiaci direct quid sint.  Planetas alios facit masculinos Ptolen alios scemininos.  Planetas, cum vim aliquam ex quacumqu li plaga fundant, etiam ex proximis sessundere oportet, exemplo ostene 262  ad Planetas omnes pertinere putat Cypr. Leouitius rationem restituendi horopum.  309  Plato vim exemplorum supra omnem potestatem esse declarat.  Plato Genethliacam disciplinam in Math ticum censum non refert. & quare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 196 u fiat valde 207 iones 231 næus, 37 eccc- Signis litur. ianus ofco- 310 cccli 155 etma-         |
| Astrologi, & quomodo.  Planetarum conunctio in quoto grad Australis, siue Borealis declinationis, refert.  Planetarum, partiumque Zodiaci direct quid sint.  Planetas alios facit masculinos Ptolen alios scemininos.  Planetas, cum vim aliquam ex quacumqu li plaga fundant, etiam ex proximis sessundere oportet, exemplo ostene 262  ad Planetas omnes pertinere putat Cypr. Leouitius rationem restituendi horopum.  309  Plato vim exemplorum supra omnem potestatem esse declarat.  Plato Genethliacam disciplinam in Math ticum censum non refert, & quare.  Platonis sententiz notabiles de opulent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 196 u fiat valde 207 iones 231 næus, 37 eccc- iianus ofco- 310 cccli 153 etma- 314 ia, &c           |
| Astrologi, & quomodo.  Planetarum conunctio in quoto grad Australis, siue Borealis declinationis, refert.  Planetarum, partiumque Zodiaci direct quid sint.  Planetas alios facit masculinos Ptolen alios formininos.  Planetas, cum vim aliquam ex quacumqu li plaga fundant, etiam ex proximis sessundere oportet, exemplo ostene 262  ad Planetas omnes perrinere putat Cypro Leouitius rationem restituendi horopum.  309  Plato vim exemplorum supra omnem potestatem esse declarat.  Plato Genethliacam disciplinam in Math ticum censum non resert, & quare.  Platonis sententiz notabiles de opulent paupertate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 196 u fiat valde 207 iones 231 azus, 37 ecce- iignis litur. ianus ofco- 310 codi 155 ema- 314 ia.8e |
| Astrologi, & quomodo.  Planetarum conunctio in quoto grad Australis, siue Borealis declinationis, refert.  Planetarum, partiumque Zodiaci direct quid sint.  Planetas alios facit masculinos Ptolen alios scemininos.  Planetas, cum vim aliquam ex quacumqu li plaga fundant, etiam ex proximis sessundere oportet, exemplo ostene 262  ad Planetas omnes pertinere putat Cypr. Leouitius rationem restituendi horopum.  309  Plato vim exemplorum supra omnem potestatem esse declarat.  Plato Genethliacam disciplinam in Math ticum censum non refert, & quare.  Platonis sententiz notabiles de opulent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 196 u fiat valde 207 iones 231 azus, 37 ecce- iignis litur. ianus ofco- 310 codi 155 ema- 314 ia.8e |

liacas nugas Philosopho homine indignas duxerunt. Plinij doctrina de antipathia, & sympathia re-Plutinus Genethliacas nugas Philosopho homine indignas duxit. Podagra laborantes, bonorum proscriptione ad simplicem, tenuemque vitam redacti, convaluerunt. Poenz vatiz, que impendent Astrologis. 346 Poëtz etiam intellexerunt, quantum momenti fit in ratione victus. in vsu, & consuctudine ciborum, ac exercitiorum. Poëtz etiam Genethliacis superbè illudere, & sabtilitatem artis exprobrare non dubitant. Poëtæ faxum, quod apud inferos excogitarunt Tantalo, id sibi semper impendere sentiunt, & qui Astrologiz dant operam; & qui Astrologorum prædictis fidem adhibent. Poetarum testimonia, quibus probatur, filios esse similes parentibus. 70 Pollicitationibus Astrologorum plerique inflammati, à ratione desciscunt, atrocissima quæque aggredinntur. Poloni, gens vrbanitate inclyta, nunc degunt vbi olim degebant feri, & barbari Geta. 148 Pompeio num vtilius faerit ignorare, quana scite miserum suum exitum. Pontanus quid de Genethliacz vanitate pro-Counciet. ad Pontificatum summum eucctio vnde pen-Porrum, valentior cibus est, quam lactuca, vel cucurbita, vel asparagus. Possessionis, ac spei incrementa ex quo loco horoscopi noscantur. Potestatis maxima insignia, & perpetuas solicitates quando largiatur Saturnus. Potionis, cibique proprietates nosse expedie nobis omnino,& quare. Przeconium postremum Astrologiz quodnam Prædatores sunt semper, quibus Mars præsidet. Prædictiones augurum, haruspicumque non potuerunt impetrare à Christianis fidem. Prædickiones, quibus Genethliaci suam artem confirmate folent, non funt Aftrologicz. 281 Prædictiones Aftrologorum quantum iuuentur à leuitate nimia, & credulitate consulentiam. Przsagia Astrologorum quam seditiosa sint, & infensa Principibus, ex Iulio Firmico. 340 Præstigiatores

| 1, 147 12                                                                                  |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Præstigiatores supe è republica puls sucrunt. 339.86 seq.                                  | ·Pueri quomodo ad hot<br>ducendi.        |
| Presbyter quidam, qui confuluerat Astrologos, per integrum annum à diuinis amotus ab       | Pnerorum exercitia                       |
| Alexandro Papa III. 341                                                                    | Pucros impotentes &                      |
| Principatus nullum indicium vidit Cardanus                                                 | riunt, & vade id fiat                    |
| in Cosmi Medices genitura, sed solius pru-                                                 | Pucritia fi abundet .hu                  |
| dentiæ ligna. 282                                                                          | agnoscet principem.                      |
| Principium l'eminale non potest, ais aut casu,<br>aut observatione deprehendi. 203         | Pugna Cannensis cur R Poznos afflixit.   |
| Principia quatuor, quibus vei possumus in re-                                              | Pulegium aridum flore                    |
| uolutionibus annuis. 270.171                                                               | Pulsatio, gloriosum i                    |
| Principis cuiuldam tres diuesiæ genitusæ pro-                                              | viurpatum.                               |
| dictunt. 274                                                                               | Pulegium vtroque sol                     |
| Principes agnouerunt liberum arbittium. 93<br>Principibus multis Genethliacam artem exitio | Purgatio quare diuturn                   |
| fuille, probatur. 344.8c seq.                                                              | masculo.                                 |
| Proclus,& Eurysthenes Lacedæmoniorum Re-                                                   | Putei funt in oppido                     |
| ges gemini fraues, dislimites in omnibus                                                   | crescente zstu minus                     |
| fuerunt. 265                                                                               | undant.                                  |
| Proclus Genethliacas nugas Philosopho ho-                                                  | Pythagoras quibus ver                    |
| mine indignas duxit.                                                                       | rauit flagitiolorum                      |
| Progressio, gloriosum nomen à Mathematicis                                                 | liberis nottris noxima                   |
| Prohibitio, glorio sum nomen à Mathematicis                                                | Pythagoras perturbatio                   |
| viurpatum. 234                                                                             | poacbat.                                 |
| Pronunciata duo Ptolemzi quibus vti qui ve-                                                |                                          |
| lit, tabellis agit fignatis in Aftrologos. 102                                             | Vadratus aspectu                         |
| Proximis & sublunaribus à causis impediri po-                                              | Q Vadratus aspectu                       |
| test efficientia cœli. 215                                                                 | Quadratum quid fit,ex                    |
| ex Prudentia & viu teru plura dininant Aftro-                                              | item, atque finistrus                    |
| logi quàmexarte Astrologica. 290.291                                                       | Quadripartiti libros                     |
| Pfylli vnde vim habeant tractandi serpentes<br>fine vlla læsione, sesundum Astrologos. 41. | Aftrologicis cur sc<br>Sixto ab Hemminga |
| · Ac                                                                                       | Quadrupes orane anim                     |
| Ptolemzus vnde deducar monstrorum ratio-                                                   | 116                                      |
| nes. 83.84                                                                                 | Questio bipartita Aud                    |
| Ptolemzus agnouit liberum arbitrium. 93                                                    | tem Saturni.                             |
| Prolemzus duo fancit pronunciata, quibus vti                                               | Quzituoli Aftrologi,                     |
| qui velit, tabellis fignatis agit in Astrolo-                                              | diolanensis prounci                      |
| Ptolemzus quid senserit de alfridariis: 220.                                               | ria.<br>Quæltuoli cuiuldam A             |
|                                                                                            | apparet inanes esse e                    |
| Ptolemeus Hipparchi afterilmos commutauit.                                                 | Qualicas Auons ab inte                   |
| 243                                                                                        | cœlo in materiam ar                      |
| Prolemans vnde mutuatus sit sydemm solia.                                                  | equo.                                    |
| 255. carpenta & currus. ibid.                                                              | Qualitas inimicorum o                    |
| Ptolemeus negat quidquam certo, & indubi-                                                  | monfretar.                               |
| tatò statui posse de vita, & morte. 284                                                    | Qualitas mortis ex que                   |
| t olemzus quid de Genethliacz vanitate pro-<br>nunciet.                                    | Diagur.                                  |
| Ptolemzi sententia demixtorum temperamé-                                                   | Qualitas & quantitas n                   |
| to, alia à Bellantij opinione. 36                                                          | Qualitacesprime quatu                    |
| Prolemzi doctrina fiue sententia de foctu. 64                                              | mine cœlesti.                            |
| Ptolemei iudicium de Genethliacis sui tempo-                                               | Qualitates quatuer pri                   |
| ris, -184                                                                                  | rum fublunarium m                        |
| Publicius & Vibius quidam è plebe, indiferetà                                              | augmentationes, alto                     |
| prope specie fuêre similes Magno Pompeio                                                   | Qualitatum primarun                      |
| Pudor, est primus vitz emendationis pradus.                                                | Cualitatum primarum                      |

160

efte exercicia fine adv que esse debeant, 120. morboles quedam pamore, quem Planetam 224 omanos magis , quâti 27 I ekit iplo brumali die.7 nomen à Mathematicis itio florescere, sunt qui nior in fœmina quàm in 78 ad ripam Boetis, qui untur, decrescente exbis, etfi obscuris, declahominum confortium m effe. 155 ones animi lyta com-167

s quid sit , ex Cardano. Firmico.260. dextrum fine de prædictionibus riplerit Ptolemaus, ex 256 nal, cibus valentissimus. Storis quoad frigidita-197.198.199 à Ludouico Sfortia Meiæ Principe ditati hifto-185 Rrologi historia,ex qua lectiones. elligentia ad cœlum , à n fufficiat pro creando 30.31 ex quo horoscopi loco 230 o horoscopi loco inuceptiarum ex quo horo-230 or efficiuntur à solo luimę peragūt omacm reutationes, generationes, erationes. distipata temperie, intemperamentum an fit a colo folum, aut faltem præcipud. 40 Qu

|                                       | R.              | E       |
|---------------------------------------|-----------------|---------|
| Qualitatum primarum permixtio         | nes 4           | aria    |
| polium innumerabilibus modis          | ١.              | -       |
| Qualitatum duarum intemperies         | î con           | ill.    |
| per copulationem aliquam, quid        | ager            | ada     |
| IIC.                                  |                 | T 2     |
| A Qualitatibus accidentariis, ve in   | trum            | ent     |
| funt substantia, formas substant      | iales           | c Æ     |
| ci,qui ienieriat.                     |                 |         |
| Quantitas,& qualitas muniarum e       | T GUA           | , ,     |
| folcopi loco quæratur.                |                 |         |
| Quantitate folum interimunt med       | licam           | ***     |
| frigida.                              | 402111          |         |
| Quartanæ febres vnde proueniant.      |                 | I 3 2   |
| · CIIIIS.                             | - 1             | : L : J |
| Quartus ab horoscopo locus cur in     | ,               | ibia.   |
|                                       |                 |         |
| Quarti, vel septimi numerus crisis au | Δ               | 229     |
| cft.                                  | COL             |         |
| Quatuor principia, quibus vei poss    |                 | 53      |
| reuelationibus annuis.                | uinus           | 5 112   |
| Quatuor verficuli aurei in manne      | 270.1           |         |
| clytum, Mori claristimi & inuictisti  | rama            | in-     |
|                                       |                 |         |
| Querimonia D. Augustini ad propos     | 3               | 19      |
|                                       |                 |         |
| Querimonia Cardani de Anglacia        |                 | 74      |
| 1 10 MM AAL FOR LANGE 1               | <b>C</b>        | 88      |
| telebellillim in Dhila/a              | j <i>ormi</i>   | um,     |
|                                       |                 |         |
| in Quibuldam cur concoctio ciborun    | - c. i          | 43      |
| cilis, in aliis non.                  | 0 Ht 1          | ta-     |
| Quies, & labor quancum valcant ad a   | 2 6. I          | 27      |
| rationem.                             | moru<br>64.1    | IAN.    |
| Pro Quintili, & Sextili mensibne Juli | 111m            | D 2     |
| Yuc muguitain vacamiie                | _               |         |
| Wuntus ab Horofcopo locus cue and     | ر و<br>عملام    | *       |
|                                       |                 |         |
| Quodliber ex quoliber fieri ab AG     | 21              | .,      |
|                                       |                 |         |
| Quodlibet en qualibet genitura in     |                 | 3       |
| Astrologos, exemplis demonstratur     | aciti)          | :       |
|                                       |                 |         |
| Quotidianz febres vade orrum capian   | 27              | •       |
|                                       |                 |         |
| DOLCARS HAL S MEETATIIM CONGINACIA    | اCC و ده<br>امت | u.      |
| de refert.                            | ', Väl          | -       |
| •                                     | 20              | 7       |
| •                                     |                 |         |

Adiario prospera & sælix quæ sit. 259 Rapa ex oleribus valentior est quam padinaca. Ratio,& experimentum, duo primaria Aftrologiz fundamenta. Rationem Horoscopum restimendi pertinese putat ad omnes Planetas Cyprianus Leouitius. Actione plerique desciscume arrocissima qua-que apprédiuntur pollicité pribus Astro-doppressir inflamment 309.310 degorum inflammati. Rationes Bellansij contra iplis Aftrolo-

| that this ingulis locis Horoscopi significations proprias tribuerint. 230.23 Rebus in voluntariis parum prodest electications de difficillima est. 21 Receptio, gloriosum nomen à Mathematica voluntarium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | シェックS4c             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| tiones proprias tribuerint. 230.23 Rebus in voluntariis parum prodest electic anta & difficillima est. 21 Receptio, gloriosum nomen à Mathematici yournatum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | シェックS4c             |
| Rebus in voluntariis parum prodest electic<br>enta & difficillima est. 21<br>Receptio, gloriosum nomen à Mathematici<br>voluntarium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 7 S 4 C           |
| se difficillima est.  Recepcio, gloriosum nomen à Mathematici vulratum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ),<br>7<br>S<br>4   |
| Receptio, gloriosum nomen à Mathematici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 5 4 5             |
| 30 viurpatum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$<br><b>4</b><br>C |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4</b><br>C       |
| The state of the s | <del>ו</del>        |
| 10- Rectificare genituras per accidentia on line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| 30 Astrologis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| nta Refrænatio, glorissum nomen à Mathemati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| Reges, & inopes, domini, ac serui, pariter gi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ŀ                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| Regum, aut Imperatorum negotia publica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| or went daid allerant Mathemasia;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| / ) I was south to the first of the money in the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| in ris habere astrorum decreta, scite verissi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| A AUCUME ILITURE I DOMO REALA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| n- Regis Angloru Eodardi genitura à Cardano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| r- facta, fallax omnino, & mendaciis plena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| 9. 307.308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| i- Rerum initia à genitura pendent tribus mo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| 8 Retropradatio ploriofum nomen 14 1 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| 8 Retrogradatio, glorio sum nomen Mathema-<br>ticorum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| n Renolutio, gloriolim nomen à Mart. 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                   |
| m Renolutio, gloriolum nomen à Mathemati-<br>cis vsurpatum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| Revolutiones magnas confidas effe, Aftrolo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| gorum testimonio probatur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| gorum restimonio probatur. 225.226.227  Reuolutiones anima non probantur Astro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| logiæ principibus, 170. A ratio en Parl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| - mao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| Revolutiones minil efficere possine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| denience non commerce pontant, quod in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| Rhabarbarum flauam bilem educendi vina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| vnde habeatsfecundum Aftrologos. 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| Rhetores agnouerunt liberum arbitrium.9;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| Roma Afiz, quam vicerat, victa succubiit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| Roma principio melitare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| Romæ principis vibium genituram veteres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| Romanis Etrufcos quid commendatit, 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| Romulus Vticensis orator eximius non obti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| nuit honores, quos eius genitura promit-<br>tebar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| Romuli Jegibus ob Come 1 . 302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| Romuli legibus obscena loquens coram for-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| annus, uou uccus quam nomicida punicha-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| Rubers and no for much land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| atabeta dan parto mantelan et arnore deno-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| randam pelliciat, quamquam vociferan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| tembor auxilium vudique implorarem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| Rutz,& Brassicz quanta inimicitia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |

S'Acrificia, quibus placato Numine auertuntur morbi, cur instituta perhibentur. Salhoribus via mulicres granida, carentem BBb

| vngulis partum edunt, ex Plinio. 82                                                                                                                                                                            |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Sanguis hircinus vnde vim habeat emollien-                                                                                                                                                                     | S |
| di adamantem lecundum Altrologos. 41                                                                                                                                                                           |   |
| Sanguinarij sunt semper, quibus Mars præsi-<br>det.                                                                                                                                                            | δ |
| det.                                                                                                                                                                                                           |   |
| Sanitas habitantium in erbibus in duobus                                                                                                                                                                       | - |
| potissimum consistie. 124                                                                                                                                                                                      | • |
| Sapienti famulantur omnia tanquam alteri                                                                                                                                                                       | ( |
| Dea. St. Dee urin 1940 (197                                                                                                                                                                                    | • |
| Sapientia diuina coniungit principia secun-                                                                                                                                                                    | • |
| dorum finibus primorum: 16                                                                                                                                                                                     | • |
| Sapientia vt præstat, ita & præest reliquis. 96                                                                                                                                                                | į |
| Satio, & infitio indicat prodesse electionem.                                                                                                                                                                  |   |
| an Saturnus impediatur-vi álissum aftro-                                                                                                                                                                       |   |
| rum, ita ve aliquando frigefaciat minus,                                                                                                                                                                       | • |
| alignanda nanà minila !                                                                                                                                                                                        |   |
| aliquando penè nihil                                                                                                                                                                                           |   |
| Prolemæo,& quare. 36                                                                                                                                                                                           |   |
| Saturni frigidam naturam si contendanc A-                                                                                                                                                                      |   |
| strologi ex vario eius ascensu per partes                                                                                                                                                                      | • |
| hemisphærij nostri deprehadi, quid respon-                                                                                                                                                                     |   |
| dendum. 200                                                                                                                                                                                                    |   |
| Saturni, vel Martis ad locum quando aliquis                                                                                                                                                                    |   |
| Planeta peruenerit, quid significet. 231                                                                                                                                                                       |   |
| an Saturni sequetur effectum Horoscopus,                                                                                                                                                                       |   |
| qui eo die, vel anno peruenerit ad locum,                                                                                                                                                                      |   |
| quem natali hora Saturnus occupabat.                                                                                                                                                                           |   |
| . 232                                                                                                                                                                                                          |   |
| Saturni in Horoscopo partiliter constituti                                                                                                                                                                     |   |
| effectus. 250. in secundo loco 26 horosco-                                                                                                                                                                     |   |
| po, ibid, in reliquis item locis ad duodeci-                                                                                                                                                                   |   |
| mum vsque constituti. 251.252<br>Saturno subditi cuius sint temperamenti, ex                                                                                                                                   |   |
| Saturno subditi cuius sint temperamenti, ex                                                                                                                                                                    |   |
| Bellantio.                                                                                                                                                                                                     |   |
| Saturno defunt ca quæ Solis, & Lunæ experi-                                                                                                                                                                    |   |
| mentum facile reddunt,& certum. 200                                                                                                                                                                            |   |
| Satyria, morbus appellatus, quid sit. 73                                                                                                                                                                       |   |
| Saxum illud impendens semper sentiung &                                                                                                                                                                        |   |
| qui Astrologia dant operam, & qui Astroj                                                                                                                                                                       |   |
| Iogorum prædictis fidem adhibent, quod                                                                                                                                                                         |   |
| Portæ Tautalo excogitarunt                                                                                                                                                                                     |   |
| Saxa partim necellarias habent affectiones,                                                                                                                                                                    |   |
| partim ex co quod contrariam haber affer                                                                                                                                                                       |   |
| Ationem dependent.                                                                                                                                                                                             |   |
| in Saxis corpus coheret fine mente. 27                                                                                                                                                                         |   |
| Scaligeri opinio de fluxu, & refluxu maris.                                                                                                                                                                    |   |
| Sciendi ftudium an fie hauftung è corlo.                                                                                                                                                                       |   |
| T 77 9                                                                                                                                                                                                         |   |
| Scientiæ, iam partæ voluptas quem maxima                                                                                                                                                                       |   |
| fit. 172                                                                                                                                                                                                       |   |
| Scipionis Africani vaticibilim de oppido quo-                                                                                                                                                                  |   |
| dam Hilpaniæ, quod oppugnabat çasune                                                                                                                                                                           |   |
| contigerit, an aliter. 287                                                                                                                                                                                     |   |
| Scorpionibus obnoxias ædes fore,quæ Scor-                                                                                                                                                                      |   |
| nione quarto con li loco evillance evadifi                                                                                                                                                                     |   |
| catæ fuering cur dicant Aftrologia de                                                                                                                                                                          |   |
| Scotus contendit, ne Deum quidem ex carra                                                                                                                                                                      |   |
| catæ suering cur digant Africogie. A care suering cur digant Africogie. A care se cortus contendir, ne Deuni didden ex care so care se ad virumque æque parata agno- leere posse quid surumm st. vel gan sueve |   |
| Cere posse quid futurum st. vel non futu-                                                                                                                                                                      |   |
| - Final TVIII<br>- musticus in action (500) 10 21A Shortoniae                                                                                                                                                  |   |
| #UB5 U4 in                                                                                                                                                                                                     |   |

cylax Halicarnassaus Genethliacam repudianit. 317-319 cythæ soli immanis feritatis crudelitate grassantur. 146. corum descriptio, ex:Ptolemæoie and and in ribid. secta in qua Horoscopi loco inceniantur. சுக்கிரை **சுக** Securicas Calaram fefellie, non augunium 🗦 Sopurinam. Seden astrorum fixa fit à Mathematicis, ae immobilis. Somen quare dicagur instrumentum viuen-Semon fi cocipiatur, vel paixus, Luna in Tau-🚁 10, Leone, Scorpio, & Aquario existente, g quid fiat. The state of the second of I Semen genitale an caula fit fimilitudinis aut distimilizadinis filiorum. 73-74 Semen retentum prohibet concoctionem; & auget melancholiam. Seminum diverlitas quantum momenti babeat ad proprietatem generis vniuscuius-Sempronius quare vxorem fuem repudialle Seneca meritò laudat ruralem vitam degen-1-63 Senecæ opinio de fluxu, & refluxu máris. Senectus vbi impudens est, ibi & inuerecun-9 750 dos elle juuenes, necelle elt. Senecturis alimentum quale esse debeat; ex Paulo Æginera. Şententiæ Astrologorum de imaginibus poelestibus et sunt mendaces omnes juices 146 stantes, ita & dissentientes. Separatio, gloriofum nomen à Mathematicis ylurpatum. 3. 1. len 234 Septimi, vel quarti numerus crisis auctor non 🐔 🧓 📜 📜 🧓 ezeren 🧘 🐰 apud Seras lex est nec occidere, nec fornicari, nec furari, occadorace fimulachibi. 334 Serpens, biceps villus, & dualde baufac 101 - 8 📽 Serpentem peperin ancilla cidhadam. lis is 185 Serui, ac domini, inopes, & reges, pariter gignuntur. Seruorum substantia exquo Horoscopi loco monstretur. Sextus to Hotoltobo. locks ent majab for (1 na appelleture pro Sextili, & Quintili mensibus, Iulianniat-The Ynglighth Abcamie with the Area of the Sexum disparem cur sæpe neneilette in igmini, qui cadem sortiri sunrigeniesdia an Sexuym diverhratem quomodo difting car quare primas elle qualitaten doctas Arile. Eine es dellanis commun : Ninole.

| KV I                                                                                                                      | ; K V M.        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Sicilia incola, præstantia, benignisati, amici-                                                                           | Sixtiab Hem     |
| tiæstudent. 146                                                                                                           |                 |
| Siculi, ex Iulio Firmico, dicuntur acuti. 146                                                                             |                 |
| à Signo vires noue & alcititie assumutur Pla                                                                              |                 |
| netis, in quo versantur, ex Mathematico-                                                                                  |                 |
| rum doctrina.                                                                                                             |                 |
| Signa inter se aqualia sunt, astrorum asteris-                                                                            |                 |
| minon item.                                                                                                               |                 |
| Signa agere per se, & sine ope stellarum , in hec inferiora, tradunt Cardanus, Manilius,                                  |                 |
| & Iulius Firmicus. 235                                                                                                    | turis, &, qu    |
| Signa octauæ sphæræ quantum distent & dis-                                                                                | tum. 224.       |
| sideant à Signis decimi orbis. 237                                                                                        | strologis.      |
| Signorum fæcundorum & infæcundorum                                                                                        | Sol aliud ex A  |
| descriptio ex Manilio-23 3 item & mascu-                                                                                  | Solis motus q   |
| lorum, ac fœmininorum; nocturgorum, ac                                                                                    | Solis lumen (   |
| diurnorum; terrestrium, & aquaticorum; a.                                                                                 | treis reflexi   |
| micorum, & inimicorum; eorumque apo-                                                                                      | citat ignem     |
| telesmata. 2,4                                                                                                            | Solis, & Merci  |
| Signorum vis vnde profluat. 237                                                                                           | quale fit,ex    |
| Signis quotuplex actionis genus attribuatur                                                                               | Solis, Lunæq    |
| à Mathematicis. 234.235                                                                                                   | bus.            |
| an Significatum euentus cuiuslibet, qui per                                                                               | Solis domus à   |
| revolutionem oftenditur, in genitura fit constitutum.                                                                     | Sole nunc acr   |
| Simeon Bulgarorum Princeps, Mathemati-                                                                                    | ftrologi.       |
| corum suasu in Crobatos infiliens incredi-                                                                                | Solem & Satur   |
| bilem cladem accepit, 344                                                                                                 | nerem mati      |
| Simile non pati à simili, receptum in scholis                                                                             | bit Ptolemz     |
| axioma. 44                                                                                                                | Solem, dum /    |
| Simonidis dictum egregium ad Hieronis                                                                                     | & fulgura,9     |
| vxorent. 163                                                                                                              | Solutium cir    |
| Simonidi quare merito iure indignerur Ari-                                                                                | dierum spat     |
| storeles. 97                                                                                                              | ex Arisbotal    |
| Simplicia euenta vnde dimanent. 195                                                                                       | Solltitij æstiu |
| Simplicitatis amatores sunt Celtæ- 146                                                                                    | 271.brumali     |
| Sinapi cuti impositum cur eam crodat, atque                                                                               | Societas prima  |
| exulceret, comestum verò non. 130                                                                                         | trix quænan     |
| Singularium, & generalium nomine quid in-                                                                                 | Societatis stud |
| telligatur. 193<br>Sinistrum trigonum quid sit,ex Firmico.2 : 9                                                           | Solertia Medic  |
| Sinus Mexicanus ab æstu immunis est, & li-                                                                                | xemplo decl     |
| ber. 12.                                                                                                                  | Sophocles quo   |
| Situs, gloriolum nomen à Mathematicis v-                                                                                  | Sors, foruma,   |
| furpatum. 234                                                                                                             | Cicerone.       |
| Sixtus V.primo sui Pontificatus anno, Astro-                                                                              | Squamæ pisciu   |
| logiæ vlum planè interdixit. 342.343                                                                                      | funt,           |
| Sixto IV. Pontificatum qui prædixerunt ynde                                                                               | Spadones vna j  |
| id habuerint. 300                                                                                                         | discedunt,      |
| Sixtus ab Hemminga cur dicat Ptolemæum                                                                                    | itant,& qua     |
| libros suos quadriparriti, sue de prædi-                                                                                  | Spatiorum no    |
| Aionibus Astrologicis scripsisse. 256                                                                                     | litas,quæ dir   |
| Sixtus ab Hemminga vade conficiat, horo-                                                                                  | in Specubus lu  |
| scopum vnum non posse pluribus accidentibus accommodari.                                                                  | gni folent, &   |
| Figure accommodary.  Sixture ab Hemminga Fria A Grologorum                                                                | Speculis,& phia |
| Sixtus ab Hemminga Frigus Astrologorum deliramenta patefecit 319                                                          | mite excitat    |
| Sixti ab Hemminez on:                                                                                                     | Spei, ac posses |
| inti ab Hemminga opi de Pauli II I. ge-<br>Initura à Paride Ceres do de plicata. 185                                      | horoscopi n     |
| Initura à Parido Cerel Mode licata. 185<br>inti ab Héminga Fris. No explicata 185<br>omnino geneura foi aces la fristale. | Sphara octau    |
| omnino genieura for acet Lainene                                                                                          | ftronomis a     |
| omnino genieucz fo                                                                                                        | _ •—nac         |
| omnino genieura foi paret obzinuie. 305                                                                                   |                 |
| _                                                                                                                         |                 |

- de falsirate, & impossibilitate Astrologiæ. Socrates Genethliacam disciplinam in Mathomaticum censum non refert, & quare. 314.316 Sol genitoris patrisque nomine appellatur. 4. Sol per totum annum hyemem atque æltatem facit, Luna per mensem id agit. Sol accipit initium temporis in diurnis genituris, & quanto tempore teneat dominatum. 224. cur mundi Planeta factus ab Astrologis. Sol aliud ex Ariete, ahud ex Leone efficit, 2, 19 Solis motus quos reddat effectus. Solis lumen speculis, & phialis, & globis vitreis reflexum aut refractum in fomite excitat ignem, quomodo. Solis, & Mercurij stellarum temperamentum quale sit, ex Ptolemæo. Solis, Lunæque vis quanta in generationibus. ſΙ Solis domus à Poëta descripta. Sole nunc acrius, nunc temperatius agente, cur directas colligant Signorum vires Aitrologi. Solem & Saturnum patribus, Lunam & Venorem matribus naturaliter assimilari scribit Ptolemzus. Solem, dum Arieté percurrit, tonitrua edere, & fulgura,quæ sit ratio Ptolemæi. Solutium circa vtrumque cur per centum dierum spatium mori maxime contingat, ex Arisbotele. Solftitij æstivalis prærogativa quænam sit. 271.brumalis quæ. Societas prima, & generis humani conseruatrix quænam dicatur ab Aristotele. Societatis studium quam aduersetur priuatio commodis. Solertia Medici quantum valeat, duplici exemplo declarat Galenus. Sophocles quo genere mortis obiit. Sors, fortuna, calus, & euentus quid fint, ex 140 Squamæ piscium lucem natura sua sortitæ Spadones vna parte truncari à pristina forma discedunt, parúmque à fœmina specie distant,& quare. Spatiorum nocturnorum eadem est zqualitas,quæ diurnorum. in Specubus sub terra altissimis pleraque gigni solent, & vnde id fiat. Speculis, & phialis, & globis vitreis, reflexum aut refractum lumen Solis quomodo in fomite excitat ignem. Spei, ac possessionis incrementa ex quo loco horoscopi noscantur. Sphara octaua ecliptica cur mobilis ab Astronomis appelletur. Sphæræ

Sixtiab Hemminga tellimonium egregium.

| à Sphæræ octauæ Zodiaco mobili, & variss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adding the angles Policeum engineering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| itellis apto , qualem Zodiacum cogitarint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| diuersum Astronomi, Alphonsi Regis rem-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| pore. 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sphæræ octauæ & decimi orbis Signa quan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| tùm distent,& dissideant inter le. 237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Spica Virginis differens erat Timocharis æ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| tate, ab ea quæ tempore Hipparchi. 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Spiritus, & vita in quo horoscopi loco inue-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| nitur. 229.230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Splen multa habens accidentia cum hepare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| communia, in quo tamen inuicem differant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| I 3 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Spurinæ prædictio de C.Iulio Cæfare. 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Statio, gloriosum nomen à Mathematicis v-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| furpatum. 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Statum disparem cur sæpe 'manciscantur ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| mini qui esdem farriri funt eftre genite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| mini, qui eadem sortiti sunt astra genita-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| lia. 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stella omnes possunt, se nonnihil calefacien-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| do, vapores aliquos extrahere. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| an Stellæ omnes formas omnes edant. 31.32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Stellæ generales mitigantur à particularibus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| & particulares à generalibus. 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stellæ in capite Arietis quos effectus ha-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| beant. 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stellæ Australes in capité Piscis quos effectus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| habent. 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stellæ dicuntur suas quasi personas gerere,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| quod videre facie ad faciem vulgus vocat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 222<br>quæ Stellæ alias videant, & quæ audiant, vel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| quæ Stellæ alias videant, & quæ audiant, vel<br>contra, ex Iulio Firmico. 227.228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| quæ Stellæ alias videant, & quæ audiant, vel<br>contrà, ex Iulio Firmico. 227.228<br>Stellarum quo cumque occultos, & latentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| quæ Stellæ alias videant, & quæ audiant, vel<br>contrà, ex Iulio Firmico. 227.228<br>Stellarum quo (cumque occultos, & latentes<br>laqueos eludit atque perrumpit maris æ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| quæ Stellæ alias videant, & quæ audiant, vel<br>contrà, ex Iulio Firmico. 227.228<br>Stellarum quo scumque occultos, & latentes<br>laqueos eludit atque perrumpit marisæ-<br>stus. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| quæ Stellæ alias videant, & quæ audiant, vel<br>contrà, ex Iulio Firmico. 227.228<br>Stellarum quo (cumque occultos, & latentes<br>laqueos eludit atque perrumpit marisæ-<br>ftus. 12<br>Stellarum inerrantium facultates, ex Ptole-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| quæ Stellæ alias videant, & quæ audiant, vel<br>contrà, ex Iulio Firmico. 227.228<br>Stellarum quo scultos, & latentes<br>laqueos eludit atque perrumpit marisæ-<br>stus. 12<br>Stellarum inerrantium facultates, ex Ptole-<br>mæo. 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| quæ Stellæ alias videant, & quæ audiant, vel contrà, ex Iulio Firmico. 227.228  Stellarum quo sculros, & latentes laqueos eludit atque perrumpit marisæ- ftus. 12  Stellarum inerrantium facultates, ex Ptole- mæo. 37  Stellarum fixarum distantia crescit, & augetur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| quæ Stellæ alias videant, & quæ audiant, vel contrà, ex Iulio Firmico. 227.228  Stellarum quo scumque occultos, & latentes laqueos eludit atque perrumpit marisæ- flus. 12  Stellarum inerrantium facultates, ex Ptole- mæo. 37  Stellarum fixarum distantia crescit, & augetur secundum successionem signorum. 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| quæ Stellæ alias videant, & quæ audiant, vel contrà, ex Iulio Firmico. 227.228  Stellarum quo scumque occulros, & latentes laqueos eludir atque perrumpir marisæ- ftus. 12  Stellarum inerrantium facultates, ex Ptole- mæo. 37  Stellarum fixarum distantia crescir, & augetur secundùm successionem signorum. 203  Stellaru sine ope, & per se, signa agunt in hæc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| quæ Stellæ alias videant, & quæ audiant, vel contrà, ex Iulio Firmico. 227.228  Stellarum quo scumque occulros, & latentes laqueos eludir atque perrumpir marisæ- ftus. 12  Stellarum inerrantium facultates, ex Ptole- mæo. 37  Stellarum fixarum distantia crescir, & augetur secundùm successionem signorum. 203  Stellaru sine ope, & per se, signa agunt in hæc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| quæ Stellæ alias videant, & quæ audiant, vel contrà, ex Iulio Firmico. 227.228  Stellarum quo scumque occultos, & latentes laqueos eludit atque perrumpit marisæ- ftus. 12  Stellarum inerrantium facultates, ex Ptole- mæo. 37  Stellarum fixarum distantia crescit, & augetur secundum successionem signorum. 203  Stellaru sine ope, & per se, signa agunt in hæc inferiora, ex doctrina Cardani, Manilij, &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| quæ Stellæ alias videant, & quæ audiant, vel contrà, ex Iulio Firmico. 227.228  Stellarum quo (cumque occulros, & latentes laqueos eludit atque perrumpit marisæ- ftus. 12  Stellarum inerrantium facultates, ex Ptole- mæo. 37  Stellarum fixarum distantia crescit, & augetur secundum successionem signorum. 203  Stellaru fine ope, & per se, signa agunt in hæe inferiora, ex doctrina Cardani, Manilij, & Iulij Firmici. 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| quæ Stellæ alias videant, & quæ audiant, vel contrà, ex Iulio Firmico. 227.228  Stellarum quo (cumque occulros, & latentes laqueos eludit atque perrumpit maris æ- ftus. 12  Stellarum inerrantium facultates, ex Ptole- mæo. 37  Stellarum fixarum distantia crescit, & augetur secundum successionem signorum. 203  Stellaru sine ope, & per se, signa agunt in hæc inferiora, ex doctrina Cardani, Manilij, & Iulij Firmici. 235  Stellarum arbitraria diu sio quòd sit, declara-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| quæ Stellæ alias videant, & quæ audiant, vel contrà, ex Iulio Firmico. 227.228  Stellarum quoscumque occulros, & latentes laqueos eludit atque perrumpit marisæfus. 12  Stellarum inerrantium facultates, ex Ptolemæo. 37  Stellarum fixarum distantia crescit, & augetur secundùm successionem signorum. 203  Stellaru fine ope, & per se, signa agunt in hæc inferiora, ex doctrina Cardani, Manilij, & Iulij Firmici. 235  Stellarum arbitraria diu sio quòd sit, declaratur abundè. 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| quæ Stellæ alias videant, & quæ audiant, vel contrà, ex Iulio Firmico. 227.128  Stellarum quo (cumque occulros, & latentes laqueos eludit atque perrumpit marisæ- ftus. 12  Stellarum inerrantium facultates, ex Prole- mæo. 37  Stellarum fixarum distantia crescit, & augetur secundùm successionem signorum. 203  Stellaru fine ope, & per se, signa agunt in hæe inferiora, ex doctrina Cardani, Manilij, & Iulij Firmici. 235  Stellarum arbitraria diu sio quòd sit, declara- tur abundè. 243  Stellas facere austores bonarum, malarum-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| quæ Stellæ alias videant, & quæ audiant, vel contrà, ex Iulio Firmico. 227.228  Stellarum quo (cumque occulros, & latentes laqueos eludit atque perrumpit marisæ- ftus. 12  Stellarum inerrantium facultates, ex Ptole- mæo. 37  Stellarum fixarum distantia crescit, & augetur secundùm successionem signorum. 203  Stellarú sine ope, & per se, signa agunt in hæe inferiora, ex doctrina Cardani, Manilij, & Iulij Firmici. 235  Stellarum arbitraria diu sio quòd sit, declara- tur abundè. 243  Stellas facere austores bonarum, malarúm- que actionum, à Dei prouidentia est maxi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| quæ Stellæ alias videant, & quæ audiant, vel contrà, ex Iulio Firmico. 227.228  Stellarum quo (cumque occulros, & latentes laqueos eludit atque perrumpit marisæftus. 12  Stellarum inerrantium facultates, ex Ptolemæo. 37  Stellarum fixarum distantia crescit, & augetur secundùm successionem signorum. 203  Stellaru fine ope, & per se, signa agunt in hæe inferiora, ex doctrina Cardani, Manilij, & Iulij Firmici. 235  Stellarum arbitraria diu sio quòd sit, declaratur abundè. 243  Stellas facere austores bonarum, malarúmque actionum, à Dei prouidentia est maximè alienum. 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| quæ Stellæ alias videant, & quæ audiant, vel contrà, ex Iulio Firmico. 227.228  Stellarum quo (cumque occulros, & latentes laqueos eludit atque perrumpit marisæ- ftus. 12  Stellarum inerrantium facultates, ex Prole- mæo. 37  Stellarum fixarum distantia crescit, & augetur secundùm successionem signorum. 203  Stellaru fine ope, & per se, signa agunt in hæe inferiora, ex doctrina Cardani, Manilij, & Iulij Firmici. 235  Stellarum arbitraria diu sio quòd sit, declara- tur abundè. 243  Stellas facere austores bonarum, malarum- que actionum, à Dei prouidentia est maxi- mè alienum. 102  Stellas inter se pugnare, se præpedire, ac inhi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| quæ Stellæ alias videant, & quæ audiant, vel contrà, ex Iulio Firmico. 227.228  Stellarum quo (cumque occulros, & latentes laqueos eludit atque perrumpit marisæ- ftus. 12  Stellarum inerrantium facultates, ex Prole- mæo. 37  Stellarum fixarum distantia crescit, & augetur secundùm successionem signorum. 203  Stellaru fine ope, & per se, signa agunt in hæe inferiora, ex doctrina Cardani, Manilij, & Iulij Firmici. 235  Stellarum arbitraria diu sio quòd sit, declara- tur abundè. 243  Stellas facere austores bonarum, malarum- que actionum, à Dei prouidentia est maxi- mè alienum. 102  Stellas inter se pugnare, se præpedire, ae inhi- bere, certum & explorarum apud Geneth-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| quæ Stellæ alias videant, & quæ audiant, vel contrà, ex Iulio Firmico. 227.128  Stellarum quo (cumque occulros, & latentes laqueos eludit atque perrumpit marisæ- ftus. 12  Stellarum inerrantium facultates, ex Prole- mæo. 37  Stellarum fixarum distantia crescit, & augetur secundùm successionem signorum. 203  Stellaru sine ope, & per se, signa agunt in hæe inferiora, ex doctrina Cardani, Manilij, & Iulij Firmici. 235  Stellarum arbitraria diu sio quòd sit, declara- tur abundè. 243  Stellas facere austores bonarum, malarum- que actionum, à Dei prouidentia est maxi- mè alienum. 102  Stellas inter se pugnare, se præpedire, ac inhi- bere, certum & exploratum apud Geneth- liacos. 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| quæ Stellæ alias videant, & quæ audiant, vel contrà, ex Iulio Firmico. 227.228  Stellarum quo cumque occulros, & latentes laqueos eludit atque perrumpit marisæ- ftus. 12  Stellarum inerrantium facultates, ex Ptole- mæo. 37  Stellarum fixarum diftantia crescit, & augetur secundum successionem signorum. 203  Stellarum fixarum diftantia crescit, & augetur secundum successionem signorum. 203  Stellarum sinerope, & per se, signa agunt in hæc inferiora, ex doctrina Cardani, Manilij, & Iulij Firmici. 235  Stellarum arbitraria diu sio quòd sit, declara- tur abundè. 243  Stellas facere auctores bonarum, malarúm- que actionum, à Dei prouidentia est maxi- mè alienum. 102  Stellas inter se pugnare, se præpedire, ac inhi- bere, certum & explorarum apud Geneth- liacos. 106  Stellas igneas esse se putasiunt, qui ctellum ignem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| quæ Stellæ alias videant, & quæ audiant, vel contrà, ex Iulio Firmico. 227.228  Stellarum quo cumque occulros, & latentes laqueos eludit atque perrumpit maris æ- ftus. 12  Stellarum inerrantium facultates, ex Ptole- mæo. 37  Stellarum fixarum diftantia crescit, & augetur secundùm successionem signorum. 203  Stellaru sine ope, & per se, signa agunt in hæc inferiora, ex doctrina Cardani, Manilij, & Iulij Firmici. 235  Stellarum arbitraria diu sio quòd sit, declara- tur abundè. 243  Stellas facere austrores bonarum, malarum- que actionum, à Dei prouidentia est maxi- mè alienum. 102  Stellas inter se pugnare, se præpedire, ac inhi- bere, certum & exploratum apud Geneth- liacos. 106  Stellas igneas esse putas unt, qui ctelum ignem esse docuerum. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| quæ Stellæ alias videant, & quæ audiant, vel contrà, ex Iulio Firmico. 227.228  Stellarum quo cumque occulros, & latentes laqueos eludit atque perrumpit maris æ- ftus. 12  Stellarum inerrantium facultates, ex Ptole- mæo. 37  Stellarum fixarum diftantia crescit, & augetur secundùm successionem signorum. 203  Stellaru sine ope, & per se, signa agunt in hæc inferiora, ex doctrina Cardani, Manilij, & Iulij Firmici. 235  Stellarum arbitraria diu sio quòd sit, declara- tur abundè. 243  Stellas facere austrores bonarum, malarum- que actionum, à Dei prouidentia est maxi- mè alienum. 102  Stellas inter se pugnare, se præpedire, ac inhi- bere, certum & exploratum apud Geneth- liacos. 106  Stellas igneas esse putas unt, qui ctelum ignem esse docuerum. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| quæ Stellæ alias videant, & quæ audiant, vel contrà, ex Iulio Firmico. 227.228  Stellarum quo cumque occulros, & latentes laqueos eludit atque perrumpit maris æ- ftus. 12  Stellarum inerrantium facultates, ex Ptole- mæo. 37  Stellarum fixarum diftantia crescit, & augetur secundùm successionem signorum. 203  Stellaru sine ope, & per se, signa agunt in hæc inferiora, ex doctrina Cardani, Manilij, & Iulij Firmici. 235  Stellarum arbitraria diu sio quòd sit, declara- tur abundè. 243  Stellas facere austores bonarum, malarum- que actionum, à Dei prouidentia est maxi- mè alienum. 102  Stellas inter se pugnare, se præpedire, ac inhi- bere, certum & exploratum apud Geneth- liacos. 106  Stellas igneas esse putas unt, qui ctelum ignem esse docuerum. 3  Stellas alias nocturnas fatiunt Astrologi; alias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| quæ Stellæ alias videant, & quæ audiant, vel contrà, ex Iulio Firmico. 227.228  Stellarum quo cumque occulros, & latentes laqueos eludit atque perrumpit maris æ- ftus. 12  Stellarum inerrantium facultates, ex Ptole- mæo. 37  Stellarum fixarum diftantia crescit, & augetur secundùm successionem signorum. 203  Stellaru sine ope, & per se, signa agunt in hæc inferiora, ex doctrina Cardani, Manilij, & Iulij Firmici. 235  Stellarum arbitraria diu sio quòd sit, declara- tur abundè. 243  Stellas facere austores bonarum, malarum- que actionum, à Dei prouidentia est maxi- mè alienum. 102  Stellas inter se pugnare, se præpedire, ac inhi- bere, certum & exploratum apud Geneth- liacos. 106  Stellas igneas esse putas unt, qui etelum ignem esse docuerum. 3  Stellas alias nocturnas fatiunt Astrologi; alias diurnas. 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| quæ Stellæ alias videant, & quæ audiant, vel contrà, ex Iulio Firmico. 227.228  Stellarum quo cumque occulros, & latentes laqueos eludir atque perrumpir marisæftus. 12  Stellarum inerrantium facultates, ex Ptole- mæo. 37  Stellarum fixarum diftantia crescir, & augetur secundùm successionem signorum. 203  Stellaru sine ope, & per se, signa agunt in hæc inferiora, ex doctrina Cardani, Manilij, & Iulij Firmici. 235  Stellarum arbitraria diu sio quòd sit, declara- tur abundè. 243  Stellas facere austores bonarum, malarum- que actionum, à Dei providentia est maxi- mè alienum. 102  Stellas inter se pugnare, se præpedire, ac inhi- bere, certum & explorarum apud Geneth- liacos. 106  Stellas igneas esse successione apud centraliacos. 106  Stellas alias nocturnas fatiunt Astrologi; alias diurnas. 198  Stellis vniversis insita est sux aliqua sibi pro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| quæ Stellæ alias videant, & quæ audiant, vel contrà, ex Iulio Firmico. 227.228  Stellarum quo cumque occulros, & latentes laqueos eludit atque perrumpit maris æ- ftus. 12  Stellarum inerrantium facultates, ex Ptole- mæo. 37  Stellarum fixarum distantia crescit, & augetur secundum successionem signorum. 203  Stellarum fine ope, & per se, signa agunt in hæc inferiora, ex doctrina Cardani, Manilij, & Iulij Firmici. 235  Stellarum arbitraria diu sio quòd sit, declara- tur abundè. 243  Stellas facere auctores bonarum, malarum- que actionum, à Dei prouidentia est maxi- mè alienum. 102  Stellas iners se pugnare, se præpedire, ac inhi- bere, certum & exploratum apud Geneth- liacos. 106  Stellas igneas esse putassum, qui colum ignem esse docuerum. 3  Stellas alias nocturnas fatiunt Astrologi, alias diurnas. 198  Stellis vniuerse insita est sux aliqua sibi pro- pria. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| quæ Stellæ alias videant, & quæ audiant, vel contrà, ex Iulio Firmico. 227.228  Stellarum quoscumque occulros, & latentes laqueos eludit atque perrumpit marisæ- ftus. 12  Stellarum inerrantium facultates, ex Ptole- mæo. 37  Stellarum fixarum distantia crescit, & augetur secundum successionem signorum. 203  Stellarum fine ope, & per se, signa agunt in hæc inferiora, ex doctrina Cardani, Manilij, & Iulij Firmici. 235  Stellarum arbitraria diu sio quòd sit, declara- tur abundè. 243  Stellas facere auctores bonarum, malarúm- que actionum, a Dei prouidentia est maxi- mè alienum. 102  Stellas inter se pugnare, se præpedire, ac inhi- bere, certum & explorarum apud Geneth- liacos. 106  Stellas igneas esse putatiunt, qui ctelum ignem esse diurnas. 198  Stellis vniuers sinsita est sux aliqua sibi pro- pria. 2  Stellis numeros & nomina duis secerit. 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| quæ Stellæ alias videant, & quæ audiant, vel contrà, ex Iulio Firmico. 227.228  Stellarum quo (cumque occulros, & latentes laqueos eludit atque perrumpit marisæ- ftus. 12  Stellarum inerrantium facultates, ex Ptole- mæo. 37  Stellarum fixarum distantia crescit, & augetur secundum successionem signorum. 203  Stellarum fine ope, & per se, signa agunt in hæc inferiora, ex doctrina Cardani, Manilij, & Iulij Firmici. 235  Stellarum arbitraria diu sio quòd sit, declara- tur abundè. 243  Stellas facere austores bonarum, malarum- que actionum, à Dei prouidentia est maxi- mè alienum. 102  Stellas inter se pugnare, se præpedire, ac inhi- bere, certum & explorarum apud Geneth- liacos. 106  Stellas igneas esse putastumt, qui ctelum ignem esse docuerumt.  Stellas alias nocturnas fatiunt Astrologi, alias diurnas. 198  Stellis vniuerse sonomina quis secerit. 243  Stellis numeros & nomina quis secerit. 243 |
| quæ Stellæ alias videant, & quæ audiant, vel contrà, ex Iulio Firmico. 227.228  Stellarum quoscumque occulros, & latentes laqueos eludit atque perrumpit marisæ- ftus. 12  Stellarum inerrantium facultates, ex Ptole- mæo. 37  Stellarum fixarum distantia crescit, & augetur secundum successionem signorum. 203  Stellarum fine ope, & per se, signa agunt in hæc inferiora, ex doctrina Cardani, Manilij, & Iulij Firmici. 235  Stellarum arbitraria diu sio quòd sit, declara- tur abundè. 243  Stellas facere auctores bonarum, malarúm- que actionum, a Dei prouidentia est maxi- mè alienum. 102  Stellas inter se pugnare, se præpedire, ac inhi- bere, certum & explorarum apud Geneth- liacos. 106  Stellas igneas esse putatiunt, qui ctelum ignem esse diurnas. 198  Stellis vniuers sinsita est sux aliqua sibi pro- pria. 2  Stellis numeros & nomina duis secerit. 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

de Stirpibus, aut animatibus mutis cur Astrologi nihil pronuncient è stellis, sed de hominibus solum, præsertim opulentis. 264 Strabo Aristocleam puellam nudam videns. in cam exarlit. Strato Lampsacenus vnde deducat monstrorum causas. Strepitus vrbani quantum valeant ad morum rationem. Struthiocamelus vnde vim habeat exterendi ferru coquendo, lecundum Altrologos. 41 Studium sciendi an sit haustum à cœlo. 172 Stupratores funt semper, quibus Mars præsidet. Sublunaribus, & proximis à causis impediri potest efficientia cœli. Substantia ex quo horoscopi loco ostendatur, Substantia seruorum ex quo horoscopi loco monstretur. per Substantiam quid intelligat Bellantius. Suum duorum simul genitorum disparitas vnde fiat. Suilla inter domesticos quadrupedes leuissi-Suillo sanguine pastus quidam como semper delectabatur. Surculus, pars viuens, & viuentis est. 21 Sur mare æstu agitatur vehementissimo. 12 Sutor an de Octauio diuinauerit, an verò forte fortuna eius verba vera fuerint. Syderum ortu flatus, imbrésque excitati solere, vnde fiat. Syderum potestas an sit circa animum. 59.60 Syderum congreilus non effe adhuc ab Aftrologis exactè notatos, ecliples, & ephemerides declarant. Syderum aliorum, quam Lunæ, ac Solis opera obscuriora sunt tribus de causis, ex Car-Syderum solia Prolemæus mutuatus est ex Poctarum fontibus. Syderii congressus quando non ita certò prædicere postunt Astrologi, quò confugiant. Syderum vim cur Genethliaci non possint obferuare experimento. Syllogismus contra Astrologos ignorantes stellas quæ conceptui præfunt. Sympathia, & antipathia rebus vnde fiant. 43 cius ratio duplex. olonila Syrij, ex Iulio Firmico, dicuntur auari. 146. 147 Antalo quod Poëtæ excagitarunt faxun

Antalo quod Poète escogitarunt faxun
apud inferos, id fibi semper i respendere
i sentiunt, & qui whitologiz dant operam, &
qui Astrologoriim pradiciis sidem addibent.
Tarditas.

| Tarditas, gloriosum nomen à Mathematicis                                        | Thebani cur pingues, & valentes habeantur,   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| viurpatum. 234                                                                  | 124                                          |
| Tatianus quid de Astrologis pronunciet. 3 1 7                                   | Theologi Scholastici quid de Mathematicie    |
| Taurus à Tauro in quo dissideat. 43                                             | pronuncient. 317.318                         |
| Taurus cur inter sydera relatus, ex Ouidio.                                     | Theologorum & Philosophorum nonnullo-        |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                           | rum doctrina de amnibus que colo Cub         |
| Tauri animus dasanus cui suibuasus aidifaus                                     | rum doctrina de omnibus quæ cœlo sub-        |
| Tauri primus decanus cui tribuatur, eiúsque                                     | funt, vnde pendeat.                          |
| formæ sola Mathematicotum cogitatione                                           | Thessali vnde vim habeant sascinandi quem    |
| efformatæ, 245.146                                                              | laudant, secundum Astrologos, aut pueros     |
| in Tauro Saturnus quid significet. 207                                          | tabetaciendi illos intuendo.                 |
| in Tauro Lunâ commorante, cur Medicinam                                         | Thessali cuiusdam responsum commendatur.     |
| non esse sumenda asserant Astrologi. 244.                                       | 154                                          |
| refelluntur. ibid.                                                              | Thomas contendit, ne Deum quidem ex eau-     |
| Taxus Narbonensis sub ea considentes lædit,                                     | sa libera, & ad vtrumque æquè parata         |
|                                                                                 | conscient note and framewow and any for      |
| & non rarò necat.                                                               | agnoscere posse quid futurum, vel non fu-    |
| Temperamentum quid sit, ex Fernelio. 38.                                        | turum lit.                                   |
| quî seiungatur à mixtione. 1bid.                                                | Thrasyllus vade præsagire potuit Imperium    |
| Temperamentum primarum qualitatum an                                            | Tiberio. 283                                 |
| sit à cœlo solum, aut saltem præcipue. 40                                       | Thrasylli vera prædictio de reuocatione      |
| Temperamenta duo in codem homine distin-                                        | Tiberij Neronis ab exilio. 275               |
| guit Bellantius, & quæ. 33. rationes eius                                       | Tiberius Nero arti Astrologica Thrasylla     |
| conversioning Afrologorum decretic                                              |                                              |
| contraria ipsis Astrologorum decretis. 34                                       | magiltro operam dedit. 275                   |
| Temperamentoru omnium differentiz quot,                                         | Tiberio qui orbis terrarum Imperium præ-     |
| & quales.                                                                       | dixerunt, vnde id habuerint. 300             |
| Temperiem corporis disparem cur sæpe nan-                                       | Tiberij prædictio de Galba. 275              |
| ciscantur gemini, qui eadem sortiti sunt                                        | Tiberius Gracchus quo die interfectus fuit è |
| astra genitalia. 265                                                            | domo egrediens, grauissime ad lime n of-     |
| Temperie primarum qualitatum dissipata,                                         | fendit. 279                                  |
| mixta omnia intereunt. 39                                                       | Timidum eundem hominem, audacem, me-         |
| Tempestas improuisa quouis tempore non-                                         | lancholicum & colericum in quibusdam         |
| Zemperas improuna quodis tempore non-                                           |                                              |
| numquam sæuit, & vnde id fiat. 7                                                | actionibus, vnde fit vt experiamur. 40       |
| quæ Tempestas, qui ventus, qui imber vbique                                     | Timocharis & Hipparchi atate spica Virgi-    |
| fit, interest plurimum in cœli motibus, mu-                                     | nis differens erat.                          |
| tationibúsque. 209                                                              | Tonitrua edere Solem in Ariete, vnde fiat.   |
| Tempestates nouilunio, plenilunio, quarta                                       | 139                                          |
| Luna commutari solere, vnde fiat. 7                                             | Toronius M. Antonio iam triumuiro duos       |
| Tempestatum mutationes vnde siant, ratio                                        | eximiæ formæ pueros, alterum in Asia ge-     |
| Aristotelis. 241                                                                | nitum, alterum trans Alpes, vt geminos       |
| Tempus esse humidius & frigidius decrescen-                                     | vendidit, quorum mira erat similitudo.       |
| as I une summade insulligendum                                                  |                                              |
| te Luna, quomodo intelligendum.                                                 | Towards Augustam affart nileatori atioms     |
| Tempora vnicuique negorio peragendo ac-                                         | Torpedo stuporem adsert piscatori, etiamse   |
| commodata eligenda funt. 217                                                    | tantum hasta tangatur. 45                    |
| Terminus, gloriolum nomen à Mathemati-                                          | Trabis ex casu necem Galeatij qui prædi-     |
| cis viurpatum. 234                                                              | xit, vnde didicerit. 282                     |
| Terra tota saxea quibusdam locis, aliis argen-                                  | Tranquillitates fiunt vniuersaliter propter  |
| tea, aliis ferrea, vel aromatica, quem agno-                                    | duas caulas.                                 |
| scat huius ornatus auctorem. 22                                                 | Tranquillitates quibus de causis fiant vni-  |
| Terra consideranda maxime in domicilij ele-                                     | uersaliter, ex Aristotelis doctrina.         |
|                                                                                 | 241                                          |
| ctione. 113                                                                     | Transitus, gloriosum nomen à Mathemati-      |
| Terræ natura in vniuerso quasi fæmina ma-                                       |                                              |
| térque statuitur.                                                               | cis viurparum.                               |
| Terrestria quædam Signa cur appellata sint.                                     | Translatio, gloriosum nomen à Mathema-       |
| 244. corum descriptio ex Manilio. 234                                           | ticis viurpatum. 234                         |
| Terrianæ febres vnde proueniant. 57. carum                                      | Trigonem quid sit ex Firmico. 258.259        |
| crifis. ibid.                                                                   | Trinus aspectus, ex Cardano, quid sit. 260   |
| Tertullianus quid de Astrologis pronunciet.                                     | Triplicitas, gloriosum nomé à Mathematicis   |
|                                                                                 |                                              |
| m 0: Julium C August : 10 comits : 1                                            |                                              |
| Testimonium S. Augustini de geminisdiuer si                                     | Triticum firmius est alimentum, qu'am miliú. |
| fexus, & vitæ disparis, 265                                                     | 114                                          |
| Testimonium Sixtiab Hamminga commin Da                                          | Troianorum proceres laudantur, qui Helena    |
| Testimonium Sixtiab Henriminga egregium de falstrate & impossionate Astrologia. | fugiebant.                                   |
| 351                                                                             | BBb 3 Tullius                                |
|                                                                                 | •                                            |
|                                                                                 |                                              |

|                                         | I       | N              | 1        |
|-----------------------------------------|---------|----------------|----------|
| Tullius ostendit vtiliorem este         | igno    | rantia         | m        |
| malorum futurorum,quàm (c               |         |                |          |
| Tulli relatum de vero dicto Ca          | tuta    | dis. 17        | 7 S      |
| Turcæ luctatores hodie à Vener          |         |                |          |
| Tycho Brahe declarat incertos           | esse a  | froru          | ım       |
| congressus. 19. delerit quo             | que s   | nucte          | ra-      |
| tam Astrologorum opiniones antiquitare. | in de   | artis f        | ua<br>id |
| Tycho Brahe scitè verissimeque          | . Cris  | olis in        | re-      |
| ligionem veram nihil iuris l            | ıaber   | e astro        | ori      |
| decreta.                                |         |                | 9        |
| Tycho Brahæ quid de Astrolog            | ia,&    |                |          |
| gis pronunciet.                         |         | . 3            | 1 4      |
| Tychonis, Copernici, Alphoni            | h, &    | alion          | uir      |
| Astrologorum tabulæ disse               | ntier   | ites si        | ın       |
| inter fe.                               |         |                | 68       |
| Tympano concusto, quod è cori           | o lur   | i <b>c</b> onf | fa.      |
| tum fit, aliud ex agni corio c          | onfc    | tum c          | lif      |
| foluitur.                               |         |                | 4        |
| Tyrrheni libertatis, fimplicita         | tis . r | nundi          |          |
| funt amatores,                          | , .     |                | 4        |
| Tyrrhenum mare non concipit             | æstu    |                |          |
| concipit Adriaticum.                    |         | , , .          | 1        |
| •                                       |         |                |          |
| , <b>v</b>                              |         |                |          |

🚺 Aletudinis, ac vitij caula in quo horoscopi loco inueni atur. Valetudini, & naturali temperamento obest plurimum, corum, quibus quis assucuerie, repentina commutatio. Valentissimum in cibo quid vocetur. 116 Vaticinium egregium Petri Arcrini scurræ famolillimi. Velocitas gloriolum nomen à Mathematicis vlurpatum. Venetiarum ædificationem, Bononiæ, Mediolani, Florentiæ instaurationem inter genituras numerat Cardanus. qui Ventus, qui imber, que tempestas vbique sit, interest plurimum in coli motibus mutationibulque. Vētum furere media æstate, vnde fiat. 240. vel quouis tempore. ibid. Venti inopinati nonnumquam fauiunt quouis tempore,& vude id fiat. Venti Septentrionales falubriores funt, quam subsolani vel austri. Ventidius Bailus Alculanus quam multis casibus obnoxius fuerit. Venus non fecus ac Luna crefeit, ac decrefeit. Veneris stella eosdem habet effectus, quos Inpiter sed ratione dinersa. Venerem, Iouem, & Lunam, Itelias elle beneficas ex Ptolemxo,& quare. Venerem præesse ab anno decimoquarto ad vigelimum primum, quod aiunt, quantum contineat leuitatis. Ver & Autumnus vude efficiantur.

Ver non est semper æqualiter humidum, & Verni æquinoctij prærogatiua quænam sit. Vera multa prædixisse Mathematicos, cur di-Veritatem prædictionum aftrologicarum fortuitam esse, vnde declaretur. Veratrum,& cicuta vnde vim habeant hominem interimendi, secundum Astrologos non coturnices, aut flurnos. Verborum innolucra, & inaccessa latebra Astrologorum quantæ. 189.190 Vergiliarum occasu ad Fauonis vsque flatus cur ij potissimum pereant, qui diuturno. morbo laborarunt, ex Aristotele. in Vesparum aut apum genere an monstra accidant. Vespasianus, Astrologiæ peritissimus, quatum fidei adhibuerit suæ genituræ. 276 Vespasiano qui orbis terrarum Imperium 300 prædixerunt vnde id habuerint. Via lactea quid. Vibius & Publicius quidam e plebe, indiscret a prope specie sucre similes Magno Pom-Vicinitas astri quotuplex potest esse, & quæ Vicitlitudo rerum quomodo perstare videa-Vicomercati opinio de fluxu , & refluxu ma--Victus mutatio quantúm sit nociua, ex Hippocratis fententia. Victu magis fouetur temperamentum, aut dissoluitur, quam alia re qualibet. Vigelimus, & vigelimus primus cur multò magis viginti decernat, explicatur. 53.54 Vindicianus acurus senex, & Nebridius adolescens mirabilis animæ. Vinum quamobrem exhilarat cor non cerebrum, non pedes, non hepar. Vina ablumit fulmen, vale nequidquam læso. Viperæ venenum,rabidi canis spuma , aut 🏻 afpidis virus, parem vim non habent, vel foli cuti applicata, vel intrò assumpta. Viperarum morfus per tibicinem fanati. 167 tam Vir, quàm fœmina partem dexteram habet fortiorem, calidior émque, & quare. 79 Virgilius an ex astris, an ex proximis coniunctisque causis, deduxit ea que lib. 2. Georgicorum scribit. Virginis spica differens erat Timocharis actate, ab ea quæ tempore Hipparchi. Vis illa, quæ Signis-tribuitur, vnde profluat. Vim exemplorum supra omnem cœli pote-

2 68. Vizes

statem esse declarat Plato.

obferuare experimento.

Yim lyderum cur non possint Genethliaci

| Vires nouæ & ascititiæ assumuntur Planetis à<br>Signo, in quo versantur, ex Mathemati- | Voluptas scientiæ iam partæ quanta sit. 172<br>Vomitus & nauseæ quibus præcipue mulie- |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| corum doctrina. 234                                                                    | ribus prægnantibus accidant. 83                                                        |
| Vires aspectuum sunt velut labor flect endi                                            | Vrbes salubriores quanam sint. 123                                                     |
| balistam. 261                                                                          | Vrbium ridiculas elle genituras. 263.264                                               |
| Vita quatenus beata sit hominibus. 98                                                  | Vrbani strepitus quantum valeant ad morum                                              |
| Vita nostra omnis in remissionem, ac studium                                           | rationem. 164.165                                                                      |
| diuisaest. 122. otiosa nimis, vtilis non est.                                          | Vtilitas Medicinæ quanta sit. 62                                                       |
| 125                                                                                    | Vux valentiores sunt ex fructibus surculo-                                             |
| Vita rusticana quantum valeat ad morum ra-                                             | rum, quam quæ poma propriè nominan-                                                    |
| tionem. 164.165                                                                        | tur. 117                                                                               |
| Vita hominum & spiritus in quo loco horo-                                              | Vulnera partim necessarias habent affectio-                                            |
| scopi contineatut. 22P.230                                                             | nes.partim ex eo.quòd contrariam habent                                                |
| Vitæ amor syderali impulsui obstat non rarò.                                           | affectionem, dependent. 64                                                             |
| 171                                                                                    | and and a defendent                                                                    |
| Vita bonta appetitio non est subiecta syde-                                            | •                                                                                      |
| rali imperio. 172                                                                      | <b>X</b>                                                                               |
| Vitæ actiones omnes non possunt ex astris                                              | ••                                                                                     |
| prædici,& ez quæ prædicuntur,non certa,                                                | Enocrates organicis modulis lymphati-                                                  |
| sed probabili quadam coniectura. 287                                                   | cos liberauit. 167                                                                     |
| de Vita, & morte quidquam certò, & indubi-                                             | Z Z COS IIDEIRUS                                                                       |
| tatò statui posse negat Ptolemeus. 284                                                 | Z                                                                                      |
| de Vita aut Morte cuiusque, quam temere ex                                             | 2                                                                                      |
| arte sua discernant Mathematici. 305.306                                               | Odiacus qua infania dicatur locus Pla-                                                 |
| Vitis capneus vocata, si nigram vuam ferat,                                            | netx. 231                                                                              |
| cùm albam soleat ferre, non ob id dicitur                                              | Zodiacus quomodo dividatur ab Astrologis                                               |
| monitrum. 87                                                                           | nulla relatione facta ad Planetas. 247                                                 |
| Vitium naturæ multi sustulerunt meditatio-                                             | Zodiacus primus cur dicatur ab Astrologis                                              |
| ne, atque exercitatione. 129                                                           | fixus, & immobilis, secundus verò mobi-                                                |
| Vitium naturæ multi sustulerunt mediratio-                                             | lis, & fixus. 251.254                                                                  |
| ne,atque exercitatione.                                                                | Zodiaci figna in minuta qua ratione diuise-                                            |
| Vitij, ac valetudinis causa in quo horoscopi                                           | runt ij qui hanc artem Genethliacam pe-                                                |
| loco inueniatur. 229                                                                   | pererunt. 189                                                                          |
| Vitia animi ex quo horoscopi loco perspi-                                              | Zodiaci in quolibet gradu, aut minuto, au                                              |
| ciantur. 230                                                                           | possint Altronomi observare omnes astro-                                               |
| Vitia disparia cur sæpe nanciscantur gemini,                                           | rum congressus. 209.210                                                                |
| qui eadem sortiti sunt astra genitalia. 265                                            | Zodiaci partes in Monomerias fecerunt A-                                               |
| Vicores sunt semper, quibus Saturnus præ-                                              | gyptij. 247                                                                            |
| fidet. 34                                                                              | Zodiacum qualem cogitarint Astronomi.                                                  |
| Vmbra terræ Soli officiens noctem efficit.                                             | tempore Alphousi Regis, diversum à Zo-                                                 |
| Vndecimus locus appellatur bonus dæmon.                                                | diaco octaux spheræ mobili, & variis stel-                                             |
| & est locus Iouis. 230                                                                 | lis apto.                                                                              |
| Voces nefatiæ Genethliacorum. 3,8                                                      | Zodiaci duo sunt concipiendi in corporibus                                             |
| Vocalia quædam Signa cur appellata fint. 244                                           | cœlestibus. 253                                                                        |
| Voluntas mala cur in vno fiat, & non in al-                                            | Zodiaci partium, Planetarumque directiones,                                            |
| tero, qui tamen æqualiter affects fuerint                                              | aliud commentum Astrologicum. 231                                                      |
| vnius corporis pulchritudine. 175                                                      | Zodiaci duodecim partes vt numerant Ma-                                                |
| Voluntates humanæ syderum potestati mi-                                                | thematici, ita duodecim in eo formant stel-                                            |
| nime subjects.                                                                         | larum schemata. 233                                                                    |
| Voluntariis in rebus parum prodest electio.                                            | Zodiacos duos finxerunt recentiores Astro-                                             |
| e. difficillime of                                                                     | logi. 216.118                                                                          |

Finis Indicis Rerum & Verborum.

•

.

e de la Constantina

